

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Ffal. 146 2

Jan-Georgio.



e) gitized by Goog

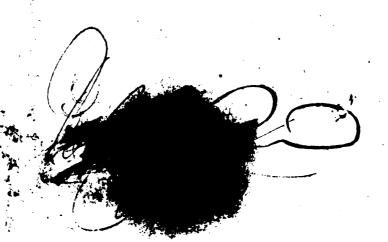

<36606603540019

<36606603540019

Bayer. Staatsbibliothek

Digitized by Google



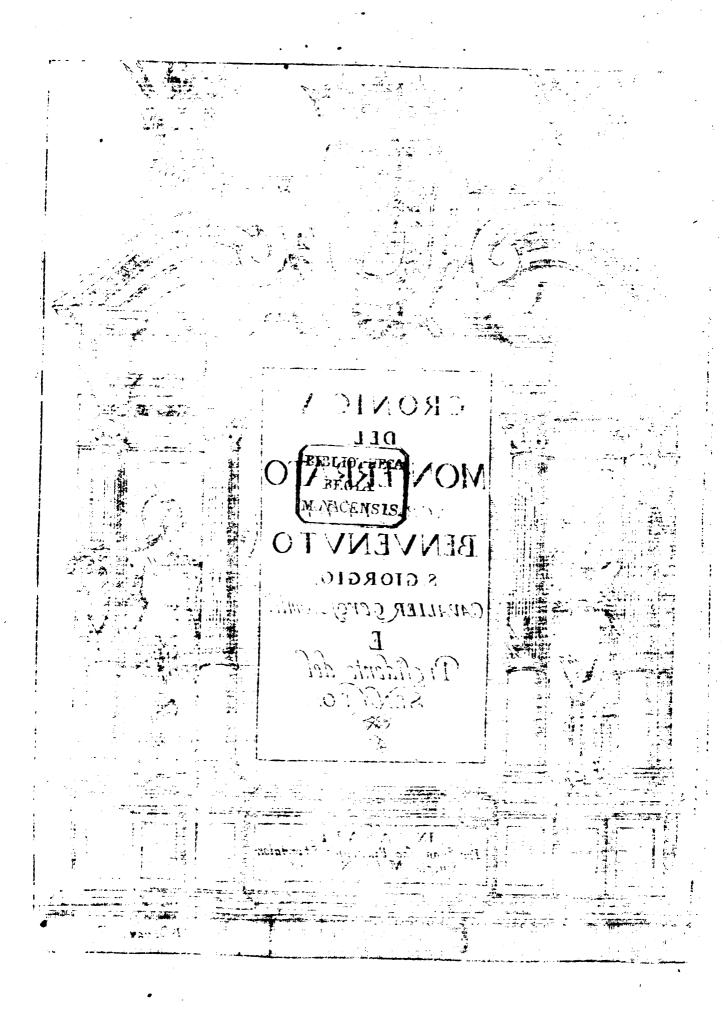



## RAGIONAMENTO FAMILIARE.

DELL'O'RIGINE, TEMPI, E POSTHVMI de gl'Illustrissimi Prencipi, e Marchesi di Monserrato.

Raccolto per Benuenuto di S. Giorgio, Conte di Blandrate, Caualiero Gerofolimitano, Presidente del Senato dell'Illustrissimo Prencipe Signor Guglielmo Ottauo
Marchese di Monferrato, Oc.

In honore di Sua Eccellenza, e certificatione delli descendenti suoi.





OLENDO parlare de' tuoi magnanimi, e degnissimi aptenati, Illustrissimo Trencipe: Quia remoto Deo celestique doctrina erroribus plena sunt omnia, nel primo ingresso mi si offeriscono alquanti erronei passi, tanto confermati nell'opinione, non solo de'volgari, ma ancora d'huomini illustri, ed eccellenti, che quantunque siasi loro dimostrato, quanto hanno scritto Frate Giacomo d'Acqui, Fra Giacomo Filippo Bergomense Heremitano nel supplemento suo delle (roniche Marco Antonio Sabellico, il Biondo, Raffaella

Volaterrano, & Giorgio Merula Alessandrino della Peregrinatione del Padre di Aleramo della natività, educatione, institutione, & fortune del figliuolo, tutto esser fauoloso, e finto. E parimente sia loro comprobato, che il Marchese Gullielmo padre di Bonifacio II. non suil primogenito di esso Aleramo, à fatica vorranno sottomettersi alla verità. Nondimeno non tralascierò dimanisestarla col lo scudo. A auttorità d'on'auteutico privilezio di di gio di V gone, e Lothario Regi d'Italia, e dell'instromento della donatione satta per Algramo, e Gilberga sua prima moglie all'Abbatia di Grazano regnante in Italia Berengario padre, Alberto fratello di essa Gilberga, e della confirmatione ad Aleramo concessa da Ottone primo Imperatore dell'heredità paterna; la quale tutta corsisteua in Monferrato, o in diversi luoghi dell'Italico Regno, con aggionta, e scorta dell'historia di Henrico primo, con la quale ci condurremo per insino al II. Ottone suocero secondo di Aleramo. Et successivamente seguendo si bistorici insegnamenti, e l'ordine de' tempi ci faremo do-

mestici de procedenti da loro, per fin che di grado in grado perueniamo alla luce tua; la quale il Sommo Fattore si degni illustrare, e subtimare tanto quanto è il desiderio mio, e di qualunque tuo affettionato servitore, e prestarti gratia, che tu vedi con felice statoli

figlipoli delli figlipoli tuoi, e la pace sopra il calamitoso Cismontano Israele.

Dicono gli auttori di sopra nominati, che per alquanti anni auanti, che Ottone I. Imperatore fosse domadato da principali d'Italia per abbassare la superbiadi Berengario IV. e d'Alberto suo figliuolo, li quali attribuendose il nome d'Imperatore tiranneggiauano essa Provincia, un nobilissimo Todesco per nome Aleramo, violando Atasia figlinola dell'imperatore, la conduste in Albenga, ed bebbe con lei, l'eno dice quattro figlipoli, e non afferma del quinto; l'altro scriue tre: li qualinomino Ottone, Bonifacio, e Guglielmo, E giunzo l'Imperatore in Italia, Aleramo, e la moglie col mezzo del Vescouo d'Albenga furon restituiti nella gratia Imperatoria; onde suconstituito Marchese di Monferrat. con nominato, perche anticamente nella summita d'un certo Monte vicino à Creta contigua al fiume Po vi habitaua un Ferraio, che disegno à quello Stato per confine dal finme della Valle d'Orba per insino al Po. Dallabanda di quà sin all' lpi andando per terra insino alla Pronenza, eecetto gli altri Contadi, e per il lito maritimo, che sestende al Caffello di Vulturno; Ed ingegnandosi di dar margior ornamento, gratia, e credito alle narrazioni loro, v'hanno applicate le stomacoje sciocehezze, che leggendo si vedranno, Et in. primis, Frate Giacomo d' Acqui tessendo l'inventione sua comincia come segue.

De Henrico Primo de Saxonia legitur in diuersia Cronicis, quod fuit Imperator; tamen yt patet veritas non fuit Imperator Romanorum coronatus per Ecclesiam, sed solum fuit Rex Alamania, & Lombardiam cum parte Italia tenuit de facto, & non de sure, & ideò non ponitut in numero Imperatorum quantum ad Coronam, licet scribatur Henricus Primus, qui dicitur Imperator Rom. &c. iste Henricus regnauit in Alamania, & tenuit Italiamannis xvj. & postea.

Anno Jesu Christi veccex. ab Vibe condita mvexlij imperat in Roma Otto Primus filius Henrici Primi q. Regis Alamania de Sazonia annis xij. & iste Otto

dicitur Primus Otto mperator verus.

Berengarius Rex IV.cognominatus Otto regnauit super Italiam annis xj.cum filio suo Alberto, & sicut tirannus Lombardiam tenuit subjugatam, & tempore Ottonis Imperator, & antequam Otto prædictus haberet Imperium, & prædictus Berengarius aliquando fuit in gratia Ottonis, & aliquando non; tamen Imperator Otto non vult, quod Berengarius fit Rex in Marchia Triuisana nec in Verona, nec in Aquilegia, alibi autem sit per totam Lombardiam; tamen iste Berengarius fuit multum grauis, & odiolus apud Lombardos, & illum nolunt habere in Dominum. Et ideò Papa, qui eundem Ottonem coronauit vnà cum Lombardisrogant Imperatorem, quod prædictum Berenganum de Regno Italiæ deponat; & sic precibus Pape Imperator Berengarium Regem de regno deposuit, & fic finitur Regnum Berengariorum.

Anno Jesu Christi vecce xxij. ab Vibe condita mvelv. imperatin Roma Lotharius annis ij. cognomento Orto, cuius vxor fuit nobilis Donna Daluida pulcherrima, sapientissima, & ditissima, quant multum afflixit piedictus Rex Berengarius Italicoru m IV.cognomine Otto. Anno

. Anno lefu Chiffi veccentials Value vonding Muchakiij. imperat in Roma Olvo VI. de Ottonibus Impegatoribus xxx. Hic Romam venions à Papa Grego--io V: coronaepe eft. Moxordinaen iralia per Gallism in Saxoniam vadit : Crc-Acentius verò Consul de Roma tus propoz pulit Gregorium Papam, qui Impometerem prædictum coronauerat, & quendam Ioannem Græcum Epitcoputh -Placerinum pecuniosum in Papam ordinauit ... Quod viandiait Imperator VI. -prédictus de Saxonia in furore reuerlus est Roma, Crescentius verò Consul promuctus se recollegit cum mukis in Caltro S. Angeli in Roma propter Imperatores: Imperator verò obsidionem ponir orcal Castrumydonec illum accepit & Croscezium Confulem decapitatie, Episcopum autom, qui Papatum acceperat exoculanie, & predictum Papern Gregorium ad Papatum reduxit maximo cum bonore, V xor autem Imperatoris prædicti vocata est Lombarda, de qua genuit filmin, -quem Ottonem VIII vocauit, sibi in Imperio successorem, & filiam pulcheror--maminomine Alax squam fugavit Aleramus Teutonicus languine, & Lombasdur natione. De quibas duobusscilirot Alexamo, & Alax nati sunt primi Mar--chiones Montisferrati, sicue dicetur infra. Filius autem Imperatoris Otto VII. accepit vaovem filiam Imperatoris Constantinopolicani, & tempore suo est tom Italia in pace, & principium Marchionatus Montisferrati in Lombardia incopie de filia fun nomine Alax.

Fatto adunque quanto sopra esso Frate Giacomo, seguendo la narratione sua scrive

Anno less Christi veceexxiii je imperante in Imperio Romano Ottono Va.
istius nominis Imperatore, quidam nobilis de Alamania, culus nomen apud modernos ignosatur, voà cum vece sua peregrittando vente in Lombardia, volentes Romam ire deuotionis causa, & eques cum comitiua decenti peruenium Sezadium Lombardie Aquen. Diœcesis. Tunc com in Villa pràdicta Sezadij habirabant, qui habebant sins dominium, & etia m in Spigno, & in magna parte illius contrata, veco autem nobilis prædicti peregrini Tontonki existens gravida
in Sezadio appropinquani partui, & peperit plium maseulum pulcherrimum,
quem multi nobiles tenenus, & illum baptizantes Alexamum denominauctunt,
alicentos, Douvin tua peregrinatione gaudium tibi dedit; & post modicum, quià
ipsi parentes parti Alexami indocta alice volebre, & fame de peregrinationem sua,
suppose de la comitationem sua peregrinationem sua,
insistentes parti Alexami indocta alice volebre, & fame de peregrinationem sua,
suppose de la comitationem sua,
su primario de peregrinationem sua,
su primario de peregrinatione su primario de peregrinationem su primario de peregrinationem su primario de peregrinationem su primario de peregrinationem su primario de peregrinationem

situm sum Alera mumeum nutrice de hugus sua dispierunt, donce severantus de Roma; Vadunt paras se mater Alerami Romam puer autem sum muiricares materin Segadio, ambo in Romam infirmati moriuntur. In Segadio puer Aleramus cresciu. Se du miest annorum trium, mutris ipsus Toutonica morium: Es quia puer erat pulcher, se mobilis, expensa Communicatic alcori nutrici traditut mutricindus; Factus est Aleramus puer pulcher, se magnus quindecim annorum se sacutos est seu uldam nobilis Dominorum de Sezadio, se quia erat inuse nis gratiosus sectious sectious quest filium suum, se sacus est Aleramus licet ituanis biomus miles.

Ciuitas Brixientis Lombardia, que lepe fuit moletta Imperatoribus, Ottoni Imperatori VI. rebellat; facit Imperator contra Buziam magnum exercitum. Mittitut Aleramus pulcher miles ad exercitum Imperatoris pro Communitate Sczadij, quia sic perije Imperator à Dominis illius loci, qui pro parte sua prouideant de vno milite. Vadit Aleramus eques ad exescitum Imperatoria in omnibusbene grnatus, & le representat coram Imperatore in exercità super Brixiam, representando honorem Dominarum Castri, & Ville Segadijaucen yr vidit Impergroe multum miratur de facundia, & philonomia. Alerami, & interrogat. Aleramum vade sit, qui audaster respondit imperatori, dicens, sanguine sum Toutonicus, sed natione & numitione Lombardus, quia de patre, & marte Teu--zonicus genirus, natus autem, & nutritus in Sezadio Lombardia Episcopaius Ciuitaris Aquen, Imperator autem, qui erat de sanguine Tentonicomotus cordescpit Aleramum diligere, & eum statim jubet elle de familia sua & illum militem faciens vult Imperator, qui sibi de sypho in mensa seruiat; & tastus est Alesames miles, & pincerna Imperatoris Otronis VI. Istius nomine videlicet Romamorum, tandem Aleramusah Alax filia imperasoriadili gitur, & criam Aleramus filiam Imperatoris amore maximo dilexit: Et convenientes simulambo de Cuzia Imperatoris le fugiunt, & cum duobus equis, vno albo, & vno aubeo fugienres perueniunt ad Alpes Comitatus Albinganensia. Alias enim Aleramus cum Domino suo, enius erat scutifer in Sezadio, fuerat causa venstionis in illis nemoribus, & dubitans ne perquireretur, elegit locum illum habere ma gia occultum, ve cum præda sua melius possit latere; Est enim in illis nemoribus quidam locus akissimus, & desertus, qui vocatur Perraardena, & peruenjentes ambo illuc, viz puella posuit in cacumine illius Montis, & de lignis, & alijs arbitculis secit habi-Faculum, ve melius poquie: & sic stantibus ambobus in illo Monte de Petra atdena, duxit Aleramus voum de equis Albinganam, & illum vendidit, & slium Sbi retinuit; Et Alax sibi desponsauit in vxorem, que de Aleramo concepit. & filium vnum peperit, quem ex nomine Imperatoris loceri sul Ottoné denamimauit. Consumpte amnib que secum portauerant, Aleramus copit facere carbomem in illo nemoce, & portare tuper equipm, quem fibi retinuit Albinganam ad vendondum, & à gasu carbonem vendidit coque Episcopi Albinganensis, & hodie, cras, & semper, & lactus est coqui Episcopi Alesamus samiliaris, & hoc per multos annos. Poli modicum natus est Alexano filius secundue in nemora, dnew

DEC MONFERRYTO

quem vocabif Battifecium Tettium genuit Aleramos, quem deneminante Que helmum, de iffehibitt boshint tolpis inter alice. Pratered generaut A termina filium quartum quem vocauit Theten. Dieitut etiam; quod gent faux filiga Aminum', qu'i non creuit, sed morraus eft puer, Dum Ond fifus A lettent pets mogenitus efferannorum dudderim duxiteum ad Quillit prædicti Epileopije quis adolescens videbatur elle, de crae inventa gidriofus, fecit cum Epileopurlous tiferum lumm . Brat iple adoleftens pulcherimo alpectu, foros enim erat limita Imperatori Ottoni; Alcramisautem, & cum carbone, & finer modo propreviilium venit frequenter Albinganam ad Curiam prædicti Epifcopi. Dum auce prædicta agerentur iterum Brizienses relieflatie Ottoni Int peratoti VI. prædicto, & parat limperator facere exerci um contra cos, & mittit pro omnibus Vaffallis, & maximepro Prelatis Ecclefiarum, & Episcopis, qui terram tenent in fidelines at Imperio Romano, & inter corteros parat fe Epileopus Albinganenfis ite Bris ziamad Imperatorem. Vocat coquus Episcopi Aleramum carbonerium, & dicie, quod fi vult ite secum ad exercitum, & eris ibi mecum in coquine, & me imuabis, & vadit Aleramus cu coquinatio, iple, & Otto filius eius, qui erat factus scuvifer predicti Episcopi, & perueniunt ad exercitum contra Brixiam. Fectras enim coquinatios libi arma lingularia, & vexillum exordation com figniscoquine intus, scilicer com laberis, parellis, & carbenis ad ignem omnia nigraia campo albo, & ctiam habebat vnum bonum equum, & fortem, & dum liv effent in exercitum fuper Brixiam, anilites Brixienfel com maxima virture aggiedium. tur exercitum Imperatoris, & in tantum hodie, & cras molesta exercitum quel vna die facti funt tante vitturis, & audacia, quod vadunt yfque ad papilionem Imperatoris, & coactui ell'imperator fugere cutti fuis Batonib. ferè per quincis miliaria. Tunc Aleramus videns, que fiebant, & dolens de verecundis Imporacoris, flatim currens accepied this coquinarij, & equum, & verillant cum lights coquinaribus, & feipfum cum filio (no Orrone Curifero Epifeopi, qui eune erat adnotum (exdecim, & faul laus benè equitabat le omnibité militibus Brixidalia bus oppoluit, & vitilitér cum cis prefierur. Quod videntes multi alij milites adduntur Aleramo, & (ic Aleramus cum filio (uo Orrone feutsfero, qui vexillum portabat, & alifs multistoram Brixiensium militiamponunt in fugam, persequuntut vique ne portem Civitatis, & hæc victoria attribuitur militis qui has bebat vezillum cum infignibus coquinatibus. Nullus autem nouit adhuc quia sie miles ifte, qui facie hanc victoriam, & qui habentafe vexillum, & alia arma-

Altera autem dit excunt Brixienses de Cmitate, & occurrant y sque ad papilionem Imperatoris. Aleramus verò cum filio suo Ottone, qui portat verillum se oppositit Brixiensibus, & illos insequitur veque ad potitati Civitatis, & mode currit sama genetalis per exercitum de isto miste, petit Imperator, quis sit site miles, qui tanta secit, et no cognoscitur, niss quod Episcopus Albinganensia utilium este famulus coqui sii, vocatur coquius, ducitur Aleramus samulus & Otto situs ad cum. Tune secreto Episcopus soquius Aleramo, qui vocabatuç carbonerius, & valenteo sonis qui este Aleramus autem manifestat se Episcopus

Digitized by Google

quod

OTERIONING aud fumille Akramys, equisali rempore fui furatus Alan filism: Imperatorio Organis; de qua haben recessitios in nemore Pesse Andema sum marre corum. And sam and iles Episcopus vadisad Impesarpam. & perije abso seeraum. que prospjirit, & eithinm per que inem lubaducia lecteti dicit de Aleramo, que pradista fecit Imperatori, dicepsquod babet quatuer malculos, noorum vans est his & ipsemiles probabilises course Brixienses freit sice tales victorise. Plaantifinperator of parcie Aleramo avacantus omnes. Apilcopus flatim Aleramuma Alax vxorem Imperatoris fliams cum guarnar filis omnihm aprime ver Bibus ofpetis, scilicet Pitone, Bonifacio, Gulielmo, & Thete cum comitiua dueigali Imperatorem ni Quos omnes Imperator videns & Asperecepit. Impera-Mik autem, gr, vidit filam statim cecidit semianimis, quam Imperator conforsant al lereuerla eft. Imperator autem filios Alerami militis omnes quatuor accurie in milites & factum est maximum gaudium per multos dicen Curia Imperatoris, & in forge xercitu Ciuitatis Buxiz. Et flavim ut Imperator secinxis filios Alerami in milites dediceis vezillum militia, & infignia bauzanicoloris zubei, & albi, que elle debear in probitate maxime omnium excuptium de lemithe profit of the pileoft by search maraness of the court Bux simple par -.. Boft pancos ausem dies Octo filius Alemmi cum aliquibus focija vadit ignomanto parifect alle parife Civiterio Brizipalieur probillimus auuenis, yr pollicula mmum inferce Brixicolibus. Aleramus autem cum milita fibi com milla eriam exist de exercismersus murum, sposseriauenires liques Brizienses exers Civit Baremin lic Coppe zibane. Er dum vadiatorrice cum loci je aemerus vidie Or-Achem filium funtacim focijs luis, & nga cognoscenacum cum impera cuca zir ad illum. Ez Orgonfobillimus verlus paricm, & quiliber credebar contra Brizienses pugnare. Tandem Aderamus fortior, filip de equo laneca deponent fit dium proprium ignoranter ascidit. Quo morrapo ali ji juuness, qui crant loci j Occomis, verlutzengreitum fugam accipinat, ampes euteupp & Quaritur quis marruus est, inucnitur Orto filius Alorami lances par ristransfixus; dolog maxiznus & planctus incredibilis fit in toto exercitu, & Cutia Imperatoris, flat Imperator trulis & non pother confolari. เลียง เมื่อเสียง 133 กู และเล่า เรื่องเราะเกิ Post aliquot diesab Imper. denincitur Cinitas Brixie, & garaia, quaibi sunt ordinara, Imperator Orro cu tora Cyria init Rauennam, facit Aleramum Marzhionem cum tota posteritare sua, & cidem dedit totam terram, qua ulta flumime Vallis Vrbe, per ripam, padi fluminis vitra Tanarum per transucctum ex cofinibus Provincie, exceptisalije Communicacibus de per ligure maris, ysque du m pornenierun Nulturum . & dicitut quod Aloramus in stidundiebus nasuralibus seram Erram illam equitando perciantinis. Ita quod egunda die Equisolus anotivus est in Monte a pi qiçindi estindina mottuus of estamica bicanticate di es genet Ottonis Impelatorie VII bhabebar atma Dominorum nhe Feradiou feilicet Sampum album cum Itellaru beaufed factus Marchigar maununauis and the Questa è tura la distinte nortasione di Esnes Giacoma d'Acqui, aires la quale que lunque desiderale d'intendent faire madell Prigint delle glories as alla di Menfestare de : drong

we'notare; ed hantre auuertenza, che ad Arnolfo Settimo Re di Germania, il qualifu' eltimo Imperatore della prosapia di Carlo; succedette Ludonico Ottano suo siglimolo. A Ludonico, Conrado Primo, Duca d'Austria l'anno veccexii. A Conrado Primo, Henrico Primo Sassono l'anno veccexx. Ad Henrico Primo, Ottone primo suo siglinolo s'anno veccexxx viji al tempo di Gionanni XI. E di Leone VII. Pontesci, regnante in Italia V gone, & Lothario suo siglinolo. A Ottone Primo Ottone Secondo suo siglinolo l'anno veccelx viji. E à Ottone Secondo Ottone Terzo suo siglinolo l'anno veccelx viv. E perche della Casa di Sassonia surono successivamente tre Imperatori di questo nome Ottone. Dice il verso trito appreso de' Germani. Otto post Otto regnavit Tetrius Otto; perilche conferendos si predetti tempi, con il conto di Fra Giacomo seguiterebbe, che Alassa moglie di Aleramo sosse stata siglinola di Ottone Terzo Imperatore commutato per lui in Ottone Sesto, e che esso ottone Terzo hauesse creato Aleramo con la posterità sua Marchese di Monferrato, il che è riprensibile, e falso, come manifesterà la lettura del printilegio d'Ottone Primo, che leggendo occorrerà.

E questa basti quanto alla riprovatione di Fra Giacomo d'Acqui.

Habbiamo adesso ad essaminare quanto hà scritto Fra Giacomo Filippo Bergomense Heremitano poco, e male instrutto dell'Origine dell'Illustrissima Casa di Monserrato nel

supplemento suo delle Croniche, in Ottone Secondo, le cui parole sono queste.

Aleramus itaque primus prædica originis Marchio fuit; qui vt multorum relatio fert; Saxoniæ Ducisfilius extitit, quique & hoc modo hac tempestate sui Principatus fundamenta iecit, atque in ca novem annis regnauit. Nam iple Aleramus Saxoniæ Ducis vnicus gnatus fuit: cuius pater Christianissimus existens etiam tam morum, quam Principatus dignitate procellebat, qui cum prole careret v nà cum conjuge sua quæ sibi Divina providentia tàm morum, quam nobilitatis sublimitate sucrat sociata. Diuum Iacobum Apostolum sibi in præcipuu, & specialem advocatum delegerunt. Voueruntque eidem si filium, aut filiam impetrare dignatetur, quod Sancas ipsius reliquias in Hispania visitarent. Voto quoque emisso Divina clementia precibus eorum non defuit. Nam pijssimi Apostoliaures à instorum peritione non defuere; sed corum vota, Deus ex alto prospiciens ipsorum petitiones essectui mandauit,& statim vxor concepit. Cumque Dux iple vxorem grauidam præsensisser dispositis Regnisui rebus, vnå cum ipla vxore prægnante ad petficiendum, quod vouerant iter artipuit. Dum autem in Italiam peruenissent, non procul vbi nunc est Alexandria Ciuitas vxot sihum peperit masculum, que Aleramum in baptismo nominauit. Exactoque mense ibidem filium cum nutrice, & alijs complurimis suis proceribus, qui infantuli curam gererent dimiserunt, atque ita ceptum iter arripuerunt. Dumque omnes limina Sanctissimi Apostoli inuisissent tam parer, quam meter in reuersione desecerunt, orbusque paruulus factus, etiam cum parentibus Regnum pariteramisir. Educatus nihilominus Aleramus ipse procerum, & pedage gorum suorum monitis, & exéplis in omnibus virtutibus egregius tandom estullit. Erac quippe in primis pulcher aspectu, facie letus, societate, & moribus delectabilis, colloquioque fuauis, & omaibus virtutibus ornatus. Ipfum igitus non dum pu-

bescentem ob innumeras cius in omni genere virtutes Ottoni II. nundum augusto pedagogi sui obtulerunt. Quem ftarim Imperator iplæ Alasiz eius siliz institutorem, & magistrum dedit. Erat autem Alasia ipsa, ve ita dixerim adhuc infantula, quæ cum pubertatis annos attigisset, capta magistri suiamore, illum precibus, & lacrymis solicitare cepit, vt illam furtim sibi duceret vxorem. M:tuebat autem ipla Alasia, ne pater ipsam alteri in coniugium traderet. Ipsius autem precibus Aleramus tandem permotus; Deo, ac Beato Iacobo sic volentibus mutatis vestibus adolescentulam clanculum e regia abduxit, atque ita ipsam vxorem accepit. In alpibus verò maritimis agri Albinganensis confugientes, randiu ibidem indespecto habitu dilituerunt, donce tres genuere filios. Postremò ab Episcopo Albinganensi cognitus eius intercessione, ac meritis Beatissimi Iacobi Apostoli in paternam gratiam ipsa Alasia cum viro suo Aleramo recepta cst, quibus Imperator ipse tunc Augustus factus in Italiam optimam regionem possidendam concessit, cui Montisferrati nomen imposuit, cuius vt præmissum elt fines statuerat Imperator ipse, vt ex vna parte padus, inde appeninus, & mare Ligustii um, & superiori in parte Mons Vesulus, & sic idem Aleramus ab Otrone Augusto II, huiusce regionis Montisserrati, ac totius penè Pedemontis hoc

modo dominarum accepit, & reliqua.

Ma se per Divina permissione le anime de gl' Autori di essa narratione potessero vemire al colloquio de gli huomini, postponendo le contrarietà, e discrepanze loro l'uno dall'altro, volontieri domandarei con il Satirico Poeta; Dic tamen vnde, hæc emis haud pudeat dominum monstrate tabernæ; cioè con qual autentica scrittura si sono indotti ad affirmare, e dire, che Aleramo foße unico figliuolo del Duca di Sassonia, e che Alasia fosse figlimola del Sesto Ottone, il quale secondo la vera computatione si ritroua essere il Secondo, e fare in lui l'esordio delli descendenti di Aleramo,e d'Alasia Marchesi di Monferrato. Che la madre d'Alasia hauesse nome Lombarda, e che Aleramo commettesse il ratio della predetta Alasia, e che da Ottone Secondo ottenesse il Marchesato di Monferrato. Conciò sia cosa, che per la corroboratione, e confirmatione del printlegio concesso ad Aleramo per Ottone Primo, si arguisca tutto l'opposito nella sentenza delle sussequenti parole, le quali formalmente dicono così. Insuper confirmamus, & corroboramus Jupradicto Aleramo Marchioni omnes res, & proprietates suas, quæ illiaduenerunt tam ex hæreditate parentum, quam de suo aquistu. Et postea, quod si aliquis contradictionem de suprascriptis omnibus, cum codem, sussque hæredibus habuerit, volens obijeere, quod inuestituram inde præterito tempore non habuerit, liceat eidem Aleramo, sussque hæredibus per nostram datam licentiam, & huius nostri præcepti Constitutionem, aut per Sacramenta, aut per pugnam declarace. Se adunque il padre di Aleramo per il passato tempo era stato inuestito da gl'antecedenti Imperatori, & haueua posseduto nel Regno Italico la regione chiamata. Monferrato, e gl'altri Dominij ad Aleramo confirmati, e corroborati per la morte del padre da Ottone Primo Imperatore; dal quale gli era stata concessa licenza di difendersi, o per Sacramento, o per pugna contra qualunque persona, che hauesse voluto opponere per il contrario; come può stare, che si partisse di Germania per andar à visitare per diuo-

deuotione San Pietro di Roma, ouero San Giacomo in Compostella per adempire il voto Juo : e cajualmente peruenisse in Italia? Et ancora soggiungono della educatione delifigliuolo. Aleramo il quale non si può meritamente macchiarz, che fosse nodico in una selua, perilche l'auttorità, scritture, e prinilegi, quali nel progresso si vederanno non lo consentona, e manco, che commetteeße il ratto, & violatione della figliuola dell'Imperatore; del quale memorabilo fatto, ne Frate Martino nella sua Cronica Martiniana, neil Platina in Agapito Secondo, ne in Giouanni Terzodecimo Pontefici, ne il Biondo nella seconda Decade del fecondo libro, ne nella seconda del terzo, ne Marteo Palmerio, ne Raffaelle Volaterrane nel wigesimoterzo Retum Vrbanatum, ne Gi uanni Nauclero proposto de Tubinga in Germania, nella trigesima seconda, e trigesima quarta. Generatione del secondo volume della Cronografia sua, diligentissimi innestigatori, e. Scrittori dell'Historie. Ne ancora del congresso, il quale (secondo il predetto Frate Giacomo d'Acqui) fu fatto nell'effercito dell'Imperatore innanti à Brescia, nel tempo, che dices, che essa sinibello all'Imperio, fanno mentione alcuna. Ond' essendo le addotte ragioni di tal'efficacia, che le fintioni non possono offendere, ne adumbrare la verità, altro non si richiede se non far fine ad esa diligente ricercata. Non ommettendo però dicommemorare che hà deduto, & letto un antico, & autentico instromento, nel quale sicontiene il nome dell'Imperatore, l'anno dell'Imperio suo, & il di, e l' nditione, come forse doucua essere consuetudine, & oseruatione di que' tempi, rogato da Giouanni Notato del Sacro Paluzzi, nel Castello della Villa del Fuoco, ch'a' nostritempi è distrutta, & ancora Se le dice la Villa del Fuoco, ouero Fuscaria vicino ad Aleßandria. Per il quale appare, che il primo anno dell'Imperio di Conrado, qual fù al tempo di Sengio, & Anastasio vommi Pontefici à di otto del meje d'Ottobre, Indittione Indecima. Guglielmo Conte figligliuolo di Guido, & Aychisa, ouero Aycha Contessa giugalicon consentimento l' uno dell'aliro, per merito dell'anime, & estintione de' peccati loro, secero donatione d'alquami mansi di terra al Monastero de' Santi Saluatore, Vittore, & Sorona, edificato nel Luogo ' di Grazano, & ancora di certo molino sopra l'acqua d'Emporit, con alcuni altri prouenti, e redditi, dal quale instromento risulta aperta, e solida dimostratione, che Guglielmo donatore (del quale in esso si fa mentione) fosse padre di Aleramo, però che dalla undecima Inditiione, che correua al tempo della rogatione dell'instromento predetto, ( & erail primo anno dell'Imperio di Conrado per insino all'anno nouecento, e sessanta due, nel quale correua la decima Inditione, e che su l'anno della concessione del prinilegio di Ottone Primo fatta ad Aleramo) vi è internallo di anni sessanta.

Et oltre il detto instromento ho veduto, e letto un prinilegio di V gone, e Lothario suo figliuolo, che ne' tempi de' Pontificati di Steffano, e Giouanni regnarono in Italia anni vintì, nel quale prinilegio si contiene com'essi V gone, e Lothario concedettero ad Aleramo lonte una Corte chiamata il Foro, situata sopra la ripa del siume Tanaro, nel Contado d'Aqui, con tutto il Territorio, che si comprendena trà detto si ume Tanaro, or il siume di Bormida. Le parole del quale prinilegio ho voluto distintamente descriuere per nonlasciar ad alcuno la fattica di leggere l'originale per esser molto laborioso si per l'antichità, come ancora per la dissicultà della scrittura, e barbarica forma delle let-

sere.

Digitized by Google

In nomine Domini Dei zterni. Hugo, & Lotharius Divina fauente clementia Reges. Si petitionibus fidelium nostrorum libenter annuimus ardentiores cos fore in nostri obsequio nequaquam ambigimus quo circa omnium sidelium fancte Dei Ecclesie nostrorumque præsentium scilicet, & futurorum deuotio nouerit Ambrosium Episcopum, & Heldricum Comitem dilectes sideles nostros supplieiter serenitatis nostræ postulasse elementiam; quatenus fideli nostro Aledramo Comiti quandam Cortem, que Forum nuncupatur, sitam supra fluuiu Tanari in Comitatu Aquensi, iure proprietario per hoc nostræ inscriptionis preceptum vsque in perpetuum concedere dignaremur; cuius petitionibus inflexi candem Correm cum omnibus rebus a fluuio Tanari, ysque ad flumen Burmicz, nec non a loco, qui vocatut Barcile, víque Carpanum periutatum, ac cum 🕟 omnibus, que dici, vel nominari possunt per hoc nostrum preceptu in integrum concedimus, & clargimur, ac de nostro iure, & dominio in ciusius, & dominium omninò transfundimus, & delegamus vna cum Castris, & capellis, casis, terris, vincis, campis, pratis, pascuis, siluis cultis, & incultis, divisis, & indivisis, massazitijs, salicetis, sationibus, ripis, tupinis, molendinis, piscationibus, portubus, aquis, aquarumue ductibus, venacionibus, reddibitionibus, districtionibus cum . scruis criam, & ancillis, aldionibus, & aldianibus, omnibusque rebus ad prædi-Cam Cortemà iam dico flumine in flumen, atque à iam nominato loco Barcile, vique ad Carpanum prædictum perrinentibus, vel aspicientibus in integrum, ve habeat, teneat, firmiterque possideat ipse, suig, hæredes, habeantque potestatem - renendi, vendendi, donandi, commutandi, alienandi pro anima iudicandi, vel -quicquid corum decreverit animus faciendi omnium hominum contradictione remota. Insuper concedimus eidem fideli nostro Aledramo, sussque heredibus, vi de Villa, que vocarur Roncho, & de omnibus arimannis in ca morantibus omnem distinctionem, omnemque publicam functionem, & quærimoniam, quam antea publicus, nosterque missus facere consucuerat, & quemadmodum ante nos, aut nostri Communitatis Palatij præsentiam placitum custodire consueuerant, aut ante nostrorum qualem cunque missum; ita ante præsati Alerami nostri fidelis przsentiam custodiant, & observent. Si quisigitur hoc nostrz cocessionis præceptum infringere, vel violare conquerit, sejat se compositurum auri optimi libras ducentas medietatem Camera nostra, & medietatem præfato Aledramo Comiti. Quod ve verius credatur, diligentiusq; ab omnibus obseruetur, mani bus proprijs roborantes, annulo nostro subter iustimus insignari signa Serenissimorum Hugonis, & Lotharij Regum.

Gileprandus Cancellarius ad vicem Bosonis Episcopi Archicancellarij recognoui, & subscripsi. Dat. viij. idus Februarij, anno Dominicæ Incarnationis vecce xxxviij. Regni verò Domini Hugonis pijssimi Re-

gis Nono, Lotharijaurem filijeius quarto, Indictione octaua. Actum Papiz in Christi nomine feliciter. Amen.

Hauen-

Hauendosi adunque accenca consideracione alle parole del decco privilegio d'Vgone, e Lotharie risulta mo mifesta proua, che al tempo della concessione di esso Aleramo haucua tizolo di Conte co neratto da Guglielmo suo padre, e da gli altri antecessori suoi. E confiderandost porimente le parole della donatione fatta all'Abbatia di Grazano l'anno Indecimo di Berengario, e di Alberto suo figliuolo, che su l'anno vecceli. sedente nel Pontificato Agapito II. e Constantino Conromano suo figliuolo nell'Imperio Orientale appare ch' esso Aleramo marito di Gilberga figlinola del prenominato Berengario al tempo della donatione predetta teneua la denominatione, & il tetolo di Marchese, come nel seguente

instromento di esa donatione qui esemplato si legge.

In nomine Domini Dei Saluatoris nostri lesu Christi vececly. Belengarius, & Aldebertus filius cius gratia Dei Reges, anno Regnicorum Deo propitio vndecirno mense Augusti, Indictione quarra. Dum fragilis, & caduca vita homo cst in hoc feculo, dum viuit, & recte loqui poterit jucundum erit si res suas disponatbono animo, vnde valeat servire altissimo Domino, & acquirere selicitaris gaudium, & præmium fine fine mansurum. Et dum cogitat tremendum diem Iudicij, impios nefandam retributionem recepturos, & felices desiderabilem vocem audituros; przuidimus nos Aleramus Marchio filius Gulielmi Comitis, & Gilberga filia Domini Belengarij Regis, & Anselmus, seù Oddo gg. viuentes lege Salica ipfi namque iugales modo que supra genitorum nostrorum, & Anselmi, seù Oddoni gratia nobis consentiente, & subter confirmante de nostra facultate nobissua pietate largita Christisidelibus offerre, ve per corum sanctam intercessionem Deus nostri misercatur, & perhoc zternum memoriale ibi nos esse supernus ludex permittat, vbi justi sine fine regnabunt. Et manifestisumus nos, qui supra iugales, & genitores pater, & materuia, seù filijs, & filiastri, qui Deo miserante ante hos dies edificauimus Monasterium in proprijs rebus mostris in loco, & fundo Grazani infra Castrum ipsius loci, in honorem Domini Saluatoris, & Sancta Maria, seù Sancti Petri, arque Sancta Christina, & munc ibi Abbarem ordinatum habemus, & ex parte inibi Frattum Monacozum ingressorum pro corum sumptu, & vsu, & stipendijs donamus, cedimus, & offerimus Corres tres domos cortiles iuris nostri, quas habere vifi fumus: vnam in suprascripto loco, & fundo Grazani, cum eiusdem Castro inibi habences, aliam in loco, & fundo Cisignani, terriam verò in loco, & fundo Cardalone, arq; massaritias dece; quaruor in loco, & fundo Pautrengi, vná in loco, & sundo Godi, duas in loco, & fundo Paniengi, duas in loco, & fundo Paciliani, & vitami in loco, & fundo Melonese, in loco vbi dicitur Mura nominative ipsum massatirium, qui rectum, & laboratum est per medium liberum, modò simili, quod no-Rei iuris est, cum casis, massarei js, seù seruis, & ancillis, & omnibus rebusad eafdem Cortes, vel loca, seù Massaritia pertinentibus, que sunt suprascripte omnes res super totum jugera centum, ex omnibusque supra mensurara, & comprehensa legumur in integrum; cò videlicet ordine de pradictis nostris rebus, & familijs hanc facious offersionem,& in tali prætextu perpetuis temporibus firmis, & stabilibus permanendam, sicut hic per singula capitula insertum fuerit; & nostra decreuit

decreuit volnutas pro animæ nostræ, & q. Gulielmi, qui fuit filius, & filiastes, at. que germanus noster, feù parentum nostrorum mercede, ita ve faciant ipsi Abbates, & Monachi, qui in przsenti tempore in codem loco Sancto, & Venerabili Monasterio militaucrine, vel qui pro rempore ibidem Deo famulari, & servire voluerint, regulariter ex frugibus prædictarum rerum, & censu, quod exinde annuz exicrit, vel collectum fuerit ad corum stipendia, & sumprus, seù v sus deservientium, tam de ipsis casis, & rebus, seu familijs, quam de illis casis, & rebus, scù mobilibus, & familia, quam deinceps in antea nosin ipsum Monasterium offerre habebimus. Nec liceat yllo tempore ipsas res immobiles per quod vis ingenium alienare, sed in perpetuum sunt ipsi fruges, & redditus, vel census, in sumprum, & stipendia ipsorum, corumque successorem Abbatis, & Monacorum sine nostri parentumque nostrorum contradictione, vel repetitione, sine aliqua diminoratione, vel inualatione. (Nam quod Deus auertat) & fieri non concedences, si Przsul Sancta Vercellensis Ecclesia, qui nune przest, vel successores, autaliqua persona, seù potestas ipsas Cortes, domos, cortiles, cum dictis casis, massaritijs, & rebuscum omni fructu, & corum integritate, & pertinentijs sicuti eas habendas contulimus, quafiad ordinandum, vel regendum susceptit, auc ex frugibus carum tetum, vel centu, quod annuè Dominus dederit, vel aliquod servițium de ipsis familijs aliquam subtractio nem, vel diminorațione, vel ipsorum Abbatis, & Monachorum, corumque successorum facere que sierint, & si inibialiunde Abhatem mittere voluctint, non habeant potestatem, nisi per inssionem Episcopi Sancti Ioannis Baptistæ Taurinensis Ecclesiæ, & de ipsis Mor nachis de prædicto Monasterio, quem maior pars elegerit. Et volumus, vripsú Monasterium in ordinatione Episcopi ad Episcopatum suprascriptæ Ecclesiæ Taurinensis Sancti Ioannis Baptista, & Consecrationem faciendam, & Crisma dandum intersit, & guod ipsum Monasterium, & ipse Abbas, & Monachi, qui ibidem sunt, & in antea fuerint, & Deo serviuerint ipsas Cortes, domos, coetiles, & casis, massaritijs, & omnibus rebus, seù samilijs ad cas pertinentibus, seù Ca+ strum cum omni sua integritate, & pertinentiam in eisdem locis, & fundis Grazani, Cisignani, Cardalonæ, Pautrengi, Godi, Penengi, Paciliani, & Murz, qualiter supra legitur, & sunt comprehense in integrum habeant. Tali videlicetordine Divina ordinatione volumus, nos qui supra Aleramus Marchio, & Gilberga iugales, & Anselmus, seu Oddogg, vr pro omni maruritate Sancti Joannis duas candelas offerant pro omni circulo annorum. Et si ipse Episcopus, aut sui successores exinde de ipso Monasterio aliquid mutare voluerint, aut in aliam manum manumittere justerint, nist vt supra, cum Abbate, & Monachis componat auri optimi libras centum ad Constitutum Monastecium, Et insuper ipsi Monachi, qui in ipso Monasterio militauerint, & Deo seruierint pro Dei amore, & corum mercede quotidie vnusquisque pro me Aleramo, & suprascripro q. Gulielmo, qui fuir filius noster Missam cantent, & Officium faciant. Et rali ordine per cultellum festucam, & vasonem Terræ, arq; ramum arboris à parre ipsius Monasterij, & Abbatis, seù Monachi legitimam facimus tradimonem,

& corporatem insofficuram: & ita nos extendo prinamus, i& floris facimus, & & cas cum omni lun integritatend habendum. & vlufructuandiim relunquamos. Si qui vero, quod fututum non credimus, aut si aliquis dell'aredibus, aciprobate redibus, vel parentibus nostris, seù quanbet opposita pérsona comirandoc nor Aram traditionem, aut effertionem ire, quanducunque tontauerit saus vam pet quod vis in genium in fingereque fictit, folunt ipfi Epilcopa Abbatismi Monachis, suisque successoribus, velipsi Monasterio mulcham, que est pena auri optimilbratum centum argentipondera quingenta, medietacent piedicio Episcoparui, & mediciatem prædicto Monafferio. Si præsentem:nostram tradicionem. & offerfionem, aut factum irrum pere voluerunt, aut aliter facere, nisiquad lupra legitur, & nostia fuerir voluntas, cum Iuda traditorcame Tribunal Christi cadem damnationem habeant, in eius lignum hoc pergamenum cum attramento de terra eleuzuimus. Hanc paginam nos Notarius, & Index Dominorum Regum tradidimus, & scribere rogati fuimus, quam subter confirmatum te-Ribus obrulit soborandam. Vnde duz carra offersionis vno tempore scripta funt jonam in codem Monssterio missimus, gliam iam dicto Episcopo Sancti Ivannis Bapultæ Taurinen fis Ecclesiæ dedimus,

Di Veone, e Lotbario, di Berengario, & Alberto suo figliuolo, & ancora di Onone Primo datoro del seguente privilegio, ne parlero dappobla recitatione d'esso privilegio, però in questo luego non diro altro, solo che perrimonere l'errore di Fra Giacomo d'Acqui, done bà scritto, che la miglie d'Ottone Primo heb be nome Lambarda, è da sapere, che esso Otto zone hobbe due maglie, sine Edita, con la quale genero Luitolfo, e Lingarda, che fu maris tata à Conrado Duca Franco, & Adhelisda; che prima fu moglie di Lothario, je cons e sa procreo Octobe Secondo successore suo nell'Imperio, & Acheleijda, la quale riferina il nome della madre.

Seguitati prinilegio.

In nomine Sanda, Individua que Trinitatis. Octo Deura ordinante provid'entia Imperator Augustus. Oposter Imperialem excellentiam, autem serenia tatis sua lonellis fidel jum suorum penitionibus inclinate, quatenus promptios res, & deuotiores in form efficiant famulatum; quaproprer nouerint omnium fidelfum Sanctæ Ecclesia nostrorum que presentium scilicet, & futurarum vninevsius Aleramum Marchionem internentu, ac petitione Adheleyda nostra coniugis, arque Imperij nostri participis nostræadijsse sublimitatis culmen i humiliter postulando prequasdam Corres, absas, hactenus Regni nostri iuris deq benti precepti nostri pagina illi concederemus, menon & omnes res, & proprietates suas a d verinsque se sus familias, que illi aduenerunt tamen hereditate paraum, quâm de sur quistu similiter au toritate nostri precepii eide confirmeremus, & penitus correboraremus; cuius petitionibus annuentes, & ipfius fidelitatem considerantes. Per hoc nostrum præceptum promituste i & legaliter possumusconcedimus, donamus, arque largimur prædicto Aleratho Marchioni omnes illes Corres in defertis locis consistentes à flumine Tanari, vique ad flumen Vrbam, & ad lisus maris, quorum nomina sum hec. Dogo, Bignasco, Ballangio,

Ballangia, Salocedo, Loceti, Salfole, Miolia, Pulchrone, Grualia, Pruneto, Alscino, Curremilia, Monteness, Noseto, Maximino, Arche, & quicquid ibidem hacteque iuri Regni Italici pertinuit, ve sieut hucusque iuri regni nostri Domimio submissa sunt. Ità à modo in antea præfati Alerami Marchionis Dominio Inbdantur, & in cius ius delegantur, & omninò transfundantur. Insuper etiam confirmamus, & corroboramus supradicto Aleramo Marchioni omnes res, & proprietates suas ad veriusque sexus familias tâm de hæreditate parentum, quâm de acquiffu illi advenientes per diversa loca infra Italicum Regnum coniacenres, videlicet in Comitatu Aquensi, Saonensi, necnon Astensi, & Montisferrati, Taurinensi, & Vercellensi, Parmensi, & Cremonensi, seù Bergomensi, cum ommibus corum pertinentijs, & adiacentijs, seù etiam quicquid habere, vel possidere videru rin diuersis locis, in toto Italico Regno, vel in antea acquirere poterit, sine aliqua minoratione per huius nostri præcepti consismationem habeat, temeat, firmiterque possideat, tam ipse, quam sur haredes, vna cum terris, vineis, campis, pratis, pascuis, cultis, & incultis, diuisis, & indiuisis, mobilibus, & immobilibus veriusque sexus familijs, siluis, saliceris, montibus, & vallibus, planiciebus, aquis, aquarumque decursibus, molendinis, pilcationibus, venationibus, mercaris Toloneis, omnibus, publicisque functionibus, & etiam que dici, vel nominari possunt ad easdem res, & proprietates, seù Cortes, vel Castella perrinentibus, vel aspicientibus, habeantque potestarem tenendi, vendendi, comutandi, alienandi, vel pro anima iudicandi, & quicquid corum decreuerit animus faciendi omnium hominum contradictione remora. Item per huius nostra donationis, & confirmationis auctoritatem iubemus, & omninò statuimus, ve nulla Italici Regni persona præfatum Aleramum, suosque hæredes de omnibus, quæ supra leguntur, vel in antea acquirere poterit disuestire præsumat, quod fi aliquis contradictionem de his supradictis omnibus cum codem, suisque hæredibus habuerit, volens illis obijcere, qui inuestituram indepræterito tempore no habuerint, liceat eidem Aleramo, suisque hæredibus per nostram datam liceutiam, & huius nostri præcepti, constitutionem, aut per Sacramentum, aut per pugnam declarare. Præterea recipimus cundem Marchionem Aleramum cum filijs, & hæredibus suis, & omnibus rebus mobilibus, & immobilibus iustè, & legaliter ad cum pertinentibus sub nostri Momburditione. Ita videlicet, vt nullus Gastaldus, nullusque publice potestatis procurator, nulla maior, vel minor persona cum absque legali iudicio inquietare, aut molestare præsumat. Si quis igitur huius nostri præcepti, aut Mondburdi violator extiterit culpabilis solucre cogatur auri optimi libras centum, medietatem Cameræ nostræ, & medietatem prædicto Aleramo Marchioni suisque hæredibus, quod ve verius credatur, diligentiussq; obseruetur manu propria roborate annuli nostri impressione inferius If affigi pracipimus signum Domini Octonis Imper, Dat.x Kalend. April. anno Dominica Incarnat. vececlavij. Imperij verò Dom. Ottonis pijs-Il simi Cæsaris VI. Indie. 2. Actum Rauenæ in Dei nomine feliciter, Amen. Ambrosius Cancellad Vicem'Vberti Episc. Archicanc. recognoui, & scripsi, &c.

E però

E però Matte Palmerio Fiorentino, à cui eranota la confirmatione, e concessione del priu legio antescritto d ce.

Anno postmodum veccelavij. Aledramo Marchioni iura paterne ditionis ab

Ottone confirmantur, qui Otto anno postmodum lequenti moritur.

Poiche si seno purgati melti errori, e narrationi fauolose, conveniente cosa è, prima. che si parli de lli d'scendenti di Aleramo si foggiung a l'historia da Henrico Primo Sassone per sino à Ottone II. come nella prefatione habbiamo protestato voler fare. Dico adunque, he ad Henrico Primo, il quale signoreggio in Alamagna, che non eranumerato trà gl'Imperatori , e però non fu coronato, e non venne in Italia: segui nell'Imperio d Italia Ugo Conte Arelatense, e lo tenne per ispatio di dieci anni. Costui concitò gl'Italiani contra Rodolfo Redi Borgogna, il quale haueua privato Berengario del Regno, perilche Rodolfa cedendo ritorno in Borgogna; costui ancora assunto, che sù all'Imperio mando per sospetto molti sudditi in estlio, quali andarono ad Arnolfo Duca di Bauari, e quello condustero in Italia. Veronest sentendo la venuta sua si ridustero nelle fortezze. Et V go contra gl'inimici commettendo la pugna, con gran forze superò Arnulfo, e poi subito ritornò à Verona, doue apparecchiandosi per andare alla Coronatione sua à Rema da Suffano VII. Pontifice per Vendicarsi a' gni sua ingiuria morì. Morto V gone, Berengario Terzo Veronese, nipote della figliuola del Primo Berengario, morto Lothai in figliuolo di V go, quale in Italia haucua regnato due anni con l'amicitia de' Romani, Denne in Italia, doue all'imperio fu assunte insieme con il figliuolo Alberto, e dominò Induci anni, & essendo huomo di acre animo, e Prencipe d'industria, & esule, fu esaltato, etenuto in grande riputațione nell'arte militare. Però intendendo egli, che Henrico Ducas di Baueria haueua superato gli Vngari, quali occupauano tutta la contrada Cispadana, partendesi di Vngaria con grande essercito discese in Italia. Per la quale cosa temendo Henrico abbandonata Italia si riduße in Austria. Berengario adunque dopò la fuga di Henrico ottenete Italia, e si attribui il nome d'Imperatore con Alberto suo figliuolo, es cominciò non poco à apprimere gl'Italiani. Et volendoli resistere Adhelayda figliuola de ! Rodolfo Re memorato e moglie dell'Imperatore Lothario fortissima donna, non poco isdegnato Berengario la fece prendere, e carcerare in Garda Castello de Veronessi, e solo gli concesse una serua per il seruitio suo, questo fice accionon potesse alienare Pauia sua dotale Città. Li Principali d'Italia vedendo la superbiad tanto huomo, e che si attribu ua tutta l'Italia senza ragione, e con fallacie, domandarono insieme con Agapito II. Pontesice Romano in Italia Ottone Re di Germania, il quale passando per Forlicon quattre milla combattenti cominciò à far guerra à Berengario, & Alberto. E liberata Adeleyda dalle carceri la tolse per moglie. Berengario wedendo questo si compose con il Pontesice, e domando perdono insieme con Alberto, e così furono ammessi al gouerno di Lombardia, Romagna, Acquilegia, & Verona: ed Ottone insieme con Adheleyda, eli figlmoli ritornò in Germania. Dopò la partita del quale Berengario mosse guerra contra di Attone, quale signoreggiaua Canossa, e perche egli haucua liberato Adheleyda dalle carceri gli pose l'assedio per tre anni continui, onde Attone infastidito per la continua guerra sign isso ad Ottone la tirannia di Berengario. Per la qual cosa Ottone un'altra volta ruorno in Italia contro Berengario, done finalmente dopo molte guerre Ottone conseguila

vittoria, e confino Berengario in Constantinopoli, & Alberto in Austria, doue frà pochi giorni passarono all'altravita, & indi Ottone andò à Roma, e postoli l'assedio, essendo già Benedetto V. qual era fato assunto dal popolo, rimosso dal Pontesicato gli rimesse Leone VIII. e da lui si fece coronare Imperatore, e poi venne à Rauenna, done l'anno della sa lute veccelxvis, à dixxis. Marzo, Inditione decima, per Imperiale privilegio riconosciuto da Ambrosio Secretario, non solo confermò ad Aleramo il Marchesato di Monferrato, ma tutto quello, che li suoi Antecessori dominavano nelli Contadi d'Acqui, Sauona, Assi, Torino, Vercelli, Parmegiano, Cremonese, e Bergamasco, con tutti li Territoris, e douuti consini: concedendogli ancora à persuasione di Adheleyda Imperatrice gli altri luoghi, che di sopra nel privilegio habbiamo veduto.

Del memorato privilegio haverò detto assai, se io ammonisco il Lettore à non persuadersi, che per le seguenti parole, cioè. Donamus, atq; largimur præfato Alcdramo Marchioni or nes illas Corres in deserris locis constitutas à flumine Tanari, vsq. ad flumen Vrbam, & ad lieus maris, quorum nomina sunt hæc videlicet. Si dimostri, e proui la Regione di Monferrato terminarsi, & essere rinchiusa trà li fiumi del Tanaro, e Bormia. Ma che per essa si denota solo la donatione Imperatoria fatta al Marchese Aleramo della ragione, che haucua l'Imperio nel detto 7 erritorio, e Castelli, sisuati trà li predetti due fiumi. Però, che il Monferrato secondo la vera descrittione, e limitatione de gli Scrittori, giace, & è terminato dal fiume. Po, comincian do al fonte suo dal monte Appenino; e dal Tanaro cominciando al fonte suo per insino à Basignana, done ambi due esse fiumi si congiungono, Dicino al quale luogo nasce In monte, che con molti impliciti rami d'altri colli si và dilatando, e dilung ando per insino al luogo di Montecalerio, & iui termina, efinisce con le Valli, e pianure tanto fertili, & abbondanti d'ogni maniera di frutti, che quando senza pregiuditio della volg ere, e consueta denominazione foße permesso, meritamente si potria nominare la Regione del Monte Ferace, della quale commemorando.

Bondo Flauio Forliuiense nella sua Italia illustrata nel quinto libro, e regione setti-

ma descriue, e discerne la Regione del Monferrato nel seguente modo.

Ad Tanarum amnem ora incipit celebris nunc Monsferratus appellata, cuius fines sunt hinc Padus, inde Appeninus, & Tanarus ipsea sonte suo, ad hostia, quibus fertur in padum. Et superiori in parte Montes Moncalerio proximi, vbi Pedemontium incipit. Ferrarensisque ora pene omnis Marchionibus est subdita in Italia nobilissimis, qui ex Paleologis Constantinopolitanis Imperatoribus oriundi quinquaginta iam, & centum annis eam possideant oram. Supersuntqi frattes quatuor Ioannes, Gulielmus, Bonifacius, & Theodorus Sedis Apostolic & Notarius. Et si verò omnes litteris sunt ornati, tresque natu maiores arma cum laude tractarunt, Gulielmus tamen pluribus per Italiam bellis intersuit, locorum eius ore ordinem sequi, & simul digniora explicabimus ad Padi ripam sunt. Bassignana vbi ponte iunctus est padus, & Valenria, vel, vti Plinius appellat Valentium, quod primo forum Fuluij dicebatur, deinde Pomatum, Fraxinetum, Casale Sancti Euasij, quod etatem nostram ornatum sut; Facino Cane potentis mo rei bellicæductore. Deinde habentur Ponsturiæ, Caminum, Gabianum,

17

Verrucula, Sanctus Raphael, Gassinum, & Moncalerium oppida, & Salutia il-Instrium Marchionum eius cognominis patria.

Et Reffaele Volaterrano dividendo la Subalpina Regione in Cispadana, e Transpada.

na scrisse le seguenti parole.

Post Liguriam, Regio Subalpina versus mediterraneum occurrit, quà padus Straboni mediam diuidit, à cuius vlteriore ripa Ticinu, à citeriore verò Trebia duobus quasi brachijs ab latere Septentrionis includitur, à meridie, & occidente montibus; inde igitur Transpadani, hinc Cispadani dicuntur, alpibus, & Liguriæ vicini, quorum post Trebia Derto est Ciuitas, deinde Tanarus fluuius in padum influens. Plinio. Ab codem abluitur noua Vrbs Alexandrina, cuius origo sic habet. Post dirurum à Federico Ænobarbo Mediolanum; Pauloque post restitutum, Statyelli Ligures, qui vicatim cis Appeninum incolebant relictis proprijs sedibus ad vicum, cui Robereto nomen, commigrantes, vrbem condidere, quam primo Cæsarcam vocauere, vt apparet in annalibus Alexandrinorum, in quibus Xistus in dedicatione faciéda Cæsarienses cos vocat. Deinde expugnato Federico Venetorum, & Mediolanen. auxilijs, Alexander III. Pontifex eius inimicus, quòd populus arma pro co sumpserit ob memoriam officij, cam Vibem Alexandriam appellauit. Secundum flumen aquæ Statyelle sunt Plinio, Strabonique quamquam in co loco menda est. Virra Tanarum ad Padij ripam Augusta Bacienorum Prolomeo, Plinioq; nunc Bassinianum oppidum. In eadem ripa Paulo remotius forum Fuluij, quod Valentiam Plinius dicit appellari, sicuri, & nostra ætare nobilitarum Geraldi Ordinis Minorum natalibus, ac sanctitate; inferius verò Asta Colonia. Alba Pompeijà Tanaro abluta nomen adhuc seruans, hinc versus Sabbatios iter faciente: circa Plin. vetus oppidum, ac Castra familiæ Carrectensis veteris, ac nobilis, que ab Vibe Genua originem ducut. Æmilia via à Derrone item q; Pisis, vsq; ad Sabbarios erat, quam Scaurus strauir, auctor Strabo. Alia Emylia, que Flaminiam intercipit, de qua postea. Transpadum verò Subalpinoru heciloca sunt ad ripam ferè excrientis Padi. Tria Ptolomeoque fuit mihi vestiganti incomperta. Augusta Taurinorum, nunc Taurinum, quod Plinius ex antiqua Ligurum stirpe dicit. Stephanus Grammaticus Masiliensium Coloniam, ait esse à Tauro appellatam, quo signo ad navigantes co Masilicnscs inani vrebantur, Morgus fluuius, Plinio, ex alpibus in Padu profluuens, hodie quoque Orchus appellatur; Eporedia plurali numero apud Ciceronem epistola quædam data Eporedijs scribitur. Plinius sic ait, oppidum Eporedia à populo Romano conditussum. Eporeticos enim Galli bonos equorum Domitores vocant. In sacto nunc fisci Codice Hiporegiensis Civitas nominatur. Amnis Doria, Ptolomeo: Duria, Plinio, nomen adhuc recinet ex alpibus in' Padum defluens, hic idem dicit auctor duas esse alpium fauces, Grains anque Peninas. Hinc Pænos, illinc Herculem transisse de alpibussupra satis dixis Vercelle libicorum à Sallibus Gallis vicinis populis ortæ. Plinio: Aurifodinis quondam clare, Straboni:ornate quoque, Præsule Eusebio in sacro eloquio doctissimo, Regia nunc Sabaudien sum Ducum, prope Vrbem Sessites fluit: Plinio: nune item Schla

Sessia ab accolivocatus, Nouaria ex Vertacomoris vocuntiorum originem habet, Plinio; prima Albutij soli, oratoris, & Dulcini, ac Margaritæ, Gazororum sesta Auctorum. Anno meceviij, inter se more pecudum promiscue coibant, aliaque nefanda perpetrabant. Cumque diù latuissent inter per rupta montiu, tandem deprehensi meritas supplicio penas dederunt. Polentia versus alpes sexdecim pass. mil. à Nouaria distans vetus oppidum. Plinio, nunc Palantiam vocant; voi Gn. Plancus à Marco Antonio superatus intersectus se sur se Plinio, nomen retinet, Salassi populi post Taurinos olim serocissimi, & aurisodinis insignes. Domiti autem ab Augusto, ve ait Strabo, & sub Corona partim venditi, partim in Augustam Pretoria Ciuitatem ab codem in cotractu ædiscatam translati, hos nunc esse Sabaudienses nonnulli dicunt, vende nomen auspicatum, alij potius Monferratenses, qui ad alpes vsque pertinent.

Georgio Merula Alessandrino per la vicinità sua, hauendo maggior prattica del

Monferrato, e sito suo, ne ha fatto la suseguente copiosa descrittione.

Mons itaque perperuo ferrilis, & habitabilis dici ferè spatio ab Alpibus diuisus, atque disuctus per patentes interim campos, collibus, magis quam iugis attollitur, ac proinde nihil incultum, aut inarratum colonus relinquit. Hunc à dextra parce Tanarus, à finistra Padus vrgent; nec viera progredi sinunt : & quatenus à fluui je discedit, & quodammodo subducitur serax admodum planities interiacet. Hanc tertiá possumus Mesopotaniam appellare; gemino enim amne clauditur mons ipse, qua fluuj confluunt, haud longe ab Augusta Bacienorum desinit, quam posteriores parum desortis litteris Bassignanam nominant, sub Licio ponte illic nostro tempore Padus jungebatur; sed illum jus increscentis fluuif dissoluit, fonditus qui subucrtit, supra Augustam Valentium est; vetus sanè oppidum, quod aliquando ve Plinius tradit forum Fuluij dicebaturiin Tumuló situm cst Pomarium, cuius arx natura, & operibus valida habetur. Tum Fraxinctum, & Casale Sancti Euasij opulentum sanè, & frequens Oppidum, quod ætate nostra Gulielmus Theodori Paleologi abnepos bello, & armisinclitus, idemque Princeps pacis generolus, arque Magnificus in Vibis dignationem transfulit, & de nomine Pontificis, qui Episcoparum loco dedit Vibem Sixtiappellari voluit. Hipc natus Facinus Canis, patrum memoria, gerendi belli exercitatifimus, du-Clorque impiger, & animolus. Interiacent campi Guberes, Oppida quoque fant aliquoto quorum præcipua Burgum Sancti Martini, & Occimianum, quæ aliquando Marchionum sedes suit. Nam illuc ad Federicum conuenisse cos legimus quorum consilio, & horrationibus Mediolanum obsedit, arque energie. Procurrus haud longe à Casale divisi colles velut rami, quibus mons lancinatur, circumluit cos fluvius, castella, & viti haud ignobiles in collibus, & vallibus posus sunt Pontisturiæ à fluuio nomen trahem; tum Gabienum à Gabienis Liguribus, aut conditum, aut nominatum; Incoluisse am oram hos Ligures significare viderur Plinius sic scribens. Padus è gremio Vexuli montis celsissimum in cacumenalpium clati, finibus Ligurum Gabienorum visendo fonte fluens, tum Verrugula, Brusaschum, Sanctus Raphael & Gratianum, Monscaluus, Cherium; 100% MonfMonschlerius, vinde initium settatus Monschaber. Ad Tangrum indavergens in quem correntes per Astonium fines influent: Alto est colonia modo y sur questru, vi Blondus sit, maleque modo questra diviris opplents. In co tractiu vestigia adhuc remanent, & Turris Polontie à scriptoribus olim celebrate, precipue ob natiuum velletis colorent, hine est Polentine Lang, de quibus Martialis.

Nones lana mihi mondax nec mutor eno ; de l'accessor de mutor eno

Si placent Tyria, me measingit quies. Siliusin terrio bolli punici libro hice vili Rolențiam feracem cantat: & Plinius pracipuas ni grivelleris outs habere Polehtiam tradidit, fuit criam, & industria Oppidum, iexta Bondincoma gum; ita appellarum, quod illic incipiar pracipua altitudo Padi. Nam Ligutum lingua Bondingum amnem, fignificat fundo carentem. Post Astam recurustur mons sevique ad Tanatum flexum anic, in cuius summo Arxest Annoni, arque exaduerso trans fluuium Arx est altera etia in colle posita, quam Aratis dicunt Tanari, scilicer claustra. Felicianum item mon ignobile Oppidum in Alexandrinorum, & Aftensium confinio; rursum mons se colligit pauloque lazieres sunt campi, in quibus vetusta duo oppida Solerium, & Quadringentum, à deprauato quadraginta familiarum vocabulo vocitatum. Durat in Oppidanis insita quædam ab antiquo ferocia locuta, quadraginta Romanorum familiarum sedem fuisse existimare possumus; interfecat deinde Alexandriam Esnauis, in quem'vix mille post passus Burmida influit, pugnant rurlus fluuius, & procurentes colles, in quorum altero. Pauonum habetur : in alterius cacumine Castellum montis positum est. Terga montis multis,& opulentis oppidis nitent Sanctus est Saluaror cum arcefirmissima. Cattolleum, Lugum, Vignale, Monsmagnus, cærerum longum esser enumerare, quæ eriam si leri sine jactura deseriptionis possunt, nam omnem terram à qualitate montis, qui à se ipso consurgit ab alpibus separatam recentiores Montemferratum dixe-

Le insegne, e militare verillo di Aleramo distinto in dua bipartiti colori rosso, e biana co, non ostante li deliramenti di Fra Giacomo d'Acqui; ab exordio fureno donate dal Sacro Imperio à gli eccelsi Progenitori, suoi, per li meriti, ebonsà loro, li quali per consermare la memoria del primo tronco, e derivatione dell'origine loro, la qualo Francesco Irenico Estelingiacense nel terzo libro della descrittione della Germania, estutti gli Annali consentono, e concordano osser preseduta dalla nobilissima Casa della Duchi di Sassania, hanno parimente continuato di portare l'Armi Sassone, le quali sono sinque bastoni, ouero bande negre equidistanti in uno scudo d'oro, in modo, che in esse distanze se scoprono altre tante liste d'oro, che tutte insieme sono dieci; delle quali la prima è d'oro, la seconda negra, e così successivamente vanno terminando, & Variando per insino al compimento del predetto numero, e tutte le predette liste, ouero bastoni sono tramezzati, e tagliati da una ghirlanda, ouero capellesto di ruta, infersoui nel trauerfo de effe rami, da un Prencipe di Sasonia à compiacenza della inamorata sua, che à Calende di Maggio mandò à donar li una ghirlanda di tale herba, sopra il Timbro, onero Cimero delle memorate insei.i I gne

Digitized by Google

pue si contragiono, e sono depintirena avava corena, della quale oscorio due cerno di Cercio. zerà este cornui postoonibratif Destitout ma apparence manicu purpucea; fedrata di polle divaio, con la fonda fregen in pueno, cofe che hanno in se vez allent: signific acione, a denotationes cioè che per la Corbina, e munica di porpera s'intende repale auttorità, e dis guird parla frieda viscoria se por le estite diverno amisicia ; corastraia contra inimici: poiche si come la natura de Cerui è, ch'essendo necessitati à passare alcun braccio di mara, come quando secondo Plinio de transferiscono di Cilicia in Copro o outro en altre regioni à pascolare, conoscendo per loro naumule instituto mon posere perul paso delle corna far il pas-Jaggio fenza ainto l'uno dell'altro, si mettone in questo ordine, in modo, che nel pusare il secondo riene il capo istese sopra la groppa del phimo, Co d terzo sucressinamente sopra quella del secondo; Or quando il primo si vieroua stanço si maporta all'olismo lavyo, e così funno à vicenda. Costa vera umitita consiste principalmente in soccorrete, souvenire, e solvagre l'uno amiro t'altro, che verdinente è offitio Rogale dogno, e pertinente à gli unimi generosi. Hanno ancorali Corni en altronaturale instituto, she sudendo il latrato de cani, fuggono sempre con l'aura seconda, accio che il vonto, infieme con loro porti l'odore, or westigy loro. Si debbono adunque ad imitatione de Ornai faggire con ogni aftutia le persuasioni de nimiti, poiche il predesso animale aluimente semplice ne ammonisce à seguitare l'instinto suo, e non posporre gli altri numerati per Solino nel Trattato suo de memorabilibus Mundinel Capitolo trigefemo, perche sono tatte di fingolare commentatiosie Armi, ouero Insegne di Monferrato.

Aleramo essendo permenuta à morte Gibberga sigliuola di Berengario III. Red'Italia, con la quale haucua conceputo de sigliuolo nominato Gulielpre, l'anno poi nouecento, con estanta sei, secondo Raffael Volaterrano honesti simamente si rimurito con sommo applauso della Imperial Corte, con Adhelisia, ouero Alasia sigliuola di Ottone II. Imperatore, e
di Theophania sigliuola di Nicephoro Imperatore de Greci, con la quale visse anni none
in matrimonio, e con lei procreò due sigliuoli, cioè Bonisatio primogenito, e Gullielmo.

E l'anno nouscento, e novanta cinque pervenendo esso Aleramo à morte su sepolto nella Chiesa dell'Abbatia di Grazano, fondata per li progenitori suoi, sotto il vocabolo delli SS. Saluatore, Victore, e Corona, qual luogo prima fu sepolero d'un gentile Romano, come Ji manifesta per Ima inscrittione marmorea iui espòsta, nella quale si contengono le infra-V.F. T. Vetius. T.L. Hermes. S. Eplasiarius, Mater genuits Mater ore cept. Hi horti, ita vti. O. M. Que sunt cineribus lervire meis. Nam curarotes substituam, vii vescantur ex horum horrorum redditis natali meo, & per rosam in perperuo hos horros, neque dividi volo, neque ab alienari. E benche si dica Gullielmo essere stato il primogenito di Aleranco, niente di manco facendose matura consideratione sopra quanto hà scritto Arnolfo Auttore de gli Annali de gli Arcinescoui di Milano, continuando dal tempo del ReVgo sonte Ardatense, il quale domandato da Italiani contra Rodolfo di Borgogna, quale già hauea imperato in Italia dopò l'adietione di Berengario anni dieci, come si è detto, per insino alli tempi di Arnolfo Scrittore delli predetti Annali: si ritroua, che Guglielmo non su il primogenito, anzi che lo Stato dopo la morte del padre per ordine della primogenisara peruenisse à Bonifacio; le parole del quale Arnolfo sono formalmente queste. His

His denique diebus mortuo Burgundiarum Rage proponit Conradus Burgundiam inuadere, ad quam inuadendam Longobardorum iubat, properare militiam. Ipse verò ex contigua sibi parte obstrusos irrumpens additus municipia que que preoccupat. E vicino autem Italia cum optimatibus acrieris electi Duces incedunt, scilicet Prassul Heribertus, & egregius Marchio Bonifacius Monsisferrati duo lumina regni, explorantes accessus illos quon raddunt meabiles, præcisa saxa inexpugnabilis Oppidi Bardi per hos ducentes Longobardoru exercitum Iouij Montis ardua iuga transcendunt; sicque vehemeari irruptione terram ingredientes ad Cesarem vsque perueniunt. Cumque nequirent Burgundiones resistere deditionem accellerant perpetua subsectionis conditione Conrado substricti, & sactum est, vt in magna gloria reuesterentur omnes ad propria. Et postea.

Temporeillo Casar Henricus in Italia veniens celebrato Papiæ Synodali Concilio Romam tendit, cui Papa obuianit Placentia vinente altero, ac concedente intronizatus, facto autem Roma generali Connentu Prasulum visum est Regi, & Episcopis omnibus Papam ipsum iniustè tenere cathedram; quo statim abiento vnum ex Theutonibus Prasulem illius loco substituit, quem mutato nomine, Clementem vocavit, à quo etiam coronam suscept Imperij, tertius ab co Sanctus elaruit Leo; cuius industria Romana Status reparatur Ecclessa, qui gesminam in Italiam Synodum deuotissimè celebravit, Papia scilicer, arque Mantua absente Casare, cui cum misericorditer displiceret oppressio illa vehemens, quà impissimi Normani miseram affligunt Apuliam pradicatione mixta precibus tentat illos à tantis reuocare slagiujs. Cum que nihil prosecepte, armia a greditur ipsam compescere seritatem, licet illum aduersus belli surite anima

Iuditia enim Dei abissus multa,

His diebus Marchio Montisferrati Bonifacius dum nemus transiret opacum, in adijs ex obliquo latentibus venenato figituriaculo, heù senex, ac plenus die-

rum maturam mortem exiguo præoccupauit.

E certo se nella misura de tempi da Ottone Primo, dal quale ad Alevano surono innouate le ragioni dello. Stato di Monferrato per sine all'esito dell'Imperio di Henrico II. se semplicemente non errò: trouo, che non eccedono anni cinquantacinque, li quali con quindeci di Conrado II. ne' tempi del quale Bonifacio Marchese predetto, & Heriberto Arciuescouo di Milano andorono nella speditione contra Burgondi, e due della vas catione dell'Imperio di Conrado, e quatordeci computati dall'anno primo di Henrico IIII per sino al giorno della morte del IX. Leone Pontosice. Nelli tempi del quale il predeta to Marchese Bonifacio siniti li giorni suoi non eccedono tutti insieme anni ottanta sei quale computatione restringendosi dall'anno del matrimonio contratto per Alevano contali quale se suendo li predetti Annali ful'anno della morte del predetto Bonifacio, quale sei suendo li predetti Annali ful'anno della morte del predetto Bonifacio, e dell'età sua sesse se se stato il primogenito sigliuolo, e successore di Aleramo. Ne da questo di sente Era Giacomo d'Acqui, il qual dice, che il primo sigliuòlo di Aleramo si l'anno fi ripren-

riprende per l'instromento della donatione fueta per Aleramo all'Abbatia di Grazano; regnante in Italia Berengario, & Alberto, il secondo su Bonisacio, & il terzo Gullielmo, lemato via adunque Gullielme, e non Ortone rimase Bonisacio primogenito di Aleramo.

Benifaçio prime figliuole, e successore di Aleramo su Prencipe prudentissimo, e non. meno dedito alla Religione, che alla milioare disciplina. Emorto il padre assanse il regimento dello Stato, nel quale hauendo commandato molti, e molti anni insidiosamente come vuole Arnolfo, con un'hasta wenenata fu leuato di vita; e perche di lui non nacque

ro figliuoli alcuni il Principato peruenne al fratello Gulielmo.

Gulielmo, con Helena sua moglie, figliuola del Duca di Glosesto, fratello di Ricardo Rè d'Inghilterra procreò il socondo Bonifacio, huomo grandissimamente dedito alla Religione, e divino culto, del quale l'Abbatia di Santa Maria di Lucedio dell'Ordine Cisteretense, che a' nostri tempi è d'annuo reddito di ducati sei mila fa abbondantissimo restimonio, benche alcuni vogliono, che Indielmo ne fosse il primo fondatore, e tutti due furono sepolti nell'intrata della Chiesa di essa Abbatia amano dritta.

Dal secondo Bonifacio, e Maria sua moglie, figlinola di Fridippo Re di Francia, che fu l'anno della salute Christiana millesimo sexcentesimo alli rempi di Alesandro II. e di Giorgio VIII. Romani Pontefici procedette Gullielmo terzo, magnanimo, e Cattolico Prencipe, e per un'instromento dell'anno maxivi, qui sotto disteso si significa, che oltre Gulielmo hebbe ancora due attri figliuolizato Ardinone secondo genito; & Henrico.

Anno ab Incarnatione Domini millesimo centesimo vigesimo sexto, quarto die mensis Ianuarij, Inditione quinta, Monasterio Sanctæ Dei Genitricis, & Virginis Mariæ, sito in loco Lucedij, iuxtà flumen Ampurij. Nos Rainerius Marchio filius q. Vvlielmi Marchionis, & Ardicius filius quondam item Ardicionis, & Bernardus filius quondam Henrici, qui professi sumus, nos ex natione nostra lege viuere salica offertores, & donatores ipsius Monasterij. Per præsentes præsentibus diximus quisquis in sanctis, & Venerabilibus locis de suis aliquid conrulerit rebus, iuxtà auctoris vocem in futuro seculo centuplum accipiet. Insuper, & quod melius est vitam possidebit æternam; ideoque nos quorum supra Marchiones donamus, & offerimus à præsenti die ibidem in codem Monasterio Sanctæ Virginis Mariæ proanimarum nostrarum mercede, parentum q; nostrorum nominatiue. Petias duas de terra super se habentes nemora, & prata, & zerbia cum areis suis iuris nostri, quæ sunt in loco Lucedij, & Montarolij, & sunt per mensuram qualem infra coherentias inuenire posueritis in integrum ad primam periam de terra, quæ est in loco Lucedij, vbi Monasterium situm est, coherentiæ tales sunt, de una parte currit sumen Ampurij, & ex alia aqua nigra. A parce verò Sancti Ianuarij, & i parce Alerij crucibus, & foueis, & rerminis cadem terra terminatur, & ex-omnibus alijs partibus Terra Marchionum, quam ipsi sibi inse reservant; alia verò petia, que iacet Montarolio, vadit via, que descendit ex codem loco,in capite Vallis Orcharie, & vadit ad stratam Montarolij, & exinde tendit vique ad fossatum Asinarium, & à fossato Asinario vadit quædam alia via víque in aliud caput Vallis Orchariæ, ex quarta parte Vallis Orchariæper mensuram qualem inventre porueritis infra iplas coherentias in integrum, in circuitu

DEL MONFERRATO.

circuitu istius Terra, Terra Marchionum quam ipsi in se reservant, qua autem suprascripta offertio cum arcissuis iuris nostri superius dicta, vnà cum accessionibus, & ingressionibus earum rerum qualirer superius in mensura, & coherentijs legitur in integrum ab hac die in codem Monasterio Sancta Maria Virginis, cum illo toto honore, districtu, & beneplacito, quem nos visi sumus habere, & tenere, sine aliqua diminutione illius Monasterij, nisi ad benefaciendum, & ab omnibus hominibus custodiendum.

E perche nel mentouato instromento si contiene, che in essa donatione insieme con Rainero figliuolo di Gulielmo interuevero due altri Marchesi, cioè Ardicio figliuolo del quondam Ardicione, e Bernardo figliuolo del quondam Henrico si dimestra, che Ardicione, este Henrico furono fratelli di Gullielmo Secondo padre di Rainero, e che Ardicio, e Bernardo fossero germani cusini del predetto Rainero, però che nell'ordine della lettura del predetto instromento procede Rainero, come quello, che era disceso da Gullielmo primogenito di Bonifacio Secondo, e doppoi lui susseguentemente sono nominati Ardicio, e Bernardo, come procedenti da gli altri due fratelli minori di Gullielmo.

Ma prosequendo à parlare di Gulielmo Terzo prenominato dappoi, ch: l'amministratione del Principato peruenne in suo potere, si maritò in Maria figliuola di Lothario Secondo Imperatore Duca di Sassonia, e con lei concepì Raynero, benche Giacomo Filippo parlando delli discendenti di Gulielmo figliuolo di Bonifacio Secondo, qual lui erroneamente stimò esser stato il Primo Gulielmo, benche come di sopra si è manifestato fosse il Secondo, non faccia alcun ricordo ne di Gulielmo Terzo, ne di Raynero suo figliuolo, ma solamente di quel Raynero, il quale procedette da Gullielmo Quarto, cognomi-

nato Vecchio, e di Giulia d'Anstria, le cui parole sono queste.

Gulielmus Primus ex Helena Ducis Glocesti filia Bonifacium suscepti filium, virum magnanimitate quidem ceteros Lombardiz Principes longe excellente, qui exipse Mariam Philippi Francorum Regis filiam duxit vxorem. Ex quibus Gulielmus aognomento senex natus est filius; Gulielmus autem hic Iuliam Connadi Augusti sororem accepit in vxore, ex qua etiam Gulielmo tres prodiere prestratismi filij, quorum Primus Gulielmus cognometo Longas para suit. Raynerius alter, & Terrius, qui Bonifacius dictus est, arque filiam nomine Iordanam genuit; quamquidem Constantinopolitano Imperatori vxorem tradidit.

On de non haveodo esso Fra Giacomo Filippo nella Descrittione sua fatto memoria alcuna del Terzo Gull elmo, ne di Raynero suo figliuolo hà commesso errore, però che il vere ordine sontione, che dal Secondo Bonifacio procedette il Terzo Gullielmo, dal quale procedette Raynero, e da Raynero Gullielmo Quarto, detto il Vecchio, onde Raffaelle

di V d'acerra de fermendo e Ba Geanologia dice.

Solielmus itaque ex silia Ducis Glosesti Anglici Bonifacium genuit, qui Cçnobium Santiel Mariæ de Liucedio excirauit: Is deinde Gulielmum secundum,
qui religione Santisque moribus præditus innenis extinctus est, dimisso Raynotio Patre Gustesmi sensi.

Gullielmo Ferz & del quale disopra si è parlato su molto Cattolico, e benigno, & venende à morte nollà giouenile sua età lasciò herede Raynero suo figliuolo.

audi iv

Digitized by Google

Raynero morto il padre rimase Marchese, e su valoroso in armi, molto pio, amatore de poueri, e benefattore di Religiosi, tenne lo stato in grande riputatione, & essendo som-

mamente prudente fu molto amato da suoi popoli.

Prese moglie, esendo eso ancora giouine, e procreò Gulielmo Quarto, cognominate V ecchio, e per auttorità dell'Historia Hierosolimitana, e delli gesti di Gottofredo Buglione hebbe similmente una figliuola, la quale diede per moglie à Guido Conte di Blandrate figliuolo di Alberto, che in quei tempi scriue esser stato un'alto huomo; e peruenendo à morte Gullielmo suo figliuolo rimase suo successore.

Gullielmo già detto fu cognominato Vecchio, non perche essendo giouine hauese la faccia rugosa, come che sosse stato vecchio, secondo l'opinione d'alcuni, ma perche nella giouenile età sua dimostrava senile prudenza, il che si conosce per la descrittione della statura sua posta per Ottone Morenanell'Historia di Federico primo Imperatore detto

Aenobarbo in questo modo.

Gulielmus verò Marchio Montisferrati, qui Longobardus erat, fuit mediocris staturæ benè compositus, & spissus, facie rotunda, & subrusse, capillis qua se albis, ore facundo, virtuosus, & sapiens: hilaris, atque iocundus, munisicus, &

non prodigus.

Questo Gullielmo nel tempo di Federico primo Imperatore Venne la prima volta in Italia contra Milanesi, come vogliono Ottone Vescono di Frisinga, e Ligurino Poeta, hebbe per moglie una figliuola del predetto Federico, e dopò lei prese Giulia, ouero Giulita. figliuola di Leopoldo Marchese d'Austria, e sorella di Conrado Augusto, dal canto della madre in questo modo, cioè, che Agnete figlinola di Henrico quarto Imperatore, che prima fu maritata in Federico Duca di Sueuia, & Alamania, e già con lui haueua. procreati Federico, e Conrado Imperatori. Dopo la morte di Federico suo primo marito, si rimaritò in Leopoldo Marchese d'Austria, e con lui generò Giulia moglie del predetto Gull elmo, con la quale produse quastro virtuosissimi figlusoli, cioè Gullielmo primogenito, cognominato Longaspada, Raynero, Bon facio, Conrado, & Ottone per auttorità del biondo Cardinale di S. Nicolao in Carcere Tuliano, e due figliuole, cioè Agnete, che fu moglie di Guido Guerra Conte di Romagna, e di Cassentino, & Giordana, che fu maritata in Alessio Imperatore di Constantinopoli, della quale si legge, che su matrona di grande Santimonia, e che per intercessione sua Dio facesse di molti miracoli. Raffaele Volaierrano scriue, che li figliuoli di Guliclmo Terzo furono Bonifacio, Gullielmo Longaspata, Raynero, e Federico; femine Agnete, e Gierdana.

Scrivendo del predetto Gullielmo Terzo ritrovai nel volume di un incerto Auttore.

le prossime parole.

Gulielmus Senex filius Bonifacij, qui erat in facie antiquus., licet esset in corpore iuuenis patri successit, & iste habuit quatuor filios, scilicet Conradum, Raynerium, Gulielmum, Longasparam, & Bonifacium; Conradus suit vitra mare, & magnis viribus conquistauit Regnum de Herusalem, iste Rex Conradus no genuit filios, tamen habuit maximam guerram cum Soldano Saracenorum, in tantum, quod Soldanus voluit eum assassinare, & non potuit, & yltimo facit pacem ad tempus cum eo. Raynerius verò suit in Graciam, & violenter, & magnis yiribus

viribus deuicit Ciuitatem de Solenich, & facit se Regemibi, & magno tempore facit guerram Alexio Imperatori Græcorum de Constantinopoli, & vltimo faciens pacem cum eo, accepir in vxorem ipse Raynerius Mariam sororem prædi-Cti Alexij, & sororem suá Iordanam dat ipse Raynerius in vxorem predicto Alex xio, quæ Iordana Imperatriz fuit Sancta, & Deus post eam fecit miracula, & ista, secundum antiquam Cronicam, sucrunt anno Christi millesimo octuagesimo octauo, Raynerius pariter non habuit filios, & in morte reliquit Regnum sum sorori suz Imperatrici Iordanz, quæexinde illud reliquit Marchioni Mozisferrati, quod postea datum fnit in dotem Imperatori Andronico à Marchione Gulielmo. De Gulielmo autem Longaspata non remansit filius; tamen quædam Cronica ponit, quod genuit filium, qui etiam fuit vocatus Otto, & tenuit medietatem Montisferrati. Benè habuit filiam, quam Bertam vocauit, camque dedit in vxorem Henrico Imperatori Quarto, & fuit, vt scribitur Domina Magnanima, & pulcherrima, Quartus autem filius ipsius Gulielmi senis est dictus Bonifacius, & iste post Octonem habuit totum Montemferratum ex inregro.

Et alio loco vbi de Henrico Quarto Imperatore loquitur ita scribit.

Et cogitur à filio, & principibus Imperijdimittere Imperium, sed ante facit parentellam cum Ottone Marchione Montisserrati de filia Gulielmi nomine Berta.

Il Marchese Gulielmo di cui noi parliamo, al tempo di Eugenio III. Sommo Pontesice,di Conrado terzo Imperatore, e di Lodonico Rè di Francia, figlinolo di Lodonico, come si legge nell'Historia Hierosolimitana, scritta da Antonio Arciuescouo di Fiorenza nella seconda Parte, h.xvj. c.xiij. §.viij. e quella descritta in lingua Gallica, intitolata à Gottifredo di Boglie, ouero di Bologna in Celtogalacia Belgica Duca di Lothoringia, nel settimo Libro, al primo Capitolo, l'anno millesimo centesimo quadragesimo settimo, con il Conte Guido di Biandrate suo cugnato, molti Vescoui, e Prencipi dell'Imperio, quali furono Ottone V escouo di Frisinga fratello del predetto Imperatore Conrado, huomo letterato, e su quello il quale compose l'Historia de' gesti di Federico primo Imperatore, Steffano Vescouo di Mez in Lorena, Henrico Vescouo di Toul fratello del Conte Thierico di Fiandra, Theodino nipote di Thicstura Vescouo, Cardinale di Santa Maria in Porto, Legato del Papa; Et delli Prencipi dell'Imperio Henrico Duca d'Austria fratello dell'Imperatore Conrado, il Duca Guelfo huomo ricco, e potente, il Duca di Sueuia nipote dell'Imperatore, figliuolo di suo fratello maggiore, che su Imperatore dopo esso Conrado: e questo fù Federico Primo Imperatore, Hermano Marchefe di Verona, Bertoldo di Andes, che fu Duca di Bayuera; e dall'altra parte, li fu Lodonico Re di Francia, emolti Baroni suoi, andarono nella espeditione Hierosolimitana in aiuto de' Christiani, le parole della quale historia, però che il Volume si ritroua appreso di rare persone, hò voluto descriuere formalmente, é dicono così.

Corraz li Emperrere del Emaingne doit estre premerains nomez à suaste parlement, & Messire Othesses steres qui estoit primiers clees Eucsques de Frisingue, e Suenne le Vesques de Mez en Loherainne, Henris le Vesquez de Toul, freres

freres de Conte Tierri de Flandres, Theodins qui estoit nez de Thiescheterre, & Vesquez de Porz, qui par le commandament de la Postoile estoit Legat en lost L'emperceur. Des Princes de Lempire fu Henris Dus Dosteriche freres Lempereur, vnus autres Dus qui auoit nom Guelphes riches hom, e poissanz estoit auec eus, & Fedrichs li dus de Soaue, Nies Lempereeur de son frere enez quifu Empereeres apres son oncle, & bien gouerna Lempire par sen, & vigueur. Et Hermanz le Marchis de Verone, & Berthoulz de Andes qui puis fu Dus de Baiuiere, Guillaulme le Marquis de Monferra serorges Lemperceur, li Conts de Blandras qui auoit la sereur au Marquis Guillaulme amdiu estoient ault homes de Lombardie, tuitast estoient auec Lemperceure, & des autres Barons sor assez da lautre part fù le Roys Loois de France, &c. & fu en lan de Lancarnat. Mexivij.

Et giunti à Constantinopoli richiesero ad Emanuele Secondo Imperatore vittouaglie per l'essercito, il che fingendo egli voler dar volentieri, essorto à non temporeggiar per tal causa il viaggio loro, perche giunți, che sariano, & accampati à Iconio Città di Lychaonia non lascierebbe mancar loro le vittuaglie, & altre cose necessarie. E così, poiche vi furono, mando loro molte quantità di farine mischiate con gesso, per la qual cosa peruenner' à morte tanti soldati dell'essercitaloro, che furono necessitati lasciare l'impresa, e ri-

sornare à casa senza fare effetto alçuno.

L'anno medesimo Gulielmo predetto rinouo all'Abbatia, & Monasterio di Santa. Maria di Lucedio l'inuestitura del fondo dou'e edificato il Monastero, insieme con le altre proprietà, quali erano state donate ad esa Abbatia da Bonifacio Secondo suo Auo.

L'anno poi millesimo centesimo quinquagesimo quarto, del mese di Nouembre, Inditzione seconda, sedente nel Pontificato Eugenio Terzo, essendo venuto in Italia Federico Primo Imperatore con Validissimo essercito; il Marchese Gulielmo li porgette Vna grauissima querela, dolendosi, che gli habitanti di Cherio, e di Ast si erano lenati dal suo dominio. Perilche l'Imperatore partendost con Gulielmo predetto venne à Verçelli, e dopoi à Torino, e da Torino alla parte superiore, doue il siume del Po, per la vicinanza del nascimento suo è basso, e si può guadare; c passato il detto siume riuoltò il camino Verso Pania per la via di Cherio. Ma Cheriensi sensendo la venuta sua, diffidandosi delle, forze loro, abbandonarono la Terra, e fuggirono in altri luoghi Vicini. Ilche hauendo inteso l'Imperatore entrò nella Terra, e trouandola sufficientemente fornita di vittuaglie. wi stette con l'essercito per alquanti giorni, & auanti, che si partisse gli fece giudicare come ribelli, e per punire la consumacia loro fece rouinare molte Torri, e mettere la Terra à fuoco, e sacco; e per camino presela Città d'Ast, la quale era posta in bando, per che gli Astensinon voleuano si amministrasse loro giusticia in nome del Marchese, e las dette in mano ad esso Guliolmo, quale fece similmente rouinare molte Torri, e gran parte delle mura diessa Città. Delche parlando Ottone Vescouo di Frisinga nell'Historia delli gesti di Federico Primo, dice in questa forma.

Post hæc. Princeps transiens per Vercellas Taurinum aduenit, transuadatoq; Pado ad inferiora versus Papiam iter restectit. Verum oppidani Cherij, simul, & Astenses Ciues, eò quad preceptis Principis de exhibenda, Marchioni suo Gulielmo de Monferrato institua minime paruissent; tanquam rebellionis rei hostes

įudicati

iudicati proscribuntur. Ad quorum puniendam contumaciam Rex exercitum ducit. Illi relictis munitionibus, velut viribus suis diffidentes ad vicina montana diffugiunt; Rex primum Cherium veniens inuentis sufficienter victualibus per aliquot ibi dies mansit, Turres q, quæ non paucæ ibi fuere destruxit, oppidumque succendit; inde Astam procedens, vacuamque non opibus, sed habitatore reperiens Ciuitatem non paucis ibi diebus manens igni cam, direptionique dedit.

E di questo parlando Ligurino Poeta nel secondo libro delli gesti di Federico primo

Imperatore dice.

Post ea Vercellas, Taurina q: menia Princeps, Præterit, vtq, Padi, quæ plus accedit ad ortum Contigit oppositam traducto milite ripam, Prothinus ad pulchre fines, & rura Papiæ Vectit iter, fidam gaudens inussere terram. Vrbs erat antiquo, quam nomine dixerat Astam Vsus: habens proprijs in finibus oppida lata. Ac populosa nimis, Kairam Gens illa vocabat Hac loca ferrati Gulielmus Marchio Montis Debita cuncta sibi, dignumque negare timorem; (Publica Ronchaliæ tractante negotia Rege) Suppliciter conquestus crat, fastumq; superbæ Gentis, & acta gemens, immobilis improba vulgi, Contemptus suos, edictaque regia sepe Paruipensa ferens, multumque diùque loquendo Mouerat ingenuas inuicti Principis iras. Accedebat ad hoc sociatum sanguine mixto Inter vtrum que genus: namque sortita maritum Hunc erat hæc; Regem gaudebat habere nepotem? Hos igitur populos longo iam tempore lela Maiestate reos, toties, frustraque citatos Legibusinuictaiam tandem plectere pena Constituit: rapidoque gradu perit oppida Princeps. Territus hoste nouo; sed non correctus in altos Exicrat populus trepida formidine colles. Irruit, & gaudens exercitus inuenit omni Oppida plena bono, spumantes nectare cellas Horrea frumentis, olco spirante lagænas Hic paucos egere dies dum plurima saccis Infundit frumenta suis verelque, cadesque? Ventrosasque replent oleo, baccoque lagenas. Nec mora direptis potioribus oppida flammis Tradunt, & validas cuertunt funditus arces. Inde recedentes non tantum criminis huius

Terreno

Terreno sub rege ream, sed verè supersio

Damnatam proprij contemptu Præsulis Astam

Hostili terrore petunt, quæ Ciue sugato

Omni plena bono victores vbere leto

Excepit, multisque viris alimenta diebus

Vberiora dedir tandem spoliata rogisque

Tradita peruersi sceleris, geminique reatus

Pertulit in meritam sedes innoxia penam,

L'anno millesimo centesimo quinquagesimo quinto, Vizo, ouero Vgucio Vescouo di Vercelli per publico instromento rogato ad Alberto Notario del Sacro Palazzo, il Giouedi Terzo del mese di Settembre, Indittione terza, nel Claustro di Santa Maria della Roccha, concedete in seudo à Gulielmo Marchese di Monserrato tutte le ragioni, che egli, come amministratore del Vescouado suo, haueua nel Castello, e sondo di Trino, con le pertinenze sue, eccetto il fodro Regale, con le Chiese, e decime, & il seudo del Vallone di Eustachio. Supplicando l'Imperial Maestà, che si degnasse consirmare con il sigillo suo Imperiale l'inseudatione predetta. Li testimoni furono Vberto di Cochonato, D'Ardicio di Aramengo pari della Corte di esso Vescouo, Pochasal di Verrua, e Raynaldo suo nipote, Clarembaldo di Salugia, e molti altri pari della Corte sua.

L'anno millesimo centesimo quinquagesimo sesto, Gulielmo Marchese prenominato, e Giulita sua consorte figliuola di Leopoldo Marchese d'Austria secero all'Abbatia di

Grazano la donatione, che nel seguente instromento si contiene.

Anno ab Incarnatione D. N. Ielu Christi millesimo cenresimo quinquagesimo sexto quarto die mensis Madij, Indictione quarta. Quoniam in hac fragili, caduca,& breui vita degentibus admodum vtile, & saluberrimum est de æterna, & fœlicissima vita præcogitare. Nos Gulielmus Marchio filius quondam Raynerij item Marchionis, & Iulita jugalis filia quondam Marchionis Leopoldi de Austria illud agere pro nostro posse præcogitauimus, qualiter in illa selici vita conviuentibus Dei misericordia aliquid participare prometemur; Nos itaque supradicti iugales, qui professi sumus ex natione nostra lege viuere Salica, sed ego Iulita ex natione mea, lege viuere videor Alamannorum mortifera peccata à nobis abijeere cupientes,& felicitatis præmia à conditore omnium rerum Deo desiderantes pp diximus &c. Quod si quis in Sanctis, seù Venerabilibus locis aliquid de suis intulerit bonis, iuxta auctoris vocem centuplum in hoc sæculo, atque insuper, quod melius est, vitam æternam possidebit. Ideoque nos, qui supra finem, & refutationem, & si quod ius habebamus donationem facimus Monalterio constructo in Castro, quod vocatur Gracianum in honorem Dei, & Sancti Petri, & Beatissimorum Martyrum Victoris, & Coronz, & Sancta Christinæ, & aliorum Sanctorum reliquiæ, quorum ibi habentur nominariue de omnibus rebus illis, quæ ab Aleramo primeuo antecessore nostro in Marchia, seu à quoliber alio antecessore nostro de cius dem Aledrami stirpe descendente, in iam dicto Monasterio collatz sunt, tâm Castro, quâm Villis, & redditibus, & pertinentijs, Ecclesijs.colonis, seruis, & ancillis, & de vniuersis, quæ à supradictis

in

iniam dicto Monasterio collata, in aliquo loco inuenta fuerunt. Vt nec nos, nec nostri successores, acc aliqua prorsus persona, valcamus antedicto Monaste. rio, velà præfatis omnibus exigere, placitum, districtum, bannum, forum, albergariam, prædariam, trimanniam, angariam, perangariam, nec vilam prorfus publicam, vel prinaram exactionem, sed Abbas, qui nuncest, & Monachi, & qui futuri sunt, in codem Monasterio, Deo, & Sanctis Martyribus seruientes, liberè, & absolut è possideant, fruantur, disponant, ordinent, & dispensent, nulla à magna, vel pauca persona exactione imminente, exceptis quinque placitis, quæ quia Religioni Abbatis, congrua, seù honesta non videntur in nostra reservamus potestate, idest duellum, adulterium, incendium, proditionem, & homicidium. Insuper donamus, & offerimus in codem Monasterio totum sictum camerarum, quod habebamus, vel habituri cramus in Castro Lugi, & decimam partem omnium redituum, qui veniebant nobis de portu Felicianensi, qui currit in flunio Tanari, & hæc specialiter in refectionem infirmorum distribura esse volumus. Hæc & supradicta proanimarum nostrarum, antecessorum, vel successorum nostrorum mercede disponimus. Si quis verò (quod futurum esse non credimus) si nos ipsi, qui supra iugales (quodabsit) aut vllus de hæredibus, & proheredibus nostris, seù qualibet persona contra hanc cartulam offersionis, vel refurationis ire quandocunque tentauerit, aut si cam per quoduis in genium infrangere quæsiuerit, tunc ipsi Monasterio, aut parti Monasterij promittimus nos qui supra iugales, nostrosque successor ponere auri optimi libras centum; & insuper hæc carta nostræ offersionis pro futuro omni tempore firma, & stabilis permaneat. Prætereà, vniuersis nostris successoribus, qui hanc refutationem, & offersionis cartulam pro animarum nostrarum, antecessorum q; seù successorum nostrorum mercede; factam, firmam, illibatamque servauerit, benedictionem Dei, & Beatissimum Martyrum in quorum honorem factaest, & omnium Sanctorum misericordiam, si quæ est superuenire precamur. Illis verò, qui temeratores, & violatores huius cartulæ offersionis, & refutationis extiterint, maledictio Dei, & Beatissimorum Martyrum, & omnium Sanctorum, & nostræ cum impijs superueniat. Actum est in prædicto Castro, quod vocamanum istorum jugalium, qui habear cartulam oftur Gracianum, figna fersionis, & refutationis sieri rogauerunt; signa manum Gulielmi Pristini, Henricide Cella, Vberti Parisapart, Raynerij de Ponciano, Gulielmi de Grafagnana, Gulielmi Sinebarca, Ascherij de Bulgaro, Siri Ottonis, Vitilielmi de Grafagnana, Arnaldi de Taurino, Lidonis de Raueraldo, Alberto de Valtingo, hij, & multi alij intertuerunt.

La Legge Salica sotto la quale Visse Aleramo, & viuena Gulielmo, di cui si legge nella precedente donatione su publicata da Faramondo siglinolo di Marcomiro primo Rè della Francia Orientale. Il quale per correggere la sierezza de suoi Franchi, così denominati dalla decennale immunità delli tributi à loro concessa da Valentiniano Imperatore, però che haucuano distrutti gli Alani, che si erano ribellati, elesse quattro de suoi primati, cioè Vargasto, Losogasto, & Sologasto, alli quali dette carico di comporre

alcune Leggi, che furono denominate Salice da Sologasto uno delli Conditori di esse della quale commemora la legge Longobarda nel titolo de Capitulis logis Salica adduis, est è di Carolo Imperatore, e dice così.

Imperator Carolus generaliter omnes ammonemus, ve capitula, quæ præterito anno legi Salicæ cum omni consensu addenda esse canssumus, iam mon viterius capitula, sed tantum leges dicantur; immò pro legibus Salicis teneantur.

E della detta Legge si commemora nel titolo de filijs natis ex matre, ad morganicam contracto, e per Giouanni Nauclero nel secondo Volume della sua Cronographia

in tertiadecima, e quarta decima generatione.

L'anno medesimo Federico Imperatore à petitione di Vgucione Vescouo di Vercelli per un suo autentico privilegio confirmo la concessione feudale, fatta per esso Vescouo al Marchese Gulselmo del Castello, e fondo del luogo di Tridino, e pertinenze sue, nel modo, che

si contiene nel seguente privilegio.

In nomine Sanctz, & Individuz Trinitatis, Federicus Divina favonte clemótia Romanorum Imperator Augustus, quandocunque nostræ Imperatoriæ corroborationis piæ exposcitur suffragium celeri affectuest attribuendum. Et si in his exposeriur, quæ durare perpetuo, videntur litteris est etiam ad notandum ne prolixitas temporum posterioris hoc reddat dubium, vel incertum; ea propter omnium Sanctæ Dei Ecclesiæ, ac Imperij sidelium præsens noueriræias, & successura posteriras qualiter Vizo Vercellensis Ecclesia Venerabilis Episcopus dilectissimo nostro Gulielmo Marchioni Montisferrati ob fidele servitium, quod ab eo hactenus accepit, vel imposterum accepturus est Castrum Tridini cum omnibus appendicijs eius, excepto fotro Regali, & Ecclesijs cum decimis, & feudo Vallonis Eustachij iure beneficij concessir, & contradidit. Vt autem huius beneficij præfato Marchioni firma fit, semper & in conuulsa donatio, iam di-Aus Episcopus Nuncios suos cum litteris signaris Maiestati nostræ delegavit, deuotissimè petens, vt suam prædicti Castri in Marchionem factam concessionem Imperiali auctoritate, & privilegij nostri corroboratione confirmaremus. Nosverò, quia omnium Principum nostrorum maximè Episcoporum iustis petitionibus clementer, & efficaciter annuere, dignum ducimus supradicto Marchioni, sicut superius dictum est, beneficium Castri Tridini, quod Vercellensis Episcopus gratuita pietate in cum contulit, iuxta petitionem Episcopi diua nostra auctornate confirmamus, & Constitutionis nostræ munimine corroboramus, præterea statuimus Imperiali edicto sanctientes, ne aliquis Imperij nostri legitima, velillegitima potestate prædictum Marchionem, & hæredes suos in ius publicum euocare, vel per aliquam legem iustitiæ distringere præsumat, nisi de jure beneficiali ei teneatur. Hanc nostram Constitutionem, & præcepti nostri confirmationem, sieut ab omnibus obseguari decernimus, ita à nullo homine vnquam violari præcipimus, si quis autem cam temete infringere præsumpserit banno nostro subiaceat, & centum libras auri purissimi componat, medietatem Cameræ nostræ, & medietatem supradicto Marchioni. Cœterum, vr ab omnibus supra memoratis totius ambiguitatis excludatur occasio præsentem inde paginam

paginam conscribi, & sigilli nostri insigniri iusimus, adhibitis idoneis testibus quorum nomina hæcfunt. Hillinus Teuercentis Archiepiscopus, Vvichmannus Magdeburgensis Archiepiscopus, Humbertus Bisontinus Archiepiscopus Geneardus, Virzeb, Episcopus Eucardus Bauembergensis, Henricus Leodicen. sis, Henricus Dur Saxoniz, & Bauariz, Federicus Dux Sucuiz, Conradus Dux frater Imperatoris, Mattheus Dux Lotharingiz, Dux Guelpho, Otto Palatinus Comes de Vvitelb. Marchiardus de Grumb. Vvido Comes de Blandrato, Rodulphus Comes de Bullend. fignum Domini Federici Imperatoris inuictissimi, ego Raynoldus Cancellarius, Vice Arnoldi Maguntini Archiepiscopi, & Archicancellarij recognoui. Dat. Vvinleburch xv. Kalend. Iulij, Indictione quarta, anno Dominicæ Incarnationis Melvj. regnante gloriosissimo Romanosum

Imperatore Domino Frederico anno Regni eius v. Imperij verò ij.

L'anno dell'Incarnatione Dominica millesimo centesimo sessagesimo quarto, nella Indittione duodecima, terrio nonas Octobris. Il memorato Federico Primo vittoriosissimo Imperatore, nel Castello di Belfort à intercessione richnesta di Beatrice sua consorte Imperatrica Augusta de Romani, concedette, e dono per publico, & autentico privilegio à Gulielmo Marchese di Monferrato, e suoi heredi, per retto seudo inuestiendolo delli Castelli, Possessione, & Ville, linomi del quale sono questi, cioè. Genciano, Mirabello, Sarmatia, Guiborrone, la Terra delli nobili di Cella, San Giorgio, Torcello, Munisengo, Scandelucia, Rincho, Colcauagno, Cunico, Monteglio, Brosulo, Rouerbella, Marcorengo, Coconato, Torrengo, Coconile, Aramengo, Schyrano, Riualba, Mainile, la mettà di Ripa, la quale non è del Conte di Blandrate, Ricroso, Baldisse, Pauarollo, Mombello della Frascha, Cinzano, Merentino, San Sebastiano, e Montenario, con ogni regale ragione, honore, distretto, placito, & vilità, e con ogni plenitudine, & integrità perueniente da effe Terre, Castella, & Ville, e con la fedeltà, eccetto il fodro regale, e la fedeltà douuta all'Imperatore; della quale donatione, & innestitura sono testimonij, Guido Conte Blandratense, Geneardo di Lukemberch, Marquardo de Grombach, Vberto figlinolo del Conse di Blandrate, Henrico Marescalco, Arnaldo Barbauaria, Conrado Picerna, Rodgerio Camerario, l'anno del regno memorato Federico duodecimo, e dell'Imperio decimo.

L'anna, Indittione, luogo, e testimony prescritti, il memorato Federico Imperatore per antentico suo prinilegio riferuò Gudielmo Illustrissimo Marchese di Monferrato, e li putti, ouero figlinoli fuoi con ogni beni, mobili, & immobili presenti, & futuri, sotto l'Imperiale protettione, e difesa. Et oltre diciò à lui, e suoi heredi confirmo tutte le Possessioni, Castella, & Ville, con qualunque loro pertinenze, li nomi delle quali sono qui annotati, cioè. Castelletto, Recha, Rondanaria, Taglore, Cochigle, Cafalegio, Montalto, tutti due li Carpaneti, Stazano, None, Retorto, Castel nono, Sezadio, Montebarucio, Visone, Belmonte, la mettà di l'assine, Brion, Corteselle, Foro, Gamondio, Pozolio, Frigarolio, Marengo, Dorfaria, Macana, Valentia, Bremeide, Pomario, San Saluatore, Lugo, Camagna, Vignale, Montemagno, Castignole, Santa Maria in Graua, Curtacumerio, Felizano, Caliano, Toncho, Moncalno, Cafurtio, Tilio, Odalengo, Castelletto, Montebello, Solunghello, Maluento, Ponte, Camino, Ozano, Gabiano, Moranzengo, Trebeya, Castigneto, Santo Raffaelle, Clauasio, Casceno, Leynico, Caselle, Settimo, Quaradoro, Brujascho,

Brusascho, Cardalona, Durbeccho, Roccha, Morano, Grasagno, Trino, Montebono, Ponzano, Rosingo, Alphiano, Burgaro, Montecapello, Labriano, Monte maggiore, Cauagnolio, Rayale, Berzano, Buzolino, Castignole, Cordua, Solce, Tondelino, con qualunque regalie, ragioni, honore, distretto, & visità loro.

L'anno millesimo centesimo sexagesimo quinto Milanesi, Piacentini, e cremonesi in odio de' Pauesi inimici loro, edificarono Alessandria dall'altra parte del siume Tanaro; e per dar alla nuoua Città, e satto suo maggiore auttorità la nominarono del nome di Alessandrio Terzo Pontesice Alexandria, perche Biondo nella sua Italia illustrata dice così.

Princeps Bergolium, & altera potior eiusdem Ciuitatis pars Alexandria, qua Mediolanenses, Placentini, & Cremonenses, vt Papiensibus inimicis commodius obesse possent, ad annum salutis sexagesimum quintum, supra centesimum, & millesimum edificarunt; & vt noue Vrbi, & facto suo maior accederet auctoritas cam à Terrio Alexandro, tunc Romano Pontisice Alexandriam vocauerut.

Matteo Palmerio Fiorentino descriue l'edificatione di essa Città nell'anno mille cento

cinquantasei, le parole del quale sono queste.

Alexandria inter Alpium radices Vibemq; Ticinum supra Tanarum amnem contra Tieinenses Imperatori fauentes edificata est, & ab Alexandro Pontifice denominata.

Il Platina in Alessandro Terzo Pontefice scriue, che Alessandria fù edificata l'anno mclxxv. della quale edificatione si parlara in Bonifacio Terzo nell'anno mclxxxxiii.

L'anno millesimo centesimo septuagesimo ottano, Indittione decima pridie idus mensis Iulij, nel Territorio di Embruno presso il Castello di Brianzono Federico Primo Imperatore per suo autentico privilegio confermo, e corroborò tutti li privilegij concessi à Guglielmo Marchese di Monferrato per le dine memorie di Henrico Imperatore, & Conrado Rè de'Romani, Zio di esso Federico, per li beni, possessione, e dignità, che haucuano, e
possessano li figliuoli del su Ardicione Marchese di Monferrato.

Ritrouandosi Guliclmo Longaspata, e Raynero sigliuoli di Gulielmo Quarto cognominato V ecchio, In Syria, doue come ardentissimi, e sedeli Christiani, e Prencipi haueano nauigato in soccorso, e disesa di Terra Santa, contro Saladino Rè di Egitto, Balduino Quarto cognominato Leproso, sigliuolo di Almerico Sesto Rè di Hierusalem, della discendenza di Gottos fredo di Bologna pr. Rè; conosciuta la prudenza, e magnanimità di Gullielmo, del quale in molte guerre haueua fatto esperienza, e considerando quanto beneficio, e soccorso si potesse prestare per opera sua, contra li continui trauagli d'infedeli, hauendo due sorelle l'una nominata Isabella secondo genita maritata in Herfrido Turonio Gallico, huomo nobile, l'altra nominata Sybilla primogenita, & herede del Regno dopò lui.

L'anno millesimo centesimo settuagesimo ottauo; che su il primo anno del Regno di eso Balduino dette per moglie Sybilla à esso Gulielmo, il quale con lei il primo anno del matrimonio suo procreò un figliuolo, che su nominato Balduino, del nome del Rè Balduino, fratello della Madre, la qual cosa intendendo Giulia madre di esso Gulielmo Longaspata, si partì di Monserrato, e con honoreuole comitiua nauigò in Syria, per visitare que Santi luoghi, & vedere li suoi figliuoli. E per li tempi, che essa Giulia stette in

Hierusalem

3 3

Hiernsalem, considerando Emanuele Setondo Imperatore de' Greci quanto gli pote sero esere proficteueli le affinità, e parentele di Gulielmo Longaspada, col padre Gulielmo, e della madre Giulia per conseruatione dell'Imperio suo di Constantinopoli, così viuendo lui, come per li tempi di Alessio suo figliuolo, al quale già per auantihauena sposato Agnete: figliuola di Filippo Re di Francia, tratto di dar per moglio la figliuola Chiera Maria à Rajnero di Monferrato fratello di esso Longaspada. E poiebe fu concluso il trattato disponendo Giulia di ritornare al paese si parti di Syria, e con il figlinolo Raynero naugo à Constantinopoli, done essendo peruenuti l'anno millesimo centesimo ottuagesimo primo formarono il matrimonio trà Raynero, e Chera Maria, alla quale il padre Emanuele constitui in dote lo Cistà Solonich, e tutto il Regno di Thesalia; e dopò questo volendo Giulia partirsi l'Imperatore Emanuele gli sece dono di alquante Sante, & V'enerande reliquie: trà le quali è una croce del pretiosissimo legno della Santa croce, nella quale fu affißo il Saluatore nostro Giesu Christo, ornata co molte Immagini d'oro purissimo, & >n braccio del Precursore suo Santo Giouanni Battista, quali reliquie furono poi donate. per lei all'Abbatia di Santa Maria di Locedio, e perche erano riposte in luogo done non. se gli prestaua debita riuorenza, & honore, l'anno millesimo quadringente simo settuagesimo nono furono ridotte, e collocate nella Rocca della Città di fasale, e riposte nel Sacello di essa Rocca, doue sono tenute, e conseruate con meritata veneratione, e culto.

Nelli medesimi vempi venendo à morte il prefatto Emanuele Imperatore di Constantinopoli Socero di Raynero constitui Tutore, e Gouernatore di Alessio suo sigliuolo Andronico Commeno Greco, il quale poiche per alquanti anni con somma lode; & approvatione di ogn' uno hebbe amministrato le cose dell'Imperio, affrettando di farsi Imperatore, imagino volere con qualche iscusabil modo sar morire l'imnocente Alessio, vedendo che per altra via non potena esequire il maligno concetto suo! E così auuenne, che un giorno scorrendo Alessio per le acque marittime vicine alla Città sopra una piccioletta barca per ricrearse, studiosamente, e non à caso (come su fatto sama) su precipitato, e sommerso in mare, dapoi Andronico subito vestito il regio manto occupò l'Imperio, del che scriuendo

il Platina dice.

Lutius Tertius natione Tuscus, Lucca Vrbegente nobili Oriundus omnium consensu co tempore Pontisicatum inijt, quo Andronicus Grzeus Alexio pupillo in tutores datum, pusis latinis, qui puero fauebant, Constatino politanum Imperium viurpauit, mecato in vndis puero, dnm laxandi animi causa paruo natigio huc illuc temere dilabitur. Przeterca verò ne facino re paream tytannidem amitteret facinus haud paruum addidit, nam proceres omnes quorum virtutem suspectam habebat breui intersecit.

L'anno millesimo centesimo ottuagesimo secondo, escendo non piccola discordia trà il-Marchese Gulielmo Terzo, e la sittà di Vercelli, per li luoghi di Trino, e Morano, nella qual discordia, e guerra le genti di Vercelli haueuano fatto molti incendi, e rouine nel luogo di Trino, & haueuano distrutto Castello Vgucione, e commessi molti altri missatti, e dannisicato il luogo di Morano; su fatta una pacificatione tra loro, nella quale Uarcellesi lasciarono al Marchese essi luoghi, secondo si contiene nel seguento instromento.

Non

Noshomines Civitatis Vercellagum ab hodie in antea tolinquimus tibi Gulielmo Marchioni Montisferrati & ruis haredibus Trinum, & Moranum, & Curiam corum liberos, & absolutos ab empubus, & per omnia, excepta, qued in przdictis locis duobus tu przfatus Matchio, & tui heredes, veltu homi. nes nullam fortiam facere debeatis, sine verbo, & licentia omnium Consulum Ciuitatis Vercellarum , Et nos prædicti Vercellenses homines non debemus facere, vel acquirere Castrum, vel fortiam aliquam vitra Doteam, vel vitra Padum, sine verbo, & licentia tua, yel vestrotum hæredum. Et debemus omnes homines Trini habitarain Suburbio nouo; & nos Consules Vercellenses iuramus in plena contione, & vnum hominem prò communi totius Cinitatis ab co habito verbo iprare faciemes, te Marchionem Gulielmum, & tuos hæredes, sicut proprios Cines ab omni homine adiquare, qui guerram, vel iniuriam, vel totrum tibi, vel tuis hæredibus facere veiler, & noller emendare, iuxtà Consilium Consulum, & amonitionem Consulum Vercellarum, ita quod Marchio, vel sui hæredes primò querimoniam faciant Consulibus Vercellarum; & hæcomnia observare debemus, saluo juramento Societatis Communis Lombardia. Et à communi Lombardiæ nos homines Vercellarum, te, yel tuos hæredes adiuuabimus, intercedendo pro te, vel tuis hætedibus, sine fraude, salue Imperatoris sidelitate, & iuramento. hominum Civitatis Asti, Et facionus finem ex omnibus prateritis maleficijs tibi prædicto Marchioni, & tuis hæredibus. Et si discordia à modoin antea internos, & te, & tuos haredes oricerur, debet emendari, & finiri secudum arbittium, & voluntatem duprum hominum, & vnus crit ex nostre parte, & alius ex tua, infra quadraginta dierum spatium. Acta sunt hæc, & incepta in Morano, & com. pleta in contione plena Ciuitatis Vercellarum coram Iacobo Vallittiensi, & Nomine dei de Triblea, Gulielmo Fascolo, & Fasiano Torcelli, & Nicola Fontaniti restibus ductis, anno melxxxij. v ndecima die mensis Augusti, Indictione quintadecima, Scopolus Sacri Palatij Notatius, omnia superius posita scripsi, & compleui, & dedi,

L'anne millesimo centesimo ottuagesimo terzo, Gulielmo Quarto cognominato Vecchio passo di questa Vita, & Giulia d'Austria sua moglie frà pochi giorni seguitò le ceneri del marito.

Il medesimo anno essendo Gulielmo Longaspada ancora in Syria dopo molte gloriose vittorio ottonute per lui in desensione del Regno Hierosolimitano, par la malignità della l'aria passo all'altro secolo, e su sepolto nella Chiesa dell'Hospitale del Tempio in Hieroso solima; superstiti Balduino Marchese di Monferrato suo sigliuolo, e di Sybilla, il quale rimase sotto l'educatione, e curà del Leproso Balduino fratello della madre, e di Raynero fratello del padre, e l'anno predetto Raynero venne ancora egli à morte senza sigliuoli, e lascio il fratello Bonisacio herede del Regno di Thesaglia; e non dopo molti mesi Chiesa Maria sua moglie, similmente la vita con la morte commuto. Alcuni vogliotia, che il predetto Raynero lasciassa degno di Thesaglia à Iordana sua sorella, e che Iordana lo lasciasse à Bonisacio e dapoi sosse dato in dote ad Andronico Imperatore per Gulielmo Sensto, la verità del che si leggerà in Demetrio.

Vn' Au-

Un' Auttore il qui nome nomini è cognine, formando di Rayniti i felicità di Gullethed Tergo fà la sussequente narratione, la quale benche in constru non hautre corfispossiche a con gli Annali, nientedimeno per non l'afciur cofa alcuna, che siù al proposte di qualiti si ragiona, intatta, l'hò volunt sottogiungere: (1111 a 1111 12 25 (11240 11) 11 11 11 11 11

Tempore Emanuelis Imperatoris Confiantinopolitani florebat inter Sarado nos Soldanus, qui dicens est Saladinne, qui fin homo maxime industrizinter Saracenos, & potenter fibi subingabat actique viera marinum Christianiorum. Tune Christiani de Oriente conducunt muzimo pretinauri ad summi auxilium Marchionem Raynerium Montisferrati Italia, & mazimum commitium lanuenfium,& Venetorum cum naufbuste galoristqui omnes perenter valium chtra Saladinum, & longo tempore pugnant contra cum. Pofinodum concordant simul per tale modum omnes, scilicet quod tota Terra, que fuit ab antiquo, & vique nunc Christianorum reddaeur eis, & quod omnes Christiani pour func Sclaui, ctiam inter Saracenos liberi recedant, & ctiam Saraceni sclaui reddantur; & sic omnes stent super jus suum, dimissis Saracenis vadit Marelio Raynerius cum socije, & curruntsocam Grzeiam, & debellant Regnum de Solonich, & ibi invenerunt maximum thelautum, quodentimperatoris Grzeum n. & intieneront ibi scutellampretiosam Smaragdinam, in qua venault Itelus Christus, cum fuis Discipulis in Zobia Sancia, que scurella dicirus Sangreal, et com Terra de Solonich deutes, conveniunt omnes semul ad dividendum, que funt lucrari, scilicet Marchio, lanuenso, & Veneti, & ponunt sortes superrirà, seillet super Regoum totum de Solonich super totum The laurum lacticum, & super feutellata Iolam Iclu Chriffi prædicam, & caditiors Marchienie foper Regnum de Solonich, quod accipit, Marchie, & se facir Regem ibi de Regno ille; sorsaviam Wenctorum cadit luper Thelaueum, & lors lancenlibes laper lostellam pradiolam, & non lunt Vengui gengentisled volunt qued forres iterum penantur interipfos, & lanucules, & nonplaces lanuentium, fedaceipium feurellam, & porrant cam Ianuam, vbi est in desposse Communis, vique hodie, Turice nimerativin Monzeferraro tres frattes qui arant Marchibnes, quorum duossecodonts & hunt Reges unus de Regnasalphich, & alius he Roxde Icrosalden y & white sometim Monteferrato Marchio Post has proper causampha dell'amfricione l'amicu-Aces Veneti in mani prolis multa longo rem pose, or debellah rus hando ven aparis, mode afia, & pastes per mukos appostamento pecesogia la mil moment ogologias

Par fiano, flasilifucce si come se Doglio, à secondo p obs se contrêne nella precedente auttorità, queno alpramente, ilche per la longhez da do Lamionen se parò in tatto supere, me intendere. Georgio Merulà Alessandrino buomo alpamente viospotate si divide per la coje inanza della natina Terra sua è flato più solvoiso di Dolore intendere s'intendere s'

In Gracia quoq: de Rogno Confiantinopolitano, quidam inter le certavere.
Nam mortuo Imperatore Emanuele, qui in gonres pocu nisse vi qui dam trada ne).
Mediolanenti ad instauranda patriam slarging sueras, siliam namo, Rayderio.

E 1

Mon-

Mauriefterstillerchionitale aum Regne Thelelencessiinmattimonium dea Actat. Hours Machan enqu. A laxio filo adque impubeseper infidias, & fraude in 3) Sputefies Alequet Trepomisio cultodia renebary fed puer de vineulis in Gerianiam profugit opem, & auxilia à Philippo Eederioi filia engnacionis gracia im--Platevisa: Guitauffin Fländrim Grandan, Bei Bomfacule Marchio Montisferrati 15APSIARisappije, adiunobnetiam Vunecoumiclassedique tune forte retiellantem An Illinife ludgamen purguaneran puesum bum patre in Regnum reducine, Alemajaplanieraum vroce dijecapie vajatque in Montom ferratum adducti fireat\_ - Dunkent Rague Bieureijeinnwirgungen Beldumus impetator creatur; que in - expeditions of a Admopalm occifo; Henrieus Crotes Regnum obfinbit. Aughelemen sorciments Booifecias Marchio in Thefaliam Statim proficiel. Minister : illionation of the continue of the , he Regas pateitus chive Gulielesus maiory & filisin Montefertato regitarel, े अभिनिक्ष कि अधिमार्थ का विश्व कि प्रकृतिक के उन्ने का विश्व कि अधिक के अधिक कि अधिक कि अधिक कि अधिक के अधिक क - Aspeinspolisenoured in automa Manhanda Gulielan film Avidromed Parperi. उत्तरातिक्षेत्रभाष्ट्र मान्यकार्यायकेष्य प्रकारकार्यका त्रवायक स्वापकिक विकार मानिक देशकार fus Library with a Sanca, que fourella deinublungen by middle Melle - 131 Marso Long spada semo la contrada in grata Ra Baldu inoverdende per grave to a de - glanning tedinist l'informand pas effer dei conquellamore d'a confederant de la tentra et le de l cattore Balluitt Manache la parenza co t agusto dell'initiate Saladino, wil que 80 -delle perditione del Bagno idopo l'emiobre suasi penso divensistanta idlivion frittatione di - Sho mister & Ragno !! Espan such rifection marriode for lun Syballa in Guido ti Lufigna-. no Stablison Gouth Richmorph and quelo pedrocolerant unministratique dell'R Tomis mas perebesha Guido mella predessazonne bistrprisme 6 y brodenana von infoportabile elatione, Medingendeper portode dend og estado anuello 11 18 Baldethe ful bestette the - hosen tempo contiguire la mine la contra la -497 we sh nippen Bladwing a by Jog wa das Region a decora A constitute dot of the Aboret That Reservede Genteri Brigati Tourort, & Goustinacones & dopo que flores panithe 148 Fra-Mound Vinner bet fait gat adel are po et Baldain ote projo f effo Balda Ing lafeid mile in official K Shinishan to the water in summer and a think of the standard of the mese dopo la morte sua al nipose Balduino, quaduste sepoleo ne la Chrispote de le bypitale de l Tempis in state of the form of the company of the company of the first and of il east della munica dell'innicanta Resid Fringlichad nave dedapafforme yan ore whete popostor pe As the second second occurrency and appearing in the second control of the second seco this while suggestic broke afficurate Lougedon Roman so for common the MATHONOGERAL. Hechelevendoines litenipolisanos similasse imaniby debudo en ron ainbodet sertamble Egitto l'anno medesimo ruppe la guerra al Lustigueno, e da questa murque l'origine della Perdita di Aistolia in a navina di invende remedicio precipi Miani, pon intolla dell'ifatithe anguistation primaries Della quale fracificionando Brando Afrilio nella Herrida. Perade del Bhedibrastine le sustiquement plorulaire à liberation de dinoncloibe. Mon-

Cir Bel mpcreton Confiaminopolitanus Emaguei latricus, Alexium puchim. ani Agnes Philippi Biogis firançarum filia eller fpalistir veliquir Imperiffutte? Lotem Andranico quondam Glato, Regia Prolapia Oriendo sea condicione in autocens aum intemque fibi datos vel aperium iple aliquot antili pro puero adminificatotisper-quod seem tempus Rex Hierololim & Quaftus Balduinus Salading Turgerum Regiptæstaintissimo, quoties congrederejut, foreiter resistebat, a pemobailius vistomin eximians & luum iplius lepræ incommodim lecum tepurantururis Chukianorum Aliz rebus, profus prudentis profpicere confif--quit: Cum enimedererrente morbo vaorem ducere noluisses, liberorum spè dessiturs nepaus que buit minquere successores. Duesqueres it matrimonium collocation quarity primogenita, nomine Sybilla; Guitelmo Matchioni Montiffermai Longalpara, cognomine appellato nupfir, que primo anno filium pepezie, cul Balduino fuirde aun pruli nomine appellatio. Ad annuis quoque in quo prædicta contigerant squi craeprimus octogesimusque salutis; supra vadecies contennan Alexander Popuifea Romanus gloria magisque annis plenus. Rome diem phiju avius fuiclucculor Terrius Lucius Luca Vibe, & genre nobili Orifi-Jusy Percenius compora Pomificarus, & Hierololima Regni, & Gracorum Imperij vires pellum ire egptrunt; Andronicus enim quem Alexij curatorem à lecondo Emanucle reliebum fuille oftendimus, id ambiens Imperium, multa in hung maximo madum machinamselt ; genrem latini nominis, que frequentarissima, tune camparis partim conversabatur suis constibus mà rime adversaturam suspicabatur quaretanti apud populum, nobilesque, & ipsum Imperatu-\_zem egir, vr.gens ibla nonmagis publicacdicia, qu'im furibendo imperu fir expulla & bequipostauigantem laxandi anini glaris ; Imperatorem Alexium in mare pracipisacum mecaule. Ifque lumper suchigie purpura Imperator à Saschithus topplicibulg declaratus omnosin Ouria, & Chritate primarios hot-\_renda lubliulis ascaliant Quadam Caillinitisopali agaitist Gulielmus Loitogalpara Monthemaren la Baldhini Rogis generadakerien Baldvini infantis gemigar & Hicrofolimmolt defunctus. Quaro Baldumus Rexingrantescum essaramenti fui & nepecit quem deftina ueme l'uccefforem, emisse fimul virturis Saledini hostis periculum animo metitus, presidinm Regno simulità nepotiper poum proris Sybille matrimonium affette questiuit, camque adolescenti Pi-Asua gene Reiundo Guidoni de Luliguano dedit vaoremera conditione dotis federibus adiocher ve quando ferebus butha miseximi contingeret, Guido pro tiepose Balduina quosad pustitiam supergrassus ellar gubernandum acciperer. Ingreffusque Regiam Guido pelmittente Regeomnia administravit. Verum Guitdo Lulignennein Regni Hicaololimitani administratione, quam quarti Busduinum Regem libicommissis altendimus, ado clarus, imprudonsq; fuirs ve seu in Rex biguides jour breompullus squid oris in Rex neport; Reguique rebut consultures illum vi cest puerum in Ragent declares in demore insumeit, Rays men p.do Comito Tripolitanoin puchi ipieus Regisunose, Regnique administra. sorem solemnice constituto. Paulo interius quam Lucius Romanes Veronz 771. SiO

Verona diem obierit : Hierosolima quartus Balduinus lepra, magis quam senio conf. Que interierat; quintufq Baldumus nepos puer, & iple Rex luccesserat, cuius Regni curam Tripolitanus Comes, sieut defun aus voluerat, senior Balduimus gerere nequiverer, qued Sybilla pueri mater, Guidoque Lufimanus vir fuue verbistaliter responderant, ve vim illo repellendo si aduenisset cos apernerit illazuros. Dumque res ipsa magnis Christianorum Hierosolimz agentium simulsatibus tractatur, Balduinus puer Regni Hierofolimæ Christianorum septimus ad octauum auunculi necis mensem defunctus est, cam pueri Regis mortem Sybilla genitrix, przeognitam texit, futurum quod apparebat verita, ne Tripolitanum Comitem populus, & militia omnis in Regem Hierofolime accersitét, multisque astura mulier non magis policitationibus, blanditijs quam largitionibus à Patriarcha, Episcopis proceribus, magnatibusque Guidouem virum sou præsentem,& plyminstantem, Hierosolimæ Regem creari obtinuit. Tulit vezò graviter tantam injuriam Raymundus Comes Trypolitanus, & debitè commottor vindica ardentissimus studuit, que non magis emuli Guidonis Regia, quam sui ipsius, & ceterorum latini nominis populorum rem in Afia cuertit.

Et il medesimo recita il Platina in Alessandro Terzo, e Lutio Terzo Sommi Ponte-

fici, ne da loro diffente Raffaelle Volaterrano nell'Historia Hierosolimitana.

Bonifacio Terzo hebbe due moglie, e con la prima, il cui nome non mi è peruenuto à notitia, si legge, che procreò Gulielmo Sesto, Demetrio, & Alasia famosissima Viragine : con la seconda nominata Margarita figliuola del Re d'Ungaria non hebbe alcuni figliuoli, & vogliono alcuni, che Alasia predetta fosse maritata in Federico Secondo Imperatore, of procreasse con lei un figliuolo nominato Conrado; benche nell Historia compilata per Conrado Pentingor Augustano della natività, generatione, e posteri di Federico Secondo, il quale secondo lui hebbe sei moglie, non gli è connumerata quosta Alasi; 🤝 oltre di ciò è cosa manifesta, che Courado figliuolo del prederito Federico, al quale peruenne l'Imperio dopò lui fà figliuolo d'Isabella seconda moglie d'esso Federico, la quale Isabella fù figliuola di Giouanni di Bregna, e di Iola figliuola di Conrado di Monferrato Rè di Hierusalem, e d'Isabella sorella di Balduino quarto, la quale Isabella dopo la morte di Conrado si rimaritò in Henrico Conte di Campagna , e dopò lui ad Almerico fratello · di Guido da Lufignano, come appare per un privilegio di Federico Secondo, concesso à Bonifaciol'anno mccxxxdiiij. del quale à luogo sùo si farà mentione. Alcuni hanno scritte, che Alasia predetta su maritata in Manfredo siglinolo di Manfredo Marchese di Saluzzo l'anno melxxxij. alcuni in Henrico Rè di Cipro, e pure non si legge nell'Historia di Cipro estergli stato alcun Re, che si nominasse Henrico, altri in Henrico Imperatore di Constantinopoli fratello del Balduino (onte di Fiandra creato Imperatore dopo lui, O altri Veglieno, che Bouifacio dette à Henrico Imperatore di Constantinopoli una fue figliuela nominata Agnete, serella di Demetrie conceputi nel matrimonio contratto per esso Bonifacio con la figlinola di Isachio commeno Imperatore di Constantinopoli, il che e falso : perche Isachio nou sece parentado con Bonisacio, ma con Conrado suo fratello, come si dirà. In questa concertatione la verità è, che Alasca figliuola del predetto Borefacio fu maritate in Manfredo Marchefe di Saluzzo, ilche si manifesta per l'instromentadella promissione di retrouenditione del luogo di Trino dell'anno mccxxij, che se-

guendo l'historia si vederà.

E perche. Conrado Peutinger nella memorata, sua historia dice, che Federico. Secondo Augusto hebbe consuerudine con vna Bianca figliuola del Marchese di Monferrato sua concubina, e che con lei procreo Federico Antiocheno Conte d'Alba, che poi fu fasto Re. di Toscana, il cui corpo è sepolto in quel di Fiorenza; Henrico Re di Sardinia, e di Corsica, il quale essendo captino mancò di vita in Bologna, Ecio, quero Reciv designato Re de de Longobardi, e Manfredo Prencipe di Taranto, il quale hauendo fatto Velenare Conrado suo fratello occupana il Regno d'Apulia, del quale nefando fratricidio Carlo frarello di Lodonico Re di Franciane su vendicatore. E nelli annali della Casa di Monferrato non si troua, che nelli tempi di Federico Secondo fosse alcuno Marchese di Monferrato, quale hauesse figliuo la alcuna nominata Bianca, troud che in questo il Peutinger hà equiuocato, perche la Bianca, che fu concubina di Federico Secondo è madre di Manfredo Re di Apulia, e di Sicilia non discese da alcun Prencipe di Monferrato, anzi discese da certi Gentilhuomini d'Agliano di Acquosana, come si afferma per la sequente auttorità.

Aliam concubinam vitra modum pulcram habuit Federicus nomine Blancam de Dominabus de Agliano de Aquosana Lombardiz, de qua genuit filiu, quem vocauit Manfredum, & illum fecit Regem Apuliæ Terræ laboris, & Siciliæ, & ctiam genuit duas filias de prædicta Blancha, quando factus est Manfredus Rex Siciliædicitur, quod prædicta Domina Blancha sorot Marchionis Lancæ, pulcherrima vltra modum, & concubina Imperatoris Federici Secundi, mulz tum ab Imperatore diligebatur, & infirmata est ad monem, in rantum, quod iu dicio Medicorum nullo modo posset viuere, quam Imperator personaliter visitauit, & eidem dixit, Blancha si tibi placet ad salutem perficere, pete quod vis, & starim habebis, quæ suspirando respondit, quod ante mortem meam videam Manfredum filium meum in magno honore. Tunc Imperator ibi præsente matre Manfredum legitimanit, & illum Regem fecit Apuliæ Terrælaboris, & Siciliæ, de quo facto tantum gaudium mater, quæ moriebatur recepit, quod statim ipso die de lectosana surrexit. Prædicta Domina Blancha habebat fratrem vnú quatuordecim annorum, quando ipsa erat cum Imperatore Federico, nomine Manfredum, qui obamorem sororis morabatur in Curia Imperatoris, & erat de Dominis Aquosanz, & Aglani, & benèerat sibi, quia diligebatur ab Imperatore. Accidit Imperatorem velle equitate de Ciuitate in Ciuitatem, cui dixit iunenis Manfredus prædictus, Domine Imperator volo portare in isto itinere lan-, ceam tuam, respondit Imperator iuueni subridendo placet, sed caue ne balneetur si pluerit. Et equitando venit pluuia magna, tunc Manfredus videns pluviam venientem, descendit deequo, & lanceam trucidauit, & posuit cam in maticam, seù bouetam ne balneretur, & ponit super equum; veniunt ad Ciuitatem. Vocat Imperator Manfredum, diest sibi, est ne mea lancea balneata ab ista pluuia, respondit Manfredus, Imperatori non Domine, & portauit coram Imperatore manticam, in qua erat lancea trucidata : & oftendit illam Imperatori, quod

videns Imperator gauisus est, & dixit, verè ru es dignus honore, & statim secit illum Marchionem, & vocat illum Marchionem Lanzam.

Il memorato Bonifacio Re di Thesalia morto il fratello Raynero si parti di Monferrato, e nauigo in Grecia, doue in Constantinopoli all'hora imperaua Isachio Imperatore, asunto all'Imperio per la remotione di Andronico Greco nobile, cotro il quale hauedo Gulielmo Rè di Sicilia fatto guerra per vedicar le ingiurie ricèuute per Latini dal predetto Andronico, haueua dato molti danni alle terre, e luoghi di esso Imperio, & occupato Thefatonica, ouevo Solonich, & anco constretto li Cittadini d'essa Città, e di molte altre etità, e terre di Grecia, e di Thracia à prestargli obedienza, ma hauendo poi inteso esso Gulièlmo, che li Nobili di Constantinopoli hausano espulso Andronico, e creato Imperatore Isachio, fattala pace co esso Isachio si era partito da Solonich. Però peruenuto, che su Bonifacio in esa città fu subito riconosciuto dalli cittadini, come Re, e da gli altri luoghi, e popoli del Regno di Thesalia; e poi che vi su stato alquati giorni, ordinate le cose del Regno, partendosi nauigo in Constantinopoli per visitare Isachio, e dopò con le genti sue si pose in viaggio per andare in Syria al soccorso de' Christiani, contra li quali Saladino Re di Egitzo per la discordia natatrà Guidone da Lusignano secondo marito di Sybilla, 🗢 il Conte Tripolitano haueua trouato ocçasione di far guerra, come sommamente desideraua. In questo mezzo Andronico Nobile Greco sopramemorato, quale haueua fatto negare. 'Alesso figliuolo di Emanuele Imperatore, e fatto Decidere , e mandato in esilio molti citzadini, 🗢 altri, e per suo iniquo, e persido regimento era stato deposto, e scacciato dall'Imperio faceua guerra contra I sacchio, Angelo comneno di Polloponesso nuouamente crea-20 Imperatore, come si è detto. Et Conrado di Monferrato fratello di Bonifacio solcando ilmare per andare ancora lui in Syria, agitato da contrarij venti opportunamente permenne à Constantinopoli, però essendo della venuta sua auisato Isacchio lo prego gli Dolesse dar fauore, 🗢 aiuto contro l'inimico suo. Onde Conrado per rispetto della congiunzione qual era statatrà Chera Maria sorella di Alessio dolosamente negato, & il quondam Raynero suo fratello propriamente accettò l'impresa. E nel processo della guerra. essendo venuto Andronico fino alle muta della città, Conrado vsci fuori, e commettendo La pugna contro di lui lo superò, e lo conduse prigione à Isachio, qual poi lo sece escarnisicare, ouero squartare. Et per tale, e tanto beneficio I sachio desideroso di obligarsi Conrado di stretta affinità gli dette la propria sorella per moglie; Et hauendo à nauigare in Syria gli aecommodo grande copia di Nauily, e d'altre cose per il bisogno del viaggio suo. Saladino hauendo grande desiderso di far guerra contro Christiani, come si è detto, eraandato con potentissimo esfercito à Ptolomayda, Azotto, e poi à Thiberiale, doue haueuas collocato l'essercito suo in luogo ameno, 🤂 irriguo, e necessitato Guidone di Lusignano, i 🕻 quale era all'opposito suo à fermarsicon l'effercito de' Christiani in un luogo sterile, & arido, per causa di che gl'huomini, & animali moriuano di sete, & crano posti in. grande penuria. Et essendo giunto Bonifacio con prospero Vento in Syria congionse li soldati suoi con quelli di Lusignano , & il seguente giorno commettendosi la pugna surono linostri superati, & vinti da insedeli, & oltre la perdita delli soldati occisi in guerra furono fatti prigione quasi tutti li Prencipi, che erano nell'essercito, e trà gl'altri esso Guidone, il Maestro della Militia del Tempto, e Bonifacio predetto, Saladino Vedendosi Willo-

41

Distorioso subito se parti con l'essercito, de ando ad Accona, poi à Beritho, e Biblo, li quali luoghi subito si dettero, e proseguendo ando ad Aschalona, la qual Città, benche l'opugnasse per dieci giorni, non volle venire in deditione se non con patto, e conuentione, che Saladino douesse rilasciare, e restituirgli Guidone di Lusignano, Bonifacio Marchese di Monferrato Re di Thesalia, & il Maestro del Templo, qual conditione Saladino pronzamente festino di accettare, perche intese, che Conrado di Monferrato con li nauili di Isachio Imperatore Constantinopolitano suo cugnato era giunto à Tyro, & oltre di ciò, che Gulielmo Rè di Sicilia non doueua tardare à giungere, con quaranta galere; ma seguendo inceßantemente Saladino la guerra, aßalto Hierofolima, exalmente la oppugno, e strinse, che quelli, i quali la deffendeuano, vedendosi mancare d'ogni soccorso, si diedero à Saladino, il che fu l'anno millesimo centesimo ottuagesimo settimo, qual era l'ottuagesimo ottauo, dopò ch'essa Città fu presa da Gottifredo Boglione, sedente nel Pontificato Urbano Terzo, con questa conditione, che à ogn'uno fosse lecito portar fuori della Città zanta robba quanta poteuano portare nelle spalle. Usci adunque la misera caterua, sequendo Herculeo Patriarca con gemiti, sospiri, e lacrime, & alcuni andarono à Tyro, altri in Alessandria, altri sopra li nauilij di Cypro furono portati in Italia, & altri indiuersi luoghi. Et esendo arrivato Conrado in Syria, dove Saladino haueva già occupato tutte le ragioni, terre, e luoghi del Regno Hierosolimitano, eccetto la Città di Tyro in Plenitia, situata al lito del mare, chiamata da Greci Sur, con grande animo contro Sa-: dino valorosamente la difese profligando l'essercito dell'inimico ; perilche li cittadini per sommune sentenza, e decreto si sottomisero al dominio suo. Onde frà pochi giorni il fratello Bonifacio, l'anno millesimo centesimo ottuagesimo ottavo, dalle carceri di Saladino, secome à gli Ascaloniti haueua promeso di fare, gli fu restituito.

L'anno medesimo Clemente Terzo Sommo Pont suce eccitò li Prencipi di Europa à pigliare l'armi contro insideli, per la christiana Religione. Li primi delli quali surono Federico Imperatore Barbarossa, Filippo Rè di Francia sigliuolo del Rè Lodouico, Ricardo Rè d'Anglia, & Oddone Duca di Borgogna. D'Italia V enetiani, Genouesi, e Pisani. Di Settentrione Battaui, Frisoni, Daci, e Fiandresi, & altri Prencipi Christiani, li quali unitamente elessero Bonifacio Rè di Thesalia Marchese di Monserrato, absente Generale Imperatore, e Conduttore dell'esercito de' Christiani. Et perche così come erano di diuerse nationi, eseguendo il viaggio pigliarono diuerse strade, li Christiani ridutti in Tyro non hebbero à tempo lo sperato soccorso, tuttauolta l'armate de' Venetiani, e Pi-

sani, le quali furono le prime, si respirarono, & animarono assai.

Nelli medesimi tempi Guidone di Lusignano giunse à Tyro, sperando potere ottenere il dominio di esa Città: ma perche trouò li cittadini fermi nella fede, che haueumo giurato à Conrado di Monferrato, sinse esserci venuto solo per Unire L'essercito delli soldati Latini, cacciati dalla Città d'Asia occupate per Saladino. E così, poi che l'hebbe comparato, e raccolto con buono, e destro modo partendosi si riduse ad Accono, detta Ptolomay-da, done, oltre l'incommodità della penuria, e contagione di slusso, il quale infestaua tutto l'essercito de Christiani, al fine su prosligato, & Sybilla sua consorte, con quattro figliuoli del medesimo morbo di disenteria, in un tempo pasarono da questo secolo. Per la qual cosa nell'essercito di Christiani sopranenne nuona origine di discordia, perche signoreggian.

do in Pyro Conrado di Monferrato huomo sagacissimo, & vedendo egli, che della stirpe. Regia di Balduino Sesto Re di Hierosolima non restauano alcune reliquie, eccetto Isabella Jecondogenita d'esso Balduino, e di Sibilla, la quale Isabella era sposata à Herfrido Thuronio Signore di Monreale, & in quelli tempi habitaua in Tyro, separata prima essa Isabella per giuditio Ecclesiastico da Herfrido, esendo morta la sua prima donna, che fa forella d'Isachio Imperatore di Constantinopoli, togliendola per moglie, la tradusse, e consumo seco il maerimonio, e per cal mezzo successe al titulo del Regno Hierosolimitano. Et quantunque fosse cosa di qualche biasmo, e dispiacesse alli Prencipi Christiani, nientedimeno perche l'effercito di essi Christiani non haueua altra subuentione di vittuaglie, che dalla sola (ittà di Tyro; tale indigentia su causa, che ogn' uno ne daua commendatione à Conrado, W egli per essere huomo cauto con desterità, largitione, e munificenza sua cercò di farli tutti amoreuoli verso di lui. Et continuandosi la guerra non manco di proutdere al bisogno dell'esercito, e dargli opportuno commiato con aspettatione, che la Città di Città di Hierosolima si douesse ricuperare. Et à tempo ancora Federico primo Imperasore di Alamania passando l'Vngaria, Bulgaria, Tracia, Constantinopoli, Turchia, Gr. Armenia, non senza dannisicatione di alcuni luoghi de'Turchi sopragiunse con amplissiessercito: la venuta del quale indusse Saladino in tanta paura, che ne prima, ne dappoi l'hebbe maggiore, ne Christiani maggiore speranza di cser vittoriosi, se l'infelice morte del predetto Federico non l'haueße succisa, il quale Phanno millesimo centesimo ottuagesimo nono, essendo in Cilicia con l'essercito vinto dal caldo, e densa poluere entrò in vin terto fiume per lauarsi, e per la frigidità dell'acqua il Jangue se gli congelò circa il cuore, 😎 Venne à morte.

L'anno millesimo centesimo nonagesimo primo dopo la morte di Federico primo Impovatore Filippo Re di Francia, con prospera nauigatione, giunse à Ptolomayda, e dopò lui Ricardo Red'Anglia, il quale, agitato da maritimi trauagli contro il voler suo, capito all'Isola di Cipro, all'hora sottoposta al dominio de Greci, doue gli su prohibito l'ingresso del porto; perilche sdegnato, l'armi ch'egli haueua portato contro Saracini volto in espugnarione di essa Isola. E poiche l'hebbe superata, e munita di opportuno presidio delle genti sue per ritenerne il dominio, e Principato ancora, egli peruenne à Ptolomayda, contro las qual Città, mentre che commeße unitamente la pugna hebbero sempre prosperi fuccessi: Ma fuor di tempo accadde, che trà Filippo, e Ricardo si suscitorono le antiche inimicitio toro, e quello, che l'uno volena non piacena all'altro; onde per la nasciuta contesa, e discordia del Principato trà loro, Filippo fingendo effere trauagliato da certa occultà infermità ritornò in Gallia. Perilche il negotio della fede rimase sospeso, nientedimeno Ricardo Re d'Anglia, e Bonifacio Marchese di Monferrato Rè di Thesalia magnanimi 🖰 ardentissimi, tanto quanto più gli fù possibile continuarono l'obsidione della Città di Ptolomayda: la quale essendosi diffesa per il spatio di due anni passati con il presidio, che le haucua posto dentro Saladino, in fine l'anno medesimo fu constretta à rendersi, con questa conditione, che restinuendo li cittadini la parte del legno della Croce di Christo, che si occultaua, fosse lecito à ogn' uno di loro partirsi con li vestimenti suoi. Et circa il sine del predesto anno accostadosi l'inuerno il Marchese Bonifacio ritorno in Monferrato, e du Henrico sesto Imperatore, che in quei tempi si trouaua in Milano, ottenne il seguento prinilegio, per il quale si concesse restitui e conferme per sui evedi e successori suoi si suaghi d' Gamando Marengo, et la Vissa del Foro, con agni sovo pertinenze.

In nomine Sancta, et Individua Trinitatis. Henneus sextus Dei gratia Romanorum semper Augustus. Fidelium suorum vastis petitionibus Imperialis. Maiestas clementer debet annueve, presextim uevo illorum, quorum fidem, et diligentiam verum didicit experimento et erga Impery honorem, se= pius est probata devotio. Tuam itaque fidelitarem er quondam patvis tui veue: rentram et obseguia, que Imperio semper exhibiti deligenter attendantes honores. et iura tua nolumus tibi cum integritate sernare, in quibus etiam possus mus feudum tuum ad Imperij honorem augere. Notum itague wolumus amni: fus fieri, quod nos tibi Bonifacio dilecto fideli Principi nostro Marchioni Mon= tisfervati, tuisque Succassovibus in perpetuum loca Gamundi et Marenghi cum omnibus honovious, et omni iuve, et omnibus districtis et universis regalibus. tam super terris, quam super earum et nunc et quondam et in tuturum cultopious, et habitatoribus et quibuslibet detentoribus cum integritate in feudum foncedimus, restituimus, et Imperiali auctoritate confirmamus locum etiam Forij cum omnibus pertinentijs suis, et honovibus cunctis et districtis, omnia etiam Castra, Villas, possessiones, honoves, iurisdictiones, et iuva, et universa repalio, que tu tenes, uel possides, aut parer tuus tenuit uel possedit et insuper omma que en prinisegys continentur tibi sibere, plenarie hac Imperiali pagina concedimus, et confirmamus, statuentes, et Imperiali auctoritate prohibentes, ut nullus Dux Marchio, Comes, Vicecomes, nullus nuncius noster, nullum Commune, Civitas, nulla persona magna vel parua, huic nostro Indulto contradicere, uel aligua occasione contrahire presumat. Si quis autem temerarioausu, contradicere presumpserit, centum libras optimi auvi, dimidiam Camere nostre, dimidiam predicto Marchioni, uel heredi suo componat. Huius rei testes sunt, Milo Mediolanensis Archiepriscopus Gullielmus Comes de Lomello, Robertus de Durno, Henricus de Lutre Pincerna, Henricus de Calendino, Márescalcus, et alij multi. Signum Domini Henrici Sexti Romanorum Impera: toris inuictissimi, anno gesta sunt hec ab Incarnatione Domini McLXXXI In: dictione decima, regnante Domino Henvico Imperature gloriosissimo anno regui eius xxiij, Imperij ucrò primo. Dat. Mediolani octavo die Mensis Decembris. Hor prima, che si parli dell'infelice esito di Conrado di Monferrato Re di Gzerusalemme, per recreare gl'animi, ho uoluto sottogiongere una maligna astutia di Saladino et una prudente ricompensa di Convado, che si sege esser interuenuta ne tempi che esso Conrado signoreggiana et diffendena la Città di Tyro contra il predetto Saladino, e

Videns Rez Saladinus Saracenovum quod Rex Convadus de Monte servato descriter prosperatur in Regno Hyerusalem uult probare per talem modum eum descripere. Erat iste Convadus in dando ultra modum liberalis, et maxime de magnis, et preciosis donis, et mittit Rax Saladinus Nuncios solemnes cum pragnis iocalibus et unum Scyphum de lapide uno precioso infiniti ualoris et preciosi tatis

clicens Saladinus istum Scyphum non retinebit sibi, quia gloviatur in clando-magna, et non potest istum dave, nisi uini. Et ex hoc algi Principes sui moti inuidia, super hoc turbabuntur, et quevunt sibi dare mortem. Receptis igi = tur Rex Convadus iocalibus, cum Scypho, et uidens preciositatem, et ualoremillius statim cogitauit, qualiter Rex Saladinus hoc miserat sibi et statim omnes uci cauit Principes, et Magnates suos, et coram Ambasciatoribus Saladini maleo fregit Scyphum, et de eo fecit tot partes, quot evant Principes sui et sicillo dono omnes suos magnates fecit equales, quod ut audiuit Saladinus istum Convadum

reputat Saprientissimum et cuvat magis stave in pace cum eu.

Nel tempo della cleditione di Ptolomaida auurene che vitiouandosi Convado Re di Gievusaleine sopra la piazza di Tyro, sopranenevo due Siccarij, onero assassini, che in lingua Savacena si domandano avsacide, quali proditonamente luccisevo enella Suga suvono presi, e faiti crudelmente movive e sono detti assassini certi eretici abitanti nella Prouincia di Fenicia circa le fini della Città di Anterada, che à nostri tempi è detta Tortosa: costoro pussiedono certi Castelli in luoghi per natura munitissimi cloue hanno amenissime Stanze. Equando il Re lovo urene à manco, fanno elettione del più antico, et esercitato, à cui commettono la nutvituva edottvina de fancialli lovo e fanno lovo insegnave diverse linque, e poi quando peruençono all'età adulta, il nutritore lovo, limanda per diversi comer: rij e negioni cloue essendo incogniti s'ingegnano di dav movre ad alcun Re à altro inimico pros prio d'inimico degl'amici loro per denari e mercede. e rengono che se alcuno di loro da pui; blicamente la movre ad un suo inimito e che compreso sia fasto cuidelmente movive, aguista nell'altro Secolo perpetua beatitudine: questi si dimandauano, prima Maranniti da Marone aurore dell'evesia lovo, il quale sequendo l'errore di Macario Antrochemo tene: ua in Christo essere solo una uulonta, e por questo evano nominati Menothelite, hanno le Sodie lovo per la magior parte circa gli iugi del monte Libano non molto distante dalla Città di Biblide, e sono sagittavoj pevitissimi, seviuono con letteve caldee, benche la ciolga: ve Lovo Lingua sia Savacena; Il Patriarca lovo al tempo d'Innocenzo B. Sommo Pontefice fa al Concilio Lateranense e da quel tempo inqua hanno osseruato il nito de Latini non ostante, che gl'altri Contestici Ovientali non portano mitra ne anello, ne abbino Jempij, ne Campane, mà con un batter di un bascone, conuccano le plebi, e della Setta lovo nitrous essersi fatta la sequente narvatione.

Scribitur in quibusdam Cronicis, quod in partibus Aquilonis, quidam, quidicebatur Vetulus della montagna, inuenit talem modum uiuendi. Iste Vetulus, habet terram in montibus fortissimam, et fertilissimam de omnibus bonis, et est illa contrata ita disposita, quod non posset subiugari ab aliquo uiuente nisi ab illis, qui ibi abitant, et ipse Vetulus est Dominus ibi et omnes, qui per here: ditatem sepuantur eum, denominantur tali nomine. Iste emit, pueros pulcros, et puellas pulcras, et bene formatas, undecunque sibi portentur, quando scilicet sunt unius anni in cunabulis, et nutriuntur in uno loco omnes mund et puen et puelle, ubi habent quic quid in Mundo uolunt de delectabilibus et miscentur sibi ad libitum quando sunt magni, et magne, et dicitur eis quod sunt in lavadiso magno Dei terreni et in illo loco, stant cum illis puellis asque,

sunt annovum triginta. Postea ille qui preest eis abscondit et dat eis unan potionem que dicitur dormita et quando sunt ita dormitati portantur extenue ad alium locum et ibi excitantur et recordantur de lavadiso, ubi fuerunt nutriti et plovant pre amore puellarum, et delectationum, in quibus erant. Et tunc Vetulus ille qui est Dominus ibi, dicit eis, si uultis fideliter facere quod uubis dicam, redibitis in Paradisum de quo exiuistis, et nunguam illum, prevdetis, et eritis purpetue in delectationibus illis. Tunc assentiunt illi et ipse uendit ew sicut petuntur à diversis, et mittuntur per Mundum ad assassinandum personas sicut placet eis, qui illos emunt et ille Dominus Vetulus de tali mercantia lucratur maximos Thesauros. Illi cero Jauenes credentes redire ad Paradisum predictum exponunt se morti, ubique, et multos occidunt. Et talia plus operantur in Oriente, quam in Partibus istris.—

Della Causa della movte del predetto Convado priù sene troua in opinione che in uevità attribuendola alcuni à Ricardo Rè d'Inghilterra per sdegno che non uolle condes: cender alla pratica di pigliar una sorella per moglie altri ad Orfrido di Monreale alcuni al Ré d'Ossassini, però che detto Convado occultamente aueua fatto movive in Tiro certi

nihipimi mevcanti delle terve sue.

Doppo la movre di Cinvado, Isabella sua seconda moglie come uedvemo nel proorpho dell'anno 1/94 si rimarità in Envico Conte di Campagna edopo lui a Alme: vico fvatello di Guidone di Lusignano al quale essendo inutile al Regno suo subvogato Giouanni di Brezna gallico huomo strenuo e datoli per moglie Iola figlia del predetto Convado e d'Isabella reservuata a tal effetto, insieme con il titolo del Regno Gerosolimita: no. C't arrogandosi il predetto Ri Giouanni più che non gl'era conueniente, fui nipreso dal Cardinale Colonna. Per lo che sdegnato essendo morta Constanza figliuola di Rozgerio Ri di Sicilia, et Apulia prima moglie di Federico Secondo Imperatore li dette per moglie Isabella sua figlia concepta con Iola, insieme con il tittolo e ragione del Regno di Gerosolima. Delli quali Federico, et Isabella nacquero il Re Giordano, e Convado Imperatore Re di Sicilia, edi Gerusalemme, e Duca di Sueuia: instituito e lasciato dal padre per testamento evide dell'Imperio e Regni di Sicilia cdi Gerusalemme, resori vichezza, equalunque beni suoi sostituendogli, quando fosse uenuto à morte senza figlio convico Ri di Jardegna, e di Corsica, et ad cirvico Manfredo Prencipe di Taranto figliuoli d'esso Federico —

Il memovato Convado quavto Imperatore, Ri di Sicilia e di Gerusalemme da Cliazi bet somella di Envico Duca di Baurena sua consorte lascio Convadino suo figliuolo, il quale fu fatto, proditoriamente morive uicino alla sua puber età da Carlo Conte di Prouenza, et andegania occupatore del Regno di Sicilia l'anno di Christo 1268.—
et in lui asa delli Duchi di Suenia nimase estinta. Al fine Carlo di Crouenza l'an:
no 1288, al settimo del mese di Genaro, uenne à morte e su sepolto in Hapoli

come recita l'aveiuescous fiventino nella seconda parte fol 133: 55. g. \_

Movto Convadino figliuolo di Convado estvanei Successovi ne quali dopo lui è peri uenuro il vegno di Sicilia, sisono atvibuiti il titolo, e l'insegne ouevo avmi del Regno Gevosolimitano, il qual vegno per esser mancara la stirpe Vi Aiouanni Bregna equella

di Federico secondo, in cui evano pevuenute le vagioni d'Isabella figlia di Iola che fu figlia di Convado di Monfervato, e d'Isabella Sovella di Baldouine quavro Rt di Giervusalemme, non spetta à lovo, mà più presto, e meritamente alla Casa di Monfervato e successori di Convado di Monfervato Rè di Gierusalemme, padre di Iola predetta Le armi di quel Regno sono una Croce d'oro intestata in ogni sua estremità d'un trauerso, ouero titolo in forma del Segno di Jau, similmente d'oro, con quattro picciole croci auree, collocate

Nelli quattro Cantoni della Croce magiore in un Scudo d'argento. —

L'anno millesimo centesimo nonagesimo terzo. Ennico sesto Imperatore, concesse in retto feudo à Bonifacio Marchese di Monferrato, e Gulliulmo suo figliuola per autentico-primilegio qui sotto scritto, il luogo di Cesarea. L'edificatione del qual luogo, nel tempo che la Città di Milano fù da Federico primo Imperatore distrutta e poi riedificata, hebre origine cla alcune Ville sottoposte alla Diocesi d'Acqui cioè Marengo, Gamondo e Bergoglio, le quali lasciando le proprie abitationi, si ridussero ad un altra Villa à loro propringua, che si chiamana Roboreto e radunati che furono in un corpo, si fortificorono in modo di Città, e la denominorono Cesarea, per acquistarsi fanore et autorità dal predetto Federico. C'doppo, che Federico fù da Alessandro Terzo Sommo Pontefice, con laiuto de Venetiani superato, per auer li Cesanensi seguitato la parte d'esso Papa Alessan: dro in memoria sua, et del beneficio, che gl'aueuano fatto, et in odio dell'Imperatore, la denomino Alessandria.

Exemplum Privilegy Soci Cesarce nunc Alexandrie

In nomine Sancte, et Individue Trinitatis, Enricus Sextus Divina fauente clementia Romanovum Imperator semper augustus. Ex consueta benignitatis nostra clementia, quam evga fideles nostros tenemur ostendere, diligentiam nos: tvam mevito apponeve debemus, ut eos, qui ad onovis nostvi exaltationem fidem indeffessam, et proclava cirtuitis sur obsequia, constanter exhibent, libera: libus feudis, et congruis onovibus dictemus, precipue eum ad beneficium nos= trum amor Sanguinis, quo excellentie nostre sunt adstricti, sevenitatem nostram avdenten inducat, et hovtetur; quaproprer notum facimus universis Impery nos: evi ficlelibus presentibus, et futuris, quod nos attendentes puram fidem, constan: tiam, deuotionem, et indeffessa obseguia, que dilectus consanguineus noster Bonifacius Marchio Montisfervati ad exaltationem gloriq nostre feruenter ex: hibuit, et impositum intendit certissime exhibere ad honoris, et dignitatis sue augumentum; Imperiali clementia, ex consilio, et uoluntate l'incipum et fi: delium Imperij ius suum recognoscentes damus ei, et filio suo Gullielmo et in feudum vectum concedimus Oppidum nostvum Cesaream cum hominibus, et uniuevsis pertinentojs suis in Tholomeo, portu, Siluis pascuis, acquis acquarum decuvsibus, terris cultis, et incultis, cum omni honore, servitio, et iure, quod Impe: rium in predicto loco, et pertinentijs dignoscitur habere; statuentes, et Im: peviali sanctientes edicto, ut nullus Episcopus, Dux, Marchio, Comes, Viceco: mes nulla Ciuitas nullum Commune, nullaque omnino persona humilis uel alta, seculavis, nel écclesiastica, prodictum consanguineum nostrum Marchionen, et filium eius Gullielmum in hac Maiestatis nostre concessione grauare audeat

vel aliquo modo præsumar molestare, quod si quis arrentauerit mille libras auti purissimi pro pena componat, quarum medicratem Fisco nostro, reliquam verà partem iniuriam passis volumus persolui. Ad cuius rei certam in perpetuum cui dentiam præsentem paginam indi conscribi iuslimus, & Maiestatianostre inde sillo aureo insigni. Huius reitestes sum, Gualterius Troianus Episcopus, Berroldus Cicensis Episcopus, Conradus Palatinus Comes Rheni, Otto Palati, nus Comes Burgundiæ, Albertus Dux de Tecke, Comes Hartmanus de Racho, Comes Diepoldus de Rerse, Comes Albertus de Spanhein, Merlo de Plozach, Cuno Maricemberch, Hartmanus de Budingen, Gualterius de Echelbere, Engelfrardus de Vinsbere, Marquardus Dapifer, Henricus Pincerna de Lut, & alij quam plures. Signum Domini Henrici Sexti Romanorum Imperatoris augustissimi. Acta sunt hæcanno Dominicæ Incarnationis millesimo centesimo nona gesimo tertio, Indictione vndecima, regnante Domino Hebrico Sexto Romanorum Imperatore gloriosissimo, Anno Regni cius vigesimo quinto, Imperi j verò tertio. Dat. Gerlembusen, per manum sigeloy Imperialis, aula Protonorarij, secundo nonas Decembris.

L'anno millesimo centesimo nonagesimo quarto Henrico (onte di Campagna mentionato di sopra secondo marito d'Isabella, havendola presa per moglie, si contento di Tyro,
qual dopo la morte d'eso Henrico insseme con le ragioni del Regno di Hierusalem penuenne ad Almerico fratello di Guidone di Lusignano terzo marito della predetta Isabella,
al qualè l'anno melaxxx. come habbiamo veduto su sufferto; Giouanni di Bregna. Mà
Guidone di Lusignano ancor tumido del Regio nome, non ostante li predetti marimoni,
trattana, non solo d'havere il dominio della Città di Tyro, en Ptolomayda, ma parimente
del Regno Hierosolimitano. Ilche intendendo Ricardo Rè d'Anglia; e conoscende tal
cosa essere origine di discordia, e rouina dell'essercito di Christiani con ogni sua industria,
s'ingegno di estinguerla, en al fine l'anno millessimo centesimo nonagesimo quinto industri Guidone à contentarsi del Regno di Cypro, e lasciare il titolo del Regno di Hierosolima si
onde procède, che li successori di Ricardo al Regno di Anglia si attribui scono il titolo del
Regno di Hierusalem.

Fatta la permutatione il Lusignano partendosi d'Asia, e Prolomandu con ogni suca facoltà, e gente si transferi all'Isota di Cypro, quale senza alcuna difficoltà li su rimessa per Anglesi, e dopò lui il Regno di essa Isola su poseduta da suoi descendenti, por suca all'anno inceccloris, e quanto dopoi ne sia seguito si contiene nella descrittione d'Asiano composta per Pio Secondo Sommo Pontesice, e nelli Commentarij Rosum Vibanamum,

composti per Raffael di Volaierra.

Oddone Duca di Borgogna partito il Lusignano procedette à far guerra contre Saladino per la ricuperatione di Hierosolima, protrahendola con infelice esito, per instantal'anno millestmo centesimo nonagesimo nono, nel qual anno Guidone di Lusignano, El Henrico Conte di Campagna fornirono li giorni loro.

L'anno predetto melxxxvij. die Dominico, quarto Calen. Aprilis, Indictiona secunda, trà Bonifacio Marchese di Monferrato, & Astesi su satto vu compromesso nelle. Communitadi di Milano, e Piacenza di tutte le guerre, e discordie, che per akun sempo erano

erano state frà di loro per li feudi di Santa Maria, dicini al fiume di Versa, quali eso Marchese domandaua à gli Astesi, insieme con li Castelli della Rocchetta, Mont'alto, Viglano, Cortecomaria, e Malamorte, & anco per la pace, quale esse Astesi haueuano rotta. E di quanto loro per l'opposito domandauano al Marchese, cioè la parte, che pretendeuano hauere in Montebersurio, e nel Castello di Laureto, e contratto suo, e parimente per la somma di danari, nelli quali esso Marchese era obligato à suoi creditori d'Asti, e delli riccati di quelli, che erano stati presi dal Marchese nella guerra. E di esso compromesso, per il quale su sospesa detta guerra, ne su rogato instromento à Viderico detto Cumino di Milano, Nodaro del Sacro Palazzo, in presenza d'Alberto Caneuaro, Plenamonte Grasso, Alderico del Meistro, Alberto Baldiuorio, e Thomasino Stampatutti Citzadini di Milano.

L'anno medesimo alli sei del mese di Decembre Bonisacio Marchese di Monserrato diede in seudo nobile, e paterno à Bonisacio Marchese di Saluzzo sigliuolo del quondam Mansredo tutta la Valle Sturana, con le terre, luoghi, ville, e giurisdittione d'essa Valle, quali sono Sparuera, Dogliano, Caldrario, Vinalio, Rocca Guidone, Demont, Vinai, Pellaporco, Gagliola, Magliola, Ritana, Valle Dorata, Santo Benedetto, Ason, Pontes Bernardo, Sambnynico, Berceso, e gli dono ancora il Castello di Villa di Quadraglia.

L'anno millesimo ducentesimo Innocenzo terzo Sommo Pontesice, non volendo tanto attendere alla pacificatione delle discordie d'Italia, e di Germania, nate dopo la monte di Henrico Sesto Imperatore, per l'elettione del successore all'Imperio, che non soccorresse alla guerra Asiatica, inuitò Bonifacio Marchese di Monferrato, Lodonico Conte di Sanoia, Balduino Conte di Fiandra, & Henrico Conte di Santo Paolo, ad andare in sussidio de christiani, contro infedeli. Onde hauendo esse Prencipi deliberato d'attendere all'espeditione predetta, li predetti Bonifacio, e Conte di Fiandra andarono l'anno medesimo à Venetia, per dimandare aisseo a' Venetiani di poter condurre gl'esserciti de' christiani in Assa. Però, che per li monimenti suscitati in Germania, e Constantinopoli non li restaua altra via, che quella di Venetia, doue essendo giunti stettero molto più tempo in questa. prattica, che non haueuano pensato. Et in fine conuennero con Henrico Dandalo Duce di V enetia, che gli concedesse nauilij sufficienti à portare quattro mila, e cinquecenzo huomini d'arme, & otto milla fanti à piedi, con le armi, e commeati necessary in Asia, quamo hauessero à pagare per il nolo. E dopo questo vedendo bonifacio Marchese, che l'espeditione richiedeua maggior tempo, ritorno in Monferrato, per mettersi in ordine ancora egli per il viaggio: del cui successo vedi quanto scriue Antopio Arcinescono Fiorentino nella terza parte dell'Historia sua titulo xviiij. cap.ij. Ginde.

L'anno millesimo ducentesimo secondo alli Vintidue del mese di Luglio il Marchese Bonisacio sece vendita à Giouanni d'Olina, Filippo Buero, e Bonnicino Scutario Consoli della Città di Vercelli del Castello, Villa, Corte, e Territorio di Trino, e del Borgo nuouo, per prezzo di libre sette milla di moneta d'argento, della qual vendita satta nel laustro di Santa Maria di Vercelli, in pieno conseglio di esa Città, ne su rogato instromento à Ruffino Nodaro Vercellese, in presenza di Mastro Giacomo di Conidonio, e di Vercellino Scutario Canonico di essa chiesa di Santa Maria (1) il giorno medesimo Ruffino Nodaro prenominato; in presenza delli prescritti testimonii si rogo di vi altro instromento,

per il quale li Sindici della sudetta Communità di Vercelli promisero di far retrouendita del luogo di Trino, per il medesimo prezzo, al predetto Marchese Bonifacio, ouero à suo figliuolo: e non volendolo recattare il figliuolo, fossero obligati à farne vendita alla moglie di Alberto Malaspina; ouero à Alasia moglie di Manfredo di Saluzzo figliuola di eso Bonifacio; ouero à Madama Agnete sorella d'esso Marchese Bonifacio.

Nel pendente tempo, che l'essercito si radunaua à Venetia vennero puone, che la Città di ladera, che a'nostri tempi è detta Zara, in Dalmatia, si era ribellata dal Dominio de Venetiani, e datasi all'Vugaro. Venetiani vedendosi necessitati ad attendere alla recuperatione della predetta Città, per la promessa sattà alli Prencipi dell'armata de christiani; quale si domandaua l'armata de Peregrini, stauano sospesi di quanto hauessero à deliberare; percioche da un canto la causa propria, dall'altro la causa commune della Fede de christiani gli faceua star dubbiosi: tuttavalta connennero, che l'armata de Peregrini si done se congiungere con l'armata lore, e che primassi attendesse alla recuperatione della predetta Città di Zara, co altre Città di Dalmatia mancate del dominio l'eneto, or che tutte le città, terre, luogbi, o Isele, che si acquista-

rebbero si hauessero à dinidere trà esse Prencipi, & V enetiani per equale portione.

Fatta detta conventione Henrico Dandalo con espedita navigatione, e dopo lui glalri Prencipi, partendosi alli dieceotto del mese d'Ottobre da Venetia, purgato prima il. golfo dalle scorrerie. O latrociny de Tergestini, nauigorono à Zara; circa la recuperatione della quale città spesero molto più tempo, che non hauenano giudicato: done dimorando Pessercito sopragiunse Alessio Imperatore di Constantinopoli figlinolo d'Isachio, il quale cacciato da Isachio suo Zio, dimando aiuto, e soccorso alle cose sue afflitte. Et gli fu concesso, e promesso con le sussequenti conditioni, e patti, cioè poiche fosse restituito nell'Imperio operase, che la Chiesa Greca fosse somoposta, & obediente alla Romana, e che per li danni dati à Francesi, & Venetiani da Emanuele quondam Imperatore, fosse obligato à pagare trenta milla marched'oro, & le spese del nolo dell'armata de Pellegrini, e così espugnata la città di ladera, & afficurate le cose: Arrivati al Bospharo, in Iuogo pon molzo distante da Constantinopoli, gli Oratori (retensi per publico consiglio destinati, secero la deditione dell'Isola di Creta ad Alessio Imperatore, il quale ne sece donatione à Bonifacio Marchese di Monferrato à lui congiunto di paterna, & auita affinità. Poi seguitando l'impresa commisero atroce, e sanguinolente pugna contro Theodoro Laschari genero di Alessio Tyranno: il quale Vscendo di Constantinopoli fece loro grande opposizione, mà non potendo resistere su constretto à ritirarsi in essa Città. & Vedendo, chenon si poteua diffendere tanto occultamente, quanto gli su possibila, se ne parti, estriduße nella Città di Andrinopoli. Per la qual cosa l'essercito de Peregrini con terrestre, e maritimo esfercito oppugnando la Città di Constantinopoli, frà due giorni per forza d'armi la conquistarono, & Isachio escultato insieme con il figliuole Alessio ridusaro nell'Imperio, benche la reintegratione all'uno, e l'altro fosse poco felice; percioche sachio fra pochi giorni passo di vita, & il figliuolo Alessio frà un mese, dopo la mora del padre sopraggiunto da Inaltro Alessio, cognominato Murzifalo, ouero Mirtilo d'infima genitura fu proditoriamente velenato, & veciso. Al quale però non giono l'inganno, perche ancora egli per il maligno ingegno, crudelià, Otyrannide sua fucacciato dall'Imperio il quale

il quale poi peruenne à Balduino Conte di Fiandra, gridato Imperatore per quindeci huomini equalmente, elletti da gli esserciti de Galli, e di Bonifacio Marchese di Monferrato, & Veneziani. Et il nono di dopo la deputatione di eso Balduino all'Imperio, l'armata de' V enetiani, per mare, e gl'altri per terra, attesero alla recuperatione delle Pronincie, Città, & Isole sottoposte all'Imperio; trà le quali Bonifacio Marchese di Monferrato; de Henrico fratello germano dell'Imperatore in breue tempo presero tutto il circondante paese della traccia, per sino alla Città di Andrinopoli, distante da Constantinopoli per tre giornate. E perche hauendosi à far divisione dell Isole, Città, Terre, e luoghi acquistati per toro, l'Isota di Creta, la quale era connumerata con l'altre Isote dell'Ego Pelago, 🗢 douuta à Venetiani per le conventioni fatte, si ritrouaua in dominio, e potere di Bonifacio Marchefe di Monferrato, già confirmato Re di Tesalia da Balduino Imperatore, desideroso esto Balduino, che le conuentioni fatte trà loro, & Henrico Dandato Duce di Venetia si eseruassero, esorto Bonifacio à far Vendita d'essa Isola a Venetiani, il che lui se contento dt fare, con le conditioni, resservationi, e patti compresinel Jeguente instromento, il quale quanto al Regno di Thesalia non hebbe effetto alcuno, percieche fra pochi giorni dopo; che fu colebrato Henrico Dandato Venne à morte in Constantinopoli, e Bonifacio non hebbe il reddito delli dieci mila Iperperi d'oro in occidente, secondo che peresso instromento glifu promeso. E per tal rispetto esso Bonifacio resto Rè di Thesalia se così su poi confirmato in detto Regno da Henrico fratello, e successore di Balduino, il quale ancoraegli per alquanti giorni ananti la morte del Duca V eneto, era passato all'altro secolo, come nel progresso si vederà.

Exemplum miltrumenti venditionis Cretenlis Insulæ.

Anno Domini poftri lesu Christiab Incarnatione ciusdem millesimo ducentelimo quarto, tempore Innocentij Papæ, Romanorum Imperatore non existente, die xij. intrante menle Augusti, Actum in Suburbio Andronopolitanæ Cipitatis, Indictione vij, manifeltum facio ego quidem Bonifacius Montisferrati Marchio, quodamodo in antea cum meis hæredibus telutationem, & finem facio nobis, namque Domino Marco Senuto, & Domino Rauano de Verona, recipientibus Produtatorio nomine pro Domino Henrico Dandalo Dei gratia Venetiarum, Dalmariz, arq; Croaciz Duce, & prosuis successoribus, necnon proomnibus habitatoribus Venetiarum, de toto hoc vnde requisiui, & requirere potui, per quodeumqueingenium, iuste quoque, vel iniuste, videlicer. De Insula Creræ, quæ mihi data, vel promissa, siuè concessa fuir per Alexium Imperatorem filium Mach prædefuncti Imperatoris pro centum millibus Iperperis, quæ mihi data fuerunt per suprascriptum Alexium Imperatorem, & detoto feudo, quod Emanuel desunctus Imperator dedit fratri meo, & de toto, quod ad dicendum huiusmodi, vel habeo per me, vel per aliam personam in omni Thesolonica Civitate, vel eius pertinentijs intus, & foris, necnon, & de omnibus possessionibus spirituanbus, & remporalibus quos ipsi habent, vel habituri sint de cetero in Imperio Constantinopolitano tam à parte Orientis, quam à parte Occidentis. Et per omnia, & in omnibus de supradictis omnibus me foris facio cum omni iurisdictione, & in vestra plenissima libertate relinquo, ad faciendum indequiequid

quid vestre fugris veluntatis. Promittens neque perme ; neque per aliam person nam, contra omnia suprescripta venite. Verum quie, vesupradictum est, de omnibus supradictis vobis refutationem feci, & finem, vos ad pezsens mihi dare de betismille marchas argenti, & tantas possossiones à parte Occidontis a quarum redditus decem millis Iporpera auxi, iuxta existimacionem raint moi amiçi: 84 alterius vestri, annuatim capiam, qualquidem possessiones per dictum Dominio Ducem, & suos successores, & homines Venetiarum mihi eradendas tenego, & habere debeo perpetuo. Verumtamen Imperatori facere deben & Imperio qua fucrint allignata secundum quad in pacto communi contineurs qua prerò possessiones ( ut dictum off ) per dictum Dominum Ducom; & successiones Juan & homines Veneziarum mihidandas, libere, & absolute possidere debeconin perpetuum, de hetedein hetedem tam in masculo, quam in somina ad faciendus inderquid mez fuerit voluptatis : laluo tamen iure, & feruitio Imperatoria, & Imperij; Sciendum quoque est, quad iuramento tencos astrictus, prafato Domino Duci, & hominibus Venetisrum in perpetuum parme, & meas harodes ad omnes possessiones x& honorificentias manutenendas, & desfendendas, quas ipli habent, vel habituti lunt, in toto Imperio Romania tâm ab una parte quêm ab alia, & omnes homines, qui iplam ex parte , vel ex toto de lupradichis omnibus possessionibus & honorificenti js molestate, aut expellere volucient, salus tamen Imperatoris fidelitate. Er quod postquam suprascriptas possessiones, & argentum habuerojastrumentum per manum publicam confectum fieth&dari vobis faciam, in que continetur, quod fi dictas possessiones expensum habute ro, iuxià ordinem superius dictum, omnes homines, qui iplaspolicifiques par me habebunt, vel per alios, qui cas pro me habebunt, fimile præst buns insemenrum. Si ergo ropera hene manifeltationem, & promissionis carculamis go, vol alij, quiper lapraferipum ordinem dictas possessiones habebone iteam praner rimus, componere de beamus, cum haredibus postris, vobia, & veltais successor ribus per-prædictes mille marchas argenti; se insuper prædicte possessiones sinc omni conditione in nobis debent deucnire. Et insuper prafatus Dominus Romifacius scribere pracepir omnia que superius leguniur; resterad hocrogatifice zunt Dominus Bonacursius de Frignano, Dominus Henrieus de Sieda. Domin mus Pegorarius de Verona, Dominus Guiliberins de Verona, Jacobus Gregoris & ego Bonusamicus Sacri Palatij de Duce Notarius omnia que superinalogue zur, manu mea scripsi, scentitatiscinsdem Marchionismille martatumlargenti. In nomine Domini nostri lesu Christi amen, ab incarnatione ciusdem millesimo ducentesimo quarto, actum in Suburbio Andrionopolicana Ciuitario, Indictione septima, in præsentiam testium quorum nomina inferius leguntur, Dominus Bonifacius Marchio Montisferrati confessusest, quod ipse recepit, & benèinde solutus fuit à Domino Henrico Dandalo Duce Venetierum mille matsasargenti, quas ibi dederat pro quadam reservatione, quas sibi, & hominibus Venetiarum fecit de ca, quod ipsoaduersus cum querimoniam faciebat de rate Imperio Romaniæ, secundum quod continetur in cartula refutationis, quam,  $E \otimes \mathbf{T}_{n}$ 

fibi, schominibus Venetherum societ, ye dichames superius, Prodictus Dominus Bamifacius Marchio przezpie scriberei actum dia siparius mense Augusti in przeznia istorum testium ytachiece. Dominu Banacius de Prignano, & Domini Henrici do Sindo, Domini Pogorusi do Verona, Domini Guiliberti do Verona, Domini scribi Gustori do Verona, Domini scribi scri

Essendo renuto à morte Balduino Gull Imperatore de Crosil anno quinto dell'Imperito succente succente

Poisse con il diulno suffraggio ste ridottio al fine la narratione delli tempi, e sesti della l'illustrissimo Prencipe Gulielmo Terro detto Vecchio Marchese di Monserità, e delli quatero suoi eccelleneissemi sigliuoli, e del nipote Re Balduino, quale dopo molte, Grini rellandità fattiche hanno sparso il sangue Continamente lasciata la vita; per diffendere e dar soceorso alla recuperatione delle Santa Terra, contro l'imagione delli Soldani d'Egitto. Ricordandomi, che netto scriuere di loro sono statonece sittato parlare interrotamente lio giudicato esere conuentinte, auantichio arraci di scriuere delli sigliustrotamente lio giudicato esere conuentinte, auantichio arraci di scriuere delli sigliustrotamente lio giudicato esere conuentinte, auantichio arraci di scriuere delli sigliusti di Bonifacio Terro, sottogiungere l'intiera desertione dell'Historia Hierosolini.

Terra

DEL MONE BRRATO. "Tord Hierofolimicana Copier varies cafibus expolimetale, & the bushing geneium preda extisit, nuno Canancotum possessio, vante induorum, nuno A fil morum munc Perlaman, & Modorum, munc Macedonous | mune Romanewan. nanc Sapacenorum, aunc Greebpom, nanc Latinorum . He Mc fampel Caffbill fub alternis Civium fuorum precesu deplosare? Nam shed initabile elf retion Dens poccazores in serta illa dei non tollerari putilens in presenti comine influtuisum dammentur, qualiscrausem tem illused Lutinos peruenetir / & 48211te perididerint , & qualiter & Mundus saturad entry him at mander ! Brediter per-- Cam olim Hierofoliminunum Proninciam Greci, lab quorum Aithore factat, perdidissent, & longo tempore in potestate Saracenorum exerciter; Latinide perditione Terre comoti collecto exercita venerate in tetrami Hicrofolimitalis, & per partes Antiochenas impantes, volente Domino, Terram recuperanciuni, horum Principes extiterunt, Goetifredus de Bulion, equi fuit postinodum Dominus terne Hierololimitane, & Bayamont, qui Princeps'extitir Antiochia, A quidem alij. Cumque postmodum semen Gonification reifa illa descense. persona Teres Hierosolimitana, & Baronerad Principes vittainarinos milerunt rogames, veipfis Principem deftinatent, qui costegeter & fifth nitbustefifterer Saracents, gut habita deliberation celigerant quentlath Thiconem Andigauensem virum strenum, & Regi Anglie proxima linea consagnicato, & miserunt illum ad Terram Hiervielimitanam. Hic Rex cofofiatus strendetetvam rexit, duolque filios dereliquit, Beldumum, & Almelicum, quorum primigenitus Balduinus pater successir in cegnum; virfrientus, & taptens que fillellberis decedence ad frattem luum Almericum Regni potestas deubluta est siqui ex vxore sua plurimum confanguinea, duos filios habuir, Reflice Ballaititin; & Sybillam. A qua vaoro, cum fuillet indicio Ecclesia leperatus, accepit nepitifi Emanuelik Imperatoris Conftancinopolitani, ex qua habuit Mattinonline Ifa--bellam : Mortno Almerico Balduinus eius filius regnatipro cos melaviij. vit Arenuus, at lapiens de influssied occuro Dei indicio leprofus fait; hic forbich fund Sybillam Gulielmo de Longa cognatione Marchionum Wontisferiați traddidit in vxorem, & iffin Comitem lopem conflituit; qui videlicet Gulich--mus, & cà genuit filium nomine Balduinum, Golfelmum; & mortigus ell paret witts Gulielinus, cognomine Longelpara vir probus in simile & placidifficits. Rex vero Balduinus cum effet lepra infectus, & nollet vxoren accipere, habewein lun in fepreunom filium Sybille, & Merchionis cofohaum, in regent Rentiqueus illum in surclem Raymundi Comitis Tripolitant, & morruus ff Blaillmus, ac appositus ad patres sios. Sybilla vero sor ipsius, & Comitista fopeth jam nupferat cuidam militi Guidoni de Lusignano vitosatis il missis siculo, sed Forma, & schrientis latis inferiori, non post multos verò dies mortivos ett Balduimus Gulielmus, Sybilla vero muter pueri, & Comitilla lopem e uni Patriarea Eradio, & shiji Teme per lonis procuranie, qued fibi, & vito fire Gulddiffregnum Mercun', qui coronati fonc, gnorante, Wirrequifico Comité Tripolitano, qui

fuciat

fucrata Rage, Balduino Regni Procurator, & Bauilinus conflituus i ob quam causem Comes Tripolitanus cepir camachinari, qua possant in Rogisalchecus redundare. Et tâm i plo, ve dicitue procurente, que in etiem nuffiis peccatis exid gentibus, culps quoque Raynaldi Principis deddonical, qui recgues que Ren goum Hierofolimitanum cum Saraccois habebar, maxima præda capta confic git; irruerunt Saraceni in Regnum Hierofolimisanum, & capto Roge, Baronibus, & populo vniuerfo, lignoque Dominico Gmeia, de Hierufalem herreditate Dei, Ciuitatibus, & Castellis vniuorsis anno abincamationo Dominimelaxxvij, totum Regnum, vsque ad interitionem constrauerunt. In quò Regno sola Tytz cis Vibs in cordemaris polita, & fare ob isto undiqua circumdata, oxei dio perperrato remansit quam postes Contadus de Monteserrato frater Gulielmi, quam supra nominauimus laudabili strenuitate desendit; & tam in aqua, quam in terris Saracenis restitit gloriose. Prædicti namque excidij dato sumpre per Nichem fremuerunt gentes, & conturbate sunt regnas venerunt à finibustorie tiibus Domini liberare sacrificium eius de manibus impiosum postantium iniquiraces in cubilibus luis, & de lua vissuse deceptorià peculumento. Primite goininriæ Christiaccurerunt, Italiqi homines bellicofi, discreti, & regula sobsictate modelti, prodigalitatis, expertes, percentes expenses cam necellitas non incumbig. Et quod interomnes gentes scripse legum senstidue teguntur; hij Ducen proprium non habentes, sed suis obedientes, ques elegerunt Tribunis ad obsidionem Vrbis Accop, cum ipfo Rege Guidonou qui fuerat à vinculis liberatus porrexerunt; est autem Vrbs Accon, que antiquirus Brolomayda vocaberurin litore maris sita, & ab iplo mari a meridie, & opeidente præclusa. Ab oriente verò terra pater, ex qua parte Vrbem rebellantibus Tursis refertam Italici obsederunt, quos postmodum Saladinus veniens cum multitudine infinite obsedis, crediditque illos propter paucitatem deglutira, sed misericordia fauente. Diuina incontratium cessit. Nam paucis diebus euclutis ventrunt Daciji Normanni, & Gotti, & cercripopuli Insularum, que intus occidentem, & septeminanem flte sunt, gentes bellicosè, proceres corpore, mortisingrepide: bipennibus armitte, naribus rotundis, que lachit dicuntur aductte, nifi ift i superuenissent fait Miani pænitus suissent demoliti, hij cum ipsis Italicia Vibem obsederunt. Dum hæcapud Accon geruntur, Federicus Imperator Romanorum cum exercitu petspicuo de Theoramia egredicas per Vngariam. & Bulgariam. & deinde per las uigiam, & per Macedoniam, ac Græciam transiens in manu forth & brachio extente, in Lichaoniam transuectus est, ibique de Philomena, & Iconia, & alijs Cinitatibus gloriose griumphans. Soldanis, & Turcis schellantibus domitis deus mit in Armeniam, vbi peccatis nostris exigentibus, et promeuntibus, dum in Estu mazimo in slumen quodda, & dicunt quidam, quod Ferlim est nomensuminis, lauandi caula descendisses mortuus est, & acceptiffe damnum inostimahit Christianis, fuit autem Federicus Imperator vir Christianistimus, Bellorun omnium triumphator animofus in infinitum, familiaris quibulihet; wichis che mentissimus, injurie abliniosus, statuta mediocris, corpore suffus, acate losgæuus

gæuus, & quod corporis strenuitate non erat inferior quam Ducatu regiminis? Muic in regendo exercitu successit silius eius nomine patris sui, Federicus Dux Sueuiæ armis strenuissimus, quo per Armeniam ducente populum siue exercitu m confinio ipsius Armenia, & Syria non longe à nobili Ciuitate Antiochia in gens plaga descuit in Alamanorum exercitu, & vel propter intemperiem aeris, vel erborum abundantiam. A quibus se remperare nesciuerunt, ferè omnes mormissient, ac sinolent membra capiti suo superuenire. Ipse autem Dux Sucuin cum paucisad obsidionem deuenit, ibique paucis diebus eu olutis mortuus est; fuerunt autem in exercitu Imperatoris isti Principes, & Burones, Dux Sucuiæ, Dux Bertoldus, Marauiz Episcopus Herbipolentis, Archiepiscopus Tarantasianus, Episcopus Manisteriensis, Episcopus Parauiensis, Episcopus Ossiburgensis, Episcopus Massiniensis, Episcopus Buellensis, Episcopus Basiliensis, Episcopus Leodicenfis, Hermannus Marchio de Badin, Fredericus Bergilenfis, Conradus de Dornare, & Fredericus frater cius; Gobertus de Pepo; Comites, & alij multi. Interca venerant ad obsidionem Ciuitatis Accon; Philippus Comes Flá-Hrie:Theobaldus, & Stephanus Comites Campaniæ, & Henvieus nepos corum, qui polica Dominus terra Hierofolimitana remansir, & Dua Burgundia; & alij plures Barones, coperunt autem omnes potius loquacitatibus operam dare, quam'expugnare Civitatem. In diebus illis fuerat fames facta valida in terra illa, ita quod vestes, & arma, milites ob victum distrahere, & equos mactare, coactierant; Unica enim gallina marsupium magnum euseusbat; imò, quod deterius est, aurum cibaria non poterat inuenire; Eodem tempore Confadus Marchio, quem supra memorauimus; homo sagacissimus habens Ciuitatis Tyn Dominium, cepitad Regni Hierosolimitani gubernaculum aspirare, & in tantum sua astutia processir, quod ssabelfiliam Regis Almerici à viro suo Onfredo, qui regionis vicra fluuium Dominus erar, fecit Ecclesiastico iudicio separari, iplamque in vxorem accepit, Eisdem diebus Philippus Rex Francorum perucnit ad obsidionem Accon, post cuius aduentum aliquantis diebus tractis Ricardus Rex Angliz deuicta Insula Cypri, bonisomnibus expoliara ad candem-obsidionem peruenit; venitautem cum eisdem Regibus omnium incentiua malorum filia diaboli potentissima Regina, discordia inferni, & sedit in medio eorum cum sorote sua macileta, & liuida, scilicet inuidia, & ram ipsos Reges, quam totum exercitum Christianorum in diversas voluntates distraxie. Cum enim Francosum Regi pugna cotra Ciuitatem placebar, Anglico displicobar, & quod placebat Anglico, Franco displicobat, Et in tantum huiusmodi aucha est discordia, quod ferè inter se intestinum bellum mouerunt, & inter alios omnes Principes, & Barones duorum Regum effusa est discordia. Cum Rege Francia isti fautores extiterant, Dux Burgundie, Comes Clarimontis, Marchio Conradus, cuius potentia magna erat in exercitu templarij, & Ianuenics, & quidam Episcopi, & Barones. In patte Regis Angliæ, fuerunt Comes Flandrenis, Comes Campaniæ, Rex Guido, & plures alij. His dicous Sybilla vxor Regis Guidonis, cum quatuor filijs suis mortua est, & Marchio magis, ac magis ad Regnum aspirauir.

Hisctiam diebus sunt mortui, Comites Stephanus, & Thebaldus frater eins milites strenui, & sapiences, & mortuus est Comes Flandrensis, & Langravius de Duringia, vir strenuissimus per omnia, & celebri fama in perposuum nominandus. Erectis igitur machinis, & Castellis contra Menia Civitatis, Accor fortiterexpugnare coeperunt. Et Saraceni non minus fortiter resistere, combusentos adificia, quaerexcrant. Tandem volente Domino mura Civitatis corpere frangipgoper veriusque Regis ædificia, & Turris maledica ia dis lapidibus conquassari; vnde Christianorum animi eriguntur, Saracenorum opprimuntur; iam enim poterant Christianimuris fractisingredi Civitatem, cum Saraceni pacta querunt, reddere Civitatem promittunt, & Crucem Dominicam, & captivos Christianos si ipsis solummodo seruaretur vita. Placent pacta, per manus Marchionis in potestatem Regum traduntur, Civitas liberatur, & inter ipsos Reges diniditur, & Saraceni, qui fuerant intus inventi, quia postea pacta servare nequissent, quia Cruz Dominica, nullo modo potuit inveniriomnes decolati sunt. Rex Francie nacta occasione recessir, vices suas, & milites Duci Burgundia commisit: Anglorum verò Rex, in terra Hierosolimitana remansit, & rezdificauis Iopem, & Ascalonam. Saladinum, & exercitum cius bello confregit, mescationes Saladini ad Damaschum euntes cœpir. Iopen postea à Saracenorum insultibus strenuissime liberauit. His diebus Contadus Marchio factus est Rex Hicrusalem, & post paucos dies ab assassinijs interfectus est, quæ fuerat causa interfectionis suz plus in opinione, quam in veritate reperitur; quidam dicunt, quod Rex Angliæ procurauit mortem eius, propter hoc, quia sororem suam in vworem accipere voluit: alij dicunt, quod Onfredus Dominus de Monreal fecit eum occidi propter hoc, quod sibi vxorem fuam Isabel filiam Regis Almerici abstulerat: alij dicunt; quod propria volutate motus est Lissessinus ad ipsum interficiendum propter hoc, quod quosdam mercatores terræ suæ apud Tyrum, clam interfici fecit, ve corum pecunias haberet, quie ditissimi erant: suit autem Conradus armis strenuus, ingenio, & scientia sagacissimus, animo, & facto amabilis, cunctis mondanis, virtutibus præditus in omni consilio supremus, spes blanda, & hostium fulmenignitum, simulator, & dissimulator in omni re, omnibus signis instructus, respectu cuius facundissimi reputabantur elingues, quem in hoc fæculo fuisse culpabilem dicunt, quod alterius vxorem marito viuente seduxit,& feeit à viro suo separari, ipsamque vxorem accepit : sed inuidiæ spiritus plurima contra cum confluxit. Item Rex Hierusalem sub cuius infortunio Sandum Regnum decessit, factus suit Rex Cypri à Rege Anglio, mortuo verò Corado Marchione, Henricus Comes Campania accepit Isabel filiam Regis Almezici in vxorem, quæ fuerat vxor Marchionis, & dominium Terræ Hierosolimitanæ suscepit. Rex vero Angliæinter Christianos, & Saracenos quinquennalibus treguis compositis recessit, qui captusin Theotonia Austriz traditus est Imperatori Henrico, & ducentum millia marcharum argenti in sua redemptione persoluit. Liberatus veçò in patriam propriam deuenit, ibique postmodum fuità Quodam milite occiss. Fuit autem Rigardus Rex Anglia homo ferrocissimus

armis

DELLMON FERRATO asalie bidd muchate, किलियां किलियां सिकतापितां है है विशेष्ट रे मुक्ति के हैं विशेष किलियां के किएं त्र lis, quocunq, iplum trahebat impotus lequents, ce quem 54240cii iplus alije Chri-t Manis viende dinera Trebgis igiour fiordifficitis, & ab viraque parte conferuaris admountiblemovemedione nonagelimo dipieno, Hannes dipientos proche added Alamanni interram promittion is the himself will be with the chile with the Liste prediginationis espectes, volume tem proteir habentes; enfouis illinett Tole method ment and ment of the fill of the fill of the property of the prope sesante Hijgum vonifent interram promissionis regular seguint, Vrbem Berirhi recuperauerunt, Iopen perdiderunt. His diebes Red Menricus, Die motiupsel si huius vuotem nomine siabily que Reguium hattelitabat saccepie Almericus Cypai Rez, & corosa rupell in Regnum Flierofollinitanum. Alama-Al vero ad ob fedienem Callolli Turbais accellerant; ibique mensions aliquor commosavis andire meque Imperarchie Menrici recesserum quorum Principes fuerent, Contagus Maguntinus Archiepilcopus, Contagus Cancellarius impotatorit Menticus Saxoniz Dax', Leopoldus Dux Bullvitt, Dux Bragnathiz, Harmanus Lanchesauius Thurmgie, Honsicus de Caldin Marefcalcus; & plureis alis ques ad prating memorare non curo: aulla est en ma mbicio memorandis quive planin o scon flat fulles school set un tal in land a since di dice in contratte qui qui principi de la contratte de en Pinita Phistoria Hierefolimitana, Fordine richiede, che si parli delli siglimoli di Boni fació Teres, e prima di Galielmo Sesto fuo primovenito, à cui effendo arrivata la nuoza della morte del padre, a Sachateya, tanno millefimo ducentefino fettimo, alli quindeci delmofed Agofto, impogno de Bitardo Farra Hipulante in nome della Communità de Prinia, tucco il Borga di Vatenza, con il Castello, porto, & boni giurifdittione à se pertinente, per presendi librequaren mila demoneta. Et hauendo deliberato di afficurare it fracello Demertionel Regno de Phofalia, Gritradarfialla coronacione sua con moles Ripendinti, nanigo in Thefatia, doue shelle per fin tanto, che Henrico Imperatore hobbe voronte Dometrio die so Rigno, reposehe le cofe parono ridorie in buon termite, se ne riberno in Monferrato, & Demetriorimaje in Grecia. L'unno millestimo duce messamo conseceimo Gutiolimo y marito in con a siglinola di Bonifacio Marchofe di Cranefananonimaca Berra, per autiche documenti titulata Contessa di Monformes & hobbe per dece it hoge di Montebarcherto, e la parce di Cortemiglia, la qual eru del derra Bonifico fuo pudres e con les hebbe un figliade nominate Bonifacios & Ona figliaula nominura Boutrice, che fu moglie di Antirea Delfino Conte de ด้งของ pudito เกล้าเป็น การเกิดของ condition of feeting realities of the language N

die Con sepidico oun Medicinante imo qui no decimo; Thomasinus Sabaucine Con sepidico oun Medicinante in sedere, cum militicas mille in corum
auntitum venit, runc Casabatineti Luasij obsessam, prima denide pugna, cum
se per quadringeneus pessus pessus interesenti vesperi Casabis se supplices se
Medicinante un dedicionali abbis interese cor populo in carceres con icclo,
oppidion sucritam se. Poe entre la no vigesimo Augusti, Medicianenses ad
Vercesses sucreta de la Florami supplication in Montis seriam mices po-

H pulan-

pulantur, Oppide Viller Caffelle distribute on the distribution and distribute on the distribution of the contraction of the co

L'anno millesimo dusantesimo sella desinte, nellaquanta igdirione di dilmini di additi scili Aprile. Paneli richiedotter il Manthas Gulasmo, aba professiva candelli promose se satte di Valenca glidanose se seriore con la Valenca glidanose. Se riprettere in mani long-deste se sententandi fane, con la risman penocementino e quati che si contente in mani long-deste sentente vagne da Alberto Modaro Palmino e alla professa da Alberto Modaro Palmino e alla professa da Alberto Modaro Palmino e alla professa da Alberto Modaro della Niegri Ruffina della mino de Ferrang di Valenca de la come.

Occarre adulo l'espulsione de Demonio fratelladel memorana Sindictores del Begna di Thefalia, della quale pon fi può sacommodat attenta parlene. Sonce ten brone epilegou delli successi, e musatione dall'impario Confraviluopolinovos cominciando da Esmavueltà Secondo Greco, per fine all'Impenie di Pietra Anchifioderante della mesica Franceses lh progresso del qual pempogonicus sol il facindo temannele l'unperatore de Circa penmon nelli luoghi suoi si è desso, dopo abe hebbe Mosala Chena Maria sola figlianta de Raymono. di Monferraro, e davogli il Regna di Tibalalia pen doce. Or apofaro Alefa fato figlinelogi nella figlingle di Filippo Re di Francia a retrendo à marrir 5 bascio. Alasta sociati di Andronico Commenonfidantistiche escapte gli della mederne foreglieb e con bentudo riceunti molti honori, e beneficij da lui, la tutalindel figlinele non peceffo afternimoglio con locata. Benche dopo la morte di esa Emanuelinearo L'opposite na seguirase, per l'inique animo di Andronico. Al quale non su affai banere impiantente sacre fonumenere steff sio pupillo, ma ancora fece crudelmente morire molu primarii parricii Constanciospolienni; e malsi aleri honesti huapuini, casi Greci coma Lasini: mando in esilia non per alera causa, se non perche dubitaua hauerglisyktorij delli sugi maligni portamenti. Qude la Città, e popolo talmente contro di se concisa, cha la capcianono dall'Imperio, con vinerodußero Ifachio Comneno hunnen giutiffine, che inquei tenni bakit qua nel Relloponeffo. Perilche pugnandopoi l'una centro faltre. Andronita calmente Stringent Jachte sche se à caso mon sosse capitate in Gentinneinopoli Coursdadi Mansterrate, agit eta da course rij venti, da cui esso ssachio su vinilmenta diseso. Andronico chaveria superata e carcia: so doll Imperia. Nel quale però il prefase I achio non finnolso fortunato aperche depò la partita di Conrado, il quale menigo in Spria, findal fratalle Alesto est acumente im pregionato, primato de gl'occhi, e dell'Imperio insieme; laquale ingiusia. O impiece delle berando di vendicare Aleffio, figlia olo di Sachia, gerzone di appei finte spirito inanigo mensolarmara de Peregrini, la guale in que exempi seriennananel mare Adrianco s sondo iuto del quale il cieco padre, & egli, sotto alcune conditioni surono restituiti all'Imperio. Ma pershe morto I fartio il figliuglo Aleffo augus egli fraquemele furuelente da Murziphlo, ouero Mortillo suo tutore : li Prencipi di Ala armata alli qualitalacha fin molo Stiffma, cacciaroup il Murziphlo, e Theodoro Laschani genero di Alosse, il que la contendeux di volere ritenere l'Imperio: e percopentese decreso fecent epropere Belduino Cons di Flandria, per cui Bonifacio Terzo, Marchefridi Monforrato fuem fronte Rado The-Salia. Theodoro Lascharinon bayendo poruse diffenders 3 con ocomera de Siera de Goo-Restinopply control ante armera, Sistered comode Como do Advicementina le Procesa addi-: White a

melia.

cantur

eantur Cuniolia, cum Burgo Paciliani, & Villis, & Curtibus, & territorijs di-Egrum Castrorum, cum omnibus iuribus, jurisdictionalibus, corrilibus, & de-Arictibus conferences in te, & hæredes tuos quicquid Imperium haber, vel vilum est haberein dichis Castris, & pertinentijs dictorum Cattrorum in sidelitatibus, exercitibus, angarijs, aquis, pascuis, & piscarionibus, venationibus, plantis, bamis, successionibus, pratis, paludibus, cultis, & incultis, molendinis, pontibus, & pontium municionibus, & specialiter pontis Cuniolij, cum aquis Padi, & alueo, & veraque rippa, sicut prætenduntur Curtes prædictorum Castrorum; & generaliter in omnibus alijs, ve tantum valcat hæc claufula generalis, ac fi omnis efsent specialiter nominata. Prædictorum autem omnium tibi, & hæredibus mis licear possessionem, vel quasi possessionem de mandato, & auctoritate nostra, propria auctoritate, apprehendere per te; vel proprium Nuntium; concedentes tibi, & hæredibus tuis dominium, yel quasi omnium prædictorum etiam si polsellionem, vel quali possessionem non apprehenderis, ac si essent per te apprehenfa. Nulli igitur persone paruz, vel magne Ecclefiastice, vel Seculari, vel communi Civitatum, sch Locorum, liceat hanc paginam violate, vel modo aliquo contrahire; si quis autem contra hæc venire tentauerit; decem milla marcarum auri ponam incurrat, quarum medieras nostra Camera inferatur; reliqua verà passo iniuriam persoluatur. Huius reitestes fuerunt; Archiepiscopus Maguntinus, Archiepiscopus Magdeburgensis, Episcopus Vormaciensis, lacobus Episcopus Taurinentis, & Imperialis Aule Vicarius, Ipporegionis Epileopus, Nosiensis Episcopus, Abbas Sancis Galli, Dux Bauaria, Albertus Dur Saxonia, Dux Barbantiz, Philippus, & Varnerius de Bullanda fractes, & Anselmus de Instino Imperialia Aula Marescalcus, Ricardus Purarus Domini Regis Camerarius; ego Contradus Metenlis; & Spitentis Epileopus, Imperialis Aulz Cancellatibs vidi, & recognoui. Dat apud Spiram 12 19: nono Kalendi Martij, Indimight die wofereit die der ein Crione septima foriciter.

D'anno millesimo ducentesimo decimo nono. Inditrione ottano, alli quindeci del mese di Novembre, nel Castelli di Brianzone. Andrea Delfino Conte di Viena, di Graciano por li, Es di Albonio siglinole del Duca di Borgogna, e di Benerice unica siglinola de Guigho Delsino di Ciono, vi qual Andrea per cunya della madre hebbe il Delsinato. Giuro mo presenza di Gottos redo Conte di Blandrata, Henrico della Torre, di Canepicio, Giacomo de Basso, Le altri ressimbilità, di sposare Beatrice sigliuola di Gulielmo Marchese di Monferrato, con stratandos tenere il Castello, e Borgo di Brianzone, che soccupana per dui in nome di dott della predetta Beatrice, delche ne su regiono instromento di Gulielmo Bellino Modarb della predetta Beatrice, delche ne su regiono instromento di Gulielmo Bellino Modarb della predetta Beatrice, delche ne su regiono instromento di Gulielmo Bellino Modarb della predetta Beatrice delche ne su regiono di la discussioni di discono della conte della contenta della contenta

L'internance Gulielme wedentlost estésin un tempo liberato da dutanole sie l'ama di haucre sollara la controuersa, che segli haucre sont du successor de segli haucre sollara la controuersa, che segli haucra con di ambie Dessino, per d'Unstello. Borgo di Biran este, qual la grano, e castillo este dell'ama dicena esser tel dominio save Polendo ancor esberar si dall'assavo, e castillo englis sele le liberatione dell'espulsione del fracelle Demetrio, dat Regno di Thosalia, ilebe adouble dominio solla sella solla sella se

nella l'ittà di Catania si rittronada Pederico Secondo Imperature si etha lai figlià in puos Stito none milla marche d'argento, ul peso di Colonia i e pervestituzione della samma pina detta, gli obligo le terro, luoghi, e giurisdittione del dominio suo, seriosamente desenti nel feguente instromento.

Impemine Domini nostri les Christig Amen. Anno fajurifere Incarnatio nis childem millelimo ducontelimo vigelimo quarto menlis Martij, duodecime Indictionis, imperatus Domino mothro Prderico Dei graria inniciilimo Romas norum/mpetatore temper augusporte Regel Sicilia gloriquisimo, Romanisme petij olus anno quarto; Regni vere Siciliz Vige fimatato fælibiter, Amenia Nos Sitton de Toche magnæ Impetialis: Optie, le Capaz magifica Index , 60 mos Henricus de Tocho, & Rofsted obsteto Cermano viuldemmagna Curig Judices præsentis feripri, serie declaramus, quod in præsentiam noltram, & lilita Aris Viri Domini Raynaldi Ducis Spoleti, Cominis Henrici de Malce : Domini Lambotti de Monialino, Bartholomeride Amichitofultitiz Chriania Magiltri, Raynaldi Onobous Campioris Doinini Imperatoris; Gulichni de Rodulpholas nuchlis, fusci Miseratle; Leonis de Pando; se alierum testaim subscriptorum) Hustris Vir Dominne Gulielmus Marchie Monthsfeiren confessus est, se reces pille motuo à Domino noltro Federico Dei gratia Serenissimo Remanoru Impergrore sempor augusto, & Rege Sicilia, nouem miliamarcarum argenti mera Catal, ad pondus Colonia, quarum quilibet marchia tenebat mediam votiam. quas promilit le faluturum ipli Damino Imperatori, vel cius cerro Nuncio fii-Bulatione folemai, fine omni qualtione, decentrouerlia facti, velvoris. Proquit Bos onhibus adimplendie white with in mais bons fus immobilis, que habet in Cinimibus, Califis, & Villis, Liprin allodio, fine in homogio, fine in letultio, Aucin pedagio, line in fodio, line intedditibus aliquitus, leu autibus, line angaestis fine perangarije fen skiquibas exactionibus, specialiter illa qua habet prò allodie luo; feiliestifta: Sandius Salantor, Noue, Villa Vignale, Moncalaus, Grazhann, Corefetum Penflutier Canflum Monsbellus, Gahianum, Sancia -Marie de Orera Tehchum Odalengum, Clauazinm, Berzamum, Vetolongum, Loynicum, Calblupmedittes Felinaui, itsedieun Caftelletigalianiumdietarem toment all erandeini quille uni oa molt den comitte de modice de Sezadij ; & aliana -modientem tenomalimiter Adoxandinis, inedieus Ratorsi; alism modienseffi Bodeminodo seneng Alexandrini y medit sarduorum Caltrorum de Carpanope, Alisan medistarem presdicti renent codem produi meditras Caltil mui set aliam centuit prædicti ecolem meder Ricaldomini, medicias pedagiji & feddicum Akexandeinprum, obligen icerium fibri, suque pignoriab ipfo Markhione oble-Bara funt videlieerifta Valentiauft itspilgonne & Papienlibusped tibeis quaener me illbut, Pomaniuelt ampignore à Papitallbut pate libriant molt au librie. Me in pignore Roberto Carranco minus quam libris Papientibus deiller. Calubtium off in pignord Alberto de Cortifellis; minus quam libris Papientique mille. Willie of hippignore à Vice comisibus Valencie products Papientibus forcemis, Monsbasuz est in pignogea Peuro de Ponzono prolibus Lamentions quiedeit. gentis,

Ro

611

pontini Sandus Suphanus alt in pignora Obekso, st Martino de Rivello prolin boielanuen libus melle, Steuingeneis, Monsberferius chinpignois Panciacio de Aftapsolibris lanven libus fepting desis Satisfies Raphael, & Buzulinus fugija pignore, Cacziolis de Asta prolibris Ianuensibus mille, & quingentis, Raccha Vallie Vabeleft in pignore Macabiambus da Goffet prodibins Repira da samille. generaliceresiam bbligauit ei ampia, que benitoiuchat, foruitils, pedagiinhan magijs, redditibus, angarijs, perengatiji, petalationibus openfiqnibus alguen einstiburge schieung: politige filze figurioca, que souse militarà præfato Mara chiano Montissimati. Marchid Salati) tenet Dollanum; Carelu Kincal, Rochan Quidohis, Rotham fpan Vinai, & totam Vialem Storane , Oreq de Garrette of Chicius communalisăm pantem Cuttinti bijeditei um Reunei 384 Sanstam Inliga Heitrieus de Carremo rence pariem i bam quais i dem Marchie deber in Nunelli Domini Monsfortis tenent Gallauti Manifetoris, Dominia Raynahlur Buffa gener Coffanum Bochetam, Flance Menericalcoder & poloch labertin pedagie Sahori Srephani Domini de Selfulie tarion abou sid qued cener Marchipide Ceff Sulis, Nicolaus de Rubio muce ab co, idiquot blanchie cente in Bubio, Domini de Montebons Britosb en de Monteben Stipfe Matchio haber in co, prater hoc medicratem foldni, fil vinnen albergu to (Separator) & guerrami Nicolaus But Gremerabico quicquid habenin Castolin Alie i Dominis de Lintembel, renent, quic quid habet aple Marchio in llinsenibali Marchiones de losila tenene ab godem Indicing Cabellumindum Bergamalaham 18 Campunum Pallaresacuen Brions & Riolden Zuchi itmen Silvans mast Roochannie Züchie, & Fontanglick dideraMisser all Notandisset no sine la Wienia most asimis all ani un solle de la contra de la contra didera didera di la contra di la de Bolchorend, ab gopedigium de Rolliemank, qui vi abadel Yus, Nepares ciulidem Marchimissic Boscho missandh admadissarca Bilanni Dominiala Guacicellis teneupalado Guiriceldam, Dominiade Agliania tenentrale con Veran jama. of my 124 Toos drang 135. Sinostelidie litter strang sidologni vingabess (municila. orizh an al parett anni Benili akin Caa Avant) A Donistus da bidriziupos Lancil -paraje 2. abienie police de un se da Colona constato de la colona della colona de la colona de la colona de la colona de la colona della colona de la colona de la colona de la colona de la colona della colona del drappi denil Adbitaperellera serarbasiqued mand quita lerba iondambinous unter Swissize it its fooder, wound, cours in Sicheria, & in Calling pand a Beaffingede Brocza nomenacie feminass, quodbabeininkastromondicaliomeni daryiliomen ally meistred and allegies in while the complete sign and an inside the condense and a supplied to the condense and the conde Thyonis howelf. 1 4Dos eftifendum quad Cominen de Blanderen serions abein, Comes Adbertunide Blandrates & Schimobile able Obecil absenedictive on Ripps, -At Moreifon & Anediecarem Caffringeri, into lowing as Alazak as quarte are patremide Modit bollo de Frasque, Seque dipaticitin Mohit losto, Comes, Gulleteus Ale Playartinieus bich; qui vill l'abre in l'assign fié vou somme formit medes, ste Blisé -dratectendiab endifolami, dadif miner dachmei badata Ounias & Calingra, Path . 2010, & perinquia, stiquicapidhamerilishiz. Esisonshin Georgia m 1 & misincus & Balangorij Dodnimiste Buzalc Votenemab so Veraniam de Pazalcho. Bomini de Bungaro tenent Bungarom, Sivanna Albergung habent in co Comltes

torale Valpenthuestent alsoo Mogan jot quicquid habene in Rocha, & Rivaria Dentime de Seprimo veneme Caffellom Calugine, & disos folitios in pedagio deu mollis, Domini de Santto Metrine conche modiciatem Lyni de diros denarios in-podagio de Verulenco, Comites de Caftrantonte tendrit inchieratem de Ca-Bed Bellungerin. Domini de Lancis tenens ab co Rocham, & Acchorain, Comes Manfædmide Calculay, & Vbertinus de Vulentia tenent ab co Caltrum Quizomm, Dogninfide Carvent wiese decimamoninam, Bernardus Arpinus hogro Inneligius, de feater eine Vaffalles, Guliginus Benu de Taurino lettent duode cim denatios in pedagio fishentenii, Imobisede Roy, & friter chis Vallalli fol, & scheme able quisquid habout in pedagio Tadinei, & quichuil habent in Clad stes Coris & in: Valle Mareire, Arnalde Gualcus de Tauring tener quicquistiff Bulgasoluber, Demini de Cultilione revent Callilionem, Gulichnus de Septio mis ceneral ro Septimis Dominide Cordus renentables Cordumnista fuel fex 28 dam, Damini de fofteix sessent so eo Pfofteiam, Comes Gulielmis de Sancio Sebastienq, de preporte civerenette bees quiequid habent in Brezafi & in Monda to acuto po de aliuch ficuduling & State Curia; Pountes Cont rener quiqquid habet me Monte acuto secia Curia, & Araimingh; & aliud feuduiti, quod tenet Thana! paste, Domini de Ramigno, moint quiequed habent n Monte actito, & in alle pane, & in Curis Month acuti, Domini de Tonengh funt Vallalli, & feifent ab co Allustrian & Applacian, & quicquid tiabentin alia parte, Domini de Cananiol renent Cauamolium Domini Lauriani renent Laurianum ; Domini Brugg salohitenent quiequit fabont in Brusafelio, Guido de Tribia, & Tratiersa cofi-Sobrique cine ware quicquid habene in Tribia; & M Curia, Comites de Coguinas? mnenemedicolepen Caftitin Tribia, & parrem pedagij, & vnum albergum, Do-17 mine de Brozulo rendutab coşid quod hibentin Broxulo; Domini de caltelle Weteri renengalitelumi Veius stein alijeldeis, Gulielmus de Gralania rener Çüst mith, Dominide Outequen tettent ab co Curchauan; & habent in co fodriffi dip bagum, & perem, diguerran, Damini de Castelletto tenent vnuis de castelletto deRengh, Dominiate Guanteh tenent allud castrum de Rengh, Dominicalitate! Montilio tenent vnam de Portibus Montilija Marchidne, & in residus duabus habet idem Marchie politionem fuam; Domini de Molfletgh, fuit Vaffalli ffii, 3 & in codem gastelle stabent partem; Domini de Ponzano tenena ab eb l'on Zanti, apud Sanctam Mariem in Crete, & in alijs locis; Domini de Mirollo tenens ab co feudum de ruscis, & alia, Domini de Montemagno rencht ab co Montemagnum, & tenetur ei dazealbergariam in anno, & fodrum tegale', & pacene, & guerram, lacobus de Phin quiequid tener in Burgaria, & in cassello Monfilichprelis, Domini del Valle, & columbi renent Burgarum, & Montelica pralette, & na alijs locus, Albertua de Celhis renet decimam, quam habet in Fibriis, Olostos de Cellis tener feudum in Monte bello, & Viberono, illi de Sancto Anagario Alli-l licer Bergoncius, & fratres tenent Ozanum, & in alijelettis, & habet liteth Restchroin codem calten fodrum, & albergum, Dominus Norandus de Sante Na-22140, & poposes cens as saft um Camaner, & haber in evillen Marchio socialis & al-

& allergum, Vigespanisch & Patranci Valentin Grilli, Gulitlmut de Com mige quigguid renegin Consego, Dominio Mentendosde Conse in 18 to Wallel lus, Gulielmus Pelucha corriam passe de Guesan solvo Gambatolo & seu ceinen habout duns denatios in pedagia Vagalongi, Domini de Salesta: & Blanchetous nent Saleram, & Plancheram ab codens Brills music indparcuade occasionate Vebil fali, Jacobinus Argenti de Berfre fun Vallallus Domini de Ballininba funt Vallalli, & tenent feudumab go in Rongano, Obarres Brecefolli Burgotionus de Cellanoua, Gulielmus de Valla, & Ygn de Valla cond faud uno Rayarina de Monte also renes calteum Rucha de Valle Scrivia, Marchiones de Gauin lune. homines foi, & renent feudum in Rocca, & alij Damini Rocca fine Maffalle fui, Domini de Mirabell sunt Yasfalli sui, lesobus Raganelles, & Vasicerement eb cofclogarolum. Idem autem Marchio senuncianis in hec fallo seducidegum auxilio of specialiter exceptioning municular premie deli: serioda dumenblisim man a control of the sample of increasing the prince of the same of the sa ginti millium marchatum angenti ; fijple, uel henredes fui, rel alique pas parte company contrapradictam obligationer venirepartumpletic pizalicus consestione in support dysatura. Omnium autem rarmo & ingalammeorporalem possessionem Domino Imperatori tradiditionnendent ibi omnes filom, &vrilitates, & oburntiones prediffertum terum, & intimm contacted a don as ionis intervipes. Trem perialite congenium intercos a qued adiffus Dominue Imperangr prædicta bona in rorum, val in pariem recollegement und Marchio alija obliganiri codem condition tanton proprimo dobino pro forte, as quod: egdémodo pollit fructus percipere licut superius dichi elle que estem pro debido pro quo à creditotibus Daminus Imperator obligate bons ab ipfo Marchine duxerit redimeda. Dum tamen Dominus langer 1502 production odien non folyat vitra septem milla, & ducentas marcassar gontintedittiponderisarto qualifatis: adquius geimemoriam, & inviolabilem fiamisseon. Ego Nicode-1 muside Monte Cayeofo Novarius do mandato D. N. Sesoni fini Imperatoris, del rogatu przefeti Marchionie scripsi duo consimilia instrumente voum habendumpence Daminum Imperatorom, alied penes evicetes Daminum Marchio-Bem. Afta funt has agud Cattaniam anno, mente, & Jodistinas pratitularis.

Signum Guçiş propriz manus Domini Raynaldi egreği) Düch Spolitic . . . . Signum erpeisproprim mames Comiris Heuriei de Mides. . et de 11 21 2 buqu

Ego Simon magne Imperialis Curia &co.

Land of the Broke State of the state of Fga Henrigus de Tocho magus Imperiolis Curia sudente in sur de la come.

\_Ego Rofredus de Sancto Germano maynæ Imperialis Quita Index. Ego Bartholomænsde Arrichito Institutius Cattanie interfet ...

¿ Fro: Oddoborus Imperialis Curix ponderator interfut a fusco Constantini Multipline

Fre Magister Ronaldus de Cachas interfui.

LANG millesimo ducantofino vigesimo tonzos Indittione Intlediend, delmese d'Aprile ju Kederich Segende Imperatore Augusto, Redi Sivilia, Leven terro del Reguo Sua. e del--la &

Rimperio aigosimo. Per autentico privilegio concesse à Gulielma Marchese di Monser mano à lui congiunto di Fretta linea, di sangue, beredi, e successori saoi in perpetuo, co intieramente tutto quello, che à Sua Maestà spetaaua, e perteneua, corì nel Castello di Recetto, ouero Ponzano, appresso la Petra, co in Monte castello, come ancora in Castelletto della Valle di Vrba, co nella Villa detta Alessandria. Confirmandoli similmente tutte quelle ragioni, che gli antecessori del predetto Gusielmo, el egli baneano nelli predetti luo-ghi, e qualunque privilegi. El indulti à lui, en heredi sapi concessi per li antecessori en quondam padre di esso Imperatore Federico. Del quale privilegio stedito con laurea, bolla nella sedio di Carano, per mano di Filippo di Salerno Imperiale Nodaro, surono se simoni l'Arcivescono di Palermo, l'Arcivescono di Taranto, Raynaldo Duca di Saoler.

creso famigliare del predetto Imperatore.

Il medesimo anno alli quatordeci di Ottobre Manfredo Marchese di Saluzzo, figlinolo del quondam Marchese Bonifacio, nel Castello di Dogliano, prestò il giuramento di
fedeltà al memorato Marchese Gulielmo delli Castelli, Terre, e Kille, che nel seguente,
instromento, si contengono: delli quali Bonifacio padre di esso Manfredo era stato instiemito dal quondam Murchese Bonifacio padre di esso Gulielmo, come se detto nell'anno

an il Marchese di Faueburgh, Heurico Conte de Malra , Co Mattheo de Romania Se-

Anno Dominica Incarpationia milelimo ducentelimo vigelimo terrio, Indictione undecima, die decima quarra mensis Octobris, in Castro Doliani, præseptibus infrascriptistostibus, Dominus Gulielmus Marchio Montisferrari fecit inuestituram in manibus D. Manfredi Marchionis Salutiarum, in rocto, & genzili, & hanorebili fenda in vrrogue fexu, de amnibusinfra scripțis Castris, Terris, Villis, Montibus, & planiciebus ad prædicta Castra pertinentibus, & de suo in ramine specialiter, & de omnibus suis institijs, & przeinue de infrascriptis Ca-Aris, & prò viroque seudo, iple D. Manfredus seur fidelitarem, & homagium iam dico Domino Gulielmo Motisferrati Marchioni, nomine suo, & fratris sui Demetrij, ve nobilis Vassallus facit Domino suo; in qua sidolitate iam dictus Manfredus Marchio promitit iam dicto Marchioni Domino Gulielmo Montisferrati nomine suo, & fratris sui Demerrij dicta Castra non vetare, neque loca Varinta, Vascharita, quin ex eis possit, facere pacem, & guerram, quibuscunq: volverit, pro suis instirijs desendendis, & recuperandis. Nomina locorum sunt hæc., Polianum, Caldarium, Vinolium, Roccha Spatucia, Rocca Guidonis, tota Vallis Sturana, Demons, Vinai, Pellaporcus, duz cartulz facte suntin vno tenore; nomina testium sunt hæc. Dominus Gulielmus Marchio de Buscha, Dominus Raymundus eius frater, Dominus Lanfranchus de Sando Ianuario; Dominus Iordanus de Albano, Dominus Gulielmus Siccardus Astensis, Grarapalea Pomacius Astensis, Dominus Gulielmus de Valperga, Dominus Gulielmus de Vineis de Romanisio.

Et ego Thomas Sacri Palatij Notatius interfui rogatus & scripsi.

Nel tempo, che il Re Demetrio cacciato da Teodoro Laschari, e da Greci del Regno di Thesalia, come si è detto, stette in Monferrato, Gulielmo Sesto suo fratello, attese ad.

accumulare danari, e far gl'altri preparamenti necessarij per nauigare in Grecia, com proponimento di voler ricuperare eso Regno di Thefalia, e restituire il fratello Demetrio. Dopò questo alli Officiali mandati per Federico Secondo Imperatore consegnò li Castelli, Terre, e luoghi impegnati per lui, come si conticne nell'instromento prescritto delle none. milla marche d'argento, quali hebbe in prestito dal predetto Imperatore ; & al destinan giorno, insieme con il fratello Demetrio, & il figliuolo Bonifacio si pose in camino. Benche il viaggio fosse mal fortunato, perche oltre la difficoltà, che si hebbero, circa la recuperatione del Regno predetto, hauendo trouato, che li popoli per la ribellione commessa. Stauano in grande diffidenza di essere sottome si al regimento di Demetrio. Il preduto Gulielmo l'anno millesimo ducentesimo vigesimoquinto nella Città di Solonich soprapreso da veleno lascio la vita. Onde Bonifacio perso il padre, e la maggior parte delli Sipendiati suoi, per estiale sluso di ventre, tausato (come si tiene) dalle acque delles fontane, e pozzi, quali furono astossicati da' Greci, con il resto delle genti sua, ritorno al pa se ; & giunto in Monferrato fù benignamente raccolto dalli nobili, e popoli, quali inabscenza del padre, e sua, si erano gouernati sotto il gouerno delli Offitiali di Federico Imperatore. E non dopo molto tempo Demetrio, il quale era rimasto à Solonich di nuoue fu cacciato dal Regno di Thefalia: a giunto in Monferrato hebberricorfo da Federica Secondo Imperatore, che in ques tempi si trouaua à Pauia, & mentre, che vi stette à solle itare d'hauere da lui ainto per potere ritornare in Grecia à reacquistare il Re gno suo. t'anno millesimo ducentesimo digesimo settimo gli soprauenne una graue infermità, che gli causo la morte fatto prima il juo testamento, per il quale lascio berede il memorato Imperatore Federico.

L'anno mecaxxiij. Indutione sesta, in giorno di Mercordi, alli diece di Kalend. Aprile, Berta Contessa di Monfernato fu madre del Marchese Bonifatio sece donatione alla Chiesa di Santa Maria di Monte Cenisio dell'Hospitale di San Giacomo di Pontestura, & di tutte le proprietà culte, Et inculte, dell'infermi di detto Hospitale, poste nel territorio di esso luogo di Pontestura, come appare per In'instromento sopra di ciò rogato nel Palazzo di Montebello, da Vercellino Nodaro del Sacro Palazzo, alla presenza di Giounni Pore di San Giorgio di Montebello, Pictro Canonico di essa Chiesa, & VImerio Ferrari; las quale donatione l'anno medestimo, il Giouedi, alli quattro del mese di Maggio, su confirmata per il predetto Marchese Bonifacio, come appare per un'altro instromento rogato nella Città di Vercelli, in casa delli Ticioni, à V gone Nodaro del Sacro Palazzo, in pre-Senza di Bentiuolio cittudino di Vercelli, Martino di Reyns, Nicolao Vorio, Pietro, O

Vasio cittadini di Torino, & Federico Ticiono cittàdino di Vercelli.

L'anno della salute Christiana millesimo ducentesimo trigesimo ottano, Federico Secondo Imperatore partendosi da Lodi ando a Pauia, doue del mese di Maggio confirmo à Guido Conte di Blandrate tutti li privilegij alli predecissori suoi concessi, masseme per Otto Quarto inuitrissimo Re de Romani, sotto l'anno mecroinj. del contratto di Blandrate, Guilengo, Camerc, Caualiano, Besenzago, Olegio, Inurca di sepra & Inurca di sotto. Rocca di Valle Sicida, e Contado di Valle Offula; San Giorgio, Valdemasso, con tutto il Contado, Masino, Monte acuto, quale godeua per ragione di una sua figliuola nominasa Berta, moglie di Oddone; e molte altre Terre, quali per breuità si lasciano; in pre-Jenza

Digitized by Google

Jenza di Volfrero, Patriarca di Acquilegia, Alberto Arcinescono Magdeburgense, Otto Vescono Herbipolenso, Maligoldo Vescono Pitanino, Herraico Vescono Cistedense, Conrado eletto di Constantia, Lodonico Duca di Baueria, Bernardo Duca di Narinthia, Otto Duca di Mania, il Conte Hermando di Goricia, Astio Estense Marchese di Ferrara, il Conte Gontero di Suarpen-Arcimano Conte di Vuireimbergh, Ezelino di Tarcusio, Salinguerra di Ferrara, il Manoscalco di Hercalin da Vualtero pincerna di Schinph, Corno di Mirambergh, Henrico Camarerio di Rauins purgh, Basaguerra, & Monaco di Filla Indici, della Cotte di esso Imperatore Otto. Et à questa consirmatione Vintermente di Salusia, Belingario Marchese di Ramagnano, Menrico Guido, & Bartolomeo Conti di Valperga, e Massiro, Pietro Vigua gran Giudice dalla Imperial Corte.

L'anno millosimo ducentesimo trigesimo nono, Inditaione undecima, il primo di del mese di Marzo, Tomaso Marchese di Saluzzo, Linguenento, e Capitano generale del Marchese Bonisacio absente, ricene il Sacramento di sede da Agostino delli Oppicioni, con da Aledramo delli Scotti XIII Giacomo Nano Sindici della Città, e distretto di Monte regale, onero Montenico, in nome di esso Marchese Bonisacio, nella Chiesa di Santo Done to di essa Città i del che ne su rogato due instrumenti da Bornardo Trannisso, habitato re di Montenico, Notaro publico, in presenza di M. Bartista Podio, Cr. M. Giouanni

Minerio Canalleri , G. M. Pietro Crepelicio personelle Leggi.

À

117

14

A

tha

En

45

36

1 di

)(;

il medesimo anno alti quatwo del mese di Settembre, Gulielmo Isimbardo, de Maftro Gulielmo de Vineis Giudice della gran Corte Imperiale, Nuntij dell'Imperatore Denero al luogo di Clauafio, e congregata la maggior parte delli nobili huomini della Cortedi Bonifacio Marchese di Monferrato, quale in esso luego era la residenza sua, presentorono il memorato Bonifacio nel palazzo, ouero Castello del predetto luogo, done internennero ancora limegliori huomini di esfa Terra vn privilegio Imperiule, figillato dell'aureo signilo; il tenore del quale contenena, come l'Imperatore gli rimettena ogni ragione, & attione, quale egli hauena, ò potesse hauerenelli beni del predetto Marchese per la succesfione del quondam Demetrio Re di Thesalonica, il quale nell'oltima sua volontà hauena lasciato suo berede il predetto Imperatore. Rimettendoli antora tutte quelle ragioni, che poteße hauere Conrado figliuolo di eso Imperatore eletto Rè de' Romani, e successore del Regno Hierosolimitano nelli beni del predetto Marchese, per vigore della successione della Dina Augusta I sabella sua madre, conforte di effo Imperatore, la quale fu figliuo-La di Iola figlinola del quondam Conrado Marchese di Monferrato, & Rè di Gierusalem. Confirmandogli ancora certi castelli contenuti nelli privilegi concessi à Gulielmo suo padre. Et d'eale presentatione, eremissione ne su rogate instromento à Bartholetto Notaro del Sacro Palazzo, in presenza di Bonifacio di Plozasco, Vgone di Bassignana, & Facio di Ozano, l'effempio del quale prinilegio è questo.

In nomine Sanctæ, & Individuæ Trinitatis. Federicus Sécundus Dinina favente elementia Romanorum Imperator semper augustus; Hierusalem, & Siciliæ Rex, iustis fidelium nostrorum peritionibus condescendere cogimur, quos nisi fauorabiliter audiremus, obandire, quod peritur, per invidiam videremur Illorum præsertim supplicationes sauorabilibus tenemus admittere quos sauo-

Digitized by Google

rabiliores mobis punt fidelices, exprosimiras, stoguind seddie electores. Es propeur noum deri volumen raite featempens faith belegient prafeciolous, quam futuris, quod nos proi girais fecuțui para acepeia, que Bonifecia Marchio Mon-progenitoribus nottris Dinis Augustis entiebuerung hast chus, & ipfinobis, & successoribus nosteis casaidas bures in abres gratiote de paraibus honoribus, iuribus, instribije, de quibascopquadignicacibus, callin, millin, de hamitribus, qua tamiple, qui mpredecifieres fui à nobinde Imperio hactenus etiquese ut adepti, & que in denario ai continua de que in denario que in denario in denarism investimus ipsim de moltre gratia Maichenia, Confirmantes cidem omnie supradicto, see in foude à nobis, & Imperio: Marchio supradidus hospitate derineres alcabandaniari equoque munificantia nostra gratia. Reminimus peo Marchivaist herodibusia perpetuunvomne ius, & actionem, quod velquam habemus, voltigliesepostamusea bonis, cam mobilibus, quam immobilibus, patrimonial this fel fel feldalibus ex successione quondam Demerrij Regis Thefolonicensique noshibit andem de omnibus bonis fuis in vieima voluntate reliquits sus presterante licionem, quad vel quam Copradus carefirmes hims nother in Romanoramh Regamelectus i Regni Hierofolimitani successor in bonis Marchionismentique habers dignoscieur, iure successionis qu'bhdam mairis suz inclyiz robordationis Mabelle Diux Auguste quondam conformismostranqua fuit filia filia olim Congadi Macchionis Montisferrati Regis Hieridolimitani de munificentia nostre gratia des infraremittenda; Dei specialiciam, & vberiori gratia Maiestatis nostræ confirmamus psasfato Marchioni privilegium dudum Gulielmo parri luo, ab excellentia nostra concessum in Theotonia, tempore regni nostri, omnia que continenturin co, scilicer Castrum Paciliani, castrum Torcelli, & duo castra, que sunt in rippa Padi, que vocantur Cuniola, cum Burgo Paciliani, cum villis, & curtibus, & territorijs dictorum castrorum, & cum omnibus iuribus, iuristicione, contilibus, districtibus, & omnibus quæ Imperium haber, vel vilum est haberq in dictiscastris, & peninentijedictorum castrorum in fidelitatibus exercitibus, angarije, aquis, pascuis, venavionibus, pifcavionibus, placitis, bannis, successionibus, pratie, paludibus, eultis, & incuitis, molendinis, pontibus, & pontium crenstribus, & specialiter pontibus Cuniolij, cum aquis Padi, & aluco ex vitaque parte cum tipa, sicut prætenduntur curtes prædictorum caltrorum. Et generaliter omnie alia, & fingula fibi, & hæredibus in perperuum ex certa scientia confirmamus, starnimus, staque & Imperiali Lancimus edicto, quarenus nulla persona, alta, vel humilis, Ecclesiastica, vel secularis nullus Marchio, Duz, Comes, Vicesomes, nullaque potestas, nulla Cinitas, nullumque Commune prefatum Marchionem Bonifacium, aut haredes suos contra prinisegij nostrutenorem ausu comerario super prædictis omnibus, seù aliquoprædictusum inquietare, molestare, seù perturbare præsidman, quod qui præsumpsentindignationem nostri culminis se noucrit incuilumm, & centum libres autibpcimi pro poene componat, cuius medictaiem Caminemant protest eliquant medieratem pallis iniuriam applican. Ad ludius imague inuclisuses remilionis. Sconfirmationis police memoriam, of column purperso valiment memoriam, of column purperso valiment memoriam, of column purperso valiment memoriam protest principal memoriam protest indiana communiti. Huins seizettes unter limbano notice mus. Archiericapus T. de Aquina Comes Acestarum Marchiede Poemburga M. Marchiede pusa. Rao. Dettantimento. Magister Perrus de Vinca magne Culsianos indiana indexista di quam plares sideles nostri. Signum Domini Federici Secundi Dei grasia invidistimi Roma portup Imperatori simper Angusti, Hier rulales se siculis Regis. Attalunchee anno Dominice Incarnationis millelle mo ducentesmo triges mo nono, vitimo Augusti, duodecima Indistinnis sima petante Dominonostro Paderios secunda Dei grasia invictili mos. Romanpru Imperatora sempor protestatora sempor augusto Histolelem, se Sicilis Rege. Imperii cips anno nono decimo, Regni verò Sicilis anno quadrages mo serundo ferindo ferindo ferindo ferindo semporatora semporatora semporatora semporatora semporatora semporatora semporatora della semporatora del semporatora sempor

E benche siritroui Vn'instromentagelebrato pella cafadel Commenadi Pavia, fanna millesimo ducantesimo quadragesimo, Indittione pridecima : à destrette desse, rogaro à Pierro Mignano di S. Miniato , Novaro del Sacro Palazzo , in presenza di Manfreda Lanza, Giacomo del Carretto Marchyodi Saugna, Pietro de Vinsis Honricadolla Vila bara, Pietro di Santa Maria, Co Gregorio della Valle i per il quale appare il camo il men marmo Federica Imperatore concessos in feudo à una Aledrama Campro a Manfredo Tar sa, Pietro Arnaldo, Nicalose Bernardo Zacidis, nominandos li Marshest di Occimiana penloro heredi, a fuccessori suoi maschi, le Terres Gastellis Ville, to trought infrascritti Occimiano, Santo Saluatore, Asirabelle, Pomario, Selmana, Montanolia, Guberteno, Liu, Conzana, Gamagna, Vignale, Valentia Soprala rippe del Pos Pegetos Tenriculasto il Monfernaco parmeczo con glateri Castelli, de Villo dila dali Tantro : cha sono Mons rebarucio, Berberio, Ronchademo, la quanta partad' Alige, Verdphio, Casteluero, Linchia gnalio, Belmonte, Bruno, Monterotiquio di Cafamondzana, Rgehena, Pollafea, Co gli altri Castelli, che sovolere Bormia, oine Gamalerie, Castalmuque s fitto Castines con la mesa du Guffine, Vifono, Pravofebo, Tvifobio, & Monsagnames Wienerdinstnoulinfing dutione predesta meritamente nen hebbe luvgo, ne fir acceptated al Manches Renifacio perche ginil prefata Federico Imperatore haucua fatta de verrificona de Paulouifacia di quanto regioni dui spretende se bauare in Monfernaro, sistenili sestemente del quondan DemetricRe di Thesalia, come ancora per le ragioni queli hancua Courado figlicale de oso Imperatore, penta fuccessione d'Isabella Augustansus madres figlindres ma figlinela di Conrada di Monferrato, come fieveduto per il privilegio anteferittansi communicati

L'anno millessimo ducentesimo quadragesimo sociado, Indinione gairadosima, al primo di Marzo, ach palarzo del Marchese di Montenio, adissaminella Città di Montenios, Antonio Biglione Dentere, e Giannotto Montenio, periodi fesso in Bissio Caluu Sindici diessa Città, est mandamento reisorurono solle, propoia manifel Maraber se Bonifacio di somamento di sede prestato altra volta per loro innoma del popolo di de la Città al Manchese di Saluzzo, come Luogotonete desso su regato publico inscrimento qual recognitione Federico di Turre Notaro di Moteuico su regato publico inscrimento.

Digitized by Google

L'anno

L'anno millesimo ducentesimo quadragesimo ottano, Indittione settima, del mese di Febraro Federico Secondo Imperatore per suo autentien prinilegio, dato in Cremma, confermo al Commune, & huomini di Casale Santo Euro di patti, e commentioni satu tricloro, e gli huomini del Castello di Paciliano, mediante li quali detti di Paciliano banenano transferto li loro domicilisi in Casale, & erano fatti municipi, e cobabitatori loro, di modo, che li Capitani, quali nelli succedenti tempi sariano creati, deputati, e mandati per la Corte Imperiale in Casale hauosero facoltà di astringere così gl'huomini di Patiliano, come essi di Casale à sopportare, e pagare tutti li carichi debiti per li serviti dell'Imperio, non facendo trà loro alcuna divisione, è distersità, le parole del qual privilegio se-

quano in questa forma.

Federicus Dei gratia Romanorum Imperator semper Augustus, Hierusalem, & Siciliz Rez. Per przsens scriptum nostrum fieri volumus, Vniuersis Imperij fidelibus tam præsentibus, quam futuris, quod Commune, & homines de Cafali Sancti Euafij fideles nostri, Maiestaci nostre humiliter supplicarunt, vt eum homines de Paciliano iuxta pacta, & conventiones habita inter eos, translazis domicilijs ipsorum in Casale ipsos in municipes, & cohabitatores recepering pacta, & connentiones prædicta rata habere, & homines dicti loci in vnam vniversitatem, & corpus voum redigere de nostri gratia dignaremur. Nos verò supplicationes corum in hac parte benignius admittentes, pacta, & conuentiones inter cos habite, vt est dictum, rata habemus, & præsentium auctoritate statuimus, & à modo in antea homines dicti Castri de Paciliano habitatores sint Casalis prædicti, & inhominibus vnum hinc inde corpus. Et cadem Vniuersitas censeatur, ità videlicer, quod Capitanei quos per tempora per Curiam nostram creari contigeririn Casale profecturi tam homines Casalis, quam homines Paciliani ad lubeunda publica munera pro nostris seruitijs,& Communis ipsius simul, & fine aliqua destinctione compellant, nullaque inter cos, condictionis se-Oio, vel diversitas habeatur. Statuimus igitur, & Imperiali sancimus Edico, quaternus nullus Dux, nullus Marchio, Comes, vel Vicecomes, nullus Legarus, Vicarius, scù Capitaneus, Potestas, Consul, vel Commune, nulla denique persona alea, vel humilis, Ecclesiastica, vel secularis contra præsentis scripti nostri tenorem, aulu temerario venire prælumat, quod qui prælumplerit præter indignationem nostram, quam fe nouerit incursum, centum marcas argenti pro pæna le compositeurum agnoscar, medieratem quarum Cameræ nostræ, & reliquam medictatem passos iniuriam applican. Ad huius autem concessionis noîtræ memoriam, & robur perpetuo valituram, præsens scriptum per lacobum de Podiobonicij Notarium, & fidelem nostrum scribi, & sigillo Maiestatis nostra justimus communiri. Der. Cremonæanno Dominicæ Incarnationis millesimo ducentelimo quadragelimo octano, mense Februarij, seprimæ Indictionis, imperante Domino nostro Federico invictissimo Romanorum Imperatore semper Augusto, Hierafalem, & Sicilia Rege, Imperijeius anno vigesimo nono, Regni Hierusalem vigesimo quarto, Regni vere Siciliz quinquagesimo primo fælifier. Amen,

L'anno millesimo ducentesimo quinquagesimo esendo venuto à morte Federico Secons do Imperatore, Conrado suo figlinolo Re di Apuglia per la discordia delli Prencipi della Germania occupò l'Imperio, onde in Lombardia trà li fautori di eso Conrado, corte, opposte parti si suscitarono granissime discordie, e guerre. Et Alesandrini con en Mare the se Lanza scorsero il Monferrato, apportando gran danno nelle Terre del Marchese. Bonifacio, e presero li Castelli, e luoghi di Pacifiana, Terugia, Conzano, San Giorgio, Sarmatia, Torcello, Cuniolio derocato, il ponse di Cuntolio, & alere Terre del predetto Marchesato, perilche il memorato Bonifacio l'anno millesimo ducentesimo quinqua estmo secondo del mese di Decembre fece emione con Pauesi à destruttione di Messandrine li quali poi insterne col Lanza furono publicati per ribelli del Sacro Imperio, Co necessis tati à restituire gli predetti Casselli, e Terre al Marchese Bonifacio, il quale ne fu poi reinuestito dal predetto Conrado, per un suo prinilegia, dato à Barletta, l'anno millesimo ducentesimo quinquagesimo terzo, Indittione undecima, alli quaetro del mese di Maggio, permano di Gualtiero di Ceri Protonorario dell'Aula Imperiale, & Legothera del Regno di Sicilia, l'anno terzo del Regno di esso Conrado, & Scritto per Giacomo di Paula Imperial Nodaro, confirmato poi por un altre printigio di Carlo Quarto, dato à Pifa, come si leggerà in Giouanni Secondo.

Vogliono alcune, che il memorato Bonifacio si maritaffe in Constanza siglinola di Amedes Conte di Sanoia, e con lei generaße un figlinola nommato Gulielmo per li preclari, e magnanimi gesti suoi, detto Magno, & hanno solamente equiuocato nel nome, perche la moglie di Bunifacio Quarto, hebbenome Margarita, e non Constanza, e da lei produfse due figliusti, cioe Gulielmo Sesto, & Alafina, come appare perittestamento suo fatto nel Castello di Montecaluo l'anno millesimo ducentesimo quinqua essimo terzo, Indictione rindecima, il Giouedi alli dodeci di Giugno. Per il quale institui herette Alasina sua figliuola impubere in mille marche d'argento, e nel resto della sostanza sua Gulielmo suo figliuolo parimente impubero, al quale lascio tutrice Margarita sun moglie, e Tomaso Sauoia fratello di essa Margarita. Et accadendo, che Gulielmo mancasse di Vita fenza fioliudi eli fustitui Alasina sua sorella, quando al tempo della morte di esso Gutielmo non fosse stata maritata: 🗗 ritrouandost essere maritata sustitui al predetto Gulielmo Tomafo di Saluzzo. Et e da notare, che Gulielmo figlinolo del predetto Bonifacio, & il predereo Fomaso figliuolo di Manfredo Marchese di Saluzzo erano germani cugini figliuoli di due sorelle, figliuole di Amedeo Conte Settimo di Sanoia, cioè Gulielmo di Margarita, la qual viuendo ancora il Conte Tomaso padre di esso Amedeo, su maritata al predetto Marchese Bonifacio, e da esso Tomaso suo Auo glissii fatta donatione por ta dote sua di tutto quello, che egti hauena, e gli pertenena nelli luoghi, e pianura della Valle di Masshio, e nelli luoghi di Collegio, e Pianezza; innestendone il predesso Marchese Bonifacio in geneile feudo. Et Tomaso figliuolo di Beatrice moglie di Manfredo Manchese di Saluzzo, alle quali Margarita, e Boatrice il predetto Conte Amedeo, dopo la morte di Tomaso suo padre per publici, con autentichi instromenti celcbrati l'anno millesimo ducentesimo trigesimo quinto, diede per augumento delle dots lord communemente. per la metà. O per indiviso tutta la terra, che egli hancua, tenena, e possedeua in Lambardia dal Palo Bonanzono, che à tempi nostri fi dice Brianzone, fimo à Barges, con la fedeltà degli busmini, Vassalli, Es omnimoda giunisdittione à loro pertinente. Commandando Ali Castelloni di Secusia, Cot Amiliana, Cot alli genzillonomini di Piozascho, che fra otto giorni dovessero fare la fedeltà alli presati Bonisacio; a Mansedo sotto pena di due, milamerche d'argento.

Esendosi parlato della pareotela, che futrà Amedeo Gente Quinto di Sauoia, e li profazi Marchesi Bonifacno di Monforrato, a Manfredo di Saluzzo, bà giudicato non esseno, fuori di proposito porre à esta scritti l'avigine, e discendenza delli Conti di Sauoia, La quale si legga essere stata in questamento, civas abadopa la morte di Bessone primo Re d'Arli, e de Viena, e del Re Ridolfo suo successore si Regna Arelasense st Vierrense rimafe affinto. Et lanno millesimo censesimo trinesimo quinto, su diviso, in due Contadi, ina di Albania, e di Moriana. Dal primo Conte di Atbonio 1 il quale bebbe nome Ghigho Graßo, sono discesi entti li Copti Delfini. Et dal Conta di Mauriana discosoro tutti Li Contidi Savota, delli quali il primo fu Humberso delle hianchi mani, qual bebae per youghie Alifia Marchefa della Kalle di Secusia, il secondo su Amedeo nominara Cauda. a fumarita di una forella del Duca di Borgogna, il terzo Humberto vil goarto Amedeo, grate nell'Holadi Cypra firi di giarri Lugi, Marineo Humbonzanth sesto Tomoso, il sectimo Amedeo, l'ottano Bonifacio, il quale venne à morte essendo putto, y mono Tomaso, il desirro Filippa, l'undacimo Amedeo il duodecimo Oduardo, il terzo decimo Aymo, marico di Violant, fialingla di Thandora primo Marchelo di Monferrato, il quarto decima Amadep darso & Course Verde, el quinto docimo Amadeo figlicalo di Amadeo, il sesto desima Amedep figlinoto del pracedence Amedeonidande l'anno mecceruj. fuereaso Duanda Sigismonda Imperatore, emorta la danna sun fect crease Duca Ludovico sun figlimolo, egli lafeiq la cura della Stato; & egli dopo fu affunto al Papato, al repo di Eugenio Quarto, ma non hebbe obedienza se nur vel suo dominio. Ludquico suo ficliucio Duca. Secondos qualo morse in Lione banno meccelxo. hebbe pon moglie Anna figlinala di lano Redi Conrecon la quale hebbe serre figliabli maschi. Et alquante semine ; il primo delli qualifu Amedea Dura Terza, che fu reputato Beato, co hebbe per maglie Lolant figli--uola di Carlo Senimo Redi Francia, con la quale hebbe quattro figlinoli, cioà Filiber--se Duga Quario, che morse senza figlinolis e Carlo Duca quinto, che si marito in Bianca figlinola del Settima Gulielmo Marchese di Monferrato a d'Isabella genita di Francesco Sforza Ducadi Milano, e con che Bianca hebbe on figlicolo nominato Gio. Carlo medmedop, che fu Setto Duca Tex morendam puerte età successe al Siaro Filippo suo -Zio, fratelle dat patre, quale fu Settimo Duca, es à lui successa Filiberto Duca Otta--ue suo figliuelo. O à Filiberto Carlo suo fratelle Nono nO moderno Duca di Saucia. - Fix Bopifacio quarto Marchese prenominato di statura tanta procera, che ogni grande humano dalle spalle in ou superava . e di asperomotro revale, xx l'anno millesimo ducentestino quinquagestino quarto el corpo suo bebbe nel Monasterio di Santa Maria . di Lucedio, honorata, e locrimata, sepattura.

Guglielmo Settimo cognominato Magne beromo di somma probità, aggiunse al dominio paterno la Città di Vercelli. Cotaltre Terre, & l'anno predetto mecliij. Temaso Marchese di Saluzzo riconobbain fendo da lui tutta la Valle Sturana, con li Castelli, Ville, Cotili giurisdictione & ogni sue pertineze del che ne su rogato il seguete instrometo.

Anno

Anno Domini millelimo ducencelimo quinquagelimo quescos Indichene duodecima, die Martis 17. mensis Nouembris, coram testibus infrascriptis. Dominus Thomas Marchio Salutiarum confignauit pro feudo, & in feudum Domino Gulielmo Marchioni Montisferrati totam Vallem Steranam, eu Castrie Villis, cortili, poderio, districtu, & iurisdictione ad dictione Vallem pertinearibus, & Castrum de Doglianis, & Villam cum cortilispoderio, dusticiu, & iumsdictione ad diction Caftrum pertinentibus, sub tali pacto, & conditione, quad homines dicta Vallis, tam nobiles, quam populares debeant facere, promutide. litatem, & homagium przesto Domino Marchioni. Et illide Dogisno finis liter postea facere debeant sideliterem, & homagium dista Domino Marchant Salutiarum de voluntate, & mandato dicti D Marchionis Montisfertati, & ipse Dominus Marchio Salutiarum debet tenere dictam fidelitatem; & homagium à Domino Marchione Montisferrati, & facere ad eius volunterem, & quicquid continetur in capitulis fidelitatis. Adum in Castro Claualij, interfustumentes stes cogniti, & adducti; Dominus Martinus de Revello, Lion de Montarono, & Vbertus de Casteglolis, & multi alij, & ego Iordanus Sacri Palatij Notatius interfui, & exinde rogatus, & Aduocatus tradidi, & scripsi.

L'anno millesimo ducentesimo quinquagesimo settimo, il Gioucus, alli cinque di Kal d'Aprile, Indittione prima, nel luogo di Chiuasio, nella casa di quelli di Locedio ; in presenza di Gallone Nodaro del Marchese Gulselmo, e di Gionanni Abbate di Locenio, del Proposito di Chiuasio, di Gulielmo l'ente di Blandrate, Giacome di San Steffuno, Oddone di Santo Sebastiano, Baldasar Giudice del Marchesato di Monferrato, Ragnero Bastardo Preacello di Chinasio, Conrado Beccuto, & Baluffo Consegueri del prefato Gulielmo, & anche in presenza del Conseglio dell'Abbate Fruttuariense, e di molti altri nobili della Corte sua, con consentimento, & Velentà di tutti lora, & similmente di sua. spontanea volontà esso Gulielmo elesse madama Isabella figlinola primogenita di Ricaro do Conte di Glocestro, e di Henfort per sua moglie, e giurò in presenza di M. Pietro di Henfort Caualliero, & Procuratore del predetto Ricardo, e di tutti gl'altri condurla al zempo constituito trà eso Conte per una parte, & l'Abbate Giouanni di Locedio procuratore del predetto Marchese per l'altra, & osservare tutti li patti, e connentioni fatte zrà loro; cioè, che il predetto Conte la douesse dare condutta alle spese sue por sino à Lione frà un mese, pasata la festa di Pentecoste di quell'anno, con la doce di quastro milla marche d'argento, da esfere pagate due milla al tempo della condotta : mille nella festa di Santo Michele prossimo seguente, e l'altre mille nella festa di Pasqua prossima al predetto Marchese, ouero al suo procuratore; & per sicurezza di questo il predetto Conte. diede il Re d'Anglia Dersa vice, il predetto Abbate procuratore antedetto sotto il vinvolo del giuramento in anima del prefaso Marchese Guliclmo suo Signore; protestando che eso Marchese eccedeua l'esà di quatordecianni, promise di assignareti m dote, outro donatione propter nuptias, il Castello di Clauasio, con le pertinenze sue, sotto conditione, che dopò la morte sua doucise libero risornare à gli heredi del predetto Marchese. Et per cautione della dote furono obligati li Castelli di Montebelto, Camino, Pomestura, Montecaluo, Verolengo, Castigneto, e Santo Rasfacle, e da esti giugali nacque Ina sigliuola. nominata Margarita, che fu moglie di Gienanni infante di Castiglia, come al luogo suo

L'anno meccleiiij: Indittione settima, alli quatordeci del mese di Maggio, nella querea, che in quel tempo si faceua trà Carlo sigliuolo del Re di Francia, Conte de Andegauia, e di Prouen a, Signore della Città d'Alba, e delli luoghi de Cupeo, Montenico, Sauigliane; e Chetasco ; contro Manfredo Re di Sicilia, & Oberto Marchese Palauscino fucetebrata per gl'agent i à nome di esso Carlo, col Marchese Gulielmo von lega, e confederatione di effettival continen east be gl'inimici dell'Ino s'intondessero essere inimici del. Saltrosest potestero far prigione nelle Terre, e luoghi ad ogn' mo di loro fottoposti, e didifendersi l'Un l'altro, contro qualanque gli volesse far guerrain Lombardia, occesso il Re di Francia, il Conse di Pstauia, Gnigonio Delfino Conse di Vienna, e di Albonio delli CompdiSauoia; & salva la tregua d'Asten. & eccetto quanto si haueua à trattare con il Marchese di Saluzzo, come più amplamente si contiene in un'instromento rogato nelda Cierà d'Alba, nella Casa de Frati Minori, à Ridolfo Nodaro Palatino, in presenza di Beztramo di Goyeto Senescalco del Conte di Prouenza nelle parti in Lombardia, Rinaldo di Groyaco Vicario di Nizza, Rinaldo I sardo, Baiulino della Valle di Cun. O Cenen. Marco di Pinarolo Gindice, Giacomo di Montemerlo Giudice, Conrado Beccude da Borino, Henrico di Gorzano, Manuele Conse di Blandrate, Brienasio di Doto , Bemedetto Conte di Blandrate, Amadeo di Curbayno, Bertramo di Mixono, Guiamo di Sumiana, Gulielmo Albanesso, Bonifacio di Quiliano, & Perciuallo di Ianthea.

L'anno millesimo ducentesimo sexagesimo sesto Ipporreggiensi si diedero al Marchese Gulielmo con molte esentioni, e capitoli delli quali ne su rogato instromento ad Otti-

no Guatacio figliuolo del quondam Bonifacio cittadino Ipporregiense.

Circa l'anno millesimo ducentesimo settuagesimò nasque grandissima discordia trà li soldati della Città di Pania, e seguaci loro per una parte, e il popolo per l'altra. Per che non voleuano, che alcuno s'intromettesse nel dominio, anzi si gettasse per sorte, di modo, che si faceuano grandissime offensioni trà loro, ne mai su possibile poterli pacifica-re insieme, ancorche Gulielmo Marchese di Monferrato, e altri amici luro si adope-rassero à pacificarli:

L'anno millosimo ducentesimo sestuagesimo primo, Indittione decimaquartu, del messe d'Agosto, essendo discioleo il matrimonio già contratto trà il Marchese Gulielmo, O Isabella primogenita del Conte di Glocestro Anglico per la morte di essa Isabella. Il prestato Sig. Gulielmo dopo li convenienti trattati partendosi da Milano s'inviò al camino di Spagna, per andare à sposare Beatrice secondogenita di Alsonso Decimo Astrologo Rè di Castiglia, Toletto, Tortogallo, Legione, O Algarbia, con la quale con progresso di tempo, hebbe un sigliuolo nominato Giouanni, O due sigliuole, una nominata Iolant maritata in Andronico Paleologo Imperatore di Constanzinopoli, quale dopò, che su Imperatrice era da Greci nominata Erina, l'altra hebbe nome Alasia, che su maritata à Poncello, figliuolo di Vrso Vrsino Procero, e Patritio Romano.

La constitutione della dote della predetta Bentrice furono due milla marche di plata; la qual somma gli su assegnata dal presato Rè Alsonso ogn'anno sopra l'entrate, che paganano gli Hebrei della Città di Borgos, quali Hebrei erano posti per lui sopra li red-

01...

diti delle Terre dell'Arcinesconato di Toledo, & Vesconato di Piacenza, come appare per lettere del predetto Rè, sopra di ciò spedue in Agreda, à di 2 2. di Marzo, nell'età di Alfonso di mille trecento, e diecenoue anni, confirmate dal Re Sauctio suo figliuolo, e sucesfore nella (ittà di Borgos, il Mercordì alli otto d'Aprile nell'Era di mille trecento, e Dinti tre, secondo la computatione Castigliana, l'anno secondo del Regno suo, in presenza di Mahomat Aboabdille Re di Granata Vassallo del Re di Castiglia, Don Giouanni Infante di Castiglia, Don Consaluo Arciuescouo di Tolledo Cancelliero di Castiglia, Don. Raymondo Arciuescouo di Seuylla, & molti altri Prencipi, e Baroni del Regno di Ca-

Stight.

L'anno medesimo alli dieciotto del mese di Ottobre trà Alfonso Rè di Castiglia, 🤁 il Marchese Gulielmo furono fatti alcuni patti, e conuentioni di continenza, che il predetto Marchese prometteua di Sposare, e dar per moglie Margarita sua figliuola, conceputa con l'abella figliuola del Conte di Glocestro sua prima moglie à Giouanni Infante di Castiglia figlinolo di esso Alfonso, col modo infrascritto; cioè, che se per fortuna il Marchese Gulielmo fosse venuto à mancare senza figliuoli maschi, legitimi, e descendenti de lui, & Beatrice sua moglie figliuola di esso Re Alfonso, ouero da altra sua legitima. moglie, tutto il dominio, e terra di Monferrato, honori, giurisdittioni, vassallagio, e patronato suo douesse peruenire per dote, & in nome di dote della predetta Margarita al predetto Giouanni figliuolo di esso Rè Alfonso, con riserua, che il Marchese potesse disporre per vita sua al predetto dominio, come era solito; eccetto delli Castelli di Montecaluo, & Vignale, quali erano obligati per la dote della predetta Beatrice. Et in caso, che esso Gulielmo haueße figliuoli maschi, promise didare per dote alla predetta Margarita vinti milla marche d'argento. Et occorrendo, che il predetto Gulielmo non haueße se non sigliuole le doue se dotare, essendo una sola à marche vinti milla d'argento, & se so sero più d'una à dieci milla marche per caduna; 😝 nel resto succede se il predetto Giouanni. Infante di Castiglia marito di essa Margarita. Del che ne su rogato instromento à Manfredo Maccario Nodaro del Sacro Palazzo à Mortia in Castiglia, in presenza di Don Emanuelle fratello del predetto Re, Don Egidio Parsia, Don Gulielmo Rechaselio, Maestro Gondislao Nodaro del predetto Rè, Archidiacono Tollentano, il Conte Gulielmo di Vintimilia, Mastro Giacomo di Pisa, Mastro Pietro di Regio, O il Conte Gulielmo di Santo Giorgio, Antonio Trofello di Parma, Francesco di Guidobonis, & Conrado Oppiciono di Terdona Giudice del predetto Sig. Gulielmo.

L'anno predetto alli dieci del mese di Nouembre il Marchese Gulielmo nel longo interregno dell'Imperio, che fu dopò la morte di Federico Sceondo Imperatore fu destinato in Italia dal memorato Rè suo Suocero, quale se reputana, e facenase nominare Re de'. Romani à riceuere in nome suo il giuramento di fede da tutte le Città, Terre, e luoghi, & singolare persone di Lombardia, & d'Italia, dependenti dall'Imperio, & fermare conese, come suo Vicario, tutte le conuentioni, che giudicase esse espediente al bene lo-

ro, & à honore dell'Imperio.

L'anno poi millesimo ducentesimo settuagesimo terzo Alfonso ricontrandosi con Gregorio Decimo Sommo Pontefice, il quale dopò la celebratione del Concilio Lugdunense. ritornaua in Italia, si dolse, ch'egli hauesse commesso l'Imperio à Ridolfo figliuolo di AlBerro Conte di Asborgo: ma poiche hebbe intefo le ragioni addotte per il Pontefice rimase, molto sodisfatto, o ogni ragione, ch'egli hanena nell'Imperio concesse al predetto Ridolfo,

ilche at Pomefice su di grande sodisfactione.

Carlo Primo fratello di Santo Lodonico Re di Francia, Conte di Pronenza, e di Andegania, onero Angiò, dichiarato Re di Sicilia da Vrbano Quanto Sommo Pontefice ultra, e citra il Farro. Nel progresso della guerra sua in Lambardia sidegnato contro Gulielmo Marchese di Monferrato, per la confederatione, onero lega contratta per lui con Astesani, diede molti danni à Nizza della Paglia, & à molte altre Terre del predetto Marchese; & gli tolse anco la Città, e Castello d'Acqui, che si reggena sotto il gonerno di Raynero bastardo di Monferrato suo Zio, quale fasto prigione mando in Alesandria, done poi sece sine al winer suo. Perilche temendo Astesani, che il Marchese non sosse tin tutto subingato dal predetto Rè, & al fine la sorte toccasse à loro, inclusivi nella lega, quale havenano con Guliòlmo, Genouesi, e Pauesi. Et per tutto l'anno millesimo ducentos settuagesimo quarto secero à esso Carlo pran guerra, e diedero molti danni nelle. Terre, che lui possedena in Lombardia; cioè Alba, Cherasco, Sauigliano, Monteuico, & Cunco.

L'anno millesimo ducentesimo settuagesimo sesto fu celebrato vn'instromento della pace fatta trà il Marchese Gulielmo, e Manfreda Marchese di Saluzzo, con le Città

d'Afti, e d'Alba.

Il Commune, & huomini della Città di Vercelli per oßeruanza della sentenza arbitramentale, & ordinatione del Rosbo di Strata, Gulielmo di Sicharys, & Osmondino di Salomone Ambasciatori del Commune di Pauia, Compromissarii elletti sopra ogni guerre, differenze , liti, e discordie, che fossero trà Gulielmo Marchese di Monferrato, 🗗 esso Commune di Vercelli . L'anno millesimo ducentesimo settuagesimo ottano, Indittione sesta, in Sabbato, 26. del mese di Marzo rimessero, e donorono al predetto Marchese Gulielmo ogni ragione, quali essi (ommune, & buomini di Vercelli pretendenano bauere nel Castello, buogo, corte, mandamento, giurisdittione, co ogn'altre pertinenze di Trino. E parimente tutte le ragioni, che essi haueuano, ò douessero hauere nella Città, distretto, huomini, e fedeltà del Commune d'Inurea, e nelli luoghi, & huomini di Piuerono, Bolengo, Santo V rbano, e Platio, con li loro territorij. Et oltre di ciò il predetto Commune di Vercelli fece eso Marchese Gulielmo Tapitano della (ittà, huomini, e distretto, con mero, & misto Impero, & omnimoda giurisdittione per dieci anni prossimi, col salario di quattro milla libre Pauese ogn'anno , delli detti diecianni . Et alle soprascritte cose interuennero Aymone Vescouo di Vercelli, & Robaconte di Strata Podestà di essa Città, quali gl'interposero l'auttorità , e decreto loro . Et il Marchese giurò il sapitaniato, del che ne furogato publico instromento à Gulielmo da Miranda Nodaro Vercellense, in presenza di Francesco Torniello di Nouara, Gilio Trombetta, Guazarino, e Perino di Nouara, & Raynero di Casale messe del Commune di Vercelli .

Nella guerra nata l'anno millesimo ducentesimo settuagesimo quinto trà Neapolion, ouero Nappo figlinolo di Filippo Turriano, & Ottone Visconto, Arcinescono di Milano per l'ansietà di tirannizare esta Città. Esso Neapolione l'anno mcclxxvis. si prosligato, e fatto prigione alla Villa di Decio appresso à Milano, insieme con Francesco Carnena-

Digitized by Google

rio, Henrico Mostha, Andrionen Lombardo, e Guido Terimo con molei attridella Tors
re, e surono mandati nel Castallo di Baradello.

L'anne seguente montain viij. Indittione sossie, nel giorno di Domenica, alli tre del mese di Luglio, M: Bonifacio Pax, Filippo Grasso, Artaldo Birbarino, e Gracomo Cumenello, Sindici del Commune di Casalo, presentorono al Astrichese Gulicimo, essente nel Castello di Chimasco gli stumbi faminel tempo, che Lanfranco Consamore era Pode-stà del Borgo di Cossale, per li quali eso Podestà, con auttorità del Conseglio generale del popolo, e per li Consossi delli soldati del popolo, e per li Consossi delli soldati del popolo, e per li vintiquattro Sanis à ciò ellotti al buon stato del Commune di Casalo; Anado bonore della commune di Pania, con il quale erano confederati. Hanenano eletto, Anabonore della commune di Pania, con il quale erano confederati. Hanenano eletto, Anamonire, col sipendio di troconto libro di monera Panese ogn'anno, e con l'altre comientioni, che in essi statuti si convenenuano, quali esso Marchese, e li predetti Sindici approbatoro, e ratificarono, giorando d'oservarlis e di ciò ne su rogata instromento per Mehleria di Proulia Nodaro publico, in presenza di M. Gulislmo, e Bonifacio di San Giorgio, Conti di Blandrate, Henrico di Piparolio Conte di Santo Martino, e Pietro di Santo Selassiano sano con con con con con conti di Pania di Proulia Proulia Proulia Proulia santo di Piparolio Conte di Santo Martino, e Pietro di Santo Selassiano santo mente le seguenti parole.

Anno Dominicæ Incarnationis millesimo ducentesimo septuagesimo octaun, Indictione sexta, die Dominico terrio, intrante mense Iulij, in Castro Clauaxij. Cum per Commune, & homines Casalis esset tractatum, & ordinatum de oligendo Serenissimum Dominum Gulielmum honorabilem Marchionem Montisserrati in Capitaneum ipsius Communis, iuxtà formam inserius deno-

tatam, cuius tenortalis est.

In nomine Sanctæ, & Individuæ Trinitatis Patris, & filij, & Spiritus sancti, & gloriosæ Virginis Mariæ, & Beati Euasij Martiris, & aliorum Sanctorum fidelium Dei. Hæc sunt statuta fa@a,& ordinata tempore nobilis Viri Domini Lafranchi Confanonerij Porestatis Casalis, auctoritate Consilij generalis Communis Casalis, & Consilij populi generalis Casalis, per Consules militum populi, & per viginti quatuor Sapientes super hoc electos ad honorem, & bonum statum Communis Cafalis, & ad honorem Communis Papiæ occasione Capicania quam Commune Casalis vult dare, & concedere Serenissimo Viro Domino Gulielmo Marchioni Montisferrati. In primis statuerunt, & ordinauerunt, quod iple Dominus Marchio Christi nomine innocato eligatur per Commune Cafalis Capitaneus dicti Communis, vsquead terminum quinque annorum proximè futurorum, qui incipere debeantab ea die in ante, quo præsens electio sibi fuerit confignata per Ambasciatores, siue Sindicos Communis Casalis, & quò iurauerit, & acceptauerit, arque receperit ipsam Capitaniam. Proqua Capitania intelligatur, quod iple Dominus Marchio possit quandocuaque sibi placuerit venire in locum Casalis cum militibus, & gente sua, pro suis factis, & factis amicorum, & ibi hospitari, & reuerti, exinde quoties opus fuerit pro suis negorijs, vel pro seruitijs amicorum, & nullam iurisdictionem habere debeat, nec habere intelligatur super potestatem Casalis, qui nunc est, vel qui protempore

fuexit, nec super Commune, & homines, sed totum regimen ipsius Terræ, & totum Imperium mixtum, in criminalibus, & civilibus conserveur, integrum potestati, & regimini Casalis, secundum formam statutorum Communis Casalis, ita quod de honore potestatis, qui nunc est, vel qui pro tempore fuerit, vel de sua jurisdictione non diminuctur in aliquo, nec super Commune, vel homines Casalis possit ipse Dominus Marchio præceptum, vel pænam imponere, nec aliquod grauamen inferre, aliquaoccasione, & pro suo salario dicti Capitaniarus, dictus D. Marchio habere debeat, & recipere de autoritate Communis Cafalis fingulis annis libras tercentú Papienses,& non vitta, & in co salario ipse D. Marchio deboat esse contentus, & non debeat, nec possit per se, nec per submissam personam aliquid aliud perere, nec recipere de hauere Communis, nec de aliqua singulari persona de hauere Communis, sed tantum in ipso salario librarum tercentum Papiz debeat esse contentus, & quod in ipsum tempus quinque annorum non: possir, nec debeat petere, nec peti facere, per se, nec per alium, quod Capitaneus eligatur vitra ipsum tempus, vel quod aliquid iurisdictionis, vel dominij sibi aquiratur, vel concedatur super Commune, vel super homines Casalis, aliqua occasione, vel modo. Et si aliqua persona de Casali esset, que sibi diceret, vel consulerer, vel tractaret in Consilio, vel extra Consilium, quod fieret contra predicta, vel vitra prædicta, vel contra aliquod prædictorum, quod decapitari debest per Potestatem Casalis, & quam citò sciuerit aliquem prædicta tractare, quod ipse manifestabit quam citò potuit, Potestati Casalis, qui pro tempore fuezit, vt puniatur secundum, quod prædictum est. Et prædicta omnia iurare debeat ipse D. Marchio attendere, & observare præcise, nec in aliquo contrauenire. Nec possit exinde perere absolutionem per Consilium, nec per Arengum, nec ei fieri possit ipsa solutio, etiam si eam peteret aliquo modo, vel ingenio; etsi contra prædicta faceret, & prædicta omnia non observaret ab co tempore vitra, quod contraueniret, cadat ab omni honore Capitancatus. Nec Commune Casalis reneatur eum habere in Capitaneum, nec de salario prædicto sibi respondere, si prædicta non attenderet, & contentus non esset in prædictis, saluo quod prædictum capitulum non deroget in aliquo illi capitulo, quod loquitur de gentibus, & caualcatis.

Item iurare debeat ipse Dominus Marchio ad Sancta Dei Euangelia, quod ipse toto suo posse defendet, & manutenebit Commune, & homines Casalis, & omnes habitantes Casali, & registrum Casalis, quod nunc est, vel quod pro tempore suerit, vsque ad tempus quinque annorum, & quod desendet, & manutenebit omnem honorem, & iurisdictionem Casalis, vbique, & omnia, quæ nunc tenentur, & possidentur per Commune Casalis, sine diminutione, vsque ad prædictum tempus ad vtilitatem, & honorem Communis Casalis, & sub eius iutis-

dictione.

Item iurare debeat, quod manutenebit homines, & personas, & de hauere hominum Casalis in toto suo poderio Montisserrati, & alibi vbique habet potestatem, dominium, & signoriam, ita quod ipsi homines Casalis sine impedimento,

DED MOINT BRR 2 TO.

phenus copsison in Mogriph Republication is a first in the oder to be the second of th

Imm, quodificitet, settifable fetter, quodificitives, telles and proposition of the propo

Trem, quod om no beschräften and kent in den fatte aben monde entre entre de control de l'annie de cultiones corten de l'antité de l'annie de cultion à proprié de cultion à proprié de cultion de l'annie de l'annie de cultion de l'annie de l'annie de cultion de l'annie de cultion de l'annie de cultion de l'annie de l'annie de cultion de l'annie de cultion de l'annie de cultion de l'annie de l'annie de cultion de l'annie de l'annie de cultion de l'annie de l'a

in imegrum omnibus pactis, & consentionibus, quas, & que Commune Caffin lis habes cum Commone Papie precisé, & sinciente d'in tanisti, quoi esplorulum, quod incipit ad confirmationem, dum loquitue doumente les la pier estructure de la precisé de la propier de la precisé de la propier de la propier de la propier de la propier de la prime de

Itom, quod ipse Dominus Marchiorenearur, & turase debearmantieneile Commune, & homines Casalis in pace, & in concordia in Communi, & bona voluntate intereos, sucrosos, sucroso, suc

Item, quod Commune Cafalis quandocunque sucrit requisitum per Dominum Marchionem schennent et dare exercitum, & cavalcatam secundam quad Conssium, & chamines Communis Cafalis pro tempore venerine in von cordiam quandocunque videm Domino Marchioni fuerit recesse, & fuerinare quisiti, faluis protes, & conventioni dis Papia. Ita tamen, quod capituli, quod incipitud confirmationem, voti loquirur de amicis, & inimicis Papia restrictioni for sal Civitatem Papia, & districtuales, & store capituli de cidem Dominus Marchioni docundum possibilitarem Communicipalis de capituli.

hem Dominus Marchio approbauit, ratificauit, a corporalite radis saciolancis Euangelijs iumuit accondere, acobiernare; pront in supraferiția paglia, Barbarinus, Iacobus Cummunellus Sindici Communis Cafalis, nomine iplies. Communis, figniliser approbaucrunt, ratificaucrunt, & invaucrunt assenders, & oblemare, pront in sugraferinta pagina plenius continent; & inde in instrumenta plena ynius reporis insta sucrunt scribi, intersugrant testes. Iacobus de Tonego, Obertus Tog. T.DD. Gulielmus, & Bonsfacius de Sancto Georgio, Comites Blandratz, Henricus de Riparolio, Comes Sancti Martini, & Petrus Caponicus Vercellensis de Sancto Sebastiano.

Ego Asclerius de Proulia Notarius hanc cartam rogatus, tradidi, & scripsi.

L'anno medefimo Raymondo della Torre Patriarea di Acquilegia con gl'altri Torria: ni, quali si erano ridotti nella Città di Ledi, commettendo la pugna contre Milanesi secero prigione più di mille Ottimati di Milano. Per la qual cosa Milanest impauriti, condussero l'anno medefime à di t 6. del mese d'Agosto per loro Capisano Gulielmo Marchese di Monferrato per anni cinque con provisione di libre dieci milla ogn'anno, e cento libre ogni giorno, e che eso Marcheje si ritrouaria in Milano, o nel Contado suo, in servitio della Communità, & buomini di essa Città : delche ne fu rogato instromento da Manfredo Maccario Nodaro del Sacro Palazzo, nel Palazzo di Sant' Ambrosio di essa Città di Milano, in presenza di Tomaso Marchese di Saluzzo figlinolo del quendam Manfredo, M. Gulielma di Santo Giorgio figlinolo del Conte Diesno di Biandi à, M.Gulielmo di Cremona Gjudice, Giacomo figliuolo del quondam Al Gulislmo di Tilio, M. Pietro di Santo Sebastiano Canonico Vercellense, & M. Bonisaldo Manerio cittadino di Milano, & il di medesimo Nappo della Terre, qualaracarcerato passo di questa Mita. Et il Marchese Gulielmo alli s 8 del mese predesso all'hora di Vespro con trecento huomini d'arme trà Pauesi, Versellesi, Derconesi, Atesandrini entroin Milano, esu alloggiato nel Monastero di Sant' Ambresso, e tutta la militia di Milano gliando incontro per la strada di Septezano, all'ultimo d'Agosto il memorato Marcheso, con le sue genti , e fautori del popolo Milanese ando à Melegnano. W alli otro di Sottembre esso Marchese con Raynaldo Podestà, e tutto l'essercito, andorono à campo à Lods Deschio, per scentro il siume di Lambro, nella Terra di Salarano, Conini dimorprovo infino al Sabbato sequente, & il decimo giorno cavalcarono al Fessate Also presso di fiume di Lambro, & la Domenica presero il Castello di Mombriontio del Vescouato di Ladi. & il soquente gipopo combatterono Costello Bargano, e l'hebbero, falmando lo nobbe e quifono . Il Marsedine Mercordi diedero la battaglia à molti altri luoghi . eTierre , baqueli rouinaronas & similmente diedere il fueco al Ponte sopra il Lambro, micios à Santo Columbana. Alle quandeci del dette mese, cioè il Giourde, se lenoreno de andorono à Melegnano per paura de Cremonesi, e Parmegiani, quelimegero, che que nivere al presidio de Lodesani, e Torriani suoi confederati. Et il Venendigiunsal'essercito à Milano alli quattro di Decembre di eso anno, il Marchese con trestmo canalis trecento ferti, e trecente delli suoi pacsani giunse à Milane, & in questi giorni esa in grande di cordia con la parte intrinsica di Milano, e non Dosena cauntoure se mon hautua posse za di poter fane la guerraso la pace à suo piacere con Torriabis e com qualunque altio, ch'egli polesse. Molti Milanesi, che non volevano pace can Torriani manderona per il Un como di Camo Pyramio se Cabulacio, Annhidibe como di Vianna ambidibilimiumi de del Marche se, aveir l'indunissame qui prance, abi haggire se funta se si principalità del Marche se, aveir l'indunissame qualità di producti se producti di producti se producti di di di producti d

Al piorna feguente mijo di Decembre il Marches Galielmo mando molti Religios, e Laire à parlane al Patrianca della Torne, e molti pleri Torriani, e Primati Lodefani à estrarli si compromettessero in tui. At che, quantunque desideraffere la pace non volsero consentire. Al penulcimo diesso mese di Decembre il presuto Marchese con l'essercito canalco à Adontia perconducto à Vaure, che era de Porriani. E prosequendo con l'essercirencentra di lore; este Torrimer focero comprome sonel predetto Marchese della guerra; che hexaumo contro Atilanefe, con promossa di osservare quanto per lui suria ordinate: E così effenda all'assedio del luogo di Brinio fece cridare la tregna trà Forriani, a Milaness con gl'adherents di ambe le parti. E perche dopo la publicatione della tregua Mis baness frequentauano uno tro la visitarione de Torriani, il Marchese Gulietino comando? che andaffero ad habitare di là del fiume d'Adda, o lasciassero d'Bergo de Brinie, col Cas Hello in custodia delli suoi, insma che fosse gridara la pase. Onde al orgestino quarto de Genaro dell'anno millesono ducentesimo sestuagesimo nono, di commissione del predetto Man hefe fu proclamme in Milano, che nessano officadesse Lodesani, ne quelli della Tora ne, con suri seguaci, & amice, ache potesserà vomire, o stare nella Città di Milano. Al wigefino ottavo di esso meseri preddito Abarchesa madico con la sua commitiva à Castiglione, & a Melegnano doue vennero il Patriarcha, Cassono, Gottifredo, Saluio, Annono tutti della Torre, e molti altri della loro famiglia: e molti delli nobili della plebe de Milano, Co quivi se hebbagran ragionamento sopra li capitoli della pace. Et finalmenrel'ena, el altra parte, cimafe comienta di staco à quanto sarà arbitritto per il Marchese, exositutti concordi fi puntirono tenendo la pace per forma. Giuntori Marchese d'Mislane, dolfe ib Confeglio de Frati Predicatori, e Minori, e dell'Abbate di fiarattalle, e di moltialtri Religiose, e molti effortanano effo Marchese, che non facesto la pace con 7000. riani perche erano colligati inflome contro di loro: e molti altre, qualtamanano il benedi. e la quiere del popolic soromano à componere esta pare: pervit Marchese vedendo que Amdiscupanza, delibero non procedere più oltre per all'hora. Estopo alquanto tempo fu cridatala pace trà Milaness personaparte, e Torriani, Lodosand & confesiore foro per l'altra: O in una sola cosa rimase difficoltà, cheil Marchese Gulielmo voleun che: TorriaTorrioni lasciastero tutti li prigioni Milanesi; il che essi Torrioni surono contenni di oscruare, pur che li suoi sapitami sossero liberati da Baradello, doue erano pregionati scome si è detto, e tutti gl'altri, che haucuano Milanesi nelle loro sorze : al che stresspondena, the quanto alli prigioni, quali erano in Baradello non spettaua à Milanesi ilasargli, per la qual cosa sopra di questo il Marchese non arbitro, ma non lascio di cridarsi la pace, en che Torriani, con seguaci loro non sossero liberati dal bando; quali sinalmente rilassorono in mano del Marchese Gulielmo tutte le fortezze, che tenenano nel Contado di Milano; e parimente li prigioni Milanese, con patto, che il predetto Marchese Gulielmo li sacesse guardare nel castello di Septezano, ne li facesse rilassare, per sin che Turriani non sossero stati liberati da Baradello. Et est Turriani andorono alli consini secondo la von lontà del Marchese, henche lui a persuasione d'alcuni potenti Milanesi rilasciase li prigioni di Septezano, con sare ritenere quelli di Baradello; e dopo questo esso Marchese se condurre Beatrice sua consorte à Milano nel palazzo del Broletto, doue egli alloggia-

ua, e li stette quattro mesi molto honoratamente.

L'anno milesimo ducentesimo otruagesimo andando il memorato Marchese Gulielmo in Spagna, con Beatrice, sua consorte, furitenuto personalmente da Tomaso di Sauoia fratello d'Isabella prima moglie di esso Gulielmo, anon lo valse liberare, sin à tanta, che non gli dette la Città di Torino, Colegno, e Pianezza, con molte altre Terre. Et oltre di questo sinse Chauergli prestato sei mila libre de vienest, per fare un deposito nella (ittà di Lione, e lo fece obligare à douergliele restituire in essa Città di Lione frà tre mesi seguenzi, dopo la relassacione sua; & volse in questo mezzo dodeci huomini in mano sua per 0staggio, promettendo, che fatta la detta restitutione gli rimetteria in libertà, non ostante qualunque represaglia, come di questo ne appaiano lettere di esso Tomaso, date in Paracastri l'anno predetto, il giorno dell'ottana delli Apostoli Pietro, e Paolo. Dopò il che posto in libertà se n'ando in Spagna, doue in poco tempo Beatrice sua moglie venne à morte, & egli se ne risorno in Monferrato con molti danari. Li soldati Pauesi intesa la ritornata sua bebbero seco intelligenza secreta, nella quale gli promisero il dominio di Pania. E per dar principio à tal'effetto, ordinorono che douesse venire con l'esercito suo al lungo di Bremide, doue essendo giunti li soldati predetti dolosamente concitorono il popolo à fargli resistenza. Manfredo Becaria non sapendoch il mistero, e le trame doue sero redundare in danno suo, ancora egli insieme col popolo: e soldati Pauesi vsa per far guerra al predetto Marchese. Et essendo accinti alla pugna , Capellino Isimbardo , si come era preso l'ordine, pose un Stendardo sopra una lancia, gridando ad alta voce, chi duol pace s'accostialla banda mia, & all'hora li soldati Pauesi andando tutti à lui, cominciorono à gridare sia fatta la pace, sia fatta, sia fatta; e così trà esso Marchese, e Panesi subito fù contratta la pace, & il medesimo giorno entrò in Pauia, & il seguente su satto Capitano generale per dieci anni. Manfredo di Becaria redendo, ch'era stato burlato, & ingannato diße al Marchesc Gulielmo, io Doglio, che tu sy Signore di Pauia in eterno, & il seguente giorno fatto il conseglio generale, Pauesi lo constituirono los Signore, dandogli in vita sua il mero, e misto imperio di essa Città. Et dopo questo il predetto Marchese canalco à Mortara, Vercelli, Nonara, & Ipporegia, le quali Città recupero, & otfenne.

83

In questo mezzo Turriani mal consensi, che il Marchese Gulielmo contro la connenzione, che haueua con lore hauesse fatto rilassare li prigioni Milanesi, quali erane in Sepsezamo, e ritenuti li suoi, come si è detto, si dolsero di lui di questo con Nicolao Terzo Somo Pentesce, e con Filippo padre di Filippo cognominato Pulchro, Rè di Francia. Et scriue Russino Ventura hauer veduto le lettere di tal doglienea, della quale sdegnati il Marchese Gulielmo, e Milanesi vicirono in consisto contro Turriani. El l'anno millesi mo ducentesimo ottuagosimo primo, alli vinticinque di Maggio andorono à mettex campo à Vaure, perilche Turriani, ele genti, che vi erano dentro viscirono suori contro Milanesi, a commettendo attroce pugna, essi Turriani restarono debellati. En vinti, e Casono della Torre vi lascio la svica. Il prossimo Agosto il Marchese Gulielmo con trecento solo dati Spagnuoli, Er altretanti balestrieri, e la militia di Milano con instrutto esfercito and dorono contra Lodesant, e diedero nel loro territorio gran guasto.

L'anno milesimo ducensesimo ottuagesimo secondo la pace, che si era pratticata tra Milanesse. Lodosani fu conclusa, et hebbe esfetto, con patto, che si danessero discacciare li Turriani da Lodi con adherenti loro, & altri handiti di Milano. Perilche Turriani andorono à Crema, alli danni della qual Terra il Marchese Gulielmo con grande comminiua à cauallo, e comparcicipatione de' Cremaschi caualcò, e giunto, che vi su, Cremaschi la constituinono signore di Crema. E dopò richiesto da Pauesando à Pauia per aiuntarli contre Crements. En il mese di Febraro dell'anno predetto nella discordia, che nacra que nella sistà di Comatrà le parti de Rustoni, & Vitalli e eso Marchese su fatto Carpitano, e Signore di Como per dicci anni, col stipendio di mille libre per ognanno, e così andando teli à detta Città giurò il regimento di esa secondo gli Statuti loro, el Martedò seguente li Cittadini d'Alba, quali erano sottoposti al Rè Carlo di Sicilia, diedero essa città al Marchese Gulielmo, quale al secondo del mese d'Aprile seguente su fatto signore del Castelo, luogo, e distretto di Soncino, con provisione di libre soicento Imperiali anno con gran commitiva di gente à piedi, esta cauallo.

L'anno predette mocleure; alli dieciotto di Maggio il Marchese Gulielmo à infranza, a richiesta da gli Ambasciatori delle Regime di Francia, e d'Anglia, e del Rè d'Anglia per uma parte, & Lodouico di Saucia dosideroso di fare amicitia con esso Marchese à mome suo, e d'Amedeo suo fratello, e di Filippo, Pietro, e Tomaso, e delli altri segliunii del quondam Tomaso di Saucia per l'altra parte, secero compromesso in Ibleto Visconte Angustano, onoro in Theobaldo de Cors, in caso, che esso Ibleto non potesse attendera alle-speditione del compromesso, & in Bonifacio di Santo Giorgio Conte di Blandrate, outero in Gulielmo di Santo Giorgio, in caso, che il predetto Bonisacio non vi potesse attendeve, & nella Regimo di Francia per terzo, in caso di discordia delli predetti compromissari, d'ogni disserna di Francia per terzo, in caso di discordia delli predetti compromissari, d'ogni disserna, discordie, liti, guerre, & offensioni, le quali l'emo contro l'altro potesse hautre. Il qual compromesso su fatto in Petracastri, nella Capella di Madonna B.Contessa moglie del quondam Tomaso di Saucia in presenza sua, e di Madonna Gina di Borgogna relassata dal quondam Tomaso di Saucia, primogenito del predetto Tomase, e di M. Pietro Bauarolio Archidiacono Vicinense, alcuni altri nominazi nell'infromento sopra di ciò rogato da Alberto Sybone di Baldiserio di Torresama Rodano publico.

L'anno

L'anno millesimo ducentesimo oriungosimo tenzo in Alisano si susciorono due parti, cie quella dell'Arciuescono Otrocon li succi si ministratore quella di Gulielmo Afarchese di Monforratore on gl'amioi, e seguaci suoi. Onde alliministrite di Decembro, the equinci aua l'anno millesimo ducentesimo varenzesimo quarto, ritrouandosi il predetto Marchese à Vercelli su propo este parti altarrat, e l'Arciuescono di seguaci suoi prose il Barlesto, con il Balazzo e licentiorono Giouanni Pogio, quoi de Podio di Turio Podestà misso in Milanoper esso Marchese, e ramata famiglia sua, e li commanderane, che più non ritornasse in Milanoper esso Marchese, e ramata famiglia sua, e li commanderane, che più non ritornasse il predetto Podestà, anto dal Ministerio di Milano, il quale cerriscato, che Milanese in posse il predetto Podestà, anto dal Ministerio dominio, coi liceptiare il suo Podestà su di malissima moglia, ne più in vita suoi se più mosse il predetto suoi si più in vita.

Al prossimo Giugno il Marchese Gulielmo con la militale Nouares, El Verrolles in missanza del Castelland de Alessandria pose l'assedio al luogo del Castelland, dono sera indicata la parte toro constraria. O l'hebbe con accordio, e conuentione vivo den deno posesse godere il suo di suo d

Anne Donnini millefline ducentellino pepua gellino och mus inidianenendecime, Dominus Antonius Colunnentis Archiepiscopus Wediolinis & Mentirei Imperatoris, & femper Augusti generalis Vicarius : Auturiaron utili vernimis meethlustrem Dominiam Galielmum Marchionem Modulerrari Joc Mantre-Thum Mardinosem Salutiatem, co quod præfacus Manfestus prattidachurius habore in tocis Montifregalis, & Alba vigoro donariona ibii fugles per Comitem babaudite. Przepit przdicto D. Gulielmo, vz przdicto Manfredo pe-Tolucier libras mille, & centum in duobus terminis, quibustituis heibuspizes pit Manfredo prædicto, ve remitteret prædictas Terral Albed & Monthegalis reum iuribus, & pertinentijusis; socus dictus Manfredus effet, & remaneren in -possessione locorum descriptorum in quodam instrumenta coram pos D. Arbitto exhibito, pariformiter præcepit dictis Dominas Marchionibus vela communiter defenderent contra omnes inimicos suos, & præsermatedatra Comittem -Sabaudie comunibus expensis similiter ve sibi ad innicem semitterent has; gomagiorum, & Vallallorum locorum iuxta dinisionem interipfos sactam, sou-'Hantibus præmisus instrumento recepto per V gonem Palatum de Companda.

L'anno millesimo ducentesimo nonagesimo il memorato Marchese Guliëtmo con sicollegati suoi Moscha, & Henrico della Torre, & amici loro, insieme con Nonarest, Bathonesi, & Alessandrini andorono à Bassignana, doue conuenero dare il guasto sopra l'Astesano; è così sacendosi Cremonesi, e Piacentini con molticaunili Milanesi canalcorono alli danni de Pauesi, il che intendendo il predetto Marche, per tropposito canalco à Vighera, Cremonesi, e Ptacentini abbandonarono l'impresa.

Al sesto di Giugno del predetto anno Amedeo Conte di Sauoia prinse in Astivoneir quecento tancie, e sette milla santi per dare il masto sopra il Monsterato, per la quil cosa il Marchese Gulielmo ando in Alessandria à prouedersi per contrastare col predetto sonte:

Mir comifei d'Agosto il predetto Marchese Gulielmo con Turriani, e simmori suoi

gionfe à Pausa, dour congengo valido effertise, e dopo otro giorni in Da Saltiana quedesono in Gerata presso Mirabando. La seguente Dominica si mossena verso Translorad ama Terra già deminara pen Aberto della Toure, On qui postero desserono. Del medefimo giorno gli Stipendiati de Milanefi, e moltoi altri populari si puntitone per andeste dazano contra di loro, e fe fermorono sepra il Meinelle. Corbesti Cromunes fi Brefeiane, Comaschi wenero in fauone de iddilanesi, Ordimeroroni in questo modo glasseituist latten. chefe Gutielmo alli sei di Serrembre con li suoi rironno à Paria se l'affortito dichosese fimilmentevitorubà Milano. Alli discipoi deplitermente del fino cimpumini modelli prosperi succession ampliacione del Scauntes predetto Maichese bernu della guorne soli de Stinerono Just Ambuftimori per intendere Josep pare , id verdineme con duernafhans. uano à viuere con lui. Alli quali rispose, che se mon gli daumo Masnamugno, e l'aleq. Terre à lui douver, come beni paterni supparecchiasser con l'amis à diffendersi dalui. Paritche Subito Astesani si confederorono con Musteo Vosconto Abereo Scotto Capital middi Piacenza, Conrado Spinola, e Conrado Auria, Cremonesi, e Brisani, i qualipazentați secondo li capituli fatti tră loro, mandaronoin Asticinquesento buomini d'arme con que cauali per ciascheduno. Dall'altre canto il Murchese con un meroso efferciminfrome con Paueli, Novareli, Vencelesi, Derthonesi, Alessandrini, Albenso, Poporregiensi arrivo ad In siumicello nominoso V erfa, vicino alla Città d'Afti, Attofani con Amo--des Conte di Sausia, Ripendiato loro per quotidiane escorsioni daugno grandi danni inc. - Monferrato, & rouinorono von luogo nominato la Villa : dopo uffrettorono à Tonebo facendos l'escorsioni predette. Il Conte di Saucia s'accordo col Manchese, perilche Astesani ritornorono alla propria Cietà, o con Pastroni, & Secchi di Vignalo trattarono, chè ammazzaßero il Castellano di Vignalo, promettendo loro dieci milla fiorini. Dopò il qual trattato esse due famiglie veciseroit predetto Castellano, nominate Odigario Parmegiano con In figliuolo; of facto questo subito domandorono soccorso ad Astesani, quali senza intermissione di tempo mandorono di l'ignale grande numero di gente ; a quiui presero il Padiglione del Marchese, il quale con dioci para de buoni su condotto in Afti. Et scrime Pietro Azardo essere internenuro prutte le cose predette. Dopo questo Astesani secero In altro trattuso, a secretamente conuenero con Alessandrini socoposti al predetto Manchese Gulicimo, che si ribella sero à lui, promettedo loro ostanta milla sienini d'oro. Del che hauendo hauuto auiso il Marchese delibero farne dimostratione, e canalco con le genti sue in Alessandria: Alessandrini sencendo la venura sua dubitarono, che la congiura loro non fosse scoperta; però non volsero ammetterlo nella Città con la militia sua, ma solamente con la famiglia solira; en il giorno seguente consultamente si leuorono in armi, & andorono all'alloggiamento diesso Marchese, done tronandolo sprousto lo fecero prigione, e lo posero nella primata custodia per due giorni; dopo lo ridussero in un cerso ergastulo di legno nel palazzo Decchio, nel quale in termine di vintiduo mesi sinì li giorni suoi, l'anno millesimo ducentesimo nonagesimo secondo, il terzo detimo giornodi Febraro, Gil corpo suo su portato, Gispolto in Locadio dentro del Chom.

Si legge, che la notte precedente il detto bestiale, e popolare impeto parue al predetto Marcheje Veder in sogno grande molittudine di giumenti, quali con furibidi mugiti l'haueuano circodate, prostratolo in terra lo conculcauano, il qual sogno su presegio della mora te sua. XZ

Giorgio Aderula Aleffandrino scrivendo del predetto Signore trà le pocheverità del-

Thistoria sua, dice pur questa.

Cœterum capto, & mortuo Gulielmo animi Alexandrinorum in nomen, & prolem illius tanto odio flagrarunt, va edicto populi cedere de Monteferrato Alexandrinus cogeretur. Ne qui squam de cetero sub filiorum, ac ne potum iuzissicione staret; extat adhue decretum ad abolendam nominis, & gentis memoriam. Nam Caroli siculorum Regis, & Gulielmi prædicti, atque ne potum nomina visicunque se inveniantur, abradi, & in totum deleri inbentur, gesserat fortè Alexandriz Magistratum populi Nicolinus quidam de Monteserrato, qui & si spurius esset, tamen quia cognatus Gulielmi erat, illius nomen de

omai publico monumento sublatum est:

Astefani i quali nel tempo della detentione del Marcheso Gulielmo assediavono il Luogo di Albaguano per la succeduta captinità sua facilmente l'ottennero: dopò procedendo nelli danni di Monferrato à Tonengo fecero molti captini, e frà gl'aleri Gulielmo da Rorbella, quale fis mandato in Afti se dopo questo espugnarono il castello, & Villa di Toucho, quelli di Caliano diedero ad Afficiani il castello, e villa di Caliano, per prezzo di libre cento di grossi Turonensi. Et dice il predetto Ventura, che egli su presenze alla numeracione, quando Facino di Cuniberto, & Facino Falciono con molti altri proditori di Caliano ricenettero esse danari d'Astesani, bebbero ancora il castello, e villa di Castagnio-·le, e la parte, che haueua il Marchese in Felizano: occuparono similmente la villa, esa-Stello di Coßumbrado, il castello di Monteglio, la Villa, Agliano, Monate, 🗢 le altre Terre à loro vicine. Alessandrini ancora loro attesera ad occupare le Terre del Monferrato à loro propinque, cioè Viarisso, & Santo Saluatore. Et Vercelless col soccorso de Milanesi asaltorono il luogo di Trino. Il Prencipe di Piemonte eccitato da gentilhuomini Ghelfi del Canauese tratto d'hauere per cambio da un Conte di Biandrate la terra di Calufio, & tolse dopò il castello, e terra di Rippa rossa. Li nobili Gibellini del Canauese seguitauano la parte del Marchese di Monferrato, & essendo in tal modo divisi trà loro facenano gran guerra, come vedremo in Gioudoni Secondo, protrabendola dall'anno della morte del Marchese Gulielmo, per fine all'anno meccennivitij. nel quale trà esse parti suvirilmente riaffunta, e rinouata, però meritamente. Dante volgare Poeta Fiorentino nel settimo Canto del Purgatorio scrisse.

> Quel che più basso trà costor s'atterra Guardando in suso è Gulielmo Marchese; Per cui Alessandria è la sua guerra Fa pianger Monferrato, e Canauese. G I O V A N N I P R I M O:

Dopo la morte del Marchese Gulielmo, Musteo Visconte Capitano del popolo di Milano l'anno millesimo ducentesimo nonagesimo terzo desideroso di ampliare la tirannidi sua, Cancora per sdegno, che quelli i quali non potenano patire l'imperio suo si fossero ridotti nel dominio del Monserrato, con grosso essercito ruppe la guerra al Marchese siomanni siglinolo, e successore di esso Gulielmo; dandogli grandi danninelle terre, e luoghi suoi di Trino, Pontestura, Montecalno, Estatre Terre, per la qual cosa il predetto Marchese chese par la verente moire dot pintre non essentius invera promodure da potere sollentre la guerra, ne propulsar la, colonare di Viberco di Cocconato, e Frante se di Tilio sull'Additationi, quali manuli di Addino compose lu pace col prodotto Adinteco, in questo invides ciud che esse alla conferente sul si di di montre constituisse detto Adatteo Luogottiente sul meditatione di serviole opinimi di adinatione di manuli di serviole opinimi di aditatione di serviole opinimi di aditatione di pacto se qualitatione della Communità di Addino di qualita que obligatione e promosa quale in montale que manda aditatione sul accommunità di Addino sulla potesse potesse dono andi a promosa di didano si sulla s

L'anno grediore Fombfeildnochofe di Subsect forela folichà al Marchefe Giounde ni del luogo di Doglimo ; o de gl'alcie luoght renofordali comprefe nell'impefinanti della L'anno meclicui je con moclanti que l'antine (1) della comprefe nell'impefinanti della

L'anno feguenz milishmo decentesimonomentes mo quarto il Murchisto Gionanni, Est Manfredo Marchestedi Saluzzocen li solilati levo introrono in Asti per la porta di Sanz Loreazo, donce introdussero li nobili Ghiballine sorustivi, perilibe i Ghelsi quali reggenamo essa città suggirono, insundustero in Alba, o'nel luego di Cherio. La guerra predessa bebbe il successo, del quatersa ampla mentione il Ventura, de in essa giorna il Marchese Gionanni ricuperò il castello, everna di Vignale, la metà di Fisizzano, la quenta parte di Castelnuono di Rivalba, di il Pratiglione, quale Astenesi tolsero al Marchese Gulichno suo padre l'anno meccie quala per la prodicione de' Pastrone, e Secció di Vignale gli sul presi insteme cal Castello, e tampo predesso predesso ricuperò ancera el tastello, e la ogo di Tonebole e similmente il castello di Catiano. Il Murchese di Saluzzo liebbe Fossaro, di l'instella, e Villa di Ganalerio.

L'anno medesimo nella settima indicione alli dodeci di Maggio de Vercelli Giouanni Marchese di Munserato; eLodonico Conte di Sanoia settivo implio, & valido compromeso in Galeazzo Vissonte, come Vicario Imperiale di tutto le liti, canse, disserentel questioni, debiti, e discordio, le quali pullulaidano trà loro per alcune terre, luoghi, e castelli, che si tonenano, e postadenano per il predesco Marchese Gionanni, e di qualunque altra differenza, che sosse trà loro; il quale Gultanzo seco la susseguente pronunciatione, a dichiaratione.

Anno, & Indictione prascriptis, die viganina Maij. Nos Galcaz Vicecomes, & Sacri Imperij Vicarius, arbiter, & arbiteator Communis amicus, & medius electrus generaliter affumptus super omnibus, & singulis litibus, quastionibus, debatis, ac differentijs vertentibus per, & inter Illustres generosos, & potentes Dominos Ioannem Moneinferrati Marchionem, & Luduuleum Sabaudius Comitem; visa in primis potestate nobis artributa, viso compromisso in trobis facto, per prasfatos Illust: Dominos, & ipsis Illustribus sepenumero auditis, investigatique, & vistatis corum iquibus, & his, qua dicere, ostendere, & proponente voluerunt tam oretenus, quam in scriptis, & omnibus mature pensatis secural ziquie corde, & animo, ac benò digostis quasis, limbus, & disserentija prasfatoram Hlustrium Dominorum. Volentes via arbitratoris; & amicabilis compositoris, & omnialio meliori modo, iure, via, & forma, quibus melius, & auditius pustis mus, & ad vtilimam huits nostri laudi, saccinimania comunicati distra disserbite en internationalis distra distratione in tratas distrationes de dist

the de modio collección amputarante publica incumbe tofficion schribis Bep of the September properties and description in the september of cidention Reaction Downstan manual printers to service and adjust the service and adjust the service and a service bisispasse Illus. Dominispannisk opinanianus, endent lammin o Markalande. ductis deducandis, definempled inginime Comillation miga france theme de Florentin, proquibus grante do tiggen whe hypper beder acourm, soon, & purisa deducta, & deducta, prout in rotulo continctur factoquiblustram Confilem A medoum partical later plant winds I'll a Deable Land winds ig our condempanie internation Comiton si dandunt, esbuttand in Staffed in ger numerandum prælibato Illustri Domino Ioanni hine ach Fest um Namumia proximaler united than premise decompany phi bustical and the lare icr-chiquie. Itam declarem padicimitente francomiente de locus China ni jacon china n loco Kerrus, cum this fogslicija, innidiationisbada partimepists importoffe debrent plene just, ac remanere prodicte Domine lostion, hum luper iphe locis, soriam pobie mens iphus Domini Marchionie per photogadocu mensa legician è factif prolate in Esperhaccondeninamisquedisty in Discominament libertexpediendum, oc relaxandum ipfaloanet in pasem dimiticalium pradictium Dodub, muhadra juliande itali barde barda mala mana dub pæna contenta in compromisso, que est marcharum decembrais dum de genei applicanda parti attendenti.. A tohat panta a quibilità nqua attic bino inde petitis, & requisis absoluentes. Et praimille omnie, le singula dibimus plensentiamus, declaramus & arbitramus phleruari debere peniplos lintres Dominos. Resetuantes samenin monvietute posessaris, et super nobicatithus idoclaras. disk mitigandi, quetenna or podint, late, data, de l'entraislines fuit promulgata perpradictum Illuffrem, & Magnificum Deminum Arbietum sarbieradosom, & medium lectaque per me Notatium infrascriptum absentibus tamen ipsis IIlustribus Pestibusolicet legitimà deceris, Anno, mento, moichione, & dio, quibus Supra, Acto in Caften Vercellarumin Aula magna, ibidem fedentupan Tribunali super quadem canicultas quem ad hunc actum piro suo intongo Etibunali clegit. Prasentibus Magniticis Dominis Ioanne Andreastu Pusteria Mellot, Am tonios: Comitibus VInerosci, Boinardo de Mayais Lagum Dadeoes, de Bartidomag de Contano lutil parica Mediolimentibus, & familiacibus pradicai Illustri Damini-Arbien, ol arbitratus costinbus, ad supuntiripus vocacis, votas de cogesistivous, de premilie ominime, esc lingulisperant bloratium ficm dicopue voins ra a tain entranes, quais de la jaironst comat emplates d'espectualité apild HERRE DE Thomas de Hamis Satni Palarip Milterin 5,006 cribe quaf. Hinlis & Mag. D. Galdatij Nicotolinitinse Imperialis Vicutiji, da pealmille commens of Impulific et heidsingsprake Scheutenbergane impan tegtipire biharminan anno et en mega? gue elliparant amoine branilistatificipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipaliticipalitici L'anne meiesoliti ligni.

L'anno micli xxxvoj. il Marchefe Gionanni profe per moglio Margarica figlinola di Amedeo Terzo di questo nome, & sectimo Conte di Sauoia.

L'anno mille simo ducente simo nonage simo nono alli dieciotto di Marco, il Marche se Sionanni con notabile compagnia, cioè il Marchese di Saluzzo, il Conte Filippono di Languscho, & Manfredo de Beccaria prese la Città di Nouara, & Vercelli con le forrezze : onde Milanese fecero certo appurrato contro di lui : al quale volendo il prefato Marcheferbuiare procuro, che all'roltimo d'Aprile, ouere nelle Calende di Maggio in. Paula si celebro un Consiglio, nel quale interuennero gl' Ambasciatori di esso Giouanni, Manfredo Marchese di Saluzzo, il Marchese di Ferrara, Manfredo di Beccaria, con molti Dostori delle Canoniche, e Ciuili Leggi, gli Oratori di Bergomo, di Derthona, Nomara, Vercelli, fremona, e di Cafale, li quali tutti fecero lega con Sacramento di defene dersi l'uno l'altrocontro qualunque Communicà, Collegio', & Vniuerfità gli volese of fendere, & à morte, e distruttione di Matteo Visconte Capitanio del Popolo Milaneses, la qual cosa fu causa, che alli quattro di Settembre del detto anno si publicò la pace col Prefato Gionanni Marchese di Monferrato, ma non fu molto diuturna ; però che l'anno millesimo trecentosimo primo nel mese di Marzo, essendo per il Marchese stata espulsa. la pace de Ticione da Vercelli, e quella de Tornielli da Nouara, la maggior parte di effe estrinsici andorono à Milano, deur su deliberato Vare ogni-forza per rimeccerli in casa; e così nel millesimo trecentesimo secondo trattando Milanesi di andare ad affaltare la Littà di Nouara, conobbero che fucendo queste procurariano maggior guerra contro di Loro, però che il Marchese Giouanni, e Cremonest, Thiarquini, Panesi, Novaresi, Vercelles, Lodegiani, e Cremaschi con ge adherenti, è colligati suoi faceuano grandi appara-- si per restituire in Milano Torriano sorasciti, quali erano à Lodis peribebe à Milanosi purue più opportuno mandare l'esercito loro à fare resistenza in altri luoghi.

L'anno medesimo alli dodeci di Linglio per ordinatione di Alberto Scotto Piarentino Capitano del popolo di Milano, e compromissario delle disserenze vertenti, tra quelli della Torre, & Visconte con gl'amici, & adherenti di ambe le parti, Torriani farono restituiti nella Cietà di Milano.

L'anno millesimo trecontesimo terro. Indittione prima, alli vinticinque del mese di Luglio, nella Chiesa di Santa Mania di Casalo, Filippo Grasso, Henrico Furta, Russimo Musso, V gonza Garischo, Connado Bazano, e molti cradendari, della Communità di Casale, congregario secondo Leonsunto loro nel commune Conseglio, con consentimento, co anstontia di Nicolino bastardo di Monserrato, Vicario, e Rettore di Casale diedero, a "concessero in nome dell' V niursità, e huomini di eso Borgo à Giomanni Marchose di Monserrato sigliuoli, heredi, e descendenti suoriegivimi in perpetuo la Signaria, (ontado, giurisdittione, mero, e misto impero di eso Borgo, e distretto sao, e gissificaro il giàmanento di sede con le debise obligazioni, es collego, che ogni sacoltà, Wandsorità, e ristruatione boro dependesse, e sosse socioni, e contanto di sede con le debise obligazioni, es collego, che ogni sacoltà, Wandsorità, e ristruatione boro dependesse, e sosse socione de predetto Marchese, e suoi heredis del che me su roqueo lontà, arbitrio, edispostito del predetto Marchese, e suoi heredis del che me su roqueo publico instrometo da Oddone Bargone di Parma Nodaro del saro palazzo li testimoni furano Edippo Scarapo, e Guliebno Alferio cittadini d'Asti, Bonisacio di Tilo, Albertino di S. Giorgio, Co: di Bladrate, Giacomino di Gabiano, e Mastredo Macanio di Dertoma.

L'anno,

L'anno medesimo elli vinti d'Ottobre, estendo il Marchese Giouanni certificato, che in Milano per rispetto d'un trattato, che per Visconti si faceua contro Torniani, la Città inmultuoua contre sue genti d'arme, conquattromilla fanti, caualcò in aiuto, e fauore de Torriami, e giunto à Pauia vi lasciò le genti sue, co egli andò à Milana solamente com la Corte, e famiglia ordinaria, e su alloggiato in Sant'Ambrosio, e poi alli Vinticimque di esso mese, essendos parsito suor di Milano Matteo Visconte, il predetto Marchese si parti ancora egli, con non puoca benevolenza del Communo di Milano, qual donò alle genti sue cinque milla libre di Terzoli.

Del prefato Marchele Giouanni scriue Frate Giacomo Filippo Bergomense, che nella guerra, che fece contro Alessandrini su fatto prigione, & al sine li suoi con grande, somma de danari lo recattorono, la qual cosa non hò ritrouata essersi scritta da alcuno se non da lui, ne sò, ò posso congetturare doue gli pernenissale instruttione, le cui parole di-

cono formalmente così.

Ioannes Montisferrati Marchio, Gulielmi Marchionis silius, qui suit Bonifacij, qui suit alterius Gulielmi, qui suit Bonifacij alterius Thesaliz Regis hoc
anno patri in Regno succedens, regnauitannis trexdecim, vir per omnia strenuus, & clementissimus, ac bello scientissimus, qui bella plurima cum gloria strenuè gessit, & Papia m Vrbem cum vniuerso agrosibi subiecit. Quam cum cepisset etiam Alexandrinis sibi aduersantibus durum bellum intulit, & multa oppida de eius agrosibi vendicauit. Verumtamen ab eis tandem superatus, & captus carceri damnatus est, que reshostibus grata existens corum animos erroxit, qui in liberratem redacti ipsius Regnum plurimum contriverunt. Tandem
multa pecunia à suis redemptus pacem equis conditionibus cum omnibus petcussit. Hie igitur cum Margaritam Sabaudiensem duxisset vaorem, nullam ex
ea prolem suscepir; quo sine prole desuncto Theodorum Andronici Gracorum
Imperatoris Paleologi filium ex sorore neposem habuit successorem, atque ità
-in isto omnis Alerami successio omninò desecit.

L'anno millesimo trecentesimo quinto, Indittione terza, il Mersora alli tredeci del mose di Gennaro, Raimondo delli Marchesi d'Incisa à suo mome, e come presuratore di Albertino Manfredino, e Giacomino suoi consorti, etiam di detti Marchesi fece vendita al Marchese Gionanni di tutto quello, che essi, a alcuno di boro hausuano, o sossero consueti hauere nelli castelli, e ville d'Incisa, Castel muono, Bergamasco, Carentino, On Valli, & nelli huomini, vassalli, contile, dominio, gturistitiane mero, o misto imperio: acquature, piscature, esserciti, canalcate, venationi, molendini, angarie, perangarie, o egn'altreragioni per prezzo di libre quaranta milla di buona moneta d'Asti; del che ne sur'altreragioni per prezzo di libre quaranta milla di buona moneta d'Asti; del che ne sur'altreragioni per prezzo di libre quaranta milla di buona moneta d'Asti; del che ne sur'altreragioni per prezzo di libre quaranta milla di buona moneta d'Asti; del che ne sur'altre publico, e dopò la predetta vendita il predetta Marchese à essi contiene in va altro publico instromento ricenusto pur Henrico Moicio Nodaro publico, in presenza di Ladisio Gutturio di Castello, Francescotto di Solerio, Guidetto di Cheria, e Rainero bastardo siglinolo del quondam Gulielmo de Marchesi d'Incisa.

L'anno

DED MONFERRITO.

21: L'Intendmilleficace accentifint a quinte p Indistions erres; in Luncili, all liverio les di Centeure il Marchese Giovanni effette informe met dastelle di Chatafie per finerellime restammentaldicio funcherette constierfule det aduchefase de Monferente, e ragioni fue le posthumi, pofebumestinero pofeliume, berefeliuma, quali naforiamodall'Iliuft. Mudama Margariculis Samoid Judinoglie Boin differto lovo Madonna Iolant fad forella, thipe Surentide! Greci, a fudi figliusli faftiswendele quando mancafero, è non Delesero Denne ull heredien suasti figlino is di Madouna Alafia fun feretta, quate fu moplie di M. Ponwelle ete filits Vost. All qualemancandos non volendo venire all'heridità predetta fustiangle berede il figli noto di Madarha Margustiu fua forella sche fu moglie di Gioumni Infante di Spagnazo di Custiplia. Be sa it prodetto figliuolo di Margierita non dolosse effere herede susticuifee à tui Manfredo Marchese di Saluzzo con protessione, difensione; e gubornatione del Commune di Paula, Godel predetto Marchese di Saluzzo, e di Filippo di Longoscho di Linsello adesfetta che douessero gonomare, e difender per sino loro wenne a dell'herede. "Il Nodaro del sestamento fu Facto dell'Ricoboni di Chinasso, to-Stimony f. Rainese di Cuflighione, f. Rainero di Castignole dell'Ordine de Predicatori, Bonifacio di Tilio, Amedende Cinaco Giudico, Manfredo accario Canonico Derthonese, Giacomo di Castigliono, Percinalo di Trucho, Hanrico Marcero, Giacomo di Pullacio, Merlo di Pakacio, Filippono di Pallucio, Gulielmo Fantino, Matteo di Caftigliono, Gullelmodi Santo Steffano, Maestro Bmanuele Fisico, Maestro Alberto di Bergamo Fisico, Maestro Alberiodi Vercelli Fisico, Maestro Giouanni Calderario Fisico, Ma-Atro Inglesto Fisto Factotto di Palacio, Russino Chisaberto Giudice, Henrico Naso, Pomos Rozetta, Rubino, e Giacomo di Miralda, e molsi altri.

L'anno predetto morto il predetto Marches Giouanni, e sinite le sunebis cerimonie del corpo suo, il quale fu tamulato, ouero fepolto nel Monastero di Santa Muria di Los cedio, li Curiali suoi per insita opinione, che Mastro Emanuele Medico del predetto Signore hausesse marbinato nella morce sua, non potendo temperare il dolore, come vuole il Veneura, al deve Medico de dero mobievora deli, e mortali ferite, e dopo, che fu morto fe vocifiro sche alouni distoro haueumomangiaro delle carni sue. Nientedimeno preferendo la publica quiete ud ognativo uffetto, e nefrigerata al quanto la conceputa mestitia su indotta Ina generale congregatione delle Vassalli, huomini, communità, luoghi, e terre mel dominio di Monfeerato. Nella quale Nicolino bastardo di Monferrato, V gociones Pellucho Giudice, Amoto di Praço Nodaro, & il magnifico M Albertino di S. Giorgio Conte di Blandrateye Frinc Pilippino di Pinarolo dell'Ordine de' Frati Minori furono constituiti Nunii; Sindici, Procuraroni detti vaßalli, communion, terre, luoghi (y) buomini di tutto il predetto dominio à douere andare in Grecia à dononciare alla Soreni simia Imperatrice Iolant la morte, O vioima dispositione del Signor Giouanni suo pudre, e pregarla à voler venire, suero mandae uno, o due de suoi figlinoli à pigliare il possesso della heredità paterna, offerendosi paratossimi à prostargli it debite giuramento dellas fedelià, & omaggio; talmente, che li predesti Nunti, Sindici, e Procuratori, & ogni uno di loro insolidum hauese cutta l'anttorità data per Digore del testamento del Signor Giouanni, à Manfiello Marchese di Saluzzo, al Commune di Pinia; O al Langoscho, come appare per un instromente publico, ibeni senore è questo.

Anno

11. Anna Domini milelimo srecentelimo quimo, Indictione sentit, die Martis mono mentis Martiji in Burgo Tridini, lub caplina Maschionains, prziencibu Dominis Barroloman Dei gratia Abbate Monasterij de Grazapo, Iacobo Gua ruccio, de Castello ciuc Ast, Henrico Pelossa ciuc Ast, Gulielmo Tusco ciuc Ast, Fulcherro Afinario ciuc Aft, Ioanne Scarampo ciue Aft, Honrico Maccalufo cine Ast, Francisco Pallido ciue Ast, Henrico de Sparoaria Comite Palatino de Lomello, Saliembeno de Borrellis cine Papies, Francino de Virrana Nomirio ciue Papiz, Ioanne Lucazeno milite, Francollo de Monalterplio, Thoma de Gual, sho. Bertino de Castagnolis, & plutibus alijetestibus vocaris, & togatis; in gemetali parlamento vassallorum, hominum, & communium, locorum, terrz, & Marchionerus Montisferrati ibidem convocato, & congregato, de mandato Il-Austris Viri Domini Manfredi Marchionis Sakuciarum Gubernatoris, & defensoris ipsius Marchionatus Montisserrati; in quo parlamento aduenerant, & aderant Domini Ruffinus de Mede, Comes Palazinus de Lumello, & Simon de Nazano Nuntij, & Ambasciatores Communis Papia, prasentantes ibidem vices Communis Papir, & Dominus Ricardinus de Languscho pro Domino Philippono de Languscho patre suo, Comite Pallatino de Lumello. Præsentatis, gerens vices ip sius. Domini Comitis Philipponis Parris sui, qui Commune Papiz, & dictus Dominus Comes Philipponus suat defensores, & gubernatores ipsus Marchionatus, simul cum ipso Domino Marchione Saluciarum per formam in-Arumenti bonz memoriz quondam Domini Ioannis Matchionis Montisterrati, idem Dominus Marchio Saluciarum gubernator, & desensor visupta dici Marchionatus, & dicti Domini Comes Ruffinus, & Simon de Nazano à parte Communis Papiæ, & Dominus Ricardinus de Languscho à parte, & nomine dicti patris sui gubernatores ipsius Marchionatus cum voluntate, & consensu Vassallorum, Ambasciatorum, & Sindicorum terrarum, & locorum Marchionatus Montisferrati, qui in ipso aderant parlamento, & ipsi Vassalli, Sindici, & Ambalciatures luis nominibus, & vice, & nominibus aliozum Vassallotum, Comunium, hominum, & singularium personarum totius Marchionatus Montisferrati cum consensu, & auctoritate prædictorum Dominorum Manfredi Marchionis Saluciarum, Ambasciarorum Communis Papiz, & dicti D. Ricardini consentientium, & autorizantium modo quo supra fecerunt, constituerunt, & ordinauerunt nobiles, & prudentes viros Nicolinum bastardum de Monferrato, Vgucionum Peluchum Iudicem, Ameotuta de Prato Norarium, presentes, & sponte mandatum suscipientes, & nobilem, & Magn. Virum Dominum Albertinum de S. Georgio Comicem de Blandrato, & Frattem Philipponum de Pinarolio de Ordine Fratrum Minorum absentes, tanquam præsentes, & quemlibes corum insolidum, ita quod occupantis non sis melior conditio, suos & omnium, & singulorum Vassallorum Communium Jocorum, & hominum, & persons rum totius Terræ, ac Marchionatus Montisferrati, certos Nuncios, Sindicos& Procuratores, & quicquid melius de ivee, & de facto ella pollupt ad denunciar dum Domine Iolanti Serenissime Romanorum Imperatrici, & filije suis, sicui Domigrank.

Demigus Lames bonz moments quendan tlluft. Marabio Mageinfermei frais regiphusiDomina Imporatriciaio et francesco fot. & vitime voluntato iplami Dominam Iolantem, & filios sibi hæredes instituit, & sicut hæreditas dicti quona dam Domini Marchionis & Terra; & Marchionneus Monisteuratiad iplam Dominem Imperacticem at hitospectinet per formam testamenti, at vitima volungsiedicti quondan Domini Merchionis, & ad denunciandum, & requirendom iple Domina Imparanisios shipe quod veniar ipla Domina Imperactix fi commode personalice vel falem due vel vous ex bleje fuis veniat cape-24,80 adire harreditates predictam, & Terram, & Marchiocetum Montisferrati, & iglam schifam, & capram hæreditatem libi defendere, & meri, & ad offerendum, præstandum de faciendum ips Dominæ Imperanici, & skijapso Vassallis. & nomine Vallallorum Marchionatus Montisferrati fidelitatis Sacrameneums & prolocosum, Communibus, & lingularibus personis, & hominibus subditis dicto Merchionetui homeginm, & fecrementum & debitum homegij, sieur, &c quantum harroditas, & Marchionatus Montisferrati ad ipsam Dominam Impezatricem pertineres forma tellamenti, & virima voluntatis pradicti quondam Pomina loannie fratrissui. Etad omnie alia facienda, & excreenda, que ipsis Procuratoribus, & Sindicis, & cuilibet ipsorum insolidum videbitur fore facienda, & necessaria, & veilia, & conveniencia, exaltationi honoris dica Dominæ Imperatricis, & filiorum, & commodi, & honotis Terræ, & Marchionatus Montisfortati: ità quod quicquidipsi Sindici, & Procuratores, & cuilibet corum insolidum fecerint, & procuraverint nominatim, & expresse intelligatur esse scriptum, & appositum in hoc mandato, & valeat, & tenest, ac si nominatim, & expresse scriptum esset, et appositum in hocinstrumento Sindicatus, Procurarus, & mandari, tali modo, quod ipsi Sindici, & Procuratores, & quisque corum inselidum, sint loco dictorum Dominorum Marchionis Saluciarum, Communia Papiz, & Cominia Philipponi, & omnium Vassallorum, Communinm, locorum, hominum, & fingularium, personarum, totius Terræ, & Marchionatus Montisferrati, & faciant, & facere possint in prædictis, & circa cum emergentibus à pradictis, & in amnibus, qua videtint conuenire, ficut & quicquid ipli Gubernetores, & Yassalli, & homines prædicti facere possent, si præsentes essent; dantes, & concedences eisdem Sindicis, & Procuratoribus plenam. & liberam administrationem, & mandatum, quicquid autem spsi Sindici, & Procuratores, & quisque corum secerit, procuraverit, gesserit, promiserit, & iuravezit, promiserunt dichi Gubernatores, Vassalli, & Sindiei, ac Ambasciarores modis, & nominibus, quibus supra, mihi Iacobino de Labora de Parma Notario intrascripto tanquam publice persone stipulanti, & recipienti vice, & nomine splus Domine Iolantis Imperatricis, & filiorum cius, & omnium, & siugularum quorum interest, vel intereste, ratum, & firmum habere, & menere, & illud totum cum effectu arrendere; & observare sub obligacione omnium bonorum disti Marchionatus presentium, & futurorum, & omnium bonotum Vallallo. tym locorum. Communium, & fingulatium personarum totius Marchionatus

prædich; que përinde mihi iam dicho Notarip infestoripso recipieri, ce fipulari timomine que supre pignori obligamente. Nomina Valfallorum, qui interfue onในเมื่อ (Control of this of control of the contr root funt hee:

Dominus Bonifacius de Tilio, Iacobus de Tilio, Antelmus de Tilio, Galuagnus de Pallac, Dominus Guido de Coconato, Dominus Henrique de Coconato, Philippopus de Coconeco, Dominus Petrus de Sando Georgio Comes de Blandrato, Dominus Antomus de Monteacute Comeste Blandrato, Dominus Raynerius de Mazadio Comes de Valperga pro le, & alijs Comitibus de Valperga Vassallis ipsius D. Marchionis, Dominus Iacobus de Gabiano, Dominus Thomas de Gabiano, Dominus Bonifacius bastardus de Montefortato, pominus Marthaus bastardus de Montreferrato, Dominus Gulicimes de Ozano, Dominus Bertramus Aduocatus de Cultroueteri, Dominus Racinus de Montilio. V bertus de Coconsto de Montilieu Dominus Vocatus de Mirolio, Incobus de Mir zolio, Perrus de Misolio, Dominas Pervius la Torente le lacobus de Torento, Gaspardus de Tercello, Raynerius de Cuntolio, Ioannes de Currolio, Sadinus Adu mocatus de Sancto Georgio, Franciscus de Sancto Georgio, Raymundus Mares. calcus de Collis, Francisconus, & Conradus de Collis, Matthæus de Caffelfinos Bonifacius de Caftellino, Nicolaus, & Gulichnus della Sala, Dominus Lancea, & Arnaldus de Olinola, Dominus Vborrus, & Iacobus de Altanilla, Henricus Abico, & Gulielmus de Sancto Stephano, Henrieus Marchio de Incisa, Nicolimus de Baldelco smarchio de Occimiano, Anselmos de Grana Marchio de Occimiano, Gulielmus de Secaria, Delphinus de Castroucreri, Albertus, & Gulielmus de munifenge, manfredus de Solunghello, Callianus, & Fernieus de Rosignano, Philippinus de Sancto Schastiano, Contadus, & Bonusicarmes de Monscacuro, lacobus de Louenrico de Castronouo, Sationus Canis, Arnaldus de Baggis, Conradus Papa, Rubaldinus de Cafalico, Gulielmus de Vlisengo, Vbertus de Soanengo, Rubaldinus, & Russinus de Ponzeno, Ricardus de Sancto Mauro. Gulielmus de Malrengo, Manfredus de Alphiano, Vbertinus de Salicoto, Thebaldus de mommezano. 133

Nomina Sindicorum, & Ambascintorum Communium, & locorum Terra, & Marchionatus pro Terris, & Communibus locorum de vitra Burmidam, Vescontus della Cauena de Nouis. Pro Terris, & Communibus locorum de viera Tanarum, Manfredus Dagna, Franciscus Gualfinaria, Philipponus Raliacus, Gulielmus Sburlatus, Henticus moicius, Ruffinus Carena. Pro Terris, & Communibus montisferrati de montecaluo, Franciscus della Porta, Ardicionus de Prato. De Camino, Ioannes Barocia, Germanus della Serra. De Pontesturia, Lacobus Spelta, Bocius de Montegio, Gulielmus de Prancho, & Galpardus Formentus. De Lu, Porrus Bocius, & Forrandus della Valo. De Montebello, Facius de Monte, Conradus Cauallus, Facinus Andreas, & Henricus de Folcimagna. De Tongo, Bos de Vtisengo, & Marcabotus de Scanengo. De Casurtio, Petrus Baua, & Iarobus Pica. De Felizano Seolus Paynus, & Danius Morutus. De Vi-Buale Quartetius Beccarius, & Manuel Zofredus. De Rulignano, Galiardon Co. lumbus

lambus, Vercollinus Pantanus, Ioseph Ferrarius, & Milanus Cavalerius. De Caliano, Vertus de Monte, & Bertolellus de Villa. De Pasiglano, Petrus B. zanus, & Henricus Coruus. De Burgo Sancti Martini, Vertus Ocellus, & toapnes de Vassallo, de Sancto Salvatore, Russinus de Cazulino, & Bonifacius Rotta. De Erazinello, Vgo Gallibertus, & Gandulphus Gallia. De Castignolis, Andræas, & Durandus Testa. De Camanca, Antonius de Godio. De Odalengo maiore, Iacobus Gallia, Nignus de Ceseno, Iacobus Bellatus, & Petrus de Campo. De Villa, Iacobus de Solacio, & Vertus de Monte. De Terricula, Prouellus Mussins. Prò Tetris, hominibus, & Communibus à Padocitra, & de Canapicio, & Valdemacis, Ioannes Pelletta, & Ottinus Bondenerius, Gulielmus Racionator, Iacobus Crusta, Gulielmus Ferrarotus, & Vertus de Fasano. Et inde perceptus suit fieri vnum, & plara instrumenta, & resici de Consilio sapientum; & ego Iacobinus de Labora Civitatis Parmæ Sacri Palatij Notarius, his omnibus intersui, & hane cartam rogatus tradidi, & scripsi.

L'anno medesimo alliquatordeci di Marzo, nel castello di Chiuasso Manfredo Marobese di Saluzzo, eli dodeci eletti diedero. Sassignazono à Madama Margarita sigliuola di Amedeo Contedi Sauoia, che su moglie del predetto Marchese Giouanni per
cautione della donatione, e dote sua, specificata in Ininstromento publico, regato l'anno
mecicroj, nell'Indittione nona, giorno di Venere alli dieci di Kalend. d'Aprile, da Pictro
de Franceschi habitatore di Cambariaco, della Diocesi Gratianopolitana, li castelli, terre,
e luoghi di Lancio, Ciriaco, So Caselle, con patto, e conuentione, che qualunque Volta gli
fosse esborsata la pecunia dotale, sose obligata di rimettere detti castelli, terre, e luoghi al
futuro berede del predetto Marchese Gionanni, quondam suo marito, come più à pieno
si contiene in un'instromento publico, rogato à Manfredo Vespa, Nodaro del Sacro Palazzo, in presenza di M. Antonio di Monteacuto Conte di Biandrà, V gone Pellucho,
Gulielmo di Santo Steffano, Bonisacio bastardo di Monferrato, S Aimotto di Prato.

Essendoci inniatigl' Ambasciatori, e Sindici di Monferrato per andare in Constantinopoli, Manfredo figlinolo di Tomaso Marchese di Saluzzo Gouernatore, e sostituito herededel Stato, col seguito d'alcuni banditi Astefani, (2) altri seguaci suoi (come vuole Ruffino Vențura) occupo le terre di Chinasso, Montecaluo, Lu, & Vignale, luoghi importantissimi didetto Dominio, benche Facino di Tilio con la parte sua affettionati alli primi, e propinquial sangue della Regia prole di Monferrato adoperaße ogni suo sforzo per conseruare la Signoria intiera al legitimo berede, facendo il Marchese di Sa-Iuzzo le nouità predette in Monferrato. Gli Oratori del Paese giunsero à Constantinopoli, & alla Serenissima Imperatrice non senza mestitia significarono la dolente e lagri-2009sa morte del Marchese Giouanni suo fratello, e quanto haueua ordinatonella sua VIzima restamentaria dispositione : pregandola & inuittandola affettuosamente, che si dezease neuire à pigliare il possesso del fraterno patrimonio, ouero concedergli uno de' suoi fig sinch per Signere, nella quale la linea, e descendenza dell'Illustrissima Casa di Monfarrase si hauesse à continquare à propagare. L'Imperatrice intesa l'ambasciata delli predetta Legati, en haunto il parere di Andronico Imperatore già bauena ordinato di mamuare in Italia Tibeodaro suo figlinolo, se non fossero soprauenuti alcuni meste con letters - છે. લુ

ne hereditaria spettana, e pertenena à egli, l'essempio del quale instrumento è questo. In nomine Domini, Amen. Per præsens instrumentum publicum notum sie vniuersis præsentibus, & futuris, quod nos Erina in Christo Deo sidelis Imperatrix, & Moderatrix Græcorum Ducina, Angelina, Comnina, Paleogina semper Augusta; damus, & concedimus dilectissimo nato nostro Domino Theodoro Comnino Paleol go Porphirogenito, Marchionatum Montisferrati, qui iure h ¿reditario nobis succedit, ram ex testamento nostri carissimi genitoris Domini Gulielmi Illust recordationis felicis, quam etiam ex restameto Domini Ioannis dilectiflimi fra ris nostri quondam Domini Marchionis, ve apparer perplura instrumenta publica inde contertà, ita videlicer, quod dominium ipsius Marchionatus nostri montisferrati, castra, terras, & loca, homines, & vassallallos, habeat, tenear, & possideat vice, & nomine nostro, quousque nobis plaeuerit, iple, & filijeius legitimi; dummodò ad nullam personam aliam extraneam transferatur; De quo quidem Marchionatus nastri dominio, & omnibus iuribus ad ipsu Marchionatum perrinentibus, inucltimus com baculo ipsum Illust Dominum Theodorum Comninum Paleologum, Porphirogenitum dilectiffimum natum nostrum. Et hine nostram concessionem, & omnia, & singula infrascripta promittimus inuiolabiliter perpetuo observate. In cuitis rei testimonium prasens instrumentum scribi iussimus, per manum Magistri Nicolai de Parma Notatij Aulæ nostræ, & roborari ipsum fecinina aurea bulle Imperij nostri penden tiprzpresentation de Montescrato aunculo aostro, nobili muliere Domina Gualcha de Moll. Senestocoha la gorbera Protisignitis Comminissilio, Ioanne de Vercellis, Iacobo de Rocha, Philippo de Papia, Megadrungario Saladino, & plutibus alija vocatia, se nogatisa. Ego Nicolaus de Parma Apostolica, & Imperiali austorida te Motarias pramissis prateira interfui, rogatus seripsi, meoque consuero signo si gnaui in testimonium pramissorum.

Dopa la celebrazione del predetto instromento, e concessione del Marchesato di Mont sferrato fattà per l'Imperatore al figliuolo Theodoro, Andronico Imperatore seccipionedergli dinaugli, Craltre cose necessarie per il viaggio suo, il quale partendosi da sentinopoli giunse alla Città di Genoua in Liguria l'anno millesimo trecentesimo sesto.

L'anno medesimo alli dieci del mese di Febraro Manfredo Marchese di Saluzzo per il mezze di Conrado di Gorzano, è Francesco de Suauis suoi Nuney, e Procuratori, fece libera, & espresa recognitione del Marchesato di Monferrato, ragioni, e pertinenze sue à Carlo Secondo Re di Hierusalem, e di Sicilia, Duca d'Apulsa, e Prencipe di Capua, Prouincia di Forcalquero, e Conte di Piemonte, per la morte di Gionanni Marchefe di Monferrato. Assertado detto. Marchesato per legitima ragione spettare, & appartenere ad esso Manfredo, Cor ad esso Carlo dono il luogo di Nizza appresso Alessandria, e l'astignole, quale luogo era del predetto Marchesaro di Monferrato, facendo detta recognitione sotto certi patti, e conuentioni dichiarati in on publico instromento scritto di mano di Laucio di Capua, Apostolico Nodaro l'anno medesimo, che su l'anno primo del Pontificato di Clemente Papa Quinto, alli sette di Febraro, Inditteone quarta, & inserto nelle lettere del predetto Rè Carlo sigillate del suo grande sigillo, nella Regale habitatione della casa nouella della Città di Napoli in preseza delli Magnisici, & Egregij M Bartolomeo Siginulfo di Napoli, Conte di Thesalia Grande Cameriero del Regno di Sicilia, M. Gualtero Conte di Brena, e Licio, M. Bartolomeo di Capua Luo gotheta, & Protonotario del Regno di Sicelea, M. Lorenzo Acconciaiocho di Rauello, M. Matteo Filimarino di Napoli Profesore di Legggi, M. Rinaldo Cugnetto di Barolo, Maestro Egidio di Perusia, M. Gulielmo di Recuperantia de Vicecomitibus Consigliere, e famigliare del prefato Rè.

L'anno predetto Oppecino Spinola de Lucholi Capitano del Commune, e popolo della Città di Genora, desideroso (come scriue Giorgio Merula) di maritare, e collocare Argentina sua figliuola in vn'alea, e splendida famiglia, hebbe prattica di sposarla à Theodoro, che in quelli tempiera smontato à Genoua, e perche il Marchese di Saluzzo quale aspiraua al dominio di Monferrato, come si è detto, già haueua contraita assinità con Barnaba d'Auria ricco, e potente gentilhuomo Genouese. Il Marchese Theodoro per l'opposito suo s'indusse à far parentado col predetto Oppecino Spinola, e sposò Argentina predetta sua figliuola, e contratto il matrimonio si transferial luogo ai Casale Santo Euasio, & arrivatoni alli Vasalli, & huomini del paese diede notitia della venuta.

Sua , e gli fece scriuere le lettere del susseguente tenore.

Theodorus excellentissimus Imperatoris Græcorum filius Porphirogenitus Comninus Paleologus Doi gratia Marchio Montisferrari. Vniuersis, & singu-

Com-

Communi Mirabelli. Communi Paciliani.

Castellano cómuni, & hominib. Tongi Castellano, & hominib. Morisharucij.

Potestati. & communi Niciz.

Communi, & hominibus Alicis:

Communi, & hominibus Ricaldoni.

Castellano, & communi Bruguni.

Communi, & hominibus Clauaxij.

Dominis de Montilio 🚁

Communi, & hominibûs Wontifcalni.

Communi, & hominibus Credz, &

Cardalonæ.

Communi, & hominibus Ponzani.

Dominis de Broxulo.

Dominis de Casali Bergono.

Dominis Rouerbella.

Vniuersis Marchionibus Incise.

Marchionibus de Carreto.

Dominis dellla Rochetta.

Domino Oberto Spinule de Cafaligio Communi, & hominibus Calliani . .

Domino Norasco della Turca.

Dominis de Castro novo.

Communi, & hominibus Pomarif.

Cattancis de Monte.

Communi, & hominibus Lù.

Dominis, & communi Sancti Georgij 🕟 lis Vybarum 🔝 😘 😘

in Monteferrato.

Dominis, & hominibus de Motalbono, in cheniji, la stille a vertande e.

Dominis de Sancto Stephano.

Castellano, & hominibus Curtiscellarife Dominis de Bubio.

Potestati, & communi Novarum . & Pozolijaka a amakalik k

Castellano, & communi Serrauallis?

Castellano, & hominibus Stazani.

Castellano, & communi Arquate.

Consulbus, & hominibus Castigneri.

Castellano, & hominibus 5. Raphaclis. Gafteilano, & hominibus Verolengi.

Castellano, & hominibus Labriani.

Castellano , & hominibus Bruzaschi.

Dominis de Maxino.

Dominia de Sandto Georgio Comitibus de Blandrace.

Dom. de Mazadio, & de Marcenasco.

Dominisde Riperia:

Dominie, & hominibus Leynici.

Communi, & hominibus Albunani,& Brezapi.

Communi, & hominibos Cafurcij.

Contibus, communibus, & hominibus Camerane Montisbalcharij. & qua-

dernarum.

Dominis,& hominibus Caffelleti Val-

Dominis de Silvano, aj enal) ai ne

Communi, & hominibus Rosingi. .... Communi, & hominibus Castri Ro-

Dominis & hominibus Vriarie:

- Partendosi poi il memorato Marchese Theodoro da Casale con buon muniero di gente d'armi, e da piedi, caualco al luogo di Poutestura vicino à Cafule, & ini stette per fino à tanto, che il castello, e luogo si diedero in potestà sua, & gli giurorono la sedettà, ilche fu fasto al vigesimo primo del predetto mêse. Et esendo certificato, che Federito Marchese di Saluzzo haueua fatto una fraudolente, & finta donatione al Re Carlo di Sitilia d'alcune terre nel dominio di Monferraso, 😊 oltre di questo procurava, che le altre terre, e luoghi, quali haueuano fatto la recognitione al predetto Theodoro si ribellassero, pensò di volersi leuare l'obietto di Astesani, e ritrouandosi nel luogo di Caliano sece pratr tica, che il giorno della celebratione di Santo Michele all'hora prossimo, Fulippo di Santo-14, cognominato Prencipe d'Achaia, & Astensi Dennero al parlamento con esso Theodos, ro ad un luogo nominato il ponte della Rutta, non molto distante dal luogo di Grazina,

done

100 doug doph sto Eilapa predeno knome fallace con bacio, & abbracciamento giudaico (co. me scrive Ruffino Ventura: Affense) hekte salutato esso Theodoro, dissimulatamente eli mopale maltinantitis e modische egli denena tonere per ricuperare la terre, e luoghi del dominio di Monferrato, quali gli erano stati occupati . Et in fina per effequire tal'effetto feceroitrà di loro la fuffequente confederatione, cioè che li soldati, e perolo Aftense conue. niuano di dare giute ad eso Theodoro per la ricuperatione delle terre, a luoghi del Marche Sato di Manfernata ne lui porgana ninto ad Astenfe contro il Manchese di Saluzzo, e banditi Afensi, queli infestamano le finteloro. La confirmatione, e ratificatione della confederations predetes for difered didatorft fare il seguente giorno in Afti; doue poi ritrougndos congregati infante, o confultatiosi detta ratificatione di quanto si era il giorno precedence trattete con Theodora, adiagniono piacque se doutse simuare, e concludere, benche informende Filippe predette bisfurzasaper pindergli nen donerfe fare, dicendo, et improperando, che il predetto bendoro exa proceduto da patria, e nato di gente, che peripacyno e costime lorg mai sagliene effere fedelis amici. Et ancora, perche quando si fermasse la confederatione predetta con esso Theodoro sarebbe statacontranta à quel daiche sià per duanti se a stapacontrateate à lui, & esse saftesani : perilche gl'essortana, che se hauenano animo di sensoruanta desero ripulsa al predetto Theodoro Greco, e peregrino huemo I Della qual doft platan Cper il pridiato complesso, & amorecoli parole Macfa Filipporest aronomodo am minimo non sapendo, ne perempo congervara la causa di tal subita mutatione di referenzionero il predetto Thempeo, e sospicando; che tendersa ad alcuno maldi Reporte efforto, lapinada contradistina del predero Filip po confultamente deliberando travlero fura arono essa confederacione partata al ponstele In Russa. Dong it chest describes Theodoro frà pochissimi giorni ricuperò Montebello. - gli furovo fattale: fedelt à dalla prid parte delle serros to luoght del dominio di Monferrato, e frà gl'altri hebbe il custello, e terra di Chinasso, gl'huemini del qual luogo al primo di MacDouddel prodesto anno prestarono nelle mani de l'Officiali di esso Marchese Theodoro à nome sugiladatio giuramento difradeltà, Galladeimo del predetto me fe egli con la Corre sua distando. So disterressino alli vintiquattro del meso d'Aprile dell'anno -Mesima Decembes simples trimograps connections mento il castello, e luogo di Santa Raffaele, O alcune altre terre vicine al despoluogo di Chiuaso, spettami al Stato di Monfertato. Gassinoparcheten desupacadel prodesso Filippo di Saucia non si puote ricuperare ne anwheel it a Belle, actore di Verrico ba ; percioche auanti, e dopoi la venuta del predetto Marwhile T beodora banenano, fanta la fedelsa ad e so Folippo, & il simile internenne del ca-Adlo, o terrodi Laivica i ily to fort with of the L'anno prodetto millesimo trecentesimo serimo, alli cinque del mese di Maggio, il -Marchese Theodoro pose gagliardo assedio al luogo di Monteculuo, quale era armaio delle genti Provinciali di Carlo Re di Sicilia, e di buonnumero de banditi Aftegiani, O Industra entronal borgo della terra, ma non successero le cose come lui desiderana. E perchenel campo cornenavore, che le genti d'arme del predesso Re Carto con Rinaldo di Lo sho Jeo gran Senefealco, il quale per fin dell'anno mecco. erano state mandate nelle fauci A Piemontes & trano lancie souero huomini d'arme cento, e ducento balestrieri per pigineral gineramente della fedeltà di quelli della Città d'Alba, e Montenico, Cherasco,

e Saui-

& Sanigliano deucuano venire à forcorrere Momentus de aucora pen il dattio, che hauena di Filippo di Sanoie, a di Lodonico suo cugino Prencipe d'Achaid, quali effendofe confederati col memerato Re Carlo, hauenano diffidate effo Thendore peadecore doro, date à Cherio all'e diecinoue, & alli vintiune del predette mese, si parte dall'assette del predetto luogo di Moncecalus con l'effercito fuo ; e con tutto l'apparato di mucchine ; son, menti, O aleri instromentibellisis che lui banen a contra esto lunga e canalto sopra quele lo di Lugo, e di Vignale. E perche tutti due esse luoghi si tencarano à mome del Marche. Ce di Salue cocal quale hancuavo facto la fedeltà. di Murche fe T beodpio era Buna, e. L'altro colocal efferetta suo, munon potendo litensieri di este luoghi tollerare l'affedio fetaro la fedettà al predetto Marchese Theodoro; cioè quelli di Lu alli dieci, e quelli di VI gnale all dodes i del mofe di Gingno del predesso dino, son la seguente conditione, che se per tutta l'oltima sertimana del mese di Luglio prossimo esso Murchese Theodord non. poresse distacciare il Marchese de Saluzzo, quale aspettanano, con l'efferoito suo dallocampi, dane si fermaria col predetto effencito, esse Communità, con bisomini remanaforo da quel gradenel quale erane per auanti la predetta fedeltà. Et men demendo esse desconofe di Saluzzonel cempo del decco mese, ouero essendo eso Theodoro così force, che Venindo il predetto Marchese di Saluzzo le potesse discacciare frà dieci giorni, dopo che gli saria dasanoticia della venuta sua; la fedeltà e giuramento per loro farco al prefato Munchose Theodoro fosse ferma, a donesse durare perpenamente; & riceusio che hebbe dene fedetta volendose pronedere, e fortificare l'effercito suo, in modo, che sopranondo gliaimics, quali si gloriauano di volere venire, co ritrouarse potente per sargli resissenca, co ottenere la fedelità à lui fatte per gl'huomini di efforerre, feceinte ndere alli Vassallize popali del dominio, che douessero ritrouarfinell'esfercito suo, nella forma, che seconerent molla lettere, che qui sotto seguano.

Theodorus excellentissimus Domini Imperatoris Gracorum, filius Marchin Montisferrati .. Vniuerlis, & lingulis Vasfallis, Castellanis, Potestanbus, Com--munibus, de lingularibus personis, sibi sidelibus, & dilectis suam grariam, & .falutem. Ecce, quod consilio Procerum & Vassallorum nostroram decreuimos Exercicum facere generalem ad defentionem Terra nottre, & nottrorum Vaffallorum, & haminum, & ad exterminationem, & confusionem rebellium, & intmicorum nostrorum, qui se iastant se ventutos, & futuros potentiores nobism campisà Calali Sancti Euasij, infrà versus Ticinetum, eut Mhabellum, vique Pomarium & hoc virima septimana mentis Iulij prozimo venturi, sub conditione, & modo, sub quibus Communia, & homines Vignalis, & Lu, nobis fidehedzes, & chamagia iurauerunt videlicer. Si dicti nostri inimici nobis potenciores extiterint non teneantur nobis ratione juramenti prædicht; fivero non venitent, aut si not cum amicis nostris potentiores fuerimus dicta juramenta debent esse perpetua, & nubis debent perpetuà obedite. Et cum ad ipsum exercitum intendamuspersonaliter este cum sociici, & potenti succursu omnium Cinicamus iige Lombardiz, & aliorum vindique beniuolorum, & amiebrum nostrorum verpote in casu in quo exaltationi nostre pender condicio, & torius Terre nostre victoris, vos,& quemlibet vestrum tenore presentium sequirim us; & monguit. & lub

Et sub prena amissionis seudorum, & benesiciorum omnium, que tenetis à nobis, & totius boni, & mali, quod vobis inferre possumus, dictricté precipiendo mandamus quatenus vos omnes, & singuli, nemine excusato, preparetis equis, & armis, victualibus, & mercandijs, & omnibus alijs necessari sa i insum exercitum per spatium vnius mensis. Et voi nos erimus, aut alibi, si vobis mandabimus vos personaliter presentetis, qui autem in hoc puncto mandatorum nostrosum negligens extiterit, vel contemptor dictas pænas ipso iure se nouerit incidisse, & nunquam de nobis spem aliquam habeat, sed se nouerit nostri desertozem. Dat. in Montebello die decima septima lunij, millessmotrecentesimo

deptimo. Rinaldo di Lesbo Senescalco del Rò Carlo di Sicilia certificato come gl'huomini di Lui En Vignale hauenano fatto la fedeltà al Marchese Theodoro, sotto le conditioni già det--a, follesisato dal Marchese di Saluzzo, il quale haueua intelligenza con il Re Carlo predetroiton le genti da pièdi, e da cauallo di esso Re, al tempo destinato venne al soccorsod -elf hoothi, sotto pretesto di voler ricuperare le terre donate al Ri Carlo, per il Marche Jadi Saluzzo col mezzo d'Ino de suoi Procuratori; e non molto lontano dal luogo di Vi enale fermò l'essercito suo in una pianura, la qual cosavedendo il Marchese Theodo-\_ero, poiche hebbe consigliato quanto il bisogno ricercaua, si ridusse al luogo di Rusignano, e suito il sarico dell'essercito suo commese al Conte Filippone di Languscho, il quale asser-- suosamente haueua richiesto, che tutta la cura della guerra lasciasse nelle mani suc. E così auuenne, che commettendosi la pugna l'essercità del Marchese fù rotto de il Lanquico fuggendo fu prefo, e mandato in Marsilia, doue stette carcerato per fin à tanto, che Oppinion Spinole socera del Marchese Theodoro attenne la liberatione sua, sotto queste conditioni, e patti, che eßo Oppicino fosse obligato di soccorrere il RèCarlo per conquista re il Regno di Sicilia, con dieci gales de' Genouesi armate, alle spese però d'essa Ri, Gr sotto alcunitaleri patri, e conventioni celebrati trà di loro, mediante la quale il predetso Ro fece rimetteres e rilasciare ad Oppicino Spinola il possesso delli luoghi di Monte . calue, ( Vignala per sigoreà, o survezza della dote di Argentina sua figlicola maritataul Marchese Theodoro, le quali terre per fin all'hora erano state occupate per esso Ri Carlo, sotto colore della già detta fraudolente donatione à lui fatta, per il predetto Marchese di Saluzzo. E cosìl'anno millesimo trecente simo nono alli noue del mese di Genan Ja Communità, & huomini di Montecalno fecero il giuramento di fede al Marche -Thandoro. & Filippo di Sauoia Prencipe d'Achaia espugnò il castello della Rocca, e queldo di Sectimo in Canaucse.

Del Marchese Theodoro, & di quanto nel principio della dominatione sua in Mo-

ferratointerueune Raffino Ventura Astense, ne hà scritto le seguenti parole.

Theodorus silius Imperatoris Græcorum appulit Ianuam, & cœpit in vxorem siliam Oppicini Spinulæ tunc Capitanei Ianuæ, nomine Argentinam, deir de venit Casale, & cum eo venit Phylipponus de Langusco. Marchio Salusia eum, & forense Astenses, occupanerane maiorem partem Terre Montisserrati, & prohibebant Theodoro Marchioni toto suo posse, ne Marchionatum intratet, qui cum soldatis militibus pluribus venit circa Pontisturiæ, & obsedit eum, & ibi

18631 Seibillopiflones Cast formellen Villam habition adrialisment stone france all make and in the light of the control of the cont in in a common proportion being printed printed and printed in the proportion of the ... Aquaprelenti Pejneche debety augella feolog fuerus da fe lo fallicheris This shot in bush of the state of the property of the property to property the state of the property to the state of the s entity was sent the transport of the plant o different in seem have between the proportion of sycumisteria in describe when the tribile to the property of the party CHALLE Opice of ite the telephone of the color of the col sibiars statis sum dod mibe extrement and onlines quiters quiters and so the suceidi त्रेषानी अकरिता १०५५ मिलां का माने के वार्ष का माने के मिल कि का मिल कि मिल कि स्थाप कि भी के को क्या कि विकास Dimerund Reincipi que celeicplese set tecese yapen ma Admobra pulop (acissa sep CHIR PARAGIND'S HARD LE BURN BROWN THE CHARLES HOLD THE PARAGET LA CHARLES HE BURN THE CHARLES THE CHA monden president producting eine felligient in the production in t necligamAvEstabia Altanibus dico. Schrecipio inquantum teneminio Secre-The must be seed to the street in a Manual paris of the post of the seed of th and his advantage of the selection of th Paineipi prædistouvroos pesmitteret prædistandimplese a quibut ipft Rijascie audinterenioninininteres pentite incentions from month pentite conference Le pra l'enciences fix per comme negaverne et. Prince proredimentation profession enold siboldo, is enaltino Monthle Mensenimonarque en about Thequelus 1 ... semeaturm confisuopsibi mangana plora, militar Afteriesasi aliqui pedatembi Rest Caralus was advant platicis herenc, & predictus Theodorus cista mare, ver miller to Veren A the Egi toum stus generalem Procuratorom ad incombuian de noen sup Active par ibu exactivo de la come de la compacta del la compacta de la co Matchio Salutiar. olum moupaucrao Carolo magno Rugili cupiredo Marchio thubeou e responded in inserting in in the continued property of the section of t Rezpiedichus Cuneum habuerat, ucc Vallas, orc predictum fuhing aucres Magchiamesum f Asterdes audiences hac gauili lunt maldeu & intrapectoum Egidio dorsom Primor pie Agidius Principe en la lutauit, promitte de le repressa pasto ramquam Procurator predictorum si ei placeter investoad enhabendum Terram Cinnei superius notainalam, sessi dunan quad yltra pradicioni Testam acqui re-Anulennierpars. effte Altensium, & alia: Regie, & ama Ptineinis: 86 ples 6id Aug hactere weller Leiloce Barge, & Revellum its er and innatural Maccuper and pun Agid wave po babitet elpantione à predicto Pracipa itament valde mes oppe aliquibus Albentibus iniques dixiris quod Rexi Cacolisio de un Brinsi fisitua Appaya orqupabita Ladem die Agidiusipradictusin Paouq ciamada Regen Pristratifi & praditia, qua gelta fuorent parateine a marie intraceptur isqued prag dicatiffication description and the second s cipis

cius dominium non eligerent in eternum. Audiens het Rex icatuseft, & filium suum nomine Duca misst in obsidionem Principarus Achayæ, qui prædictum Principatum occupanir. Ex quo Parlippus de Sabaudia prænominatus Prin. eeps vx orem, & plures sapientes cidem Regi mist, qui nihil facere potucrun; Vidensautem Princeps, quod nihil proficerat de nous pactum secretum fecut cum Raynaldo de Letho, qui nondum in Provinciam iuerat monscientibus Aftensibus. Eadem hora Raynaldus prædictus, & Princeps stante Marchione Montisserrati in obfidione Montiscalui, prout dictumest supra, congregata multitudine virorum bellantium, multitudinem curroum eis victualia pottan tium aggressi sunt, sperantes ex bonis Astensium onemi, quamuis vacui retti scrupt; Marchio Salutiarum fraudolenti dono Montemcaluum, & Vignale Regi dederat, quorum Castra ex viris prouincialibus munita etant; & ideo pradiai Senescalcus, & Princeps cuntes ibi dicebant, quod volebant expollereprafa. rum Marchionem de Terra Regis. Quo audito Marchio, & Astenses, qui cun co erant, timuerunt, & cadem hora surgentes, irati ab obfidione Montuscalui, vousquisque renersus est domum suam. Sequenti die Raynaldus de Letho, & Princeps prædictus, & cum eis circa quindecim millia pedictum, & milites quingentivenerunt in campis Tongi, & sub specie emendivictualia, & per aliquot dies in Ast velle remanere ad le reficiendum, quia quas motrui famæ erant, volebant Civitatem Astensem intrare, & cam sub corum dominio retinere, Astenses præsentientes hæc petitionem negauerunt. Princeps verò volens de his sezcusare dicebat, quod Astenses nokebantei solucre pecuniam, quam ei debebante Marchio Montisferraci sequenti mense Octobris intravit quadam nocte à parte Montiscalui, quæ dicitur la Serra, sperans intrare in Villam Montiscalui, & ibi stans per tres dies nihil facere poruit, sequenti mense Decembris Marchio Montisferrati noce intrauit castellum Clavaxij, & ipsum, & Villam tenuit, & tenet, & Sanctú Raphaele, & alia Castra circumstantia, preter Gassinú, quem Princeps cum militibus Astensibus ex vi, cum manganis ceperat, &illi de Castignole a timore sub pacto factietiam sunt fideles prædicti Principisante, & post adumrum præfati Marchionis. Prædicti Princeps, & Senescalcus obsiderunt Laynicum, & ipsum ceperunt cum manganis, & intus erat Squarza de Quarantis,& ibi stantes mortuus fait vnus ex maioribus Prouinciz, finaliter Villam, & ta-Rrum Laynici habuerunt ad voluntatem suam.

Robertus Siciliæ Rex natus Caroli Secundi venit in Lombardiam anno millesimo trecentesimo decimo, & appulit in burgo Cunei die decimo mensis Iunis deinde venit in Montemuicum, Fossanum, Sauiglianum, Claráschum, & Albam; Philippus Sabaudiz tunc stans in Ast timuit ne Astenses ipsum Robertun in Regemelligerent, quia fama crat, quod Astenses prædictum Regem in Low bardiam fecerant venire, ac etiam dicebatur, quod Oppecinus Spinula tunc fe tensis Ianuensis, promiserat ei Ianuam dare; tune prædictus Philippus congre gara multitudine maiorum Astensium, proposuit quod timebar ne ipsi Aster Es in corum Dominum elligerent præfatum Regem, quia inimicus prefati Prim . · . .

cipis

cipis etat. Sciendum est autem, quod tune erat in Aft Episcopus Basilez, & alius Episcopus, & Loysius de Sabaudia : Oratores missiab Henrico Rege, Alamaniz, qui in Imperatorem etat electus, & confirmatus à Summo Pontifice, qui Oratores in maiori consilio Astensi proposuerunt ex parte Imperatoris prædi-Qi, ne Astenses alicui fubiu garcatur, & maxime sub iugo Regis Siciliz, notificantes pro certo, quod prædictus Imperator, víque ad Kalend. Septembris ve-Diet in Lombardiam ; tonc Aftenfer benigne dietis Ambasciatoribus, & Philippo iam dicto responsum dederunt, dicentes serui samus. Domini Imperatoris, & omnibus diebus alium Dominum no habemus, nechábebimus præter illum; & alia verba pulcherrima Ambasciatoribus dedetunt, prout melius potuerunt. Post hac Oracores prafati inerunt ad Cuncum voi erat Robertus Sicilia Rexi deinde inerunt Sauonam, lanuam, & Pilas portantes ex parte Imperatoris similia verba. Tune Astenses ordinaverune mittere Albam octo Oratores, quia ibi crat Robertus Sicilia Rex, & congregato maiori confilio firmatum fuit ibi, quod vous Sindicus jeet ad dictum Regem, qui habetet potestarem generalem faciendi societatem, & ligam cum pradico Rege Ruberto. Tunc Philippus pradi-Chus itatus fuit, & nanciari fecispet maiores luos, ac etiam ex ore proprio dixie Saglimbeno Calleno electo Sindico, & Oracoribus electis, ve non irent ad dictú Regen, & si irent reneste cos pro perfidir inimicis, quod audientes non ausi sunt illucire, sed Bonifacius, qui dicieur Pauarinus. Simbaudus de Solario, & Carnosus, qui tunt Consules crane Civitaria Aft, virra voluntatem prafati Philippi iucrunt Albam, & ibi Regem inuenerunt, qui præfatus Rez , multum honorabat præfatos Oratores; & eis dixit, quod interalios Lombardos Astenses, qui punc Civitatem tenent cartores habere, & corum fratetnitatem, & ligam affe-Stabat habere. Et sic pizfati Oratores Ast miserunt, vt eis duos Iudices mittezent, qui scirent dictam ligam, & societatem factam cum præsaro Roberto Siciliæ Rege. Sed aliqui Iudices Astenses Albam accedere non ausi sunt, propter contradictionem Philippi Principis Achayæ. Tunc prædictus Rex fecit in Alba ligam,& confederationem cum Astensibus in hunc modum, quod debet eis auziliari, & præliari contra omnes, qui inimici fuerint illorum, qui nunc tenens Civitatem Astensom, & omnes Astenses posuit in sua protectione, voique suczint, &illud idem prædicto Regi promiserunt Astenses. Dando eidem Regi marcas centum annuatim boni argenti fini, & de his publicum instrumentum factum fuit. Sequenti die Dominica prædictus Rex cum vxore sua venerunt Ast, & cum eis milites plutes bene preparati. Viri, & musicros Astenses eidem, & vxori multum honorem fecerunt. Sequenti die in festo Beati Laurentij præ2 dictus Rex convituto magnum Astensibus fecir in domo frarrom Minorum. Soquenti die Mercurij xij Augusti prædictus Rex recessit, & init Alexandriam, & subiugauit cam. Eodem anno Sicci de Vignali expulerant Pastronos de Vignali, & corum amicos, & cum eis fuerunt ad expellendum prædictos Ioannes de Solario, Nicolinus Casenus, & trescentiviri de Villis Astensium, & ditucrunt omnes domos de Pastronis. Sequenti mense Iunij Theodorus Merchie Mon406

Montisserrati volens interete Vignale, illi qui conebant Vignale non permissioner prædictum Marchionem intrare, tune in paruo instanti prædictus Marchioner vastanit Vignale. Sequenti mense som fest de Vignale experunt plutes de dicta Villa, & occiderunt.

Henricus Lucemburgi Comes, factus ell Alamania Rex anno miliclimo tres centesimo nono, deinde Imperator est electus per Clementem Summum Ponti-Acem, qui ante fuerat Archiepiscopus de Bordello, & issdem temporibus tenebat Sedem in Anania, nes unquam Roma fuerar pottquam factus est Papa. Tunc dictus Henricus Nuncios fumminu per Vamerlum Imperium, ve aduena tum eins expectarent, nec alijsobedirent. Et hoc quia Robeitus natus Caroff Secundi occupanerat Cuneum, Albam, & alia loca Pedifmontis, & venerat Aft, caula subiugandi Ast, vr lupes ferepenen elt; ner poruit, & hor fuiranno millesia mo trecentelimo decimo demenfe Angusti, tune fuit Alexandriz, & lubiugawit cam . Et tunc Gulielmus de louiciaus Capitaneus Alexandia, & illi de Lans ciauegijs nolentes obedire prædreto Hemico, externor de Alexandria, & occui pauerunt plures Villas præliantes quetificentra Citateten, Eodem anno pie dictus Henricus congregara multitudine militum plusquam tribus milibus, ini ter quos crant Epilcopus Legienlis, & Archrepilcopus Trescrenlis, Comos Sa. baudiæ nomine Amedeus, Philippus cius nepos, Due Brabantia, Vgo Delphimus, & Varaldus frater Henrici prædicti, qui omnes cam iplo Henrico appule. gunt Secutiam mente Septembris, Oratores Romani Philippus de Languicho, Mapheus Vicecomes tune forenses Mediolani, Pilani cum centum militibus armatis, & duodecim omnes de majoribus Ast, incrunt Securiam sperantes, quod Lombardia pacificaretur per prædictum Henricum. Deinde venir Taurinum, Taurinenses fuerunt primi, qui prædicto fidelitatem fecerunt; deinde venit Ches rium etiam illud idem fecerunt, post hoc venit Ast die decimo Nouébris Mccex & cum co duxit illos de castello, qui forenses steterant per multos annos. Tune dictus Henricus congregato consilio ordinatum fuit, ve ficres sidelmas eidem sisut prædecessores Aitenses tenebantur antiquis Imperatoribus; sciendum est, quod Amedeus Comes Sabaudiæ, & Philippus promouerunt dictum Henricum ad vendendum in Lombardiam. Ez quo Philippus Rez Franciz turbatus fuit, & domus Sabaudiæ per manum Francorum Regis polita eft: in ruina occasione prædicta. Paulò post dictus Henricus die nij. Decembris eniuit de Ast.

L'anno predetto il prefato Henrico Imperatore nella Città d'Asti investi Theodoro del Marchesato di Monferrato, nella forma, che nell'essempio qui appresso descritto si contiene.

Henricus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus, vniuersis Sacri Romani Imperi j. sidelibus præsentes litteras inspecturis, gratiam suam, & omni bonum. Regalis solij dignitas laude decoratur, & gloria cum se subiectis bene uolam exhibet, ipsorumque peritionibus benignum præstat assensum. Accedens siquidem adnostræ Maiestatis presentiam nobilis Vir Theodorus Marchio Montisserrati sidelis noster disectus, consessus sur, & publice recognoum quod

. Digitized by Google

Marchionatus Montisferrati cum pertinenti je suis suit, & est feudum nobile, & antiquum Sacri Imperij, & nunc est nostræ Regiæ dignitaris, supplicando noftræ Celstudini humiliter, & deuotè, vt ipsum Marchionem pro se, & hæredibus suis, debeamus de dicto feudo inuestire, modo, & forma, quo, & qua Prædecessores ipsius Marchionis Montisferrati ipsum Marchionatum tenere in feudum à nostris Prædecessoribus consucuerunt. Nos itaque deuotis suis supplicationibus inclinati; Volentes in ipsum Marchionem liberalitatem, & munisia centiam Regiam exercere, vt ex hoc tâm iple, quâm alij fideles nostri ad nostra obsequia feruentius excitentur. Ipsum Theodorum Marchionem de speciali gratia per baculum regalem quam tenebamus in manibus, vt est moris de toto Marchionatu Montisferrati, & pertinentijs suis in mobile, rectum, gentile, antiquu, auitum, & proauitum feudum pro se, & hæredibus suis recipientem, saluo iure Imperij imposterum, quod ei competit in suturum, sicut in bono, & sideli Vassallo, & saluo iure cuiuscunque alterius personæ Ecclesiasticæ, & Sæcularis, & cuiuslibet Communitatis, & Vniversitatis corporaliter investimus de Regiæ plenitudine potestatis. Remittens sibi gratiose omnes causas, propter quas feudum prædictum nobis forctapertum , ita quodammodo idem Marchio pro le, & hæredibus suis dictum feudum teneat, & habear, sicur & eo modo, & forma, quo, & qua Prædecessores, & successores Montisferrati habere, & tenere consueuerunt; saluo iure cuiuslibet ve est dictum. Qui Marchio delato sibi iuramento corporaliter tactis Sacrosanctis Euangelijs, iurauit esse ab hac die in antea fidelis, & legalis nobis, & sacro Imperio, & nostris legitimis successoribus; & non esse in loco vbi amittamus vitam, vel membrum, honorem, vel bona Imperij, vel recipiamus in persona, vel rebus aliquam læsionem, vel vbi mala caprione capiatur; quodque nos, & facrum Imperium suo posse ad manutenendum, dessendendum, & recuperandum nostra, & Imperijiura adiuuabit. Sietiam guerram, vel-Offensionem contra aliquem fecerimus, vel facere voluerimus, vel contra nos mota fuerit de ipso suo possenos adiuuabit. Consilium, quod ab ipso petierimus secundum conscientiam suam, iustum, & bonum nebis dabir. Secretum sibi à nobis commissum, nemini sine nostri licentia reuclabit, vel pandet. Lzsiones, & iniurias nostras impediet suo posse, etsi impedire non poterit nobis per se, vel per alium, vel per litteras suas maniscstabir. Hæc, & omnia alia, & singula, quæ in forma fidelitatis nouæ, & veteris continentur facere, attendere, & observare promisit, & iurauit. Et insuper idem Marchio nobis solemni stipulatione promisit pro se, & successoribus suis per pactum, & solemnem stipulationem de dicto Marchionatu, de Villis, Castris, hominibus dicti Marchionatus, & de persona sua, pacem, & guerram, exercitum, & caualcatam pro nobis, & nostris successoribus facere, & nobis, ac genti nostræ in dicto Marchionatu da re, reductum contra omnes. Renunciauitq; Dominus Marchio beneficio minoris ætatis in omnibus supradictis. Acta sunt hæc in Ciuitate Astensi in domo quam inhabitamus. Præsentibus Reuer. in Christo Patre Domino Arnaldo Sancte Marie in Porticu Diacono Cardinali, Casto no Archiepiscopo Mo-

diole-

2

Molanense, Aymo Episcopo Gebenen. Philippo de Sabaudia, Vgo, & Guido Delph. fratribus, Philippo de Langusco, Comite de Lomello, Gulielmo Abbate Sancti Fremolij Vuacensis Diœcesis, Aymaro de Pictauio, Oppecino de locuso de Spinulis, Simone Aduocato de Lomello, Antonio de Fisserago de Laude, & pluribus alijs side dignis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostræ investituræ concessionis, & remissionis paginam infringere, vel ei in aliquo ausu temerario contraire, quod qui facere præsumpserit grauem nostræ Maiestatis ossensams e noverit incursurum; in cuius rei restimonium præsentes litteras scribi, & nostræ Maiestatis sigillo iussimus communiri. Dat septima Kalend, Decembris, Indictione octava, anno Domini millesimo trecentessimo decimo, Regni verò nostri secundo. Ego Frater Henricus Tridentinus Episcopus Sacræ Imperialis Ausæ Cancellarius Vice Domini Henrici Coloniensis

Archiepiscopi Sacri Imperij per Italiam Archieancellatij recognoui.

L'anno millesimo trecentesimo decimo terzo, Indittione vndecima alli quattordeci del mese di Luglio, Henrico VII. Imperatore esistente nella Città di Pisa, l'anno del Regno suo quinto, e dell'Imperio secondo, nel publico parlamento, conuocato nella sala del palazzo Imperiale di essa Città, per sua Imperiale sentenza prinò come rebelli dell'Imperio, e sottopose all'Imperiale bando le Città di Pauia, Vercelli, Asti, & Alba, e li Castelli, e Terre di Alessandria, Valenza, & Casale Santo Euasio, e Filippone, quale s'intitulana Conte di Langusco, Simone di Colobiano di Vercelli, e l'altre particolari persone di essi luoghi descritte nel piede di essa sentenza. Di ogni privilegio, gratia, ragione, libertà, franchigie, honori, dignità, auttorità, statuti, consuetudine, mero, e misto imperio, pedagy, tholonei, redditi, e prouenti, con ognibeni mobili, 🖙 immobili à loro concessi, così per li Serenissimi suoi Predecessori, come di qualunque altri Prencipi. Pronunciando, che este Città, Terre, e luoghi douessero essere rouinati fino alli fondamenti, e li fossati riempiti equali alla Terra, e che più non si potessero restituire in pristino senza Imperiale licenza, & oltre di ciò mulitò la Città d'Asti in dieci milla libre d'oro; Pauia in otto milla; Vercelli in sei milla; Albain dua milla; Alessandria in quattro milla; Casale, 🔊 Valenza in mille libre d'oro per caduna di loro, quali si hauessero ad applicare alla Camera Imperiale. Et tale pronunciatione fece, però che hauendo esse sittà, Terre, e luoghi riconosciuto il predetto Imperatore, e prestatogli il giuramento della fedeltà alla venuta di Roberto Re di Sicilia figliuolo di Carlo Secondo inimico, & espugnatore della ragione dell'Imperio in Italia, si erano ribellati, & haueuano licentiati gl'Officiali, e Commisarij di esso Imperatore con prestare fauore, & introdurre le genti di esso Roberto, al quale haueuano fatta la fedeltà, come più seriosamente si contiene in essa sentenza, della quale fu rogato publico instromento da Paolo di Ser Renucio Nodaro dell'Imperial Camera, in presenza delli Mag. Prencipi Amedeo Conte di Sauoia, Henrico di Fiandra Marescalco di esso Imperatore Tomaso de Septemfontibus, M. Alessandro de Luna. M.Bonifacio di Fossato, M.V golino di Vecchio, Buchuo de Beccanis de Orbieto, M. Antonio de Sabaudia Giudice, M. Giouanni di Castiglione Giudice, M. Scotto di Santo Germano Professore di Leggi, Ser Francesco di Pisa Notaro, & Pandolfo di Castel Fiorentino Nodaro, e di molti altri Conti, Prelati, Baroni, Soldati, e copiose genti.

L'anno

166 1 L'anno millesimo trecentesimo decimo quarto Manfredo di Saluzzo figliuolodi 7 ... maso, con pretesto della predetta privatione, e sentenza si fece investire della Città d'At. ba per se, e successori suoi.

L'anno millesimo trecentesimo decimo quinto il predetto Marchese Theodoro con para zicipatione, e consiglio delli Saug della Corte sua per la redentione di Montebello di siorine mintiotto milla, per la quali era obligato desto Castello per il fodro Regale, perciò che doneua andare con Henrico Re de Romani eletto Imperatore alla (ittà di Roma per l'afsuntione della Corona Imperiale, impose una taglia, ouero sussidio alli V asalli, huomini,... • Communità del dominio suo snominati nella nota descritta nel protocollo di Francesco.

Tosello Nodaro del predetto Marchese.

L'anno del Signore millefimo trecetefimo decimo festo, Indittione nona, il Martedi vis gesimo terzo di Marzo M.Filippo Grasso, M.Herico Torta Sindici, M.Lorezo Grasso,Bonifacio Nazara,Corado Dolio,Oberto di Lia,Gulielmo Balistero della parte intrinfica di Casale.Oberto Moranzano, M.Oberto de Ponte Sindici, Henrico Cane, Manfredo Cane, Manuelle Binello, Anselmo Galone, Rogerio Cane, Pagano Pane della parte estrinseca. Ad honore di Dio,e della Individua Trinità, e della B.V.M. e del B. Euasio padrone del detto Borgo di Casalo à nome loro, e delle parti intrinsiche,& estrinsiche,& à nome dell'Universitade, e Commune di Casale secoro pura, e mera donatione da valere in perpetuo al Sig.Theodoro Marchese di Monferrato, heredi, e successori suoi maschi, e semine, quali discenderebbero da lui , ò da suoi fratelli discesi dall'Imperatrice madre di esso Theodoro di tutto il dominio, giurisdittione, & signoria del predetto Borgo di Casale, con tutto il mero, e misto impero; sottomettendosi alla giurisdittione, dominatione, & fignoria del predetto Marchefe, come wero, O special loro Signore. Promettendegli di diffendere il detto Borgo da ogni persona, Communità, Collegio, & V niuersità à tutte loro spese, e di restituirgli ogni danno, & interese, ch'esso Theodoro, oucro fratelli, figli uoli, D'heredi suoi peressero patire se gli sosse dato molestia, impedimento, ò turbatione alcuna da qualunque persona di che conditione si fosse. Concedendogli ogni ragione, e regaglie, con ogni attione reale, e personale, wtili, e dirette pertinenti à Vero Signore nel predetto Borgo, fini, territorio, & sua giurisdinione. Abdicando da se ogni auttorità, edominio à loro pertinente, e trasferendo il tutto nel predetto Marchese, con promessa. d'obedirgli, e fargli l'omaggio, e fedeltà, come veri suoi huomini, e sudditi, secondo la forma dell'antica, e nuoua fodeltà. Del che ne fu rogato instromento da Simone di Brondolano Nodaro publico del predesto Marchese, in presenza del Vener. M. Gulielmo Ab bate di Locedio, M. Nicolino bastardo, Giacomo di Gabiano, Conrado Pellucho, Georgio Ferrarotto Giudici, Henrico di Coconato, Henrico di Santo Steffano, Ricardo di Santo Mauro, Bonifacio di Coconato, Francino di Santo Georgio, Don Maccario d'Alfiano Priore di Secusia, & Oberto di Saliceto Nodaro.

L'anno predetto macra j. Violant Imperatrice di Constantinopoli figliuola di Gulielmo Sesto Marchese di Monferrato, madre del memorato Marchese Theodoro passo all'altra vita; Oil predetto Theodoro come egli scrine nell'historia sua ando in Grecia, si per consolare l'Imperatore Andronico suo padre, come ancora gl'altri parenti, 60 amici suoi, per causa della tribulatione della guerra de Tartari, Purchi, Barbana

in mali Christiani, quali infestauano l'Imperio, done foce dimora d'anni due à d'in circa.

Anno Domini millesimo trecentesimo decimo septimo Oppicinus Spinula obijt ex sebre in Serraualle, & in suo testamento legause silva vxori Marchionis Montisserrati omnia iura, qua habebat in Serraualle. R. Ventura.

L'anno millesimo trecentesimo decimo nono, Indittione seconda, vina Dominica, che fu alli dieci del mese di Giugno il predetto Theodoro Marchese ritornando di Grecias giunse à Venetia con tutta la famiglia sua, cioè Pietro di Ripparia Conte di Valperga, Francesco di Santo Georgio, Oddone di Rozone, Brandalisio di Cocconato, Giouanni di Montilio, Sotio di Tilio, Giouanni di Romano, Nicolino di Santo Sebastiano, Gulielmo di Cella, Verulpho di Castiglione, Guertio d'Alsiano, Gulielmo di Santo Steffano, Vicolino Narrato, Perruchono, Nicolino di Fabrica Notaro, & Franceschino Torsela Notaro.

L'anno medesimo mcccxviiij. il predetto Marchese conuocato, e congregato In generale parlamento nel castello di Chiuaso con participatione, e consultatione di Manfredo Marchese di Saluzzo, Oberto Abbate Fructuariense, & B. Abbate di Grazano, e d'alzri Vassalli suoi. Primieramente ordino si douesse far pace, e concordia trà le parti di quelli de Canibus, & de Truttis con li seguaci loro della parte superiore di Casale Santo Euasio: & la parte de Grassis, de Bazanis, e seguaci della parte inferiore, & celebiò alcune altre ordinationi, delle qualine su rogato instromento à Francesco Torsello Noda-

ro di esso Marchese Theodoro nella seguente sentenza.

In Christi nomine amen. Anno eius dem millesimo trecentesimo decimo nomo, Indictione secunda, die tertia mensis Septembris. In Palatio Castri Clauazij in solerio superiori ibidem conuocato, & congregato colloquio, & parlamento generali ordinato per Illust. & Mag. Virum Dominum Theodorum Marchionem Montisserrati, pro bono, & pacisico staru ipsius Domini Marchionis, & torius sui Marchionatus, & omnium Vassallorum, & hominum cius dem. Ad quod coloquium venerunt infrascripti Vassalli, nobiles, & populares Tertæ ipsius Domini Marchionisad petitionem, & mandatum prædicti Domini Marchionis, in quo coloquio, & parlamento habita prius diligenti deliberatione, examinatione, & consilio Mag. Viri Domini Mansredi Marchionis Saluciarum, & Dominorum Vberti Abbatis Fructuariensis, & B. Abbatis Monasterij de Grazano, & Procerum, & Consiliariorum Curiæ eius dem, & etiam infrascriptorum Vassallorum. Primo ordinauit de consilto prædictorum pacem, & concordiam partium de Casali Sancti Euassi, vt infra.

Cum Illust. & Mag. DD Theodorus Excellentissimi Imperatoris Grzcorum filius Porphirogenitus Marchio Montisserrati, & Dominus Generalis dicti Burgi Casalis pronunciasser, & secisse tempore quo dicte partes de Casali ipsum locum Casalis eidem reddiderunt, tanquam Terram propriam ipsius, bonam pacem perpetuò valitura, & duraturam inter partem de Canibus, & de Turtis, & de omnibus seguacibus ipsius partis superioris de Casali, & partem de Grassis, de de omnibus seguacibus seguacibus ipsius partis inserioris de Casali, quam pa-

di

14

1,7

11,

166

'd-

11:

1.1

111

Ľ

انا

Ai

[-

cem, &concordism Sindici, & Procuratores iplatum partium, fuo nomine, & partium prædickarum, & cuiuslibet singularis personæ ipsius loci secerum ; & iple partes olculo pacis interneniente iplam ratificarunt, & approbarunt in ma-Bibusprædicti Domini Marchionis Domini ipsarum. Promittentes ipsa pacem sub certis pœnis, obligationibus, & iuramentis attendere, & nullo rempore cond erafacere, vel venire, quam pacem prædiche partes non observauerunt, sed ipsam violarunt committendo, & faciendo sibi ad invicem plures offensiones reales, & personales damna, atque iniurias. Qui Dominus Marchio tanquam Dominus dicti loci de Casalivolem ipsaspartes, & quemlibet ipsarum, & etiam quamlibet singulatem personam ad bonam concordiam, & pacem reducere, & ipsam Terram ad bonum starum, & pacificum ipsius Domini Marchionis, & ipsarum partium, & dicte Terre de Casali ed honorem Dei, & Beate Marie semper Virginis, & omnium Sanctorum, & Sanctarum, & Beati Euasij patroni dicti loci de Casali habita prius diligenti deliberatione, & examinatione, & consilio Mag. Viri Domini Manfredi Marchionis Saluciarum, & Consiliariorum Curiæ suz, & infrascriptorum Vassallorum suorum; præcepit tanquam Dominus Generalis dicti loci, de Cafali Domino Iacobo Calcagno Iurisperito, & Gulrelmo Cant Sindicis, & Procuratoribus diaz partis superioris; & Manfredo Tuttæ, & Albertino Grasso Sindicis, & Procutatoribus dictæ partis inferioris, vt dictam pacem alias per ipsum Dominum Marchionem factam, & pronunciatam suo nomine, & nomine iplarum partium, & cuiuslibet singulatis personz ipsias loci; quarum partium sunt Sindici, & Procuratores debeant approbate, & ratificare, ac confirmare sub pactis, conventionibus, promissionibus, obligationibus, at que juramentis, ve in ipsa pace plenius continetur. Et quod prædicti Sindici, & Proeurarores suo nomine, & quo supra de omnibus offensionibus, maleficijs realibus, & personalibus, iniurije, damnis datis, & commilie quocunque modo pers petransab iplis pamibus, vel aliqua iplarum versus aliam, & à qualiber singulari persona, alteri personæ post dicam pacem pronunciatam inter partes predictas, debeant osculo pacis interueniente facere bonam pacem, & concordiam perpesud valituram, & dutatutam inter iplas partes, & quamlibet iplatum, & ctiam quamlibet fingulatem personam. Remittendo sibi ad inuicem suo nomine, & ouo supra omnes offensiones reales, & personales, & omnia damna & omnes injurias factas, commissa, & perperraras per ipfas partes,& per quamlibet ipsarum versus alteram parsem, & por quamither singularem personam ipsarum partium, & leguacium carundem, & quod nullo tempore contrafacient, nec venient; sed perpetud ipsam pacem sus nomine, & quo supra attendent, & obseivabunt, sed pomis in dicta pace alias pronunciata contentis, & vitra sub pomis, & bannis at Durio ipsios Domini Marchionis auferendis. Salua, & reservata ipsi Domino Marchioni tanquam Domino iustitia de dictis offensionibus, malesicijs, damnis, & iniurije commissis peripses pattes, & quamliber ipsarum versus alteram, & quamlibet singularem personam ipsarum partium versus alteram personam, & leguacium oarundem. Etetiam saluo, Eteterunto cidem Domino Marchionf arbittio

per iplas partes, & quamlibet iplarum, & per quamlibet singularem personam yersus alteram, vt et videbitur vtilius expedite in præmiss. Et etiam saluo, & reservato ipsis partibus, & cuilibet ipsarum; & etiam cuilibet singulari persona jure perendi restitutionem, & iustitiam coram ipso Domino Marchione, autoficialibus eiusdem ad vtilitatem dicti D. Marchionis. De quibus procuration mibus, & sindicatis apparet per duo instrumenta scripta, vnum per Vbertinum de Ilia Notarum de Casali de sindicatu partis inferioris, currente millesimo tros centesimo decimo nono, Indictione secunda, &c. Aliad verò per manum Anatonij de Pulia Notarij de Casali de sindicatu partis superioris codem millesimo, & sudictione.

Nomina quorum Consiliatiorum sunt hæc. Primò, Dominus Stephanus Syòsopolus Ambasciator Serenissimi D. Imperatoris Græcorum, Dominus Federicus de Salutijs, Dominus Petrus de Sancto Georgio, Dominus Nicolinus bastardus, Dominus Petrus de Riparia, Dominus Franciscus de Sancto Georgio, Dominus Obertus de Calix, Dominus Petrus de Nazadio, Dominus Metalus de Sancto Sebastiano, Dominus Bertramus Aduocatus, Dominus Emanuel de Cocconato, Dominus Antonius de Montilio, Dominus Iacobus de Gabiano, Dominus Gulielmus de Ozano, Dominus Bertabos de Altauilla, Dominus Federicus de Sancto Stephano, Dominus Alcherius Mersus, Dominus Emanuel de Achato, Dominus Lancea de Cortisellis Iudex, Dominus Henricus de Cocconato, Dominus Germanus della Sala; & omnes infrascripti Vascus de Cocconato, Dominus Germanus della Sala; & omnes infrascripti Vascus de Cocconato, Dominus Germanus della Sala; & omnes infrascripti Vascus de Cocconato, Dominus Germanus della Sala; & omnes infrascripti Vascus de Cocconato, Dominus Oberto Dei gratia Abbati Sancti Benigni, Domino Bartholomzo Abbate Monasterij Sancti Victoris de Grazano, Domino Priore Polentij, Domino Fratte Raynerio de Castegnalacio, & pluribus alijs.

Ibidem.in ontinenter dictis anno, Indictione, & die, & præsentibus omnibus Inpradictis infrascripti Sindici, & Procuratores dictarum partium, quarum sunt Sindici, & Procuratores suo nomine, & quo supra ipsarum, & cuiu libet ipfius, & etiam cuiuslibet singularis personz, & omnium sequacium partium predictarum. Audito prædicto præcepto, & mandato eis facto per ipsum Dominum Marchionem; & volendo eidem Domino Marchioni tanquam Domino obedire, & didum præceptum, & mandatum observare, & attendere, bono zelo, & corum spontanea voluntate prædictam pacem alias pronunciatam inter ipsas partes, vt supra dictum est laudauctunt, approbauerunt, & ratificauctunt omni modo, & forma, quibus melius, & validius potuerunt suo nomine, & no mine partium prædictarum, quarum sunt Sindici, & Procuratores. Volendo ipsam pacem habere perpetuam sirmitatem, sicut in ipsa, in omnibus, & per omnia plenius continetur. Etetiam de omnibus offenhonibus, maleficijs, res libus, & personalibus, damnis, & injurijs commissis, & perpetratis post pacent prædictam per iplas partes, & quamlibet iplarum versus alteram, & per quame liber lingularem personam versus alteram personam prædicti Sindici, & Procu-

cil salizate quantiment sa ver sem demonstratification designation of the content sursen, Kalprachramimelije laps iteranigenier de dampelibe ipferunt, belieguscium A quambibei deppe le compensorale procionio perciaine cire. Remist demande printe de la contrata de que la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata 1994 anabib lesien drogen mid un Melingal incifich Genebus, damets, iqin tija. Palniki ja realibus de perllem libbanom pridisht lupta didbuth els panici meliko pracopsoplanine cominente dobto, desclerassasple Domino Meschianises iplas partes, de aparalibet iplani membepel: Seple meline de literame de facion dis, pront iph D. Maerhiqui videdicune spodies: Mittiam falunipes pareibus; de quilibes Plature. Le ceinque biliber langiolite parlan represents pelitritionens, de cultitiens coram ipso Domino Marchione, & officialibus eiusdem ad volunquem ipsus De ministrachiteries quest inclination minispendentement pacem, de outhin, & singula suprascripta, infrascripti de Casali confiniati in loco Clauazij de da 24 partifus, de mendenditi Domini Misshiost dand Caiss, appolitue-Angel La sificanet une l'acicantemaneume . Reanimentapmeditie de fuiliber poul Aid orum omnieren lingula infrafarifita perpetud attenderes condicionere, de mil-To tempore contrafactors in a single of the state of the election maretalibe if ingeneralise bereg masse squares durantelity passes Parisiaestichieure de amnibus, & lingulis suprasoripais. Nomina quorum senfirmetorium de pane de Cambus finnt hac. Prime. Dominus la cobus Calcaneus. Franciscus filis a Obeni de Penter de -Qulielmus Canie. . ...... Service com ve Gulielmus de Pontenvorarius, on e e Philipponus filius Henrici Canis. In . Obertus Moranzanus . In meit of Manfredge Canie. Raymundus Panisas, and an appel Testa Ferragasa. Antennas Scazofus de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra d Anfolmus Galonys, han yer i murifique : Gulielmus Rubienden el facto en Nomina illorum de parte de Grasssont bec. Primo. Henricus filius D. Odoardi Basani .: Gulielmus de Gilio. Francifeus Bazanus, and Franciscus de Bolemoin. Dam-Graffus. Ruffinus frater Petei de Cerniasco. Laurentine de Gercio. Ioannes frater Gulielmi Stracati. d.) Franciscus filius q. D. Gulielmi Turte. Conradus Pellerius. Obersus filius Germani Magiacaballi. Henricus de Garofola. Qui Sindici, & Procurargres suo nomine, & quo supra, & pradicti con hemp Pi & quiliber iplosum ad maiorem firmisarem, & robur omnitud pradictionen angentalitet ad Sande Dei Euangelie tadisferipturis iuranerunt omnia, arimguis lugradicte luo nomine, & quo lupre attendere, & obfarusse, & nullb tempossespense facero, vol spujes, sub obligacione omnium secum bonorum, se cuiusliicia P

eniulibet poem partium, querum dunt Sindici, de Prakuratores, and recent Secucio in pre dello perlamento generali pententibus comnibus, & fingalis Supraferiprie, & intrafaci predictore mellemenaiben, di Suprafie Vellalle, & Subdue cotive Marchionarue Moneiefescari se quete Sentaillimi Domini Addicii er Imperatoris Gancorum leites, de publicam format per Brancolchimum Port Cellom discontin Domini Marchailing inquibes multa concinche artis; Schrief ogiera consinctiatur, quad ammes prudicti de Mancelestaso deberer habete Ville zatem cidem Domino Marchioni deberens obedire ting nomifidales pel legales ; lieur à schemes forment . Et iple Dominus Imperator exages in membrun Sid impelij iplus, de totam terram dieli Maschioganus defendent; de guborna teri ainsticomratium fierer, quod neprocodobas, dichen fueles lemporto al mondent coram is to De to the contract of the contract Colifornia zucem dieserrem Screpillini Domini Imperatoris Confession this Controller of the state of the facilities of slugged w Local, dec. - 21. Andronicus in Christo Deo Saddirl repercier jatrandensor Romabitan Pi deologue. Valuerlib, to fingulir Mit ich miller, Cultivitie, Caltellarit, Nett Libus, de Locacum, Communitus, & Vallettie fuble diesei Anti fit Profesi fin perij Dom. Thoodoni Peleslogi illuft: Marchiomis Monnikusni; de 109 infilio Aro Imperio lalmem, Argentiam farm ? Quinta in quidem benig alterein; ) Qionem, & amorem lomper habuit neffeun imper um eiga vor , 20 auf plif Casionem boni Sencie Montieferrati, & zuntiema confort hour Separi Mani Domina imperatriz mainfellar iplatum rerum euidentis, pia ol pud contruligitie eur nolbum Emperium, & coneritae materna prafata quondam cariffime confortis noltræ, & fui prudentis delegare carillimum Aliam noltrum ten peri) pradici, & maximaia tali teneritare maris: ad reficiendum bonum Statum Matchionatus Montisfersati multimode laceratum. Non mendantes ipfutti va euum; imò perfecte municum iuxiù honorem nostri Imperij, quie enimiple nobis fecerit latis civis, de quo gandet nostrum Imperium ; & regratiator De, que plondwidelnini consentari. Volens etiam nostrum Imperium videre valnem plagam Marchionatus Montisferrati videre curanteus enndem filium, quem nostrum Imperium imaginatur, inanimation non vidille, eum fie che de lungatur à presentia nostri Imperi. Verum consideraris vestre deste deste le la lungatur à presentia nostri Imperi. Supplicationibus moueter nostrum Imperium pura dilectione, & benigtites affixis cordi nostri Imperij circa bonum Statum Marchionarus Montisserium Chuffinomine invocaro, ad vostemittinus suprascriptum carifficum filia noltrum, omni medela lufficienti, omni plaga Merchionatur Mondisterrati, fi fideles, & perfect etitis dicto carifimo filio Imperij nollel, sieur expedit, & bill speras Imperium noftrum, quod vobis manifelte declarat fi confrantiam for perfectam, obedientiam debutaut, & vires habueritis erge Impetium neftis & carifimum filium Imperij nokriman poreftis deficere om ni boho; fuffregio -te vubis Diuina grana, & Imperio nostro. Obmittaris ided errores baquelle Renus habuiltie, voluneaces propries, & diffethe, & deffethalque omnes, efficiet mini vniformes; & vnitz liteplicisuclustus, openie, & virulito Columination cientes honorem, & angung prum fili langesij notte errillitej Damint Kiei sign Marchionatus Montisferratif & iplum diligite, & timete inate Divina manda e e, & ad iplum folum, & implicier infpicite; demandamentes fernate montisfer in picite; demandamentes fernate montisfer in feducation partialiter hine, & inde more amignotum voltantum qui pretium must opera referentur bona. Si sie feceritis vobis non desigios unquand superium must frum; aliter si secus feceritis, quad man stodie imperium moltrum, necessore, quad man stodie imperium must superium anticium superium supe

Terrio, Dominus Stephenus Syropolus Ambaleiaror visupes, on parce i planto Domini Imperatoris in diffegat la messe destitan predictie constem inflatura literatum, et ambaleiaram et impolitant en parte i planto D. Imporatoris emporatuir, sicur eidem impolita sueses per i planto Dominum Imperatoris emporatuire per i planto Dominum Imperatoris emporatuire de inflatura literatum continebetut, quod ad partes istas eu ndem entre batte planto exponendi intentionem i plus D. Imperatoris dicendo, quod si sideles se habetent, si cut hactenus se habuetunt, quod dictum Marchionatum sui Imperiji desfenderet, se gubernatas; se quod dictum Marchionatum sui Imperiji desfenderet, se gubernatas; se quod habetet simul vaitatem, se quod dicto Dimarchiumi, tanquam Domino i plotum Vassallorum debetont obedire, se Tomant desfendere, se gubernate totis viribus, se posse, se eundem adiauare ad Terrama desfendere, se gubernate totis viribus, se posse, se eundem adiauare ad Terrama ammissam recuperandam. Et plura alia ex parte i psi su D. Imperatoris inspredicto parlamento benigne, gratiosè, se sapienter exposuir, quod esse longuat natare, sec. se etiam i pse D. Marchio exposuir suum propositum; intensionem, se volumentem in dicto parlamento.

Quarto, Dominus Lancea Iudex ipsius D. Marchionis, & alij, qui eum informino Muschione incrent adpartes Constantinopolitanes, & venerant, similiter hopum propositium, & voluntatem prædicti D. Imperatoris exposurement & honorem quem in partibus Constantinopolitanis receperant. & etiam prædicti eta ipse Dominus Lancea recitauit, & plura alia, que esset longum dicent se partibus constantinopolitanis receperant.

Marrare.

Opinto, lecte fuerunt in dicto parlamento littere mille pro dicto parlament coen parteiphus Domini Marchionis.

Sourà, in codem parlamento per Franciscum Torsellum publicara succent quatuor struta, loquentia de bannitis ab ipso Domino Marchione, & ab Offiziali maringem, & etipm à Vassallis, & ab Officialibus ipsoppe Vassallorum, & de offendentibus in Terra ipsius D. Marchionis; in quibus statutis intercatera continebatur, quod si quis esset bannitus de vna Terra, esset bannitus de tero baris succentes pænam substincant, & offensores capiant, & desobatis siatressitutio por illa loca proximiora, loco in quo sacta succit robatia sub certia pænis, & bannis in dictia statutis contentis, que statuta sunt in libro dicti D. Marchionis sacta surrente millesimo tricentessimo octavo, &c.

P 2 Septi-

Octavo, Dominas Misolinus baltarius de Monteferrato fe traxit in putte tempsialistis Vallallis, & popularius trafes pislamento congregatis super tras superfect professionem predictis Dominas Martiniano, & alije ididem entre superfect de su

Notio, Francisco della Porta suo nomine, & nomine allorum Arabakana tumi indumentificatium pro popularibus Terra iphus Domini Murcinistali militari segratiani vesupro, & omnia suprastripia approbatur, & racificatur, & quod patati erant in omnibus, & per omnia iphi Domino Matchioni stanguana Domino deceste, & clus pracepto, & mandata totis viribus, & posicoble obletuare, & posicobletuare, & posicobletuare, & posicobletuare, & posicobletuare, & posicobletuare, & parte pracepto, & mandata totis viribus, & posicobletuare, & posico

Nomina prædictorum Vassallorum, & Nobilium sunt hæc. . 33811... Bom lotte Petrus de Sancto Georgio: Vbertinus; & Guldera de Caloffa Merlus, & Antonius de 695eben no Dominus Antonius, & Franciscus de Sessite Georgie Dominus Bertalfins Adubeaup? & Sacuce Alderga Cabanado Pousso Dominus Perrus Rippiris. Dominus P. Geldenis, & Bertoliaus de Oddoninus & Petrus de Diulasion is Dominus Franciscus, & Bartholomeus Nicolinus de Labrano ( - 4 2000) de Castiliono. Dominus Emanuel Ph. Ghilenus & Graffaginus: & lacobus de Bozolino. Petrus fracres de Obcconate... lacobus de Pallatijs Castellanus Sansti Dominus Henrieus; Tholomeus, & Rapherij. Brandal Muside Cocconato fraires.

Do-

| DEARON                                                                   | TORRETO. AY                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dominus Butter Constitute Apertus Co.                                    | Conradus Constit de Nichtennetol A                                   |
| Niger Cabralis                                                           | Antonius della Sala: 12d Teudoral                                    |
| V.S. : and fastes M. fuldes Securion C.                                  |                                                                      |
| Gulielmadine de Monfillio. beullebid                                     | Antonius de Ponzane. 1211 2 2010 24                                  |
| Dominus Comsetus de Challen, 1101.11 A                                   | Guinden shabfanfromen, desidente                                     |
| 194116 San St. Oddbastle Monaga I                                        | Thebaldus de Canrubeo . The ismoy                                    |
| Dominicus de Mondouico.                                                  | Franciscus: Callingue Cab aum de M                                   |
| Iacobus, & Leo de Malaine go.                                            | Antonins Raspan Sne zubreny A. Henrichte Milerbette zur der Mauderal |
| Vbertus de Ministration B. 1914 3                                        | Henridielle Wifering Ung los Maudocal                                |
| Dominus lacobus de Cabianos de La | Antonius de Bohen off ber and 18                                     |
| Domines Chiefibre per in mises w                                         | Roberratide Probilità, 1-11 Januar                                   |
| Ozano. aroma Circona O                                                   | Iulius de Ifola de Liburtion de Cost                                 |
| Domine Bulinian Rubende Terrieule                                        | Albeitriere Batting 12 more to                                       |
| Dominus Ioannes de Tille, desocius.                                      | Gulielmus Caraccius de Blandreto: &                                  |
| numinal Bornabol at Alraeth.                                             | Delphipus & tacobus de Quifcardo de                                  |
| Fredericasede Sistephianes Anno 1884                                     | Blandrato, out good Concession                                       |
| Mabuci de Neuro, & Auldans Boni->                                        | Galiardus de Overato de Blandrato.                                   |
| ~? zanas, & Midebel . Class V                                            |                                                                      |
| buyon satistical at the state of the popul                               | esign funt hecastic lands and the                                    |
| Pecodor of Withins                                                       | Mon. de Colla de Montecala de                                        |
| Parioneste Palacie de Calulio.                                           | lacobus Copertius.                                                   |
| Daniel de Fino.                                                          | lacobus Copertius lorgius Pastronus.                                 |
| Crainente Acourt So.                                                     | Germanus Guerrius de Conzáno.                                        |
|                                                                          | Ferrandus de la Val de Lu.                                           |
| Bernardinurde Berlano, &                                                 | Petrus Florenzários.                                                 |
| Lavobos de Albueio de Libumo.                                            | Golfelmus de Pena de Creda 🛴 🔻 🤌                                     |
| Vbend Gramfgnede Paletollo.                                              | Gerardines de Serrade Grazado.                                       |
| Guittus Adamostus, & Incomollus de                                       | lacobàs Baliffreifus.                                                |
| - 11 Carfello de S. la marto (2014 - 1.11)                               | Martinus de Mirolio de Pontaneto.                                    |
| Nouellande Tridition of the control of the                               | Baldus Pena de Vignalia                                              |
| Albertus Ferrarius, & Heinigus Sco-                                      | lacobus Galauerna de Cella. 💛 👯                                      |
| 22 Bathage tipns certife and the state of                                | Manuel Rubrus de Cucearo. Vbetrus de Nigro.                          |
| Ridgerial de Rusingon de Plant, de 1900                                  | Vbetrusde Nigro.                                                     |
| Scipatolius de Ponusturia                                                | Torgius de Sontingo de Tonco ? 5923                                  |
| Obertus Causiletius, Lean de 2 73 de                                     | Leonus de Castelletro.  Versus Fatellus.                             |
| Alberra de Cifo por la companya de la                                    | Vberrus Patellus.                                                    |
| TOUR INCODUCTURE SUGS.                                                   | V bertus de Galio de Solunghello.                                    |
| Gilletings Carris do Cafali.                                             | Gilius de Novellino.                                                 |
| Manfredeg Turte de Cafali.                                               | Germanus de Bergneto de Ruziliano?                                   |
| Albertus Glaffus. 2                                                      | Gulielmus de Monte de Castigneto.                                    |
| Pronciscus della Portai (1986)                                           | lacobus de Talea de Ponzano, 1822 b                                  |
| Benifacins de Piaro de la            |                                                                      |
| <b>₹</b> 747                                                             | Con-                                                                 |

Conradus Constila de S. Rapherio. Lacobus Taber. mer. I Engine de Matematica : 120 Lecobus Pellatus. Gulphpasde Manfaurgio de Odolons go maiori 🚬 Mattheus de Carpaneto. Aycardus Panza. Jacobus Marescatus de Mirabelle Henricus de Bestolotso. Iacobus Boccafolli de Caliano. Jacobus Grissus. Antonius Pellaportus de Terricula. Boniaus Acrerius. Lecobus de Casanoua de Castiguolis. Gulielmus Calcagnus.

CTERRENT C Vibernouv Zanta de Osfuria: . . . . . Niger Cabcalis. ECcreosico. Viuranus Cocha de Camague à and Bidalius de Sando-Selutiona : it .. C. china mastan abouing a Pedua de Rosa de Burpo Santi Mari eini. Conradus de Lucieria. Florius Barotia de Camina. Ruffinus Grafus. Abronius Brigius de Frationile: ir Germanus Gauena. Gulislaur de Amelia Intelle Set Oddonusas Sorra

Zaninuado Mance Berzanoi Belianus

Antonius Ferregips de Albagueno.

Posteà verò codem anno, & Indictione, die gonnation le Septembris in Plates Cafalis, przsentibus testibus Domino Stephano Syropolo, Ambascimon Sucnissimi Domini Imperatoris Græcqum, Domine Micalino bastardo, Petro de Ripparia, Francisco de Sancto Georgio, Gulielmo de Valperga, Bonifaciode Coconato, Martino de Coconato, Henrico de Sancho Stephano, Lanco de Coc risellis, Germano della Sala Iudicibus Domini Marchionis, Rolandia Asinais & Iacobo de Cauerzago de Placentia, & pluribus alijs. Ibidem confliturus Illuft & Mag. Vir Dominus Theodorus Marchio Montisferrati pro page superins fa-Cta per Sindicos partium de Casali, in loco Castri Chavarij. Dominus Lances de præcepto, & mandato ipsius D. Marchionis, præsentibus dictis Sindicis, soinfrascriptis de ipsis partibus, & quamplutibus alije de partibus prædictio & de die Coloco Casalis. Dixit Sindicis pradictis, quod placebat ip & Doming Marchio mi, quod iscrum dictam pacem refirmarent, facerent, & approbatent in prefentia prædictorum. Ecsiquas societares, conventiones, promissiones, turaciones, ligas, & obligationes, & vniones fecissent dicte partes de Casali, seù a lique iplazum, quod ipsi Sindici nomine ipsarum partium, & cuiussper ipsarum deborct dictis societatibus, promissionibus, iuramentis, vnionibus de obligacionibus sa Dis post pacem, alias inter partes pronunciatam renunciate, qui Sindicis scilicet Dominus Iacobus Calcagnus, Gulielmus Canis Sindici, & Procuratores pastis Superioris; & Manfredus Turta, & Albertinus Grassus Sindici, & Progutatore partisinferioris suo pomine, & nomine dictarum partium, & cuiulliheulingule zis personz dictarum partium, & dicti loci de Casali, & sequacium compadem pa cem prædictam iterum fecerunt, & fastam approbautiunt, osculo paris intineniense, & omnia, & singula facta, dicta, & ordinara, & przcepsa occasione dica pacis in loco Claus xij, omni modo, & forma, quibus melius potuerunt in presentiam omnium predictorum : Es tenunciarunt omnibus legibe iuramene

tis, promissionibus desirent hundle prionibus, si quas difimpastes de alique iplarum fecillent cum sliquibus Dominis, Ciuibus, Vallalis, Cafellanie, fell Communicatibus quocunque mado gleù caula , suo nomine, sudificum said tium, & cuiuslibet lingulagie possessaficter. partium de diche leen Cafalle, Car dictas iurationes, deutsomissiones, section dictas iurationes, deutsomissiones aliquibus de la comissione dictas iurationes, deutsomissiones dictas iurationes, deutsomissiones de la comissione ni Marchionis, velalinades altai surporem firmiratem, & tobut simulament dictorum: prædicisississis a da Argentarores iurarung: in anjunta ipforma quist rum funt Sindicie & Brocuresesse darfforaliter tactis feriprutienmaie, Chingu suprascripta attendate alice betresse | At nullo tempore contrasacte del menite sub premis in aliegame sitts proofstrates contentis. Et etiam ex part infine De mini Marchionisinfiellerines dedicit parribus fuerunt requifiti perpentiene D. Lanceam, quod iph ate publica ipforum luo nomine, & different partiual deberent dicham paramistonnie Schingula dicha przeczet felia, Candidell per iplos Sindicos in locai Clatterij et alione dicta pacis, & coloritas is les pets nunciare, approbass militare fascufirmare. Qui emnes, & singuli , de quill bet iplorum dictamente de nationale l'ingula dicta, factamphent ta, de condition de la conditi nata per iplum Domitum Metaldagem in disto loca Classifi & pet ipfordial dicos laudengrum capatrobavernar. Chificauerunt, & confirmamentar. Raomies tentes lug passite: 84: qua fired maium aliorum de pareibuc iplament i 18 cuiulliber singularispersongide distratoro Cafalie perpetuo habite rasa de fiscate omnia, & lingula lypreside a se pulle tempore contrafacere, veluente de ines vel de facto, sub obligacione omnius suorum bonorum, & de pendicticomes. bus, & singulis presented fait beti udum instrumentum, vel plum permatent cifcum Notatium einflein bennicht A Phermis d. Ponte.

Nomina illorum deplaste da Graffis, & de Baza mi jeni distant pacemapped

Dominus Philippus Graffus. Ante a steel Comments of the second Odoardus Bazannsogg of A name & Guilcardus Barbasings & 3' 20110 and Asclerius Grassus. Vbermade Ellena zarolied en ellen A Ioannes Musius. . . 212. 14 Paper 1997 Facious Nazaria .. 2000 2 2000 2000 2 Giorgius Batalia: Henricus Coraus. . 2210 (16 H. 2010) CA Laurentius Graffus., sil a mental D Incobus Asmengasiminels O succeed Laurentius de Gorsson president 1 Gina fius de Villanous de la Erzen Mu A Conradus Pellerius. Ruffinus Musicarante Manual value Faire concless to narrois audioaction ( ) ...... in the house and participated and the concless and the conc Gulphai Francisci Totte ; ... Petrus Tixinastudish inoinare ... inois Cotes due Bezabue. Viceras Magnetos de plus abili Constitut Doline ( ) and and a second or adaptate pradition of the continue of - :: Nominaillerum deperte de Cenibus qui pradictem pacies de capais depend ilaber si income diche approbanteune lung hace. Pringer mo co estillim b Restant Benie, and a state of the Regimenduc Benie, a Jogory at two de ۵Į

Whorkes de Solengamente surp il . sudine White dus Westersamminoffic. cen fecificut Bereine Bereine B. 11, Ciurbus, Vallaging Abraudigelen Muser de Philis . M. Co. out, Sura in Paint Perint engliss up quoise faum c is & cuitiliber fingulgentiereingerg dean parchum anticheniele andieles Assenius de Cutiolie. ... pile it un: Gulichton Capellin songirarus set Paraga Politichus: 101 %, more imad more jate de Més chiuses v cinoidere l'Art. Mingran Guldundaugen er Bertund voren. Gulfeliefe beibeibeiben gemen : mur : 8 1. rum funt Sin licheber Deantenbergeralitet ta Einferger genftrage Courgell Augerigta attendantelifenten Wegenet Wille tengote gentraftenten Bannert penis in diepena sold jebeified contentis. Et etiam er fine infiniofic and Magabanand Manustodeshid partileus fueront requilitipalisablus D. Lanceum, que emagafichelelles photoun luo ne fa : & dedaetlo ne mant d Decent dintem , mirmide embionari ngula dicta pin cupphialiq s Ceomistal par spios Sundicos in loggisting and from the a parist & city Oslin being Being and Be aus lare, approbaebeilichtecheetel. marc. Onipliner, & heinell ebuqiell Coramination of the respondent to the part of the property of the contract of Didnings idendicies Calife de die Oak in a Carlivianis Suda evelusit ulgi 200 etta போர் சிக்கு Asia September 3 வெள்ள இரிக்கார்கள் இரு மிரிமாக்கள் கோரியாக்கிய வெள்ளத்தில் அது அதிக்கிய வெள்ளத்தில் அதிக்கிய அதி Shi inqualif Cardinary of musoth our strategistics of Strategist of Strategist of Strategist in the strategist of the st r in Mor fingulat ogerfare is sufficial co Cafi Reperpensión in interestable finales smais, & hage in the first of and and and and and and and ancere, velsion Destained vel de facto, lub ou contignabeum ora m bonorum, & de psinio eventiff hus & fingulis primapned to sudocal an infirmment myel phisique Daniland Vberrus de Ponte: Majqhanadoftanie deinimient. I de la Francisca fishanus production. Rogleronosche Roglerijs. Antonius de Gargario. Ioannes de Gargano, la leadanne la De An Ilmus Galonus. An Illumin V Corfellus Scazofius. attack Mayers. A Albertus Biliacius. . zeza 20 zantan. H Ioannes Galonumในกลา เหลือนข้องสโ Gnaffus de '. ilancemola Pauffus

Berfanus Molinarius aslac Mesocida A

Ardicio de Billino, munisio // mullis Franciscus de Confrantiscos de Bertolellus Carsonna die quaime CI Cdoardus Bazjaumong mir Toisibi A Asclerius Gradu. Ottellus Fer. Ioannes Rubeus. loannes Myilius. Georgius Beina. Martinus Fer. Laurentius Giallus.: ailo zuinorus.I. Laurentius de Cofationies Ferreries Laurenties de Contra la Contra Conradus Pellechis. Facee, e concluse le naurant promisonaconsiderando il Marchosti vandunti pur fic zioni , e lacerationi dello frato fat, de ultre incommodità per diplifati temprocesty de

Adminit por de persono anjani le la guerre, quali in Lombardia per la tibidinte del de minato, ouero tiranacionis As. Lana gorante Città, allo Stato suo propinqua pullulan uno made simpo vacamfore a risperibum influences in the university of the university of the land and inches for the dentissimo, & occularifaro con confestione participatione delli Proceri, huomini, e fedell fuoi, fece conuceare un num o prir tomanol, nel quale trà l'altre cose espudient la remais all bora fu proposta, coincilinate namentatia alli Vassalli, e popoli suoi not monto pita fig

In nomine Dossitis Amon, amo dusdem millelimo recente fimo vigetimo, Indictione terria, dio qui gromensis lanuarij, in palatio Castre Claua zij, ibidem conuocatis, & congregatis infrascripius Vassalla lis, Nobilibus, & popularibus Terræ Domini Marchionis Monisfeirati ad instantiam, & petitionem ipsius Domini Marchionis, qui dicta die ordinauit colloquium, & pathmenrum generale, ad honosem Dei, & Beate Maria, & omnium Sandorum, & pro bono Statu, & pacifice ipfius Domini Marchionis, & totius Terre, feu Marchionatus Montisferrati in dico loco Clauaxij, præsentibus testibus Domino Stephano Syropolo, B. Abbate Grazani, Fratte Francisco de Glatola Ordinis Minorum, & Perretto de Mosio, & A. Priore de Creta.

Nomina verò Vassallorum, & Nobilium prædictorum, qui in dicto parlamente interfuerunt funt hæc. Primo.

Illust. & Mag. Vit Dominus Theodorus Marchio Montissersati prædi-D. Bartholomeus Abbas Grazani. D. Aymo Prior Gredz: Frater Franciscus de Glarolis Ordinis

Minorum, & focius.

D. Nicolinus bastadus.

D. Gulielmus de Valperga. D. Petrus de Ripparia.

D. Antonius de S. Georgio.

D. Franciscus de S. Georgio.

D. Vbertus de Calulio.

D. Petrus, & Vicetus de Mazadio.

D. Conradus de Ossilione.

D. Franciscus de Castiliono. Bolgique, & lacobus de S. Sebastiano. Lordanus de Cellis.

D. Berrinus de Addocatis.

.Oddenines de Cabagnelio.

Facinade Marcoregno.

Bett bade Brufalco.

De Hondieus Philipponus.

Chiohus, Bonifacius, Vberretus, Ber-

- auf baiemine Popularium, qui ibidem interfuerunt sunt hæc. Primo;

De Claussio.

De Milanus de Pallacio. Diletobus de Miralba.

Contadus Patorius.

Daniel de Mercurolis.

Faciorage de Ricar.

gudus, & Mafred 1 de Cocconato. Mazardus, & Guhekmacius de Montilio.

Nicolaus, & Spagnalius de Labriano. Oddinus, & Aloyfius de Montafia.

Albertus Calcagnus de Munifengo. Facinus de Cuelleo.

Leo de Maluengo:

D. Iacobus de Gabiano.

D. Thomas de Gabiano.

D. Vberras de Cuniolio. Bonifacius de Torcello.

Bonifacius de Torcello alter.

Iacobinus de Mirôlio.

Vbertus de Tilio.

Zabandanus de Altanilla Zantani

Ardicionus della Sala . Oberrus de Saliceto

D. Perotus de Maxino i

D. Lancea de Cortisellis, &

D. Germanus della Sala Indicos iplius D Marchionis.

lacobus Siccus.

De Verolengo. Thomas de Ronfegana?

Franciscus Cicolellus.

De S. Ianuario. Berrolellus de Constanzana:

DEB A CONFEERNATO Et prædictis expedicie prædiches Bost inns Marchie lepeninterleispris propiet. niss Incendir, & petit 4 public Confibune all mentions impaleini phi boho frard. & pacifico io finas, oc nostro de ormine alcotuti Vallaborum, Sobditorum, & craire no congregacional Ministration of the Color of the Congregacion of the Color ... Primb japandylateauvinbisseroqilibot velkinimiaaniilem), erpranidere , que vie i de madus of concedus luper anisalis imponente den Valledicoobilibus, quarampopulation pro defentione, & gubornatione di Cie. Young ! Set Marchio. Datus, & guiaen proutetupenatione Terre iplem Maitchionaus annife ad 11 1125 maip Parili inparate dapping am a light a supplied the special infrare day of the state of the s dra intribequaireip interlas, mune palement in a colination of stand and areas and and interlasting redemphique Mentisbellisquin de Illia qui non foluerune male contematur; illos Class of dixinguod defenge popular as the tax alad philiplicaned beautifue Levil, qued plades mabigles entilberve frame chasplese, & provider quem modu mapfe. Domisha vinastina he ben encere superpedagija, desprisoreddicibus, de Super fortisifuctores Contract composed quad the Dominas Marit his postis curp suo honore, & de suo viuere secundum decentiam ipsius, harro ; quod vos ; & Party ver's Rongows Walanus Andreastor Commoning individuation 2 - Padda mamidictus Iraba Ilmmeiloue line Excelhintiz, Sepibidenniei præfeneia pradictions of the constant of à diche Squamo Pontificq, & à Domino Napuliel & ab all si Cardinalibus super frichis, ecraigotifs ipfius Domini Marchionis; & quod ipfe Sominis Dominis Dom Bendicion Dominum Marchionem ranguant filium carifficum Sanctal Roop person de l'acciolisate de l'acciolisate l'accionne de fuis baitinoperibits sat bona rodbaute, quam ple liaben ad Sandaut Ecclesiam -Romanam, film iplum: Summen Populacem, & Cardinales landar, & multipliciter habet eundem rocammendatum, & plura aliadirie, quaesset longum **-อสระสะระ เราก**รกระที่ ของนุกรในก็อกกับการอุประเทิศัสดาการกระทธิธีสิตราการ

Bultonum distriction focius distriction Prancifii dictas linerale Summi Rankineis legis impresenta presentationum, & postea cas exposuit, & crisquintentionem, & bona ma of postionem dicti Sathani Postificis sanditter narmuit, & dixit.

Postea verò Dominus Nicolinus bastorius su dicto parlemento sur Eucellentiz, & przdicta amnia dicta, facta, & exposita superius per prziditivos Dominus Lanceau, & Frarrissus pairo przedictorum landausi, & quo dictisco ferunt in przdictis: Enquadriple, & alij intendebant de przedictisco fulcio, & etiam providere omnia, que essentu diaminosis ipsius Domini Marchionis, & adbonum, & pacisismi statumuminis Marchionatus Montistrusti, & omnium Vassallorum, hominium id amicorum ipsius D. Maissicome Erquodomum deberent se trahere in parteur; sequod super his haberent confiliator & ediculato responderent ipsi Dominio Marchioni, omnia que credorent escribilista & ediculato responderent ipsi Dominio Marchioni, omnia que credorent escribilista dictis, & circa prædicta veilia, & necessaria. Et hoc dicto omnio psadicti vastalli plista.

Biles, se populares formenorbus impateur, se ibi doin incontinenti di la die della bestito Cahilipinulifia pelationen sus pandilli Vallelli; Nobeles, & populates redirmer ad perfereism difti De Marchiopinia difto pelatio, de loco, in que erant primo con gregori, capita respondendi , de confutendi super prezdetti promalitie, du parte popula Demini Matchionis perpendichum Dorbinum Itaceam.

Primo es perse predictorum Vallallerum dictus Deminus Niculians baltari fum D. Lancour faceroud liberam polontare mipfine D. Marchipair. & qued alabant fibe liberam poveltarem accipiendi, & eligendi thopomicat Vallallis, Mobilibusific popularibes illam quantim tem, que fibi placesec fisper prodictio scum ipso ordinandis, secursibli ipsi Domino Maschinali videbiode expedies.

2 · Icamica parte d'élocum à propérie moro m. 36 population decobre ficere de Clauszio dixit, quod dictis popularibus placebat illudiquioti discrete decem Dominus Nicelibus, it vices, adadomaci, qui non felucione selviq pentichem Montisbellicompellerentit, feutips Dommo Manhindivideur, Acquad fuper fuis podegije. Bi roddisibus, de fathis propries inferploidents. ficos di vide.

Postea verà Borgosius Tauanus Ambasciator Communis Tridini dinic in aliero per lemento, quodilli de Tridino, & omaccolli de eleca Duciam homines Domini Marchinais crent parasi super prædictis facesead voluntasem, & libe rum arbierium insur Domini Marchionis secundum possibilizarens i plorum.

Posten verò dique Dominus Nicolinus ex parce Domini Marchienis dinie. quod distus nominus Marchio referebar grarias distis Vassallis, Nabilibac, & populatibus de suis bonis responsionibus, voluneacibus, & inscationibus, & aquad fumpeo prandia quiliber facerer, & recedererad fuam liberam resturarem. -Eosaluo, quod electi, ot qui cligerentur per ipsum pominum Marchienem debeant remanere savia confulendi, lique supradictum est.

Item ea die dictus Dominus Marchio elegit infrascriptos sapientes tam: Nobiles, quam Populares, caufa ardinandi militiam in Terra fua, & providendi fuper prædictispropolitis in dista parlamento per ipfum pominum Lanceam.

Primà, pominum Nicolinu baftardu. .. Marzaidum de Montilio. Dominum Bertramum Aduocatum.

Dominum Conradum de Castilione. Thomam de Cabiano.

-Vbertinum de S. Sebastiano. Obertum de Tilio.

-pominos Philipponum, & Bonifacium Zabaldanum de Alsauilla.

... de Cosconato.

Facinum de Cunico.

Bonifacium de Torcello.

Med Mich Pro Popularibus.

De Clauazio. Facinue della Porta.

Dominus Nicolaus de Palatio.

-Iacobus de Miralda. Moriaus.

Ruffings Brengs

-Voctrique de Naracino, de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la com

De Vigneli.

| THE ME A B C Communication of the second sec | FERRATO: 115                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Common, & hom. Mer staumobroff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Borghezius Tauanus.                        |
| Commun. 3& horpatistist authorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Novellus de Novellis.                      |
| Poftes verò codom anno actuato lor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | reidie setto mentiti in dicto palatto Claz |
| waxij \$4ff cumate fffit de mont before Aic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | onis . productive stamining March & ex     |
| mcarific congregari prædicios viectos a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dintagicam spilition ordunadine lecil      |
| Scennish de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | virra prædictos electos iple pominos       |
| Marchio volum ad spedicia et dinanda i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nfrascriptos Vasfallos. Nobiles Ding       |
| Committe paraliped is issertique and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Digitality, Is do Governous                |
| Primo, Dominus Pennede S. Quergio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chiones de Coccentro, and a a              |
| D. Perent de Ripperit. on & famo )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bonificius de Coreobaro.                   |
| Communication & sharpitation . Communication . | D. Henrichs de Checonico                   |
| Community in State and Substitute of the Community of the | Jacobes de Cabisão                         |
| Com. & for Quitalgast busined V. ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bonifacius de Torcello.                    |
| Petruele Rayneling do Magadio ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V bereut de Stilletto                      |
| - Vghotts, whe Donod &direction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jacobus Sicenti Comment                    |
| D. Gulfelmurde Valpbrigge Valle 1980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conradus Paterins.                         |
| D. Laurea de Comfeilie, J. Ludices.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Faciores de Ricobone.                      |
| D. Gopmanus de la Sula 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Daniol de Birageria.                       |
| Quito Diminus Marchio ibidem delil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | perauit de ipfa militia imponenda duca     |
| end upons indirected frective com all is N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | obilibus, & popularibus superius no-       |
| aninacia, ec ha tras cull Benti, delibelation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e cum prédictis, & examinatione, &         |
| bronitious as confito ibiotati fulbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pait omnibus, & fingulis intralcriptic     |
| A Susant Modulant or locolati Comm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unibue infraicriptas militias, & equot.    |
| Va vouelauler ingigins friuitetis?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | emnium Sengrarum, & bono Statu ip-         |
| aius Domini Maichiollis, & pacifico, & oi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mnium (uorum Vallallorum "Subdito"         |
| rum, & hominumus cotive Terre iphus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
| Primo, nominis, & homiaibus de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D. & hominibus Mondonici. m. s             |
| Cafilions A. militias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D. & hominious Louenciri. 191. 1           |
| Dominis, & hominibus de Cor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D& hominibus Pugliati. m.                  |
| duei found.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D. & homienbus Montilif. m. 5              |
| D. & hominibus Hofterij, eq. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D de Montefia pro scudo Castri             |
| D. & höminibus Buzolinim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Voteris. m. k                              |
| D. & hominibus de listbrianom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D. de montescuto pro seudo Ple-            |
| Haradibus D. Ansonii James                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bate, while the eq. (4)                    |
| Hæredibus p. Antonij de mon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D. de Checonstal                           |
| reacuro pro feudicatontifacu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Belengerije de Curcauagno cum              |
| D. Marchione, eq. t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fuis parentibus. eq. 4                     |
| D& haminih de Cahamalin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D. & hominibus Caltricibari, m.            |
| D. & hominibus de Brulasco. m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D. & hominibus Cunici.                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | p.Bertramocu alijs colortibus,&            |
| D. & nominibus Pink (1) i m. 1 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cű-swishominib. muniségi                   |

|                                      | The disk at a co                                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| D. Calcaneis cum suis hominia        | Communi, & hom Caffellett to 2                          |
| bus de muniscage de l'enten, ma      | Communi, & hom. Merlinjau mobre 2                       |
| D. Carrancis Durbechi & Linare- M    | Communi,& hom Mischelling 1 1                           |
| La (3) span suis kominitantes cq     | a Godfandig of homo Line ( ) in 1966 of the             |
|                                      | offenta voimechante nability et ac                      |
| 3. & hominibus Rulingh eq            | measiffe regaripræditmendeltus a                        |
| Pok heminibus mirolija meng          | was per mentil and yellow oping and its many or the Dec |
| ndrateis Mess Vallarus, bechiebaling | : Communic fridam Calestije en 1722                     |
| D. & hominibus de Gabiano. m. 2      | Communitational Believal: 188, 221 \$                   |
| D. & hominibys solungholds           | Signature States Green i.m.                             |
| D. & hominibus Gunioliji 20 mano I   | Comuni,&hom.Monifestul. 49. 4                           |
| D. & hominibuede Torcelle. m. 11 &   | Communicate and Caliani, mail a                         |
| D.& hominibus de & Georgia m. 1 14   | Communi Ligon Tengi ma A o                              |
| p. de Terriculant maria              | Com.& hom.Qdelengiparvisq.!! a                          |
| D. & hominibus de Ozano. m. 3.13     | Commission how Galleries square ?                       |
| D. & hominibus, cum Nabilibus in 1   | Communi, & hom. Credz                                   |
| de Triuilla.                         | Comm.& have Matrichalli. 74. 5.4                        |
| D, & hominibue de Cellis,            | Communi & hair Camini 12 50 1 4                         |
| D. & hominib. della Solaria imornia  | Comm. & hom welkei & Beini eq. 7 . 3                    |
| Militalino bastardo cum suis Line    | Somme kom Romisturien in C 2                            |
|                                      | Communistation Calalis us es                            |
|                                      | Comis ho Burgis Martinic man is                         |
|                                      | 14 Comm. & hom Ribbgoani. 11 Million 4                  |
| D. Celtellesi, & Ringi. 17 18 m. m.  | Commission Nile of Nicht Tit                            |
| Achdenerio Merio su tratrib, m.      | Communist hom. D. Mambio- 11.                           |
| Dide Caltignoils, Schominib,         | a is de Manifengo                                       |
| D. Marchionis, & Alijehomi-          | Hominibus Scade lucien D. Mes.                          |
| a nibus ipsiųs logi, and in m. , 3   | chiodis, reading and squared                            |
| D. & haminibus de Tiliet in m        | Comm. & hom. Albugnanis :: 4 >                          |
| D. & haminibus Olivolation and the   | Comm. & Rom. Benzania, a manage                         |
| 2). & hominibus Fraxinelli, m,       | Comm.&hem.S,Rapherij. 12.5                              |
| D. & hominibus Alcapille. m.         | Comma hom Saftigacti. and so                            |
| D. & hominibus Camagna, m. 1         | Com, & hom, Odelegi magnism.                            |
| D. & hominibus Cuchasian, mach of    | .z                                                      |
| D. & hominibus de Grana. m, 1        | Dominis de Mazadio, & Calti-                            |
| D. de Baudisco.                      | liona wash (isos) of a m.                               |
| D. Viscomicibus Lazztoni. m.         | Dom des Giongibaniana a social                          |
| p. Carsancis de Monte. m. 1          | Domi dei Ripparia.                                      |
| p. de Glarollis, Angelie, m. m.      | Do. Diejjs, & alijs de Barbaria. 1                      |
| D. de Sarmaria, m. 2                 | Dom, de litoreco m.                                     |
| Communi, & hominibus S. Sal-         | Hæredes D. Guidonis de Maxi-                            |
| 1 pateris, and men and the 6         | a no pro feudo Strambinia ma                            |
| -la0.a                               | Dom                                                     |

& Lua-

| FOR A ROAT O.                                   | Medic Zaa                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| D. Calcaneis cum suis hominia                   | Communi, & hom Constitution                                 |
| bus de muniscage de l'en m, ma                  | Communi, & hom. Merlinja panoback                           |
| D. Carrancis Durbechi, & Linac-                 | Communi, & hom Micabelli ( 1914 ) 1 2                       |
| Le g spat suis bominibut. cq. 1 n               | Grannaisk homoldic and in 6                                 |
| A St beminibus Malnengini eq Huo                |                                                             |
| 3. Schominibus Rulingia eq:                     |                                                             |
| Back how initiality with the work with the work | ocenina ya Localita o po p |
| intralenemes Vaffanos, Incheifalite.            | Communic & bem Calestije on                                 |
| D. & hominibus de Gabiano. m. 2                 | Communitationi Belizeni: an 221 &                           |
| D. & hominibus Solungholds . M                  | Commune Shorm Grazani. m                                    |
| p. & hominibus Cunicity 200 m. 1110 f           | Comuni, & hom Manifestul . 4 . 4                            |
| D. & hominibus de Torcello. m. 11 a             | Communications Coliens, 196 : 4                             |
| D.& hominibus de S. Georgia m. 1 1 4            | Communi, Chem Tengi, ma A &                                 |
| p. de Terricula-officient over mariod           | Com. & hom. Odeleng parviseq. 77 a                          |
| D. & hominibus de Ozano. m. od V                | Committel hom Catalletti 1892:1159                          |
| D. & hominibus, cum Nobilibus jou: I            | Communi, & hom. Credz                                       |
| de Triuilla. Joyne of a morro.                  | Comm.& hams hantisballi. #1. 3 4                            |
| D, & hominibue de Cellist                       | Communite ham Cemini rome !                                 |
| D. & hominib, della Selan a mothe &             | Comm. & hominellei S. Petei eq. ?                           |
|                                                 | Commentation Rentificien in C 2                             |
| - chomicibus, justining in middlet.             |                                                             |
| D. de Palatio cu suishominib, m. 11 11 11       |                                                             |
| and hominib: Ponyagi, 2500 min state            |                                                             |
| D. Costelleri & Ringi. 11 18 1 m. 1914          | Comm. & hom Nile 14 m. T. 12                                |
| PiAlcherio Merlo eu francis, m. 4               | Communist hom. D. Marchio. L.A.                             |
| Dide Caltignolls, Schaminib,                    | a pis de Manifengo maraq 🕞                                  |
| D. Marchionis, & Alijehomi-                     | Hominibusscada lunia D. Mat.                                |
| a mibus ipfins logic and in it, m               | Petrophic was the arregions 9                               |
| p. & haminibus de Tilici ii m. 3                | Comm. & hom. Albugnani                                      |
| D. & bominibus Olivoletimica                    | Comm, & hom. Beizani. : m ocs                               |
| D. & haminibus Fraxinelli, m, o ce              | Comm. & hom. S, Rapherij. 14. 5 1                           |
| D. & hominibus Alcepilla m.                     | Comm& hom Coffigueti. and & ca                              |
| D. & bominibus Camagna, m                       | Com, Mhom, Odelegi magnism.                                 |
| D. & hominibus Cuchania, mesh ce                | 2 AMCAPadum                                                 |
| D. ∞ homidious de Grana. m, l                   | Dominis de Mazadio, & Calti-                                |
| D. de Baudisco.                                 | liona was finally as m                                      |
| D. Vieccomicibus Lazazoni. m. 1                 | Dom de & Giongia de la como o                               |
| P. Cattancis de Monte. m. 1                     | Domider Ripparian , Characte 11 2                           |
| D. de Glarollis, Angelie m.                     | Po. Diej js, & ali js de Barbatia.m. 1                      |
| D. de Armatia, harmatian m. A. a.               | Dom, de Rhoseo m. 1                                         |
| Communi, & hominibus S. Sal-                    | Hzredes D. Guidodis de Maxi-                                |
| 1 pateris, etteris en non Mass 6                | a noprofeudo Strambinie me: . 1                             |
|                                                 | Dom.                                                        |

720 Co Lugarentura in questo del predesto Marchese, à nome, Convienda di Mo Shure, suoi heredi, e successoricol mero, & misto Impero, & ogni Signoria a Robindo che come Signorematurale per se, heredi, e successori suoi haunse il deminio perputuale del dono luogo. Et in segmo della vera traditione di essa possessione, e perpetual dominio diodero al predetto Germano le chiani del castello, e porte di esto luogo. E dopò questa essi fonfuli, e Cansigliere giurarono, e fecero la fedeltà à nome del prefuto Marchese. Promettendo di ossernate, a far tutto quello, che si contiene melli capitoli della fedaltà, socso obligatione di tutti, & vniuerfi beni loro ; e simil giuramento prestarono pre matele persone fingolari; università, e popolo d'esse luogo: del che ne su rogato instrumento da Franceschino Tarfello Nodaro del predecto Marchefe, nel Glaufiro del Monafterio di Si Piceri di esso luogo salla presenza di A1. Lauralino : Abbase di Bremide, il Conte. Franciso di Ameto, ouero di Mede, il Conte L'aufrance suo fratello, il Cante Dominia, Di Gense Musso fuoi sepoti, & Ruffino di Vallide. 

: L'annameccenniij. Manfredo figlissela legizimo, maturale de Tomafe Marchefe di Saluzzo, & herede instituite nel restambeto paterno, fatto nel mecallini del dominio, e Marchesato prodetto; institui suo heredatestamentato Bedarico suo figlialos dettituto ghi, e terre infrascuitte; cioè Carmagnola, Raconisio, Adogliabrana, Pelanghera, Tien nauasio, Caramagna, Co Caualier lione. E Manfredo sun primogenito della parensina di Riuello, Henoria, Marsignano, Saluzzo, con villadi Candito, Dragonerio com tutta la villa di Santo Damiano, di Pagano, di Valle Grana , Monterosio , Prato , di Lenico, col castello di Montemaro, Quadralio, Brenetro, Manzacilier solo, Melo, Frazino, le zagioni delli Vassali di Baldesterio, di Valsenaria, di Rossia, di Monasterolio, di Spama fiso, di Ceruignasco, di Barge, di Santo Fronce, di Paysana, con tetta la valle del frame Po, Castellario, Pagni, Brodello, Roßana, Venasca, Costigliole, willa waivotignafco, Lugnafco, Solere, villa Mairana, Salinatore, Rotca bruna, o Pagliaros Esamb institui particolari heredi Theodoro, e Bonisacio suoi figliuoli legiumi, anaturidi, ciot Theodoro delli castelli di Farigliano, Monsebarchario, Santo Benedetto, Coroquiglia). Burgomale, Perletta, terre d'V zono, Cairo, Rocchetta di Cairo; della parto Juan delles Carcare, e dell'Altare, con tutte le altre terre, e giurisdittioni, Vasadi, e ragiomade Wasfalli, quali haneua, e doueua banere dal finme di Tanaro, per fino al finme di Burmada, per fino al mare: e Bonifacio parimente suo figlincolo di Brozasco, Alpiasco, Villanouetta, Mulazano, e Cameirana, e detto testamento, e dinisione furono poi confirmate neclinmestitura fatta del Marchesato di Saluzzo al prefato Manfredo Secondo, per Carlo Quarte Imperators l'anno mecchi.

L'anno della constituzione del Mondo secondo la computazione, e consustrudine Greca, sei milla ottocento, e trentacinque del mose di Nouembre, nella decima Indittione . E secondo la consuerudine Latina, l'anno dell'Incarnazione del nestro Signor Giesù Christo millesimo trecentesimo vigesimo sesso, Indittione nona. Il predetto Marchese essendo In altra volta ritornato in Grecia, compose wn'opera della disciplina militare in lingua Greca, nella Città di Constantinopoli, la quale dopo la ritornata sua in Lombardia tradusse di Greco in Latino nella Città di Vercelli. L'anno del Signore meccenne. Indittione desimaterza, nel kalen. di Marzo nella qual parlando di se scriue nella seguente forma

Natur itaque fumego Actor infraferiptus ex talibus nationibus, & legitime, mexime ox Dominis naturalibus tam paternis, quam maternis, quos ab antiquo tompore Doushonnewie, & gratiam eis attribuit, & concessit inter alios de Mundo. Semen namque proprium, & lignagium mei patris Imperij, & Grecorum segimen habere dignoscitur; & ob hoc, quod tam notorium, & manifestúm in Gracia consistit. Ad aliam declamtionem nobilitatis prædictorum ad præsens in prosentibus nonexundo. Ex perce verè matris mez attingor ad partes Lazinorum, & specialitenach regimen Hispania & Aragonis, & ad partes Italia. Etest credendum, quod dicti Domini mei, & Antecessores à Deo habueruns gratiam specialem, & à natura propria compositionem artis Armorum, & omnia necessaria, circa factum guerræ efficacuter exercende. Et per experientiam gorum exercitij, quod circa hoc habebant, obtinuerunt ve plurimum, quia semper cum magnis Dominis, & tyrannis corum confinalibus, & vicinis, quæstiomesad invicem habentes, facere habebant. Taliter, quod ex dictis questionibus vercontibus, guerram simul conabantur exercere, ita quod opportebat, quod Le extenderent cum luis gentibus ad corum defensiones, & tutelam, aciebus suis ordinatis, & ad offentiones, & mortem comm inimicorum interponere totas fuervires, & ingenia, continue ipfimet proprij corum videntes inimicos in campis. Vnde rationibus suprascriptis mihi satis videtur, ad ratisicationem probationis mez nationis velupra, me gratiam habere, & compositionem ad przdicta facienda. Natus ego vulupra, & in co patrimonio compolitus, & nutritus sesundum consuctudinem aliorum filiorum dicti Grzeorum Imperij,& dum çtașis annorum quatuordecim consisterem, casus fortuitus interuenit morte naturali multum iuueni fratti carissimo Domina matris mez Imperatricis Gracosum videlicet, Domino Ioanni Illust. Marchioni Montisferrati, qui legitimus dicti Marchionatus Dominus crat, & successor. Pro qua morte Marchionatus prædictus sine Domino naturali remansit, & rectore. Et videntes Subditi, Vas-Ialli, & homines dicti Marchionatus carere corum Domino naturali: & quod sicut oues line pastore remanscrant, & corum vicinos circumquaque noscentes supidos, elle compositos ad dicti Marchionatus destructionem. Adeò, quod semposibus retroactis suis malis, & inopinatis operibus prædicta facere oftendegunt, & simul, & ad invicem congregaverunt de corum vita, & Marchionarus, sanctione, prouisionem habentes quid gesturi. Et deliberato consilio interipsos. Solemnem ambasciatam de melioribus, & sapientioribus i psorum sagaciter ordinarunt, qui indilate ad prædictam mattem meam venerunt, & cum coram ca spplicuissent, statim flexis genibus condolentes, & lacrimantes ex parte omniu, & lingulorum dicti Marchionatus, folemnia præcamina protuletunt, eidem afscrentes, quod sibi debite complaceret, & vellet, pieratis intuitu, & misericordiz commorz, compassionem habere de ipsius matrimoniali terra, & naturali, & remedium apponere de tantis infirmitatibus Terre prædicta, incursibus, & vulneribus causas assignantes, & decernentes hanc solam medicinam, & rem edium, & instanter perentes, quis alis explicands non decernunt: pro quibus co-

som lagalistem faluare, & dictam deminationent mangrore policativitalicet. quodeorum Dominus, de pius, & iplius Plemina Imperatricis pacer inches vieie ma voluntate, & fine voluit, & ordinauit expublice testamente tounnem pradictumeius filium Matchionem elle; canquam legitimum adherensem fuccel fiom Marchionatus pezdicti, & Dominummaturalem il Et fi cafuracciderte infirm line haredibus legitimis à le descendentibus de pratemisfeculo transmignation seis prout multotius secundum curfum natura interestrits pradica Domina Imperatrici matri mez filiz luz & siuldeni Domini Maschionis forori haredipatem, & successionem, hareditario nomine plenarie adstrucado. Adeò, quod primogenita orat, & pracedebat àlijs Dominabus, Whijs didi D. Marchionis, & nobiliori matrimonio copulata ; area mulicris lequada, & vzotis lecunda di-On D. Gulielmi, & filiz D. Alphons Regis Hispaniz Diminendo successionem prædictam ipli Dominæ, & eius filijsimegreist cum effectu, quod quidem predictus D. Marchio de fore facere poterar est debuit intiène fecundum prin legis anriqua, & gratias veteres concessa antiquitus, & convessas ab Imperatoribus retroactis. Et illud idem in calu morrie, & vicina volungate teffamentum similia ser constituendo voluit, Sciustir presdictus D. Marchio Ioannes frater Domina iam dicti mei Actoris marris restamentum patris soi, semiliter ratisseando, cein omnibus approbando, L Vade navratis, & expositis ompibus per Ambasciatores prædictos granibus lacrymis multum compulsos, &cum veltibus nigrisfupplicauerunt ipsi Dominæ lasperatrici, vt dignaretur ipsorum ambasciaca, & pecitioni integraliter satisfactie, & assentire cum effectu; videlicet, vt ipsa vni cum filijssuis suos dirigerer gressus ad successionem dica Terre, & dominationis, que ob mortem dictorum Dominorum Marchionum extitit ad ipsam. & filios suos devoluta. Et saltein si hoc non potest, ipsam cum dictis filijs suis aca cedere, vnum ex filijs suis tantum dare dignaretur, & confentire ad distam dois minationem, & successionem omnino, & siberaliter apprehendendam . Ergo considerer o mnishomo specialiser ignatus, & qui nontre qualiter prædicta Dos mina Imperatrix, & immensibus doloribus, & angustijs noua hate acceptanie, non in aliquo dubitans, vel suspectans, sie subito taha debere noua ad suas aures peruenire, cum in multis magnalibus, & deceneijs Deus om nipotens spilent doctaucrit, & virtutibus docoraucrit, supremis tantis & gratijs, de quibus ad præsens duabus de causis vacore decreoi. Primò causa non redium inferendi audicoribus, qui proprer multitudinem verborum multories aggrauantui. Secundò, quod me sufficientem non repute; neque tente virtuis receptorem : & licer aliqui dicere, vel cogitare possent me propriam habere naturam, adeò quod à dicta Împeratrice mea matte, & Domina suscept nutrimentum, attamen hoe non inspecto ad mei dicti sirmationem' in præsentibus a liquid declarabo super hoc. Nam verd inter alias virtutes, quibus à Deo omnipotente prædicta Domina extitit decorata, fait demum valdepia, & compassibilis, & semper intuitu mota pictatis, non solum hominibus, sed eriam animalibus vniuersis. Quodquidem recte dignoscitur, & manifefte cum maior pare nominum conatur, & Ruder

Heile: four de la muse, februare mans piers en mante four de la companie de la co Dis Cocin liberate confinement morried idages, imo condulebat, ocie hac feudobes panathites in Sicrel and the mineral profil candonis focus dolphi, de pipeler de mosse fue passensilmede debisimilianadis, verdanna inan empicit tantom aliquem macampe-Course order the advantagement and a service service description of the Marchine service description of the service description o phonosom additional in a fact the language of in a second in a second control of the control of de One, & funcialistade de la littation fue une legit sono se dite (kongernez inne aport exper Californi operfracibes, squis iden care bas A haceoffenbunfais perceis into mass calibration alichia simulation in information in in miteratiqued habeither Sparustonehministi a ille quod mitemAdereius effediche Les sortendestructions l'espectulinque adta : 8 nuvrita actoliquem nimie deles Sinderen endine endinential all interestation of the continue designed and the continuent of the conti wollabaniailucis) di achabusamanpolicis, di fomusais, ficute prominactor, qui plat Somethi depredictis, metampostum seltimonium peshibarte funicien lusotalpiri and a series de la company de la conference base nidensis, quad sam pullane, se piedase mon foret imbutum! Postquami i ultim amnipatansiDeusipla de thu itamento, te gezui doloze auxiliana fuit journ homó de Mundo ald a liquem confolationem præstan, citra deburem præstetom Suffic lette mon fuillet, & specialiser quia in illeduperuentu pradicta D. Imperusur long à la invenit à predicto D. Imperature, dinois sundiociatam, vedeces hanrentenobilitatispersonam, & tanutospositi degociji Enpost muka dicta And increase with Dec disposite ad last propriet gooditionen, & found alle jemogbin, quialen lus perfectus, & magnanimine perm reducebat. Talner, and reche lapaniaphum dolorem, prout decebat extinguere, & compositive, & assisan remedijoppoziuni disposuri inucaire. Ergo remedium opportunom; #2 gonsilium inuenit thor modo videlicet. Primo volendo Dei præcepto affediume famulari, & doctrinam Divina feriptura, cui continue studebat Menutrato polle, idest obediens perlistere in omnibus marito sub .: Et ob hoe ipla, nous predicta, soam balciatam, quam habuir, predicto D. Imperatori mei , Action en little inteneuit, ve eidem de predictis fuum confilium en hibeter, que, habito iplius confilio, responsione, & mandatis, & qui mandatit, quod ire non elefactor, nullaronus ab ciuldom præceptis desistendo, sod ipsius D. Imperatoria melle, & mandata soqui in omnibus decernendo, iuntà legem Divinam, non vanisascaliqua mondana; licerante disposuisser velle suum suos dirigere gressus, cum filio personalitenia predicta Terra, sei Marchionaru, & omnia pro posse disponere ad deffensionem sua Terre pundicta, reliquit se personaliter non ituzem pro co, quod Dous omnipotens matrimonium copulavit, & coniunzit, fed menique parti latisfacere disposita cum dicto D. Imperatore marito suo semana sie : blebebet autem erdskilios masculos videlicer, Dominum Ioannem Paleologum despotum, primogenium, & meliotem, quirtammigranit ad Domis num valde invenis, negenieri candolondo. Secundum me Theodorum Pas lcololeologum actosem, & ad fignificationem omnium psadictosum, & operis huius declarationem, setiptorem, & compositorem. Terrium, & virimum D.Demetrium Paleologum despotum, qui vinit, & quamuis iudicabam prædictum quondam bong memoria D. Joannem frattem meum meliorem, saptemiorem, & villiorem elle ad omnia facienda, & exercenda, & specialiter circa dominacio. net Orbis Terrarum, me Theodoro. Areamen perso, qued iam massimonio aderat copulatus, & alije negotije occupatus, voluit prædicte men meter penes le iplum setinere, & similiter cum ca dictum D. Demetrium minorem, & inniprem, quis tune tam inuenia aderet, ve nullacenus possee, nec pornistet equitare. Et sic Domina mes mater pro meliori decrepit me focundum ginitum enm præfetis D. Ambasciatoribus in Lombardiam ad dominationem prædi-Stam ire debere ad deffentionem, & substentaculum dicte sue Terremaguralis. Sicautem omnibus notum, quod ipla D. Imperetriz relatione predictorum Ambasciatorum primordie audita cum ipso D. Imperatore tune in Constantinopos li non consistebar, sed aderat tune in certis actibus, & me Catib, me in matrimo. nium collocandi ad partes Ducarus de Athenis, & Valachie, cu quadam sopore dicti D. Ducis Athenæ cum magno meo honore, ac villitate propria valicusa; que propter in paterna mes natione persistebet, & per illud matrimonium secundum conventiones factas dicta dominia mihi perueniebat, quia post modicum tempus frattes diche Domine, & Domini dicharum Terrarum, & domimationum ab hoc faculo decellerunt, qua de causa conditio, & status meus augumentabatur in partibus illis propect condiciones, que postea apparuerunt. Et ided vninersi, & singuli scire possunt, & videre immensum dilectionis zelum, & animum affectuolum; quem dicta Domina mater mes in dicta sur Terra, suorumque paterne donationis, & nationis habere videbatur, quia omnia dispone. re voluit, & ad nihilum detrahi in ea, quod me suum filium sic locauit, ponendo ad punctum nunquam videndi, & de omnibus periculis alijs, & vniuerfis in raliquo non curauir; volendo solum suam Terram, & dominacionem pradicta m manutenere, & substincte, & in amnibus pro posse eidem succurrere. Ad hoc. quod dicta Terra nullacenus perderecur, inspectis cantis bonis gentibus, qua videbantur de ipla liber è confidere, & ne ab iplis posset improperari, & inculpari, nec quod daret causam dicte sue Terne, vel perditionem amittendi. Et quamuis me insufficientem reputem ad tanta, & tantum negocium perficiendum. Nihilominus volui mandato dicta men matristotaliter famulari non extendes me in aliquo alio, quam ei placebat, & prout supradictum est recessi, & iui iuucnis non informatus, nec doctus ad hoc infidijs, atque vulpinis materiæ huius Mundi,& maxime vhi inueni tantas mutationes, & diversas, tam moribus, quam lingua. Et inde fortius, quod absque pecunia, & consilio sufficientibustante. & tali negotio applicui. Inveniendo in ipsa Terra Marchionatus zinzaniam maximam, & errorem, quia Vassalli, & homines Marchienatus ciusdem continuè guerriabant ad innicem debellantes, recusantes me recipere in corum Dominum naturalem, sieut de interenebantur, & sieut promiserant, & mandauerent, & hoe ob nimiem moram meitranlitus intervenit, quia gate, & alia non cellaria tam prenitet, ut expedichat, non potuerunt preparati. Et videntes aliqui Marchionatus pradicti Magnates, quod possent dictam Tertam sub sup dominio appropriate, iplam interponere, & infeingere conabantur, & indirectà inlam Terram occupabant, & iam partes quamplures de Terris della Marchionatus quampluribus, & de melioribus per dictos Magnates ade cant expuls. Ad hoe ve fortiue de lecurius contra me pollent dichem Terram de ffendere per iplos iam gapagnak enori. Et præfati, qui dickantmeam Terram occupabant, tam fores adcrant & promptuolisquad me cognolecte neglige bant, notentes in altquo parese inti abique esmocum visture, & ingenij guerre, quod quidem facichans zi dentes me innenemat forensem longinquim. Considerandum igient est, universe, & linguly speciality dellie, & sapienubus guerre quomeda metiumanum. & pararalis curlas guerre porcrant me deffendere à predilis, & quomodo obstacre pollem reedificare me ad dominium prædictum de sancis pravibus, & innopinatis conditionibus, ablque omoiposentis gratia, & wirtute qui semper est tutis auxiliator, ve dictum est à voce suprema versus Bean cum Paulum videlicet, sufficienti gratia mea, nam virrus in infirmitate perficicut. Et lie redo, quod accidit in me, quia virtus Domini operara fuit pro mes licat proprio: & modice aracis contra Magnates iniutiantes milis licut demon-Acanit de Danid versus Golism, & rancum gesti prædicta substancendo, quod lasissufficience auxilio Divino imminente ad mez. Terrz entediciz dominiuni zoconciliendo derrazi, & cum plusibus et diche Magnaribus rebellibus meis benotifice, & bono modo ad contientionem pertieni, ita & taliter, quod quamplures Tetra, que per meos Antecellores non pollidebantur, mee dominations cum dictia Terris in le ticulo mediante applicui, conjecturam semper infra talia excreenda muka, & immenta pericula, & culus accidentales habendo, & fubit-a mendo. Et quamuis iuxtànnimi mei delidetium omnia non potui adaptate, tao amen Dei appilio mediante à morte, & à carceribus extiri totalner liberatus, 86 cum maiori parte distorum rebellium meorum ad bonum finem perueni, & permenus ad gratem vigintiquinque annorum; velcirca [ciens, & inselligens, quod ad parter Imperij Romania, vbi natus fui, & in mea infantia pueritus, ve iam Cripli guerra imminebat, licquad oportebat prima, & principaliter Divina anxilio locidati, & postmodum bonotum succursum, & iunamen implorate ad defendation pradictos Dominos meos Imperatores, & conum terram, contra quamplures inimicos, & ribelles ipsorum, tam Christianos inopinare conditioa mis, quam Terrares, Turces, & alios Barbaros. Deuersusque namque partes matriames, lecundum fortunam graviorum accidentium temporia milit occurlozum, latis lusticienter iuzta mandarum per dictam Dominam martem meami znihi tacum, meum debitum adimpleni. Volujenim fernire ei, & funm opus bonum adimplere, idelt quod ipla volun latiefacere verique parti videlicer nasioni Terre luz, Marchionaius Montisferrati, & suz copulationis merrimonis coniuncture. Sie quod ego mandatum prædictum adimplem in ille partibus betti-

persistendo, & ibidem iterum vnicam filiam legitimam ex meo matrimonio: habui, sic quod mihi apparuir posse relinquere bono modo dicam Terram, speramine dicte men filie ad firmationem Marchionarus prædicti, cupiens videre, & servire dictis Dominis meis Imperatoribus, & debite famulari, ac etiam causa visitandi omnesalios parentes, & amicos ibidem consistentes ; & sentiens super : Loe voluntatem, & affectum distorum Dominorum meotum Imperatoris, & Specialiter mei patris, quod tanquam eorum præcepto venite deberem ad ipsos! un mense auidos me videndi, 80 operandi moo exercicio ad corum fernicia fa... cienda, & causa maxima videndi suit specialiter. Prima vite tiansmigrario ab hoc faculo Domina Imperatricis matris men, & moquam compositus, ve Supra pertransiui, tam causa mortis dicte Domine matris mez, quam causa dielæmen nationi serviendi, ve pro posse, & cum debiso naturali possem vetique debuum adimplere naturale tam patris, quâm matris, vi non folum à Deo, seds gentibus debite possem collaudari. Veni autem iugta præceptum, & volumusem prædictorum Dominorum meorum, non ob hoc quampluta pericula imminentia inspiciendo, que aderantiam furore Maris; & fortune, quaminimicorum, & cursorum, & forrius iunta pindicammeam Terram Montisforratie malos vicinos, & inimicos dimittendo, & imperio pradicto circa duos annes. vel immediate commoraui, absque co, quod mihi per dicos Dominos mees Imperarores iniunctum fuerir; vel præceptun, opusaliquodexercondi, quod meo honoriapplicaretur vt supra, & vr proposucram. Et propter etiam meam absentiam, iam homines Terra mez Montisterrati ad invicem inceperant conturbari, & deuastari. Et talia noua sentiens, & dictis Dominis meis Imperatoribus ea nous, & casum enarrando cum corum consensus, & licentia ad dictas parres anci Marchionatus remeani ad consolationem, & ordinationem dominationis ecriæ prelibere. Peruentus igitur ad dictam Terram, non ourans in presentibus quod mihi in itinere ad dictam Terram Marchionatus applicando interuenit charrate, licer moo velle libenter omnibus panderetur, sed propter grana men auditorum; & ne eis tædium inferatur promulgare non extendo; Post modicum antem temporis regdificando pro posse dominationem dista Terra cum magno, licet patibulo fumptibus, & labore, omnipotens Deus mihi alium filium masculum, & legitimum attribuit, & concessit. Cuius natio ad ratisicationem, & sublimationem Terræ prædictæ valde profuit. Et post paucum tempus, & brene in secunda vice à dicto Domino Parre meo Imporatore expresse habui in mandatis, yt ad iplum meos dirigerem grellus. Quod quidem fuit post modidicum mortis temporis Domini mei, & patris Imperatoris, iam de ipso Imperio coronati, & ve supra dictum est, cupiens præcepta prædicta tomliter adim plere, Leut tencor debito naturali, ordinare disposui, & dispensare Terram, & donationem prædictam cum prædictismeis, licet nimium iuuenibus pro actu melion, quo valui cum ipsorum matre ad folamen, & tutelam Vassallorum, & hominum dominationis prædickæ, ipsostelinquendo, & postponendo omnia iterum pericula in minere imminentia, prout supra dictum est, & his partibus prædicta fecun-

fecunda vice ad obedientiem, & reuerentiam dicti Domini mei, & patris applieni indistanter persenerane, & consistens prædicta secunda vice per duos annos, vel circa, & mihi per distum D. Imperatorem præceptum aliquod; vel commil-So nullatenus præcesserunt in aliquo opere perficiendo, semper facete affectanti visapra, ita scraliter, quod pondere possem opera, que de me emancient, & meam bonam voluntatem abbundantem in exercito meis iam dictis Dominis, &nationi efficaciter famulandi; & ideò visupra dixi quam plurimum'affectabam dictis meis Dominis, & nationi libere famulari, de quo immense dolco. quod mihi non impoluerunt aliquod opus, per quod possem prodesse probationibus sine verbisa Et nolens frustra plus morari tempus consumando, cogitaui de mez pareix scruitio, & distr mez dominationis similiter substentaculo, & defensa, acque omnia sim necessaria inspicienda imaginavi, & ad maius neces-Carin an accedere, & vbi continue cum vniuerlo defiderio lum postularus, quià prefati homines mei Matchionatus ob meam absentiam graui sub mersione turbabantur, & iam plusa de meis Castris, & melioribus amiserant. Videns autem, quod inuidia aliquorum Græcorum Magnarum, facta quæ facere affectabam grave umbulabar. Deliberaui, & decreui licentiam à dictis meis Dominis, & amicis petere specialem recedendi, & eundiad Terram, & dominationem Marchionacos prædicti, vbi vtlupra dictum est, maius necessarium imminere videhitur; & specialiter sentiens præfatum Imperium male fore dispositum, & genzes intes ipsostaliter, quod remedium aliquod nullatenus poterat apponi, & nolem me discedere ne servitium aliquod exhibuissem, saltem ad ottendendum meum volle magnum, quod habebam scruiendi vesupra mihi apparuit, saltem ostendendodictieabundare, quia voluntas pro facto reputatur; & vi sapientes, Se vera cognoscentes me haberent debite excusatum, & ve conscientiam meam is xta Deum purgate satiatem, & vt in hac parte per modum exempli, vel figuste hate men feriptura remaneret.

L'amo meccania. Indittione duodecima, il quinto del mese d'Agosto, il Marchese Theodore essendo grauato di molti debiti contratti per benesicio del Stato sece vendità à Tomuso Scarampo d'Asti del Gastello, Villa, e distretto di Pontestura per prezzo di erenta milla sorini d'oro, del chene su rogato instromento da Bonisacio Morello cittàdi no d'Inrea Nodaro.

L'anno millesime trecentesimo trigesimo, Indittione decimaterza, il Martedi primò di Maggio, il Marchese Theodoro diede, & assegno à Violante sua figliuola maritata in Aimone Conte di Sauoia padre di Amedeo, cognominato il Conte Verde, per la dote sua li Castelli, & Ville di Lancio, Ciriaco, & Caselle, con li mandamenti, è ragioni lor o, è con li patti, e tomientioni tompresi nell'instromento dotale rogato da Gabriele Ricob ono di Chinasso, Giouanni Ministrale, e Giouanni Rinaldo di Burgaro Notari publici.

L'anno meccuuxij. Indititone quintadecima, Antonio Marchese di Malaspina sa constituito Podestà nella Città di Terdona per l'eggrégio, en nobilissimo Prencipe Signor. Theodoro siglimolo porphirogenito dell'Eccellentissimo Imperatore de Greci Signor gene-

L'anno

L'anno millofimo trecentesimo trigesamo sesto, il predetto Theodoro confermo vin testamento fatto per lui nel tempo, che gli conuenne andare oltra Monti. Per il quale instituò

herede dello Stato Giouanni suo vnico figlinolo nel modo, e forma, che qui segue.

In nomine Dominiamen. Anno Nativitatis einstdem millesimo trecentesia motrige simo sexto, Indictione quarta, die decimo nono mensis Augusti, Pontificarus Sancustimi Parris, & Domini nostri Domini Benedicti Dinina Providentia Papæ XII, anno secundo, in præsentia mei Notarij, & testium infrascriptosum. Cum ego Theodorus Marchio Montisferrari, tempore quo gressus mecos direxi vitra Montes, disposucrim, & disposui post meum decessum mee Marchionatui providere per modum infrascriptum. Ecce quod modo de præsenti dictam meam infrascripeam provisionem approba, confirmo, & corroboro, & jtà dispono, & ordina iuxta modum, & formam inferius annotatam, que talis est. Cum scriptum sit in Enangelio, & Doctrina D. N. Iesu Christi nos docut, à qua dicimur Christiani, & nos omnes, & maxime Christiani vigilare debemu, & stare paraticum nescimus diem, neque horam finis nostra. Ideire dego Theodorus Marchio Montisferrati licet peccator, & ne modica provisione, & scientia; attamentanquam Christianus, & habens aliqualem conscientiam versus Creatorem nostrum Deum omnipotentem, volus hoc verbum preriosum, & vrile annotare, & maxime, quia disposui me ad partes Virramontaneas certa mea facta, & ardya exercere, & nolens expectate diem extremum ad ordinandum fa-Cta mea, tâm anime, quâm corporis, ea ordinare decreui prius tempore sanitatis, quam furoris, & tribulationis, quæ contingere possent per modum inferius annotatum, ne scandala, & dissensiones possint oriri, specialiter occasione bæreditatis, & Baroniz Marchionatus Montisferrati. In primis relinquendo post decessum meym dictam hareditatem, dominationem, & Baroniam Marchionatus Montisferrati, & omne ius mihi competens, & competiturum obu-niens, & obuenturum ratione Marchionatus predicti, Ioanni filio meo præsenti, & recipienti, & filis suis legitimis à se descendentibus, scilicer primogenito, & ipso sine liberis decedente lecundogenito, & sic deinceps secundum consucrudines, & pris milegia Marchionarus prædicti, & per consequens filijs filiorum suorum; et si forse (quod absit ) dictus Ioannes filius meus ab hoc sæculo decederet sino aliquibus filijs, vel filiabus legitimis, volo, & ex nunc declaro, quod filia mea Violans Comitissa Sabaudiz, & filij sui legitimi descendentesabea, perueniant ad hateditatem, & successionem Marchionatus prædicti. Verumtamen intentio mes non est quod dichus talis filius diche filiz mez Comitisse Sabaudiz, qui succederet in Marchionatu predicto, teneatur de fidelitate aliqua D. Comiti Sabaudiz, sed ille talis hares teneat dictum Marchionarum liberum, sicut alij Antecessores mei tenuere, & consucti sunt tenere, Si verà ( quad absir) dista filia mea de cederet absque filijs legitimis. Tunc volo, & statuo, quod frater meus D. Demetrius Despotus de Romania filius, sicut ego quondam D. Imperatricis Gracom, quæ fuit filia quondam D. Marchionis Gulielmi, & D. Beatricis filiæ q. D. Regis Alphonfi de Hilpania, perueniat ad hereditatem, & Marchionatum Montisfer-Tati.

rati, & per conrequons filij sui leguimi descendenteral en Sabrem dichus fral ter meus decederes fine haredibus, vel nolet venire ad harediratem pradictam; sunc volo, quod ex illis de Hispania legitim à nati de Domina, & Amira mea 1 Domina Margarita filia quondam D. Murchionis Gulidani Aui mei perunniant 1 ad ipsam hæteditatem ... Nec debet quis mirari supertationdinatione mea, quia dictus D. Marchio Gulielmus Auus meus fecir idem, & familier erus filius, & fucceffor D.Ioannes March o Aumenilus mois; & mihi vidaturimagis conuentens, quod ad proximiones parentes, & agnatos peruenias dicha hareditas quam ad alienos; enam ab antiquo apparent privilegia DD. Imperatorum diucifis conditionibus, & tempombus in fimilibus calibus fic fieri : de quibus amnibus ego Thendomspresens Marchio plenam confirmationem, & muchtimam haby à quondam bonz memorie D. Henrico Imperatore Romanorum, & ctiam à pluribus Episcopis, & Praditis, à quibus dichus Marchionacus renotur in seudum; & hanc elle volo meam-vluimam volumarem quam valere volo iure reftamenti, qua si iure testamenti valere non potest, valest sakem iure codicillorum, velcuiuscunque alterius vlei ma voluntatie. Acta sunt hac in Castro Clauazij Hypporagionsis Dioccess, prefentibus nobilibas, & discretis Viris D. Rogerio do Thogessio Canonico Riven. & D. Cardinalis Convenarum Capellano, Joanne de Thogessia nepote dicti D. Rogerij, Petro de Cocconato Canonico Remen. Stephano de Porcellis de Cremona Iudice generali prædicti D. Marchionis, Peprofilo de Taurino, Apronio Sicco de Clauazio, Antonio de Castello de Fubimis, & Castellino Arnato de Castelletto vocatis testibus, & rogatis. Et ego Raya mundellus de Grazado publicus Imperiali auctoritate Norarius, & dicti D. Marchionis Scriba, & Cancellarius, predictis approbationi, confirmationi, corrobozationi, dispositioni, & ordinationi, ac omnibus, & singulis suprascriptis intertuis & de mandaro prædicti Q. Marchionis scripsi.

Le monete, che alli tempi del predesso Marchese Theodoro, e sotto il nome, co insea gne sue si sabricanano cossidoro, come d'argento erano della bontà, e peso infrascritti. Il storino d'ono di liga di caratti viotiquastro manco un grano, dirimedio al peso di Fiorino d'ono di soldidire este sopra il marco, e dirimedio dinari sei i della quale momenta, cioè li siorini d'oro done una bauera soldi trenta per ogni comenaro, e della monteat d'argento dinari disciotto d'Imperiali per agni marco. Il luogo della Zecca, onero sabrica delle monete soprascritte era deputata nella Terra sua di Chruasso, e con tal ordina su deliberata l'anno soprascritte era deputata nella Terra sua di Chruasso, e con tal ordina su deliberata l'anno soprascritto alli vintisette di Settembre per il predetto Marchese.

Theodono not castello di shivasso, in presenza delli Giùdici della Corse sua.

L'anno millesimatracentesimo trigesimo settimo, Indittione quinta, che su l'anno terco del Pontiscato di Banedetto XII. in Murtediali quattro di Febraro, nel luogo di Pescheria, ouero di Valle Verde, Diocesi Nemanense, in presenza di F. Portuense Vescono
Cardinale di S. Russina, M. Pittanino Vescono Magalonense, Guglielmo di Pusteria
Capellano Apostolico, e Cimiliarca della Chiesa Cathedrale di Milano, & alcri. Essendo già stato concluso, e concordato il gratitato del matrimonio trà Madama Civilia de.

Connents, energide Comingi Courtessa di Asteriaco, e Giouanni quico figlinolo di Theodera Marchese di Monsorrato la prefata Cecilia per publico instromento regato. O ricounto per Ramondelle Baun di Grazano imperiale Notaro, asegnò per dote al predetse Giovanni suo suturo abadito quaranta milla storini d'oro in oro, quali si hauessero à
pagaro al predetro Marchese Tondoro, ò suoi mandati, e Procuratori nelli termini infraseritti i cioè storini dodeci milla della predetta somma nel tempo: e quando essa Ceciliacontratto il matrimonio sarebbecondotta à casa del marito, e dopò finito un'anno intiero
sorini sette milla; a ciosì d'almoimanno altri sotta milla per sua ranto, ebe'l predetto
Marchese sarebbe intieramente sodisfatto di tutta la somma di essa dote. Per sicurezza della quale surono obligati, O assegnati à esa seculia, con consenso del Marchese li
Castelli di Chinaso, Montecalno, e Montebello con li radditi, O emolumenti loro, sotto

alcuni patti, e conventioni compresi in eso instromento.

L'anno millesimo trecentesimo trigesimo primo Gionanni di Monferrata siglinole del Marchese Theodoro su mandato dal padre in sussidio, e fanore di Azo Visconte sigliusdi Galeazzo nella guerra di Parabiagio contra Lodrisio figlinolo di Pietro Visconte. Gli Auttori della quale famiglia furono V berto, & Berta gingali originarij di una villa. ebiamata Innocio situata nella costa del Monte, quale è da mano destra del lago Verbano, ouero lago Maggiore, e da loro circa l'anno meclx. procedettero quattro figlineli, cioè Ottone, quale fi prima Piouano della Villa di Decio, e Capellano del Cardinale Ottauiano V baldini, e col fauor suo creato Arcinescono di Milano, V berto Arcinescono di Vintimiglia, Giacomo, e Gasparo. Da Giacomo procedette Tibaldo, da Tibaldo Vberto, e Matteo. Da V bento Vercellino, e Giouanni, quali non hebbero figlinoli. Da Gasparo fratello di Giacomo procedettezo Pietro, Lodrisio, e Gasparo. Da Matteo prima nominato Maffeo procederono Galeazzo, e Giouanni Arcinescono di Milano, Luchino Marco, e Steffano, Da Gakazzo procedestero Azo, Luchino, e Marco non hebbero figliuoli. Da Steffano, Matteo, Pernabo, e Galeazzo, Azo, & Matteo non bebbere figlinoli. Da Bernabo procederono Marco, Ludonico, Carolo, Ridolfo, e Massino. Da Galeazzo, Gio. Galeazzo primo Duca di Milano. Da Gio. Galeazzo, Gio. Maria, e Filippo Maria, & in lui termino la linea legitima della famiglia de Visconsi.

L'anno predetto, Indittione sessa, alli diecenoue del mese di Gennaro il predetto Marchese Giouanni nel castello di Chinasso diede in seudo à Franceschino, e Giacomotto Preuana il castello, e terra di Leinico, e per rispetto di essa ricognitione seudale giurorone se perpetua sedeltà ad esso Marchese, alla presenza di Oberto di Tilio, Francesco di Gabiano, Giouanni Deato di Villa, e molti altri, del che ne su rogato instromento da Raine-

zo Baua di Grazano Nodaro.

In oltre alli dodeci del mese d'Agosta insendo Conrado, Franceschino, Percinallo, O Albertino delli gentilhuomini di Montecuco in nobile, gentile, anito, O promuito seu do tutto quello, chessi, e suoi predecessori tenouano, e riconosciuto per il passato dal predetto Marchese Gicuanni, e suoi predecessori mili luoghi della Plebata, Montecucco, Cerreto, e Casteluecchio, O ricenette da loro il Sacramento di stedeltà delche ne su rogato instromento dal predetto Raimondello alla presenza di Ghione, & Alberto de Contidi Coccanato, Valenzano, e Sucio di Tilio, Manuele Gutnero, Graxella di Francesco Cane.

Ancora allistredeci del meso predetto alla presenza d'Alberto, o Gionanni Conti di Coscomato. V alenzano, Co Susio di Titio, Francesco Cape di Casale, e molti altri insendo a Retrino figlinolo del quondami Hebrico di Peratio, Co V ercello figlinolo di Gulielmo di Renatio del luoga di Castroneteri a nome lora, Co à nome de gl'altri loro consorti di Castele recthio di tutto quel fendo; ecose sendali, ch'essi, e suoi antecessori tenenano, Co crana; solui a somere in senda dal predetta Marchese, e suoi predecessori in nobile, e gentile sendante la redanti territorio e podero del predetta luogo, e della Plebata, e Mairate, mediante la recognitione, e giuramento di sedelvà debiti i delche ne su rogato instromento dal predetta Raimondella.

-, Exquasto protocollo Raymundelli Bauæ de Grazano fol. 24.

Millesimo recentes imo triges mo octavo, Indictione seres die decimaquarza Aprilis, In natro Clavazij, scilicers lub platea voi ius reddirur. Præsentibus
mobilibus Viris D. Londana de Cell. Bersolello de Cetex. Ghiono de Tonengo,
& plunibus alije, sec. Ibidem Illust. Vir D. Ioannes natus egregij Viti D. Theodozi Marchionis Montisseirati tarificauit, confirmații, & approblauit sidelitatem
factam per D. Bartholomaum filium quondam D. Antonij de S. Georgio Comitis de Blandrata, egregio Viro D. Theodoro Marchioni prædicto. In omnibus, & per omnia, prout continetur in instrumento scripto manu mei cius dem
Notarij infrascripti in anno Domini mescannu, Indictione terria, die secundo
mensis Augusti, qui Bartholomaus ibidem, & in præsonti prante sidelitatem vetam, & perpetitam suprascripto D. Ioanni promintens attendere, & observare eidem D. Ioanni omnia, & singula, qua in capitulis sidelitatis noua; & veteris plemius continetud

L'anno meccanaviij, alli vinti uno del mefe d'Aprile, nel luogo di Trino, essendo riffolute l'ultime hore della vita del March se Theodoro, il quale circa anni trentadue. Laurua con somma bonrà, On giustitia retto, o governato lo Stato, come ad ogni giusto Christiano Prencipe s'aspetta: Giouanni sno figl uolo, e succe sore huomo prudente, a magnamme nel principio della dominazione sua applicò l'animo à volere ricuperare les perres e luoghi del dominio suo, quali al tempo della morte di Gulielmo sesto parte d'Astefa, Vercelless, & Alessandrini; e parse dalli Piencipi d'Achaia, e di Biemonte nella guerra, e discordia suscitata in Canauese per lefattioni delli nobili d'essa regione, terminata dal-Le fiumi di Pa, e dell' una, e l'altra Doria era stato lacerato, e diminuito e Onde l'anne millesimo trecentesimo trigesimo nono accadendo al rinonarse la discordia, e guerra trà li mobili di Vulperga, e quelli di S. Martino col seguito delli altri mobili del Canauese dell'ro no, e l'altro colore. Il predesto Marchese Gionanni contro la potenza delli predetti Prencipi d'Achaya, e di Piemonte, e della fattione Guelfa ricaperò il luogo di Calufio, e tutti gl'alori luoghi, e terre, quali vacante il Marchefato predetto per la morte del predetto Gulielma, erano stati da essi Prencipi vsurpati, & occupati, il progresso della qual guerra commemorando Pietro Azario Nodaro Novarese dice così.

Habitauerunt autem Canepicium duo genera, videlicet: Comites de Blamdrato, qui castras, villas, & burgos medij, & partis inferioris dista Comutatus possederunt, quorum pars in principio huius satis declaratur. Aliam verò pat-

Digitized by Google

tem habitauir Comes Canepicij, & ex ipso duo filij processerune, qui duo fratres Canepicium (excepta parte iplorum de Blandrato) pro medietate diviscrum: voi quorum castrum S, Martini cum dependentibus sibi venit in divisum. Alteri verò castrum Valpergiæ cum alije sibi dependentibus, quæ soli Imperio, & non alijs subiacebant. Quid vitra? nec nounm, inuidia oritor inter pares, & inter istos ranquam de paritate contendentes, zinzania orta est, & talis, quod hodierria die plus folito durar, & grauius deinceps perdurabir. Et non valentes prædicti frarres vota ipsorum percomplere , habes castrum S. Martini, & reliqua, parti Guelphæ adhæfit. Et habens castrum Valpergiæ Gibellinus fuit, & ita die hodierna. observant se non ranquam consortes pertractando, sed ac fi vna pars effet Chi-Riana, & alia Saracena personaliter, & realiter se persequuntur, & inimicitijs publicatis, & propter prædicta, & alia gravia derestanda, vbi liberi esse solebant rei ducti sunt ad servitutem, vt infra dicetur; qualia autem gravia inter ipsos Comites, & fibi adherentes processerunt, longum esset enarrate, com viniex predicio adheserit, pater Ioannis, qui sine prole decessit, qui multum prædictos Comites de S. Martino depauperauit, & valtauit. Ad que deffendenda multum fauit pars Taliatum, & de lastria cum sequacibus suis, qui caput sunt partis Guelphæ in Civitate Hipporegiz, & Domini de Monzonero, qui caput sunt einsdem parsis Guelphæin Valle Augusta, valde potentes in partibus illis, & simul colligati propter matrimonia, & amicitias înter iplos copulatas, quibus etiam multum profuit amicitia Dominorum de Conciaga de Mantua premissorum pro co. quod D. Guido de Gonciaga vnam vxorem habuit ex Dominabus de Strambino. A qua vniuersi de Conciaga, qui tempore præsenti Ciuitatibus Mantuæ, & Regij dominantur processerunt, & que domusipsorum Comirum de S. Martino multum in personisantecessit; habebant alias amicitias ipsis contiguas, videlicet, cum Episcopo Vercellensi. Item in terra Montiscaprelli, quæ fortissima, & porens est, & fortiffimo castro in fine Comitatus Maxini polita cum Terra Cigliani, & villa Raglia, que terre sunt Episcopi Vercellen. & intra dicta cofinia. Irem pars Guelpha Pedemontium ipsis Comitibus S. Mattini adherebar, & przcipuè Illust. Princeps Achayz, & Pedemontium, qui propter ipsorum Comitum nobilitatem, & potentiam ipsis multum fauit, & fauet de præsenti, quoniam in ipsis Comitibus viger multa nobilitas, industria, & potentia, & præcipuè in D. Martino ex dictis Comitibus, quia multa commisit, ve infra dicette, & à quo multa magnalia processerunt, & magnus reputatur apud prædictum D. Comitem Sabaudie per ca, que inferius dicentur. Adherebat etiam prædi-Ais Comitibus de Valperga vniuersa domus Comitum de Blandrato Canepitij, & vniuers, Comites de Maxino, que domus in modicis nobilibus consistir, re-Spectu aliorum confortum: sed divitiores sunt ipsis,& divitizs habent vitra modum, quibus Domini de Solerio, & Bornati cum vniuersis partis Gibellinæ Hipporegiensis Ciuitaris adherebant, necnon Domini de Perlo, & de Quarto cum vninersa parte Gibellina Vallis Augustz, cum vniuersa potentia Marchionis Montisserrati, quæipsos de S. Martino, viporuit semper oppressit. Et sic Mar-

chio

h chio Saluriatum, & Gibollini Pedemontium partem illorum de Valperga, & toplorium sunt secuti. Dum autem nous odis inter prædictos confortes habes Lent malos fructus parturire, quilibet ipforum cogitaux potentiam, & vires, neo non amicities in altojum exercere, & causa potioi fuit, quod dictide S. Martino & sequeces tantisunt, ve dini de personis, quod sua ipsis non sufficiunt; sed von lendo vajuersi ducere visam magnam, necessarium fuit, ve aliena raperent, etiam fauente dicte Principe multa commiscrant contra præsentem Marchionem loannem Montisfertati, propret debilitatem quondam Theodori patris sui in capiende terres, & calte plorum Gebellingrum Canepicij & & pracipue restas & caltra : communia, in quibus non permittebant aliquem nomipari negmirum etar, quia Gibellini ipsi custodire faciebant dicta castra conmunie percerum familiares, & isti Guelphi necessario habebant stare cum con zum personie. Vasanie autem Marchionatu Montisferrati, propter mortem, Marchionis Gulielmi proditorie mortui Alexandrie, Ciucrum Guelphi cum Principe Bodemontium procurare, quod habuir per cambium ab vno Comite do Blandare terram Galvatni, inqua solus Guelphus rune non crat, qui Princeps iplam tertam Calulanteireum eirea murarefecie, & tanta beneficia habitantis bus in ipla dedit, & fecir, quod protinus Guelphi facti fuerunt. Per quos tanta sandala sunt secura, quod longum esset enarrare, sed do recuperatione ipsiua estre suo tempore en arrabo. Fecerunt estam, quod dictus Princeps castrum Dominorum Valpergiz cuterra Rippærubez habuit, & abstulit Dominis de Valperga, quorum craf, quam fimili modo murare fecit circum circa,& die hodierna propier lesuitia dictus Princeps in ipla terra amicos heber, quamuis iplam terzem Domini de Valperga recuperauerint, & teneaut de prælenti, quæ non va-Lentes Domini de Valperga tollerate, etiam confilio Domini fratris Joannis de Ripparia Gubernaçoris Ancopiranz Marchiz pro Si Romana Ecclesia i quem widi pulctiorem haminum aliquo vilu, & sapientiorem, cuius virtute Ecclesia Romana dictam Marchiam Anconitanam recuperauit, cogitauerunt contra prædictos Comites Saci Mestini vindictam assumeres & sic dicto ordine in exprofis, quod dicta domus Valpergiæ cum alijs Gibellinis Canepitij pro rata pad EFRETUF :

15.1 A ano autem currente millesimo trecentesimo trigesimo nono, miserunt Ioshuem Azarium parrhum meum, tunc potestatem Corguate, & aliarum terrasam Canepitij, iplis Dominis de Valperga suppositatum, Mediolanum, vbi ex Hipendiarijsventis cum D. Hodrisio Vicecomue à Verona, Lignarum, de quibus dictum est supra, acceperit Barbutostricentum, & Malerbam cum ipsis sub firma mensium sex proximorum firmauit pro faciendo guerram in Capepicio, some D. Comitem S. Martini, & ipsorum sequaces, quæ gens pulcra svit, & tota Teutonica, quibus Domini de Medicis de Mediolano in iplorum Ducem & Capiraneum decreuerunt. Annuir prædictæ scriptioni prædictus D. Azo Vicecomas, ve dicta Ciuiras Mediolani quanto citius ipsis emulis privatetur, & sic parua mora interpolita cum prædicto Capitaneo corum versus Canepicium æqui-

11

1

tault.

tauit. Et primo in Canepicio transita Durisad locum Guischarum deuenerunt; est enim locus, & castrum Guischarum in Canepicio, nec Domini hi sunt de Comitibusipsis, qualitercunque didum castrum acquissverint, sed sunt confederati, & amici cari Dominorum Comitum S. Martini, & pro ipsis multa damna funt perpessi. Que gens cum ibi fuit, villam, & erram ipsam ceperunt, robauerunt, & cremauerunt, castrum viriliter expugnames. Sed quia dictum castrum muris excellis est coronatum intrare minime potuetunt, sed vniuersa extra muros raliauerunt, postrauerunt, & diructunt. Deinde dieta gens transa-Aispluribus diebus intrauit Rinarolium: est enim Rinarolium terra communis, in qua erant duo castra videlicet, castrum Malgrati cum turri rotuda apad iplam terram constructum, per quondam D. Marrinum de Agladio, & potenena premissi Principis cum musis circa Caluxenum, & Rippem subcam fabries. wit. Aliud in terra ipla erat castrum antiquum possessum per complices Dominorum de Valperga. Habitabant en in tunc terram Rivarolij homines ducenzum ad bellandum, & est in medio planitiei Canepicij apud Orchum constituta, que terra victualibus, giardinis, & alijs fructuosis qualibet Lombardiz virtuosie antecellit, quod esset plena victualibus non est dicendum. Nam per dictos nufquam powit cuacuari. Domus autem omnium Guelphorum existentium in dicto dirucrunt, & combusterunt, deuastando queliber menia existentia extra castrum Malgrati, & ibi machinando dictum castrum, diù stererunt, sedea vice non habere potuerunt. Deinde iuere Montalegum, est enim castrum Montalegum in eminentioti loco planitiei Canepicij constitutum, & sub ipso burgi Si Georgijin planitia constituti apudi Rivarolium, & vbi habitant homines quatuorcentum armigeri, uullus de iplo burgo pissare poterat, quin à castro Montalengo videretur, quod castrum erat, vnius pauperis Comitis de S. Manino, vbi dum essentilli balistrarij, & pedites de S. Georgio, tanquam capitales Inimici-ceperunt dictum castrum, siue ipsius araka vitiliter debellare. Ex quo dessensores tam voluntatij exiuerant, quod mixto bello intra fortaliciam cum voluerunt se reducero, nequiuerunt; sed retrocedentes perdiderunt aralia, & Gibellini S Georgij simul, & semel Guelphosincidendo intraueruut, & diaus no+ bilis senex cum pauciseriam vulneratis se recepit super turri in ipso castio exi-Renti & ftatim com iplisinimicis pacta celebravir, quod nifi tertia die sequenti fubsidium haberet tale, quod dictum exercitum posser remouere, quod ipsis de S. Georgio fortaliciam ipsam traderet, & eam tradidit, nec tempore præfenti ipfam recuperauit, sed per Dominos de S. Georgio ipsum castrum cum magna cautella custoditur, & omnia, quæ in ipso loco erant, subitò fuerunt derobata, & fic iplo castro capto Orium devenerunt, est enim Orium palatium vnum mazimum, & maxima fortalicia. politum super montem, & apud S. Georgium, & cum infinitis expensis fabricatum, quod castrum qualitercunque fuerit acquifirum, non est de aliquoiam dictorum Comitum, cui guasta dederunt, & minime habere potuerunt, sed pacta celebraueruut, propter que pauperes facti sunt, & Vassalli D. March. Momisferrati, nec deinde partem Gibellinam offenderunt. Deinde

145

Dininderenature Spartanum, quod caltrum el Doning Comitty Sanci Marrini, & apud Caluschum Super Monticollo Super rippa lacus Candie conttitutami & iplam dere dumpeditibus Mazadijpietiantes ipfum ceperuntie vnivirlog in ipla reperçue occiderunt, de mulos dituriunt, in quo vique nunc hullus! habitanit. Deinde merune S. Beargnum, & ibi, quia cater fortalitia murauerunt, qui lacus est D. Abbatis copiolis in tantem vicipalibus, quod nulquami potuit, victualbus vacuari, & in quo quatuorcontum homines habitabant in in-Anitum copiose. Deinde venerunt Fabricam, eftenint Fabrica in planteteron. Airnes spud Rinardium Dominorum de S. Martino, & villato iplath ceperung, robenterunt, es combusterunt, castrumque especuat, sed ipsum nour dias zuertine pro co, quodicité duosum acporum Domini Henriel de Valpet ga par-1 unionum, quibus cult rum frontis, & exera cult rum omnia fapqerum; & diffru-1 zerunt, coftrum autem id habere non poruerunt, quia nimisfette, & loco emies menti apud rippam robeam constitutum. Deinde iverunt Barbaniam, & ibi conentdium fecerunt, & tele, quod deineeps dice terre partem Guelpham non? redunit. Deinde juerunt appd terram Pontis, & ibi cum unjuerlis de Corgnate, ' quibus papulus in Lombardia non est par, voicaltrum vaum errectum super sazis, super flumine Orchi in principio Vallis Poncis, voi tria caltra crant scilicer? vinum Dominorum de Valperga cum terra Pontis, & alia duo Guelphorum Comitum S. Marcini, que catteraffidue machinia fe lapidabant, quontam in brevi Spatio erant, & prope conclufe, & tam viriliter, & potenter iplust oxpugnanterunt, quad in Castro arricialiter intraverune : Erdeinde partes infus turitim liabucunt dimilliscomm bonis, & iplum fubito? & cum infinitiv laboribus dizuerunchijde Corgnace, ezcopta vaa fezlieleureis, que ibi remantit, quant hollo modo diructe posuezunt, & licalia duo caltrà femanferunt, videlicet. Caltrum? Thollasij, quod valdebone per Ferrandum ex Cominb. S. Murion & luum extitit cuftoditum. Et saft rum Pontis, quod per Dominos, de Valperga; led cozum factores excicis minabilistencustodispinginischinmodogobis castrum Thellatifil caltenin Pontisin quassim Theliarij femper mach pallabat errecta, quibus durantiluts, maior, Irlannes de Valperpa ex ipfis Comitibus dictus maior ad difel Icichtiam alterius minoris Loanniscemos Comicis in Valperga, cum magna pedicum quadringe, debalistrinacum vallem Soanam, unde procedit dictus flutius i Orchi intranit, quairalis est communis iplorum Comitant S. Materni, & Val-1 perge, & lumitudia curatic habere caftium Penice in capite Vallis inprenise? Seiniminebili calu erealis, appora quod castrone mihil pollet excogient cum fir fabricacio in espocacella, & immedio impir fitainere itus de eft torits cransicum," & introite in softei as frediensper quam necessarium est transfre, & dustoutto in 11 tronos cultodicum elicanalich mid, concrequent pihil poller machinari, led pet l conlegués cultodit a teauliru fine introit miplius cultiri l'ettic & nullus étium politi let exite. de pro ed gonsillius vallis, que vultifulus ellein diche suffici imporiti ? cum ex custodis, quervoc vicorum hominec vniugrs Mundi dictum caltribul. Perriem non intracent necessia cautela poller habert, cum rassato distra relita delle scendat 1. 1 . . 1

scendat per milimennum & virra, Quo castro capro, sibi fauentibus hominibus suis dicte vallis dictum castrem tanquam fibi inutile ipsis hominibus commendauir. Et sic Princeps, homines, Vassalli dictorum Comitum ram Guelphorum, quam Gibellinorum ipsat valles ceperunt tam cauté custodire, quod nullysipforum Dominorum dutante guerra inttauit; sed annuatim ipsis Dominis, vi consucuerant respondabant, & non vitra, propter que dicte Valles à præsenti guerra ipso Principi exciterune conservatæ , & legales homines fuerune alterutrum Dominorum. Postantom predicta desestanda predicti de Valperga cum universis peditibus partis Gibelliag simul iuncii, guastan. ruscando atbores infiniras fructiferas, lient nuces, & castaness, que ibi erant in infinira quátitate, & taliando vincas fecerunt vasta apud castrum Montis Agladium, Lorenzate, Castrum Sanci Martini, & talia fecerunt, quod in vita duotum similes asbores erescere non valebunt. Extra fortalicias quorum de S. Marrino v nimesædomus molending ferrariæ, & aliæhabitationes sum destructæ, & totalitet concrematæ. Sed quid profuit tantus excellus vicinus confortibus suis factus, nihilimo ad majora facienda vicinos fuos incitantes quibus viribus vudios acquisiris curauctunt, & summo studio vindictas de perpetratis per alios facere, & & à Dominis de Mantua, cum quibus vt supersus est dictum, prædicti Comites: S. Martini sunt pasentella copulati barbutas centum impetrauerunt. Alias ctiam: barburas contum ex illis contum per lex menles commorantes cum illis de Val-: perga, completa corum firma habese curanecum, & habuerunt, & alias barburas conjum per domum ipfam, tum per corum amicitias habere cutauerunt, quibus coadunatis de similibus gestis reperent aduersa parti respondere. Et sacto, seù misso D. Saraceno de Cremaschis de Mantua Capitaneo super ipsa guerra generali per Mediolanum transiens à Mantua oum gentibus ipsis Canepreium intraui. Esprimo divertit ad terram Ripparolij, in qua terra de facili intrauerunt, &dictym caltrum Ripparolij céperune expugnare, & ipsum Dominis de Valperga reperunt & gualtauctunt, & reliquas domos Gibellinorum in ipla terra dimiss. Et sic quipquid residaum innenerunt tapuerunt. Deinde gualtu super universis cerus Comitum de Blandrace fecerune staliando, ruscando, incondendo. & sie male peragendo villam Salariz combusserunt, villamq; eastri Valperge tobauerunt, & gualtanement, &ad ipsumeastrum Valperge le dirigentes hij Teuconici (qui primicus insorum Dominorum Ripendia habuerunt cum causella fueruntinactudictum natteum intrandi, sed superunientibus multis de Corgnate asmaris, sanquam militibus, prædictos. Teseonicos reperierunt, montem castif ab opposite parce: ascendisse, danubus, alijeprælium à parce oppolita, dictam villam Valperga suppolitam comburendo, so quos Feuronicos pradici de Corgnament centum ieruerunt. Et dum effent ipli Teutonici in arduo loco pedestres cum lanceis, & machis, imperum prædictorum de Corgnare à parte superiori existention subfinere non volentes, se in fugam posuetunt, quos insequett fuerent prædicti, de Corgnate Remendo, taliando, & insepplendo prædicios, er quibusmulti Ilevizzici remankrupe morroi, & capei, & reliqui 342112-1

s reliqui existentes ab opposita parce in dica Villa Valperge fugierunt, & ab inà de recesserunt sub maximo dispendio personarum, qui vitra diebus alija continuatis villam Pontis dicti de S. Martino combusterunt, & predauerunt, & castell lum Silucichi à parre corum, quod castrum erat ceretorum pobilium de Corgnatæ Vastallorum dictorum de Valperga, ceperunt, & diù occupatum tenuerunt. Deinde prædicta gens Duriam pertransiuit, & multa guasta super Comi-1 tatu Maximi tam cum încendijs, & predationibus, quam alijs male gestis în ipso Comitatu intulerunt, & præcipud in locis non fortibus, quibus peractis incrunt ad locum Marcenalchi, & ibi villam expugnantes intrauerunt. Deinde castrum a capugnantes pacea ceperum inire, quibus pacta agitantibus, ab oppolita parte 1 ipsius Caftei intraverunt, & D. Antonium iuuenem valde probum crudeliter inrerfegerunt, predauerunt, & spoliauerunt in ipso castro, & villa vuiuersa. Et cern tè tempore illo nullus ipsorum Dominorum morruus extitit, præterquam iste, & caufa erat, quod multum crat odio illis de Strambino, cum quibus confinabatur, cui Strambino per lequentia malè successir, quamuis sit pro tertia parte in , ipla Dominorum Comitum de Maxino. Durantibus autem prædictis, dum D. Guidetus de Valperga cum sola familia sua iret (qui tamen erant equites viginti dua) à castro Valperge, Ripam rubeam, obuiauit inimicis, procedentibus à castro Frontis in magna quantitate, nec fugire potuit, sed captus fuit predictus D. Guiderus, & post longam moram magnam redemprionem fecit. Et sic prædicta gens Dominorum de Mantua cum Domino Saraceno corum Capitanco Coperunt recedere, & alij primi, siue ex primis Ripendiarijs, qui venerant Mediolano, etiam casti fuerunt, & venerunt versus Clauazium pro conferendo cum Malerba, qui erar sub stipendijs D. Marchionis Montisferrati, per reliquas dus partes ipsorum finita, firma Dominorum de Valperga cepit, & alia tertia pars, quæ est ista, quæ remanserar sub stipendijs Dominorum Comitum S. Marzini, & contra primos, qui ipsos Mediolano conduxerant, & pro co isti cassi appellati fuerunt, ita terria pars proditores. Et dum recederent à partibus Clauaxij, & essent super Targlauera, & apud Salugiam per gentes Dominorum de Valperga fuerunt capti, & derobati, ex quibus dictus Ioannes Azarius potestas Corgnate, qui ipsos sequebatur, qui que ipsorum equos in sua parte habuit, & & plures captinos, quiad tempus pro nullo dimissi fuerunt. Et tunc dictus Matchio Montisferrati cum stipendijs suis cepit crescere, & Canepicium totis vitibusinuadere. Mcccxxlx111.domense lunij, Intrauitqidictus Ioannes Marchio Montisferrati, qui iam potetiam creucrat, Canepitiu, cum batbutis trecentum, tam stipendiarijs, quam ex nobilibus sibi subditis, & cum maxima quantitate balisteriorum, & peditum, & magno carrigio cum multis guastatoribus, & super campis Caluxeni direzerunt gressus uos. Est enim Caluxenú maius, & potenvius aliqua terra Canepicij in planitie inter Duriam, & Orchum constituta, que si vno anno blada recollegic non expenderer in decem; & circum circa iplam terram blada, & vincas faliavir, & aliqua deduxit, & guasta similia fecerat luper iplo territorio duobusannis præcedentibus, proponens dictus Marchio ex toto

roto dicam terram habere, que multum Clauaxium, & alias terras vltra Padum offendebat. Terræ autem prædicte nihil faceie poterat, quia cautius, & volun. rarie Caluxenum custodichatur. Nec in ipsa terra crataliquis, qui prædicti Marchionis non esset capitalis inimicus proprer gesta; & runc cum gentibus suis equestribus, & pedestribus ivit Riparolium, & ibi dum stetit, tam dure castrum Malgrati machinis, & alijs artifici js expugnauit, quod ipsum castrum ha-Buir, & forniuit, & ipsum de præsentitener. Deinde guasta in bladis Agladij, & Castrimontis fecir, diruens ressiduum per primos relictum, & procedens venit Strambinum, super Duriam in capite unius montis, planitiem habens valde fpatiosam suprain qua multum bladij fir, & in qua villa folcbant homines etiam habitare, & bellare, quamuis dicta villa cum castro esset pro terria parte Dominorum de Maxino. Illi de Sancto Martino omnia possidebant, ex quo nullus Gibellinus in ipla fuisser repertus, cui terræ guafta circumcirca fecir. Er dum terram ipsam dict. Marchio viriliter expugnaret, D. Marchio de Busca magnus nobilis Marchionis, mortuus in ipla terra fuit: Er D. Otro de Brunsueich zunc Juuenis grauiter vulneratus! Doluit dictus Marchio de prædictis ad mortem, & quoscunque in Strambino capiebat, necessarium fuit mori, & hodie ipsos prosequitur odio capitali; cui Strambino extra castrum non dimisit domum, quam non prosternarer, aut comburerer; ex quo ipsi de Strambino in hauere, & personis infinita damna sunt perpessi. Deinde dictus Marchio cum exercitu suo rediens, castrum Orij acquisiuir, & castrum Marcenaschi apud Strambinum per ipsos Guelphos vtsupta dituptum, fecit relevari, & fortificari, necnon habitari, & benêhabitatur de præsenti. Et ad terram Caluxeni iterato deuenit, vbi inuenit mileum, & panicum in magna quantitate fore post guasta seminatum, & ibi ostendit ad obsidionem ipsius terrævelle permanere. Et tune pars vniuessa in Caluxeno Guelphatraxit pro ipsum defendendo; erat autem in 1psa terrastos nobilium partis Guelphæ Canepicij, & Hipporregiæ, cum esser D. Antonius de S. Martino, alios de domo sua, sensu, & potentia excedens. Bartholomæus de Strambino cum alio consorte suo, Petrus de Lastria ditior aliquado illarum partium, & plures de Taliantis; quod prædicti nobiles essent fulciti probis gentibus, non est dicendum. Nam ibi nullus contestorerat, sed Virielecti, & sic per sequentia ostenderunt; Nam audita mirabili animositate partis vtriusque, facto autem consilio interipsos tâm nobiles, quâm probos in Caluxeno existentes, asseruerunt Marchionem cum gentibus suis extra portam, vno denario non timere, & non valentes, ipsi intrinsici animum suum refrenare, audiatis quid secerunt. Cum nusquam tam dure, tam dire pedester extitit expugnatus, cum nullus in Caluxeno crat, qui armatus pon esset sicut miles, & multi duabus coracijs erant permuniti. Et tunc deliberati pontem volticium, ipsiusterræ deprefserunt à parte qua genserat Marchionis; est enim dicta porta subtus plateam dicti loci via recta, sed valde decliua; adeò; quod vnus à parte superiori, sicut erant, duobus debuit præualere, & ab vtraque parte dicta via orat magnis parietibus; & domibus cum lobije præmunira. Vidensautem diaus Marchio est alloalloquutus: O Viri forces, & dilecti mei ad quid venimus ad locu istum, nisi causa pugnæ, & vt Terram istam nobis diù inimicam capiamus. Nonne habemus Mortem postponere, vt fortunam insequamur? Non dubito, vbi velitis exercere Vires veltras, quin in ipsam victoriam obtineamus, propter duo. Primum elt, quod ipsi intrinsici vtuntur superbia ceruicosa, vt videtis, quia porta aperta nos incitat, & corum superbiæ Dei iudicio vitores crimus, quia Deus super bos deprimit, & humiles exaltat. Secundum est, quod cum populus hic fuerit Gibellinus,& sciat contra ius dictam Terram per partem Guelpham detineri. Ex quo recordabuntur de pristino statu cum videbunt nos intrasse, nos non offendent, quibus pacem intrando promittemus. Exinde stipendiarijs militibus pagam Juplam promisit pro mense completo; asserens quod tanti forasterij divites in ipsa erant, quod de redemptionibus corundem perpetuò ditarentur, ex his dictis. In nomine Dei, & Beati Georgij voluntarie intrare velle dicentes, portam per aliquos ex ipsis custodiri curauerunt, & intrantes via recta procedut ad plateam, super porta nullus remanserat, quin posset intrase. Et sic intrantes isti nobiles Guelphi, & probissimi armati descendentes arma lanciant intratorum, forant, lacerant, & taliter, quod intrati nequiuerunt retrocedere, & multiex ispidibus proicais ab veroque brere dian vie perierunt. Certe Teutonici precedentes magnam potentiam, & virtutem ostenderunt; cum autem recedendo deterrà exivissent. Marchiosie fatur, ah Viri fortes, meique fratres in vnum non tizneamus mortem,& vindictam de nostris mortuis faciamus; fine perículo modo intrare possumus, nam videmus suos vniuersos; intremus iterato audaciter in nomine Summi Dei, & Beati Georgij, postquam porta, & introitus nobis non denegatur. Er tune cum recentibus militibus Papiensibus affaldatis tumultuosè intraucrunt, & plane procedentes ad plateam, necessarium tuit retrocedere impetum, & avantagium inimicorum substinere non valentes; & tunc cum maximo detrimento personarum habuerunt ipsam terram dimittere, nec proptereà porta clausa fuir. Tunc dictus Marchio vocatissuis, & reductis in vnum, dixit. Nonne labe perpetua verecundiæ obfuscabimus? si porta aperta de ipsa Terra victoriam non obtineamus, & quia dicitur, quodats vires superat, attem insequamur, nam cum intraucrimus, portam balıstrarijs nostris fulciamus, aliqui via recta procedant, & alij à partibus lateraneis ascendant, ita quod ingenio, & tribus aciebus terram ipsam intuszitiliter expugnemus, quæ duæ acies à vijssuperioribus procedent, & nostri pedites cum lateranis vadant ignem mittentes in domibus, à quibus in via mactamur, & maiora cenacula fulciant balistarijs, & gentibus nostris, que si fient non dubito quin victoriam obtineamus. Et tunc tertio intrauerunt, & cum aliquantulum processissent, portam, cum turriono ascenderunt, & ipsam fulscrunt.

L'anno millesimo trecentesimo trigesimo nono, Indittione settima, alli quindeci del mese d'Agosto, il Marchese Giouanni concesse la susseguente immunità, e gratia al Commune, O huomini del luogo della Plebata, per la quale l'assoluena per cinque anni da qualunche caualcate, alle quali sossero tenuti à fare al predesso Signore. Risernando

pero alcuni cafe i del che ne su rogato da Raimondello Bana di Grazano il seguente in-

212 Anno Domini millesimo recentesimo trigesimo nono, Indictione septima, die decime quinta Augusti, in cestro Chuaxij, præsentibus nobilibus Viris Dominis Vberto Comite de Coccousto, Francischino de Gabiano, Phylippo de Tilio, tordano de Cell. Antonio Sicco de Clauaxio, & pluribus ali js reltibus vocatis, & rogatis. Mag. & Illast. Princeps D. Ioannes Marchio Montisferrati, appensate, & ex certa scientia, ac confilio Vassallorum suotum deliberato, dedit, & remissi Vercello Pollerio, & Ionnoi Capello de Plebata Sindicis Commumis Vniuerstratis, & hominum loci de Plebara de Mayrate, & mihi Notario infrascripto recipientibus suis proprijs nominibus, & nomine, & vice dichi Communis, Vaiversitatis, & hominum dicti loci, omnes, & fingulas caualcatas, exerginus, & andaras, in quibus renerentur, & aftricti effetti dichi Commune, Vniver-Siras, & homines de dicto loco Plebare, eidem D. Marchioni quacunque de cau-Alfaluo fi aliquo casu dictus D. Marchio haberet necessade succursu pro se, vel aliquo (up subdito per prælium, vel obsidionem, quad in illa casudicta et millio mon valeat, sed ad eins mandatum ipsi prenituarangentur. Itema Com fuit interdictum D. Marchionem & predictor, nominibus quibus supra entod ipfe suis, & quibus supra nominibus sencantur, & debeaute ilam dicti loci de Plobata, que dicitur de monte fornificare de murate bone de fufficientet comm proprijs sumptibus, & expensis. Adques filmprus, & expenses oncemer, & altri-At hor omnes, & singuli soluences calens, & fodra in dieto loco Plobate pro communi, & pro rata, quamquidem remissionem, & gravient valeremoliur, & durare, vique ad quinque annos proxime venturos; Prominens in huper prædictis Sindicissuis, & nominibus, quibus supra dictam remissionem, & grastam pro-Eggare secondum, quod benè fecerint, & ei videbisum faciendum, prescipione, &c. Ma perche la soprascritta guerra del Canauese procedette, como seriuo Pietro Azario, dall'intestino odio de Bianchi, e Negri, non mi è parso eccedere qui sto biogos che io non parli dell'origine delle fattioni. Però che tutti gl' Auttori, qualine bando scrista, non Sapendo doue fermare li piedi, sono stati di vary paresi. Ecominciando da Barsolo di Sassoferrato commentatore delle Ciuli Leggi, huomo di celaberrimo nome, quale se affattico di fare un trattato de Guelphis, & Gibellinis, l'opinione sua fu che la fattione Guelfa hauesse grigine da una serna di Lia, moglie di Giacob, nol Capitolo trigesimo della Genesa, e nel vigosimo settimo del primo libro dell'Antichisà Giudaica, da Gioseffo nominata Zelfan Eische i Gibellmi fossero figurati nel primo libro delle Regi, all'Iltimo capitolo, nel conflitta del Monte Gibello. Nicolo Sicolo Abbate Panormitano, nel capi--tolo Pisanis, & Lucanis Civibus, de restitutione spoliatorum in antiquis, dice questi nomi esere proceduti nella discordia, quale su trà Pisani, e Luches, al tempo di Papa Gregorio IX. nella guerra contro Federico Imperatore : e cositiene Gionanni d'Andreangl detto capitolo Pisanis, è di essa discordia si tratta ancora nel capitolo, Apo-Molicæ de re iudicata, nel sesto libro delle decretali: Il Biondo, & il Platina vogliono, che questi due nomi procedessero da due fratelli Todeschi Guelso, e Gibel, quali vennero

in niuto delle famiglio de Caucellarij, e Parciatiti Ristoriensonella descordid sche hause uans tra di l'oro; l' una delle quali famiglie fu fauoreggiata, & quetata da Guelf, al al trada Gibel. Giorgio Merula Alessandring vuole che procedesseno da Hetruscinquido. La famiglia delli Licinij fu scacciata dalla Città di Aretio , cauando questa sua opinion ne dal decimo di Tito Liuios nella prima Decade, ab Vibe, condita. Maio di questo travo nescontarfi da Ottone V escouo di Frisinga a che l'anno dell'Incarnatione di Christo. milbelima centesimo quinqua gesimo quanto sessendo Denneso a morta Conrado Imperatores li Prencipi de Germania si congregorono nella Città di Franchifordia doue dopoi che hebbern fattulunga consultatione sopra l'elettione del futuro Imperatore, di commun pas rere fix proposto Federico figlinolo di Federico Duca di Suenia, la ragione della quale consultatione fu, perciache in Germania, erano due famose famiglie, suna delli Henrici di Guibellinga, l'altra delli Guelfidi Adulfio, li quali hanendo li Stati loro vicini rerminatidal, fiume Lico, & esendo ogn'una di loro potenta, per emulatione l'una del-L'altra, (t) avidità di gloria fecenapo molte guerre, e persurbanano tutta la Germania. E pune al fine, come à Dio piacque fecero parentado insieme, perche Federico di Sueuia della cafa cognominata di Guibellinga piglio per moglie una figliuola del Duca di Noricis overa di Baniara della famiglia cognominata de Guelf, di Adulfio, del qual matrimonio nacque Federico Brimo Enobarbo Imperatore. Onde confiderando gl'Elestori, e Prencipi di Germania, che altre le degne parti che erano in Federico, l'elettione sua per le mistura dell'una, al'Altra sangue sanebbe ausa, e propria ad estinguere le discordie inuecchiatte trà le due prenominate famiglie, l'aggiudicarono l'Imperial Scetro. Ma Volse l'iniqua sorte, che esendosi estinta tale estitule peste in Germania per l'affuocamen-20 della guerra la quelpasque poi trà Gregorio IX. Sommo Pontefice, & Federico Secondo Imperatore, nel progresso della quale si l'Imperatore, come il Pontefice volsero hauere in nota tutte le Città, luoghi, e famiglie d'Italia, che teneuano la parte loro, esse fatziloniosemparono glanimi de glitaliani , e gli seguaci dell'Imperatore, qual era proceduto dalla cafa di Guibellinga, si denominarono Gibellini : e gl'adherenti di Gregorio si -denominarone Guelfi del cognome della famiglia de Guelph, li qualicognomi sono stati canala d'inpumerahili sovina neversioni di Città, mutationi de Stati, incendy, emorte d'huomini, veder si deue Antonella 1 1. parte sit 17. cap. 8 in fine.

Finite le guerroidel Chilanese, non potendo le nobili famiglie della parte Gibellina di Assi tollicare l'insplenza de quelli di Solero, quali per esere potenti si arrogauano gran-de auttorità in essa Gistà, fizidussero alli castalli loro, e frà qualche tempo deliberando di mon star più in bando, innitorono il Marchese Giouanni à rimettergli in casa loro. Promettendogli il dominio di esa Città: onde il prodetto Signore cau also in Asti, con le genti sue, e seguito la prodetta futtione de Gibellini della detta Città, adherenti, e seguaci lo-

ro, 😂 occenendola mando in efilio quelli della famiglia di Solere.

L'anno millosimo tracentesimo trigesimo neno, Indittione settima, alli noue del mose d'Ottobre, il Consiglio, Communità, e popolo di essa Città d'Asti, per publico conseglio seno settiuirono il Marchese Giouanni Gouernatore, e dessensore d'Asti par ami quattro, conspenaria auttorità d'amministrare, e fara amministrare la ragione alla grandi, e pissioli in qualunque ciuile, e criminale cause, agiunisdittione, constituendogli il salario di cingque conto

quecento libre d'Afti il mefo, come fe dimostra per il seguente instromento, rogato das

Raymondello Bana di Grazano Notaro publico.

In nomine Domini fæliciter, Amen. Anno Nativitatis eiusdem millesimo trecentelimo trigelimo nono, Indictione septima, die octavo Octobris in palatio Communis Asten. supervoltas Sancti dicta Ciuitatis, vt moris est, convocato, & congregato Confilio credentiz, & confiliariorum populi, & Communis dicta Civitatis ad honorem totius Trinitatis, & Beata Virginis Maria, & Sancti Secundi gloriosissimi Mattyris, Patroni, & desfensoris Ciuitatis, & districus A-Rensis, & torius cœlestis, & ad pacificum, & tranquillum statum altissimo annuente dicta Civitati, & districtui. Infrascripti Domini, quorum nomina inferius describuntur, in præsentia mei Notarij, & aliorum plurium Not. Consilium requissuit super infrascriptis articulis, & propositis lectis, & vulgari sermone vulgarizatis in confilio memorato ad intelligentiam per Henricum Cambarellum Notarium, & seribam Communis Asten. Tenor quorum arriculorum, & præpostarum sequitur, & infra subnotatur. Domini Manfredinus Rottarius, Andræeta Pelletra, Raymondinus Zolius, Bartholomæus Gualeta Consules Ciuitatis Astensis, D. Henricus Capellus, Leo Laurentius, Perrus de Arpezano, Ogeretus de Vayo, Rectores populi Civitatis prædictæ notificant nobis D.Credendarijs Ciuitatis eiusdem provisiones factas Illust. & Mag. D. D. Ioanni Marchioni Montisferrati Gubernatori, & defensori Civitatis, & districtus Asten. infrascriptus.

In primis namque prouiderunt, quod dictus D. Marchio pro titulo suo sie Gubernator, & deffensor, & Gubernator nominetur Ciunatis Asten. & distri-Aus per annos quatuor continuos prox. subsequentes, prout superius scriptum

est de titulo, & specificatur de tempore.

Item, quod in dicta Civirare, & districtu nullus sit, vel esse debeat, nec possit maior, vel par in dica gubernatione dict. D. Marchione, vel ip sus D. Machionis.

Irem, quod idem D. Marchio, & Gubernator omni mense habere, & præcipere debeat pro prouisione dice Gubernationis à Commune Astenti, vique ad di-

Ctos quatuor annos libras quingentas Asten.

Irem, quod ius, & iustitiam reddat, & reddi facere debeat in dicta Ciuitate, & districtu vnicuique personæ tam per se, & potestatem suum more solito, quam etiam per alios quoscunque Officiales suos, prout vtilius sibi videbitur, & expedierit, pro iustitia conservanda, & observada tam magnis, quam parvis in omni genere, & specie iuris, & iurisdictionis, cuiuscunque Ciuilis, & Criminalis, & Cohertionis cum pænarum, & bannorum impositionibus, & carum exactione.

Item, quod idem D. Marchio faciet pacem, & guerram pro Communi Aften & versa vice Commune Astense pro ipso D. Marchione contra quamcunq; personam specialem, & singularem publicam, & privata, Collegium, & Vniversititem, & quocung, nomine censeantur, non obstantibus confederationibus, iuramentis, seù promissionibus, quibuscunque hinc retro factis, & initiscum qua-

cunque persona, vel Collegio in contrarium.

Super

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DEL MON                                        | REOR A TO: 155,                                             |
| Super quibus omnikine dibidismi confi          | lium postulauerunga Credendarijs 827                        |
| Consiliariis consilii, Gendralismagni Go       | smmuni,& populis Alt. more iolicoco->                       |
| gregatis super voltas dessancia longo can      | ubaux, % Adea buxconite fundad conita)                      |
| lio crant, vitraque no chue pivites A. antilla | riorum dicti contigue in the second A                       |
| Nominampunctum Contilinti                      | orum tuni hæc. In Kilmis.                                   |
| Dom, Federicus Comayuus Perciuall.             | Obertonus Caccharappes de l'ulioni                          |
| Gulielmus Galuagnus Gura 12211 1               | Robertus Research to a molor than most                      |
| Oliucrius Turchuszuniben il weiner de !!       | Tacobus Mantinella, autroche estudios                       |
| Guiglinus Yfaredessanis Cold and A             | Ardicio Strazatus 2015 71.20 1 1971 19                      |
| Villanus Ysnardus sali i supre I               | Bertraminus Alpherins.                                      |
| Simoninus Yinardusiis & Elizaria (f.           | Secucionus Alpherius filius D. Federick I                   |
| Benentinus Gutvotissedina Danos ald            | Benentonus Alphogus, J. |
| Ricardus Gutucritte do Docastallo.             | Laurentius Alpherius, suro Acadal A                         |
| Tacobus Pellera Degliesta Denig and All        | Antonius de Albertago ob zu minima                          |
| Guglielmus Pellers, mauel en bir 14            | Laurentius de Alberico, Y Chalubus &                        |
| Genuen. Pelletagut gulud vorget in 1           | Dominicus Bercaudusara Marignod                             |
| Daniel Pelleta cass Alexander at the           | Bertramus Bertramengus von Lun ve                           |
| Brandus Pellethangaral I. l. zohm              | Marrinus Bertramengus                                       |
| Rogeronus Pelleta 1971 1977 1876               | Petrinus Bertramengus, maior a mily of                      |
| Andræcta Politica                              | Martinus Gammundus.                                         |
| Manfredus Pelleta filius D. Nicolini.          | Toannes Laurentius de Listro                                |
| Bartholacius Pellerage (1982)                  |                                                             |
| Odoninus, Henricus, Georgius, Ray-             | Thadcorus Caus gonus                                        |
| mudus, & Benentinus de Almarijs.               | Bertindomines Cultinghand Spring                            |
| Franciscus Bonefazonus, & Ioanninus            | Gulielmus Sarachus.                                         |
| de Pallidis.                                   | Henricus Maidecaus de la lange de                           |
| Manfredus, Gulielmus, Conradinus,              | Iacobinus de Arpezano.                                      |
| Petrinue & Marthaus de Rottarijs               | Ioannes de Vicia.                                           |
| Iacobus Thomaynus, Loysius, Petri-             | Iacobus Contallus, A. C. Land                               |
| nus, & Obertonus de Scarampis.                 | Bartholomæus Robertus 2                                     |
| Badracherius, Baglachinus de Buneis,           | Nicolinus Natellus er - Marie 197                           |
| Boccacius, Bonifacius, Dragonus,               | Bartholomæus de Pazp. 1917 autim 4                          |
| Gualeta.                                       | Fallauellus Sartorius, and Total Control Land               |
| Iannonus, Falconus de Layolis.                 | Iacobus Grometus, And Application I                         |
| lecobus Vicins.                                | Petrinus Marro.                                             |
| Girardinus Correlius.                          | Thomas de Montrexono.                                       |
| Socundinus, Georginus, Antoninus,              | Iscobus de Vayon and a garant                               |
| Gualeta de Garretis.                           | Ogerius de Yaya.                                            |
| - D 10                                         | Pacobus Sarror, (1)                                         |
| Petrus Pollanious.                             | Bartholomaus de Roccal                                      |
| loaques Bulla.                                 | Iacobus de Tongo. Petrinus Cardelina.  Ioan-                |
| Barthologue Caccharanus,                       | refribus Cardening                                          |
|                                                | TAUM 2                                                      |

RONICIA Benedictus Speciarius : gudinaria Idantinus Cardelina, Francistus Follus. Setundus Spalta. Nicolinus Mula. Gulielmus de Valle Camina? Aftexanus Morenzenges Astexanus Morandus. Henricus Polla nona. Phylippus Phizerius. Matthæus de Pottis. Iacobus Sarraelius. Sacer. Bartholomæus Argardun Antonius Crocia. Damianus Bordinus, minus dans Petrinus Labottus; Manuel de Donna Brung ; Obertus Morandus, Gulielmus Rolld Beccarius, Dominicus Pilus. 4 Tyrasius della Salla. Politis de Platea. Henricus Gambavellus. in Bannace Philippus Valleuitus Manuel Morus : 2 112 1 Xandrinte Rocchalla, and the broken Dominicus de Calandina? Rodulphus Galamanus Viscolia dos Bauduinus Yrields 6 1. 1. Manfredus Sauarrians . A strait and a series Georgius Morus Branchacius Fufnellus. Secundinus Laurentius, Borrellus de Roccha. Rolandus de Marcenasco. Leo Laurentius. Luysius Laurentius ; Andræas Sartor, 🤳 👑 🚧 🕏 Iacobinus de Castaguelis. Leo Saluanus. Antonius Borellus. Baudrachinus Grasius. Francifcus Saluanus. Obertus Clauerius Barrholomæus Ottarleea. Facinus Carelonus. Bartholomaus Guarleta filius D. Tho-Gulielmus Barletus. Vassallus Sartor. Matthæus de Alba.' Joanninus Alionás. Iacobus de Gualdo. Gulielmus Alionus. Scaparrinus Alionus Iacobus Bernardus Beccharius Castal Augustonus Castegionus, gna. Gabrinus Capita. Ioannes Turchus. Gulielmus de None. Bartholonus Yracius. Raymondinus Zolius. Petrinus Nouclius. Ioanninus Capellus, & Ioannes de Vlmero. Franciscus Deatus: Oddoninus Pominus.

Petrus de Arpezano vnus ex Credendarijs dicti Consilij consult, quod dicte prouisiones, prout previse, & ordinate sunt per dictos sapiontes auctoritate prefentis generalis consilij valcant, & tencant, & robut habeant, & sirma sint, prout superius scripta sunt, non obstante aliquo capitulo, vel statuto, quod in contrarium loqueretur, facto, vel imposterum faciendo speciali, vel generali, sei alia reformatione sacta, vel sienda, & non obstante aliquo capitulo dicti Communis speciali, vel generali, quod loquatur de baylia, nemini concedenda, nisse prius lecta, & vulgarizata suche in ipso pleno consilio, suc Arengo Ciuitatis prius lecta, & vulgarizata suche in ipso pleno consilio, suc Arengo Ciuitatis pradi-

1881

do, & capitulo, qued luquires destarabigan Demanina, cice Vineericanom Afterifem, St outrib accessife suprishing flutalis, reformative subbuffelt is de faculad dB, Bouteniburis etras andun, quebeq i Mamuibur dero flatum fir, & tlatogal crat, guerramieli Cinitani un, & cum aijs regulious Pidemontip maffibbioir of the state of the contract of the state of Beriffe Albeiden Balletin Belied Salaines omnee Confinenticient Annorfie the in the Coulding de consequent of the language of the this children and a special transfer of the children in canicalismo demiquence Instifermatione outer Confitt follo inde folontais ser paering per, Dat less les and apalled iblice m; de mandate de l'orum Combe. him it ale volument distrium Rockwam derledpade un leudndum, ve morisefte Philipierum ibilaneminu alifedepunde imaganibus, Berpersonamia, proviconfulic Ace Portus de l'Arpetananços afi plupundichi soni lu leuses, de prourincins, & corum epnikio, cocumilija di dicis ploniar cominceur, & furiprum elt in proui-Monthus archioris. Achum priupm qualcaribus nobslibus Vieis D.D. Ghione, Martiney Oberto, Ortobano, Joannino Cuminho ado Codo en apo, Franccioluno de Cabiana, Amonia de S. Manariu de Gerrollia Lacuba de Bardo, & Brancacino Fuluellande Albuquis sellibus vocupit; so sogatis: Er ibde preceptum fuit per me Ruymandellum Massiam in forferintage fieri publicum instrumentum di-Chanden, & reliciondes limpus faccinconfilie fapientien.

- Sulf ognementate l'anno mercul: confermo il predetto Muichese essergii impossibila prosere cerenerasso Cinò, una participacione delli Cistadini, la concesse à Luchino Visconsi er per vira sun; come più distintamente macronia Piero Azaria, facendo di ciò la sussi questo evaluatione accione.

- Prezenta D. Luchines Vioccomes Cinicatem Parmu oftendendo de caj non: cume cum Vninorfis form livijs, & callete huinfmodi districtus habuir,& quami Ambascierbres Pantoenses protuleinhi, Cinitarem Bobij acquisiuis, Tardona? & Alexandriam dominanto Chrismens All haboir, & cum pactis provita fue, & squipquoinoderatidirsis. Main domusillorum de Solerio, que in partibus illis. vigintiquatune callus, de magna foreslicia habebat, Aftensi Cinitati dominabepur, obmitante lufterbie escueruns, quod alias domos, & paranselas A ftentium pro mibile repute bent:. Nam pars Gibelline extripleous tenebatur, quamq alique cultsain dellensidiktelm possiderer : en in tantum clare hi de Solemo succi massispectia cernicula quad Repressionabiles, Esporomes, Es qui ab vuo tochor planz cum mai culturalis delerio conucilabanter, propter gravia, que iplis facibensi cepennae e masa: iltes de Solenichangin je ... Domus'autem Pelletarum, que num personis, de parquia multas. Astrolés exercichas, corpit illis Rorarigo proprendinadheesse ist in tahlumadhelizane, quod tractatum feceront kum. dumb de chitcho Trigarie, quie ex tribus parentelis nobilium Cibellinoru vinet taischlinet en Guntine ji Honechis & Turchingtornedianus D. Bonne Marchione Montisferrati, qui multum de dicta domo de Sulesto simebat. Dedemorau-

OUR T

DIA A GAMES ARNITO. 15#1 moseiphes exforsio, presionatuit ad bellandure, de dominium, iphus Civige tie helmetunes. Qui Marchieraxpul (a lolum modo illa doma de balcrio ni indian dominij Civitaris Afton. acquilivit. de i pliden plusibus annis usivis polidendo. Enquis, reliterius diei dice paracupula, calte percitibe polidenda posces erat, guerram ipsi Ciuitati fecit, & cum ali je regalibus Pedemontium alipsis no phone quadip & Marchidai dumm cuese i mais impelibilicip ata Ginistratifip fo ecnora ulir comunicatà ao dilio do ministra philo Cinitatia Scalificata Afrance aulativ Civil (the cise states as a sister of this man opinal of the Maria to all the continuence of the con dedoctor, & quariple valde hone obliguents. Fine a more phodicing inchimas Gibolinissiumus, quamquam in bat dielimp non astenderet, in quen and un aliquemelle Guelphumipratesquainidemunichelle Furte ! Ecsimone ste ilt indi Solerio de Aft caputiserum facerem parais Gundalul le pesuis riplat fumrais fludio degualtare, so gualtanis, Nam dodunquila pretremente checumaque . A armigeros, viera fulitum folumidenseium mobaxpch debet ilmi finelia in come tia non crat in Lombardia tune. Espre en depit infautifications Gibellinda de cum exercitibus, machinie, et align antellari je ad e zpugdarionem dielusument Arorum incrunt, de ipfacettsakepteune, dibueruns, de Eplanenceut, demodellier nes corundem inter fe dividerunt; en ut aliquideccal fibie : man dunmainen non Sua client per iplos de Solesio accupationelle, de cuarante fecerune, quand at les Dominus in districtu Aftensi bona possintebas, noque monimubares. Eutanis. polica circà finem dicum D. Marchiobem Modusforazio die deprimentati inom ferillet per ea, que lecuta lunt, & que dicentunimerien de parcional como bardiz, & caulach, quia videbet iplum nimis crafevre. Mam iple Marchio Marchionatum suum, que repererat laceratum propter aduerstruces Theodosi que dam parris hii, iam reintegrationet; & mill) Marchione sadherentes infinde Monforesto Lauchant libi, timentes import a Madiolani, den blenessiph a Dominie Subingari, sicut Merchio Cremedini de Melespina, Marchioner de Pontione. Marchiones Carretini, Marchionice Crazi, qui Marchioner Councin angulta PA demontium sunt concluse. & quodiverum effet individ provedebant provedebant faciebat per Vercellenses, & re vorte pleorans rerran Tridini, Frioni, Pallameli, Fontaneti, Liburni, & Blamain, din periffarchiones pullofiat cines Badumique Terra forses, de notabiles, de plonderant popula, et leutifere malde nimin. Et iem rerram de Verruca eum caltro ceperar possidem, se ab Epistopa Mestealeas vellerocognoscere, que oft ultra Padum, or quit dampun dere, vel platimum Poterar, & porch ipfi Montiferrate; dalde aspero ad bellandum; Er Grescuci. pum, quod oft D. Antonij filij quondam D. Riesidi der Tiesenbus cina dedran in oppolitum iphus montis Vocatica iam cappurar politicius quod nisi prædichus Marchio Mensieser asirà: Medio lino cum canada, aprimissa ipsius societamin Medichanos, & equis Peripus fugistes quodanh lessocollisier, ex qua odium incepir consid Papicalesty and deuxicia vine fundias merchio Medioladum redinite do casoladom de principal anchemo Mon 6323 L'anno

L'anno predetto meccalitij. Hipporegiensi per publico conseglio diedero la Signoria; e clominio d'essa Città al Marchese Giouanni con l'esseruatione d'ogni solennità, che se gli richiedeua, perikche ne fu rogato instromento à Bogeri della Sala, Secretaro di esso Marchefe.

L'anno mecculu. Giouanna Regina di Sicilia à prieghi della parte Guelfa, e particolarmente de' Cheriensi mandò in Lombardia Reforza Dago Senescalco del Re Roberto suo marito in aiuto loro contro la parte Gibellina, ch' ella haueua in odio per la grande. carità, & affettione, che ella portaua alla parte Guelfa, e gli diede l'Insegna dell'armi di Sicilia, li quali non hanno altra diferenza dal scudo di Francia, che un rastello rosso, es mando seco per conseglio un Monsig. Bestet buomo sauio, e prattico, & alcuni altri valenti huomini, cioè M. Giouanni de Cimicis, M. Perejuallo de Potes, il figliuolo del Com te Pietro di Ricorfi, e molti altri nobili huomini Prouenzali esperti di guerra. Cheriensi, e li Falletti intesa la venuta loro molto se ne rallegrarono, e diedero per conseglio à Reforza Dago, & à M. Bestot, che andaßero à mettere l'affedio auanti la Città d'Alba: dicendo, che li Cittadini di effa Città gli erano molto contrarij, & auersarij, e gli haueuano fatto moke ingiurie, o dispetti. Cheriense, e Prouenzali anche ssi non si discordarono dal conseglio de' Falletti, e con l'essercito loro subito caualcarono all'associo della detta Città, Cr in breue tempo la conquistarono, & entrati dentro il Senescalco dimando sutti li suoi Prouenzali, e loro disse, ch'egli era di pareze, che si douessero pigliare tre, ò quattro, ò cinque di quelli di essa Città, che gli erano stati più contrarij, e facesse loro tagliar la testa; e così incontinente fu effequito, e fatto. Tuttauolta oltre questa effecutione non presero in essa Città grande quantità de danari, ne gioie, ne prigrigionezi: eccetto che M.Luchino di Braia, per la cui presa tutto il popolo großo, e minuto fece gran forza per difenderlo, in mode, che Reforza fu constretto à renderlo; e partendost da essa impresa ando ad accamparsi nella Gamenaria, qual luogo, e fortezza si gouernaua per le genti di Giouanni Marchese di Monferrato, quelli ch'erano alla difesa del Castello vedendosi circondati dalle genti di Riforza Dago Vennero al parlamento con lui, e conuennero insieme, che non hauendo seccorso dal Marchese frà la Vigilia di S. Giorgio metteriano essa fortezza nelle mani del detto Riforza, il qual volendosi assicurare, che sal promesa non gli sarebbe mancata; dimandò che gti fossero dati gli hostagy; a così uno di quelli di dentro chiamato per sopranome il Rauaglioso, con alcuni altri affettionati al predetto Marchese se offerse à voler effere uno delli tre, è quattro, è cinque hostagij di quelli si hauessero à dare. Il Marchese intesa detta conclusione mando à richiedere in aiuto suo Pauest, & altri amici, e sudditi. Astegiani poiche hebbero inteso il bisogno del predetto Marchese vennero ancora loro espeditamente, e bene in armi in agiuto suo, e caualcarono insieme con l'altra compagnia; tanto che si approssimarono appresso gl'inimici. Riforza accompagnato da Prouenzali, e Piemonsesi da Pietro Falletsi, e quelli della parte sua, da Cheriensi, e da quelli di Solero, Montasta, e di castello Naynault, poiche vidde spiegato lo stendardo dell'infegne dell'Imperio, e quello del predetto Marchefe, qual era rosso, e bianco; fece anch'egli spiegare quello della Regina di Sicilia, collo scudo di Francia, 🗢 vz. rastello rosso, e quello dell'insegne sue, qual era un lupo di azurro in campo d'oros e trà l'essercito suo; e quello del Marchese, nel quale erano Tomaso Malaspina, Zanardo

La qual historia hò ritrouata eser scritta in metri Gallici nel susseguente modo.

Sur le doulx temps que reuerdissent Toutes choses, & bois fuerlissent, Et oyseaulx à chanter se mettene Sur les arbres qui leurs fleurs fettent En lannee de Deux foiz Vint Miles trois cens & cincq aduint Quen Sicille ot Ine Rayne, Que haioit la part Gibelline, Et auoit Guelfez en chierte La Royne sceut la fierte D'un Cheualier qui Renforea Dago eurnom, qui senforza Fourment tant comme il fut en die De poursuinir chenalerie Celle Royne que je diz Manda le chaualier gentilz Quil lui voulsist faire ung seruise. Et lui dire par tel guise

Renforsa Dago entendes .. Vous qui de may estes mandes Vous en irez en Lombardys Partie Guelfe sy me prye, Que leur enuoye ung Seneschault Desormais fera bel & chault Pour cheuauchier & tenir oft Qui face aux conemiz ribot, E specialment ceulx de quier Aydiez les, ie Dous en requier Car ile ont à fors gens à faire Allez ( pensez du bien faire Et à fin quil vons en souviengne Tenez veez dous ky lenseigne De noz armes que porterez Desquelles plus prisie serez Encelles armes difference Ny à nesquen lescu de France

Quun Rastel Rouge seulemene Pour faire le desseurement Cestes armes conforteront Vous armes, qui moule riches sont Vng loup dasur ou champe der Que vous portez sar vaftre corp Et si vueil que vous en ma terre Eslissez gens sobrilz de guerre Hardiz, & preux pour transillier Et qui neus saichent conseillier.

Renforsa Dago qui entend Ce a quoy la Royne tend Si lu respondy voulentier Ie me mettray Dame on sentier Pour faire ce que Dos peult plaire, Et à vous ennemiz desplaire Ie men vois aydier ceulx de quier Dit le Seigneur de Folquarquier Qui Renforsa Dago cut nom Hardiz & preux de grant renom A dieu comanda la Royne Renform Dago sen chemine Et bien sarchier quauecq lui maine Nobles grus, & de bon conueine Entre euxunttargierent mie Tant quitzumdrent en Lombardie Renforza wid pour le meilleur Quil lui failloit Ing confeilleur De frience, 19 de bon estat Il esteut Manseigneur Bestet Pour la plus sage, & sciencieux De tous qui lors feurent entre eux Illecq eut des preux, & des pers Vng messire leben des Cimiers Messire Percival de Pontez Moult bien & nablement montez Illecq estoit de baulte chiere De Ricorf lo file Conse Pierre De nobles gens estoit parez Renforfa Dago est errez Bien sembloient gens de deffence Venuz estoient de Prouvence

Ceulx de Quier sceurent les novelles. Qui tres leur sont bonnes, & belles Liement lui vont audevant Et dient Sirez bien viegnant Car desire long temps lauoyent, Et les Falletz quantilz le voyent Honneur lui font, & molt grant feste Et en lieuent plus heult la tefte. Lors prent le Seneschale à dire Seigneurs sachiez que je la tire Pour vous aidier moult grandemens. Car la Royne mesmement Men à de tout sen coeux prie Et pour ce macy envoye. Lors mament gran festoyement Tous les Guelfes communement Coulx des Falletz, Or lourz amiz Qui sont illecq ensemble miz Quant Renforza plain de proeße Vidillecq si tres grant noblesse Monseur Bestet Da appeller Or saie vueil à vous parler Puis que ie suis en Lombardie Ie ny vuueil pas faine oysenie Et quant le Senescalch ent dit Messire Bester lui respondit Sire parlez à celx de quier Aux Falletz qui vous tiennent Chier Avous cheualiers Propugneeaula A ceulx denez prendre conseaulx Lors prent à dire Renforsa Ay van de Provence or Sa. Vos de Falletz, & vous de Quier Venez auant conseil vous quier Et les Falleiz sans attergier Au Sevescalch wont confaillier Syre allons ent sans nul respit Deuant Albe pour le despit Quile nons strent encor n a guaire Volentiers leur ferons contraise Celx de Quier pas ne si discordent, Et Prouvenceaulx bien si accordent

Quant ce le Senescalchoyt De tel confeil fort se sioyst Tantost Vers Abe sa chemine Sachiez quil, d fes gens ne fino Tant que deuant Albe logie Tous ensemble & tons assigne Illes quez neurent gaire este Quant Albe eurent conquiste Sonne leur eust la porte ouverte Sort par cugni on par cunierte Ilz pensons la jocquior quatreans Amcois quile pensent entrez ens Le Senescalch qui foe leans Appella tons ses poursuinans, Et leur va dire par tel guise Oce Seigneurs que je denife Et ce que jay en voulente De ceulx qui plus nons on greus Prenez en erois ou cincq, ou quatre, Et leur faictes la teste abbatre Fus des espaulez il me plaist Coulx respondirent so soit fair Ilz accomptirent le vouloir Du Senescalch sans remauoir En Albe prifent mains deniers Mains joyaulx, & mains prisonniers Qui estoine de réche priz Mester Luquin de Braye prinz Fut cellui juor Gretenue Tous en Albe grans & monuz Firent puißance du deffendre A Renforsa les conums rendre Lors dirent quierois main à main Au Senescalch quot Albe en main Voulez oyr ta pærre nostre Nous creons bien que tout est nostre Alons vers Quier nostre pays Car wous ny estes pas bays Sy grone deuant le Gamenaire Qui nos a fait tant de contraire Carnous laurez tantost conquiz Combien que moenue le Marquiz

Il naura pouoir du deffendre Dit Renforza gy wueil entendre, Et pour tant que dist vous lauce Conduisez moy vous qui sauce Toute la Contree , e la Torre Car ie ne voy querant que guerre Allons & chemanichons anant Que nous sayons tantost deuans La forteresse que vous dittez Ceulx nen yrone pas ainsi quittes Qui la vouldrout vers nous deffendre : Et qui feront semblent d'attendre, Le Senescalch & ses gens ont Tant cheuaulchie quen semble sons Deuant le Gamenaire assez La fut leue ost grant & maste Leans se feurent iaboute Ceulx qui ont bonne Voulente De deffendre le Gamenaire, Et iurent dieu le debennaire Quilz n'entreront leans si test Mais mandent au Marquis à co Que le siege viengne leuer Ains quait pouoir de plus greuer Lui ne ses gens à grant puissance Secourrez nous sans demourance Gentil Marquiz de Montferra Venez voir lost de Renforza, Le quel veult Douftre bonneur abbetre Venez wous tost à lui combatre Quant le Marquiz oit les nouelles Que telles gens sont si rebelles Par tout mande sans nul seiour Quil puist auoir à certain iour Toutes ses gens, or ses amix Pour courriz sus ses ennemia-Or vous laray de ce ester De Renforsavous veil conter Qui est denant le Gamenaire Aux siens commande fort à traire Vers le chastel & affaillir Et si foutile sans dessailir Qui

| O to the Committee of t | FDRR 170.                         | 159              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Quictoix forment fiches affaifan ala in! 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Qui die may quare emoquienne      |                  |
| Et les Falletz fore fi transition intend of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seray bostaige volensiers         |                  |
| Au chaftel mountain grant friend in in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Car le Marquiz ou in finnce       |                  |
| Pronuenceaulx quirtuents finds de compa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nous secoura suis demoundment     | n sair           |
| Moult y or to the Rysmometal q 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Or sont venuz les plegenbois.     | e<br>Karana da J |
| Apiet, & a threat months are an energy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Au Souefahal en gre des purmes    |                  |
| Qui aiffremente surveillante to par 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pour le prouffit quil en preuve   |                  |
| Le Gamenaire Company and the La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mais iene scet pas de preuffig    | , , ,            |
| Mais ceulx to dray how projeta prime!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ou le domaige quel y gent :       | A GOVERNMENT     |
| Car ile songe the house of the street and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Car le Margait ferladurmen        |                  |
| Moule vaillamente forthfindent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Le grate peril to la laidure      |                  |
| Car leur fecouri mig when de bet a front . S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ou ceulx sont qui fo fou for      |                  |
| De leban muche Affinguler buseq : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De lui dons d'est gram pris       | • • • •          |
| De Monfers & ground smalle pour and 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Si dist helas conquerge fine      | 9.5              |
| Car il leuris ficte in fago in an pag and sale &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Le Raugilleur annomns plais       |                  |
| Que il douieut french mant come de presenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Er ceulo qui sont auxques ly "    | •                |
| De par lui con adipantific ples por him si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quarrendene ins game wondrod      |                  |
| Et deuft coullen neit manca dargenen :: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vigille faites George focuers     |                  |
| Ou de fes lammerques gradentes une !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mon mandement nest par fice       | art .            |
| Ou plus fi les ferent ment 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maisilleme fault ab haugier       |                  |
| Seigneurs on delevent butfourne 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pour secondit sans amarene        |                  |
| Des choses le gonnament and antonne en I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Le chastel qui estedime s fiefe   | San Carlo        |
| Que mientx valens courses paralles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Et ceulx qui sont de dens logies  |                  |
| Que raconter tatte de friendles and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Et ceulx qui fonemie en holla     | (                |
| Renforfa & challe duchalle kom an and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Voulded y rousir pay my mon g     |                  |
| Vont eutre eule fure roug marchin ant 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Franco quitos les racherage       | . <b>Ψ</b><br>   |
| Que lestables feron wendamment in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ou meileur gaige y laifferny      |                  |
| Ou cas appe we feuft deff chang q him                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Se Renforfavonde paige prend      |                  |
| Et secouru dupon visangaie \ turmin \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Il ne mon poura va reprended      |                  |
| De Dens ung cerenin ioangai mie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Que ne lui en baille de boins     |                  |
| Fut entre But Janisepenfeite wie Call.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De preux de faiges, of de coine   |                  |
| Au son de vespoes some mercies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mais ie ne puis mon mandem        |                  |
| Dit Refor Series varie haftagia : ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auoir enferable entirecement      | - 1145 A         |
| De von qui efferen la seiger an promoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Que fait lawoye won longraing     | •                |
| Du chaftet leimvenfreneren and Malan de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pour ce vous dieny pour centure   |                  |
| Si en seray micula diffanjas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Que plus brief it le fault soften |                  |
| Ceulx du caffet comme il mie femilie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se ie dest Renforza arrandm       | 1 74 14 45)      |
| Sallerent confidition one femble in and it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ains quil air prine la fois angle |                  |
| Or Suz Seigneurs perdiffer house                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Du Gamenaire won la pross         | Train 1          |
| Renforsa ventraples pe de mens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dit le Marquie de bound uye       | Sugar A          |
| La en or ung bardie angundus boil il a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Il me fault de contre de l'anne   | Laire            |
| Quon appelloit le Rancilleun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anenner Line und Ange mad.        | 4 -              |
| Cana with man to Trick the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Survey 2. m. mar Land mand.       | Car              |

Ie me trouera sur la place

Va, Orewing: Synccest fair

La trompette sautofi fen wait

Vers le Seigneun de Folquarquier

Et lai ala log gants bailiar : ( ) De battaille pon colte Doye Difant Manfeigneur voncennege. Les generalchesseille senes y lung Sile vous plaifent field pronout, 10 & Sante On wous vous declaries tantels : Hors de ses finte voutes de la contre off Et salui combanna monsphaio san sanc . Faistoning phoen cova quillate where it Par deners were fer gove pafer. Dicterand Chares plants making :: ... ) Renforsa dienta falle gant suno fruit ... De les prendre fun mills content nicht ? Et tien very Lamet Denney & Problem L. . . Pour tans que maneppertiengent . 1 Et vng Rouen quait tehaille : Re la la Ie ne desire quels bassailles es cul une. Beau douby stoy hasent a Printer. Dy au Marquiz quil quealien 1. 3. Et place pour ses gens pusses et sol sol colo Et tomme a land famour roften ; ennengis? Le trompette font regracio : 11 mm all Renforfallagia courseifes in which the Et dit Syre je men Thyshon it 1510 (354) Loueray moplet Detruftrodans & Delig Lessonipests arrichretournes : 2012/23/21 Vers le Marquiz son chemitatente. Tant quil y fuft point no forther in ... Forment se loue du dan large. Rather l'ar Que lui gà fait fe Senefabault : 12 19 Et dist Syres ikeft woods chault war : Et desirant desta battaille Et si Vous deuts seignier sans faille ... Pour passer vous gens lien Cheuaulchier nous y commont hem Mais dune chofe grant dust hapib .... Que nous nadas ring chantel (48) 183724: Qui la coles puist haillier wange & sail at Accula qui dansrer ont knute, we Deche ! En lordre de shoughteris . ... inv so no a ? Kaliffer of the Large growth

ì

Or maintenant vous tourneray. 'Au bon Marquiz de Montferray Tant à des esperons brochie Que Renforsa ont approuchie Le Marquiz à sur son enseigne La bauzaine que Dieu mantiegno Et sa lenseigne de lempire Dont sont affaire pas nempire Le Marquiz plain de bon aduiz Et Renförsa sont Viz à viz Si que les Ings voyant les aultres, Et vont mettre lances sur faultres Le Marquiz ormains baronyers Montez sur leurs cheuaulx legiers Qui dunc purt se sont scurez Et ensemble tous assemblez Leurs cheuaulx wont esperonnanz A Renforfa sen Dom brugant Et vont la faire grande bastye De courrir sus a sa partye Mais quantilz virent le pouois Du Seneschal & son vouloir Tantost firent Une restaiete Qui fut wne honteuse faiese Pour la pieraille Monferrine Qui sen tourna sans anir Risino Et plusieurs de Quier for icy De la bataite sont icy Lors le Marquiz son cheual broiche Et Renforsaforment la proiche Qui cheuauche bion fort, & roid Vers le Marquiz s'en vient tout droit Sur Vng destrier grans, & puissanss Monsieur Bester le và suiuants. Et messer lean de mimer Il ne demeure pas derxier Latheuauchent de grant maniere De Ricorf le filz conte Pieure De Pontes, Monsieur Perciual Ny espargna pas son cheual. Prouvenceaux, Piemontois sans donpes Viennent twant à grosse route

Pierre Fallet ceux du Solier Les pours viuent sans attargies Cabaillier Saint Antonie crye: Le Seneschaud, & sa partye Le cheual broiche, oppoint auant Le Marquiz lui Dient audeuans Grans cops se donnent le Vasaula Or incommencent les assaulx Romme Rheiter va esuianz Le bon Marquiz au coeur vaillans Romme rheiter sus Romme rheiter Dit son causin de Brunsuuechichz Hote quanx ennemix busterio Aussi fait thomas male espine La se combattent ceulx Dancise Plains de proesse & de franchise Zanart Dancise vray ement Se combat la moult exprement Et hodeum de la Rochette Rend plus grans cops quon ne luy preste Qui il atvant de bonne main Encor sen sent lendemain Fort se combattent ou hutin Pierre Dazel le preux berfin Bienfaire douient par raison Car ilz font Marquiz de Ponson Sur ennimiz font beur affay Ledons Conses de Coconay Ler preux Ianin, & Ottebon Et mains autres de leur renom De combatre fort s'entremet De Valpershe le preux huet 'Aussi faict walent sans doupter Ceux de Gabian wy de monter. Et mains autres de celuy lieu Aux ennemis font grant ennew Le Marquiz aident de coeur fin Pierre de septem, & Bertin A France quel de Chiresy Et mains autres qui font dainquy Et Francesquel Cande Casal Sy maintiennent com bon Vassal Et

Et autres pluiseurs auec ly Qui de Casal sont autre sy Guy de Camuigne iustment Se deffend la ou chaplement Fort se combat la gent hardye Qui est wenue de Pauie Entre eux quattre bannierez tiennent Et sans reproiche se maintennent Grant fut la noise & ly assault Du Marquiz & du Seneschaule Moult ot bonne cheualerie Le Sentschal preuse, & hardye Renforsa Seneschaulx hardiz Assaulte fort le bon Marquiz Monlt eut à faire le Marquiz Qui de tel gent est entrepris Mais ceulx Dast ne lui fauldront mie Ains quil soit nuyt fyere estremie Feront envers le Seneschault Leur banniere dressent en bault Vermeille atout la blanche croix Et seserient à hault voix Romme rheiter sus Romme rheiter Lavoyssiez la gant Dast fusthe Et Jont ferir par grant testee Tout ou milieu de la meslee Pour aydier le Marquiz Daillant Renforsa vont fort assaillant De frappor ens fort se hasta Galyot filz de teur posta Iaquon garret passe deuant Qui la banniere va pourtant Atant, e vous ceulx de castel Qui entrent ou pomquiz mortel Pour le Marquiz resuertuer Telle gent sont bien à louer La est porceuail gutuer Fort combatant sur son destrice Comme homs plain de Yassellaige Bien y parut à son visaige Anecques luy fut Bonentin Dos Guttuers, & Odenin

La se combat buet ysnard Comme homs venu de bonne pars Il ne tient pas leighe en son ny Voler la fait par le poingny Et Roland Isnard la suiuy Quauz ennemiz fait grant enuy Entre lui & Vviglon Isnard Ne font pas semblent de couard Si granscops donnent & recourent Leurs ennemiz sen appercouiene En la battaile tout emmy Se da ferir Bertholomy Ture Palyeron, & Olivier. Antonin ture est derrier, Et Francisquin ture ensement Se combat fort on chaplement Des Pelletes est illeçq Brant Qui cresbien se deffend au brant 'Dont fallenresle est Dacier fin Cortason Bellette, & Flichin Moult de pres tiennent la battaille Et Mathieu des Scaramps sans faille Laest des Buny Andrion Qui est ardy comme un lion Sur son destrier hault & pare Se combat la part gran fierte Et Iaquon le corscompaygnie Lui tient qui ne se spargne mye Antonin Garret vrayement Se combat la moult sierement Or y vient de Roers Spinot Qua Renforsa fait grant ribot Il hurte lun & lautre frappe Cureux est qui de luy eschappe Raffael Roer & Vuigliermin George Asinier, & Filippin Ou chaplement tresbien se procuuient Mais je vous dy que trop bien troeuwent Le Seneschal preux & hardy Et ceulx qui sont auecques ly Grant fut la noise (\*) la battaille La fierent de flocq, & de taile Entre

26,3

Entre que sans mul reposement : La veissiez sier chaplement Or seremettent à lassay Lipreux Maxquiz, & Renforsa Qui tant par est preux & nobiles Et o lai ot gens mouls habiles Lun contre lautre fort se dresent Ving tresbuschent, autres redressent Paucis se procunem lealment Et Astesans moult vaillamment Aydens lehan le bon Marquiz Qui anoz rost anra conquiz Le Seneschal preu & vaillant Les sciens lui vont ja deffaillant Qui lauoient illecq attrait. Or à le Seneschal mal plait Sil ne se rond morir le fault Lors li escriant tout en hault Rendes Vous Seneschaulx gentile Se Dous wouldzoschapper infz Renforsa se ne veult pas rendre -Iusqua lamort sa veult deffendro -Caril baving mouls bon cheust En la battaille neut egal Merueilles fait en deffendent . Renforsa car il va fendant, - Labattaille la du il veult Mais longuement derrer ne peule .Car on lui donne au trauerfer 👉 - Tel cop dont le conuient rerser Renforsa vala deffiant, -Et son bon destrer declinant Illecques fut feruz à mort Renforsa plain de grant effors:

Or est le Seneschal more chruz. Les Prouuenceaula en sont campe Et demeurent en grant esmay Pour la mort du preu Renforsay. Et les autres sont retournez Qui leurent illecq amenez Qui ne se rend est prins ou mors Ou il sen fuyt du cappleis bors Le Gammenaire est restorez. Du bon Marquiz & recouurez Grant feste en fait le Rausilleux Qui bien endoit aller ailleurx, Et les autres grant joye mament Qui avecques lui ont en paire Et doubte de perdre la gorge Droit la vigille de saint George Fut le Marquiz en grant Reuel Entre Gabian & Pontisel Quieut ses ennemiz daineuz Mais demoura fort y rascuz Car il auoit tres grant enuie De prendre Renforsa on vie-Mais il ne peult pour la baultesse Qui fut en lui & la proesse. Le bon Marquiz sans sciourner Lui & ses gens wons resourner Versleurs pays & leur contree Carilot sa guerre fineo 'Fortou mercye ses amiz Qui bien se seurent entremiz Deluy ayder sans nul deffault Plus ne diray du Senejshault Qui la fut mort emy la place Sy non que Dieu pardon lui face.

Albide præcedenti bello legitur, ve infra, sed in aliquibus discordat.

Iste Ioannes suit magnanimus, & bellicosus, qui cum auxilio explum Cinitatis Ast, & partis Gibellinægrani prælio superant. & occidit D.Refortism Datgo Senescalcum Regis Roberti apud Gamenariam, in quo prælio cessa suerunt
triginta millia viroru, & virra. Quo sacto dictus Marchio vna cum dictis exulibus intrauit Cinitatem Ast, & suit sactus Rector dictæ Cinitatis, & in memoria
dictæ Victoriæsieri secu Ecclesiam S. Georgij extra muros Cinitatis Ast prope
Sanctu Spiritum, & banninit illos de Soletio, & corum sequaces à Cinitate Ast.

X 2

La quat victoria è confermata da Pietro Azario in Inaltro capitolo posto in fine del

ragionamento di questo Marchese Giouanni.

L'anno millesimo trecentesimo quadragesimo sesto Tomaso Marchese di Saluzzo per mezzo d'en suo Procuratore riconobbe in seudo dal Marchese Giouanni le tre parti del l'ottana parte di Cena.

Il castello, O willa di Periola Il castello di Mombarcherio. Il castello di Camerana. La quarta parte di Cortemiglia. Il castello, O willa di Bubio

Il caftello di Dogliano . La metà della villa di Marfaglia .

Il luogo del Borgo Cornalesio, e tutta la val Sturana, co li castelli, e luoghi d'essavalle, spécificati nel seguente instromenta

In Christi pomine amen. Anno Nariultatis ciusuem millesimo trecentesimo quadragesimo sexto, Indictione decima quarta, die decima septima mensis Decembris. Actum Clauaxij videlicet in castro dicti soci, in camera plana, coram nobilibus militibus D. Ottone de Brunsuerch, Ioahnino de Cocconato, Comite Petro de Septimo, Francischello Cane, Rogerio Cane, Bertino de Septimo, & Antonio de Nono testibus, ad infrascripta vocatis, & rogatis: constitutus in prasentia Illust. & Mag. Principis, & DD. Ioannis Marchionis Montissertati Ioanninus de Pagno de Vicecomitibus Baldiscti, habitans Carmagnolia Procurator, & procutatorio nomine Illust. & Mag. Viri D. Thoma Marchionis Saluciarum, de cuins procuta constat publico instrumento sacto manu Faciota Canalerij Notatij hoc eodem anno, & Indictione, die nono mensis Decembris, recognopit dictum D. Thomam Marchionem tenere in scudum rectum, & paternum ab eodem D. Marchione Montissertati castra, villas, iura, & iutissiciones locorum infrascriptorum.

Et primo faciendo de Ceua octo partes, tres partes dictarum octo partium; tàm castri, quam villa, hominum, iuris, & iurisdictionis meri, & mixti imperij.

Item castrum, villam, homines, & iurisdictionem Montisbarcherij, Item castrum, villam, & homines Cameiranz. Item quartam partem villz, hominum, iurium, & iurisdictionis Curtismiliz. Item castrum, villam, & iurisdictionem Bubij. Item castrum, villam, homines, & iurisdictionem Doliani. Item medictatem villz, hominum, & iurisdictionis Marsaglz. Item locum, & iurisdictionem loci Burgarij Cornalexij. Item villas, castra, homines, iura, & iurisdictiones existentes, & existentia in Valle Sturana, que loca sunt hec.

Primo cestrum, & villam Rochæ Sparauariæ. Item locum, & villam Castelletti. Item locum, & villam Gaglolæ. Item locum, & villam Maglolæ. Item locum, & villam Ritanæ. Item locum, & villam Valoriæ. Item castrum, locum, & villam Demontis. Item villam, & locum Esonis. Item castrum, locum, & villam Vinay. Item locum, & villam Peilaporch. Item locum, & villam Sambuici. Item locum, & villam Pontis Bernardini cum omnibus, & singulis ipsorum castrorum, villarum, & locorum iuribus, & pertinentijs, & cum mero, & mixto imperio, & iurisdictione omnimoda. Offerendo, & pollicendo idem Procurator nomine dicti Marchionis sidelitatem de præmissis, & petendo de cis

secinstem D. Marchionis nomine investiri. Idem verò D. Marchio Montisser. mu cum vno enfo, quem in manu tenebat prædictum Procuratorem recipienrem procuratorio nomine dicti D. Marchionis de prædictis castris, villis, juribus, & intildictionibus, & omnibus, & lingulis supraleripris legitime inuestiuit, Tali medo, & forma, quod dictus D. Marchio feuda prædictà renear, habear, & possident in seudum rectum, nobile, ensiquum, & paternum, & iute nobilis, anziqui, & parerni feudi, & cis modo, & forma, pactis, modis, & conventionibus, guibas bone, & fælicis memoriæ Illuft. Viti D. Themas Marchio Saluciarum quendami& Manfreduscius filius quondam Marchio Salucianum à bonz, & folicis memoriæ D. Marchione Ioanne, olim Marchione Montisferrati, & Guliela mo olim Marchione Montisferrati tenebant, & tenere consucuerant, & per equ Lucrant investiti, & co modo, & forme quo, & qua bonz recordationis D. Fedezious de falucijs genitor dicti D. Thomz Marchionis tenebat inclyrz memoriz -D. Theodoro Marchione Montisferratiquondam genisore di & D. Ioanis Marchionis nunc Montisferrați. Przfatus verò Ioanninus Procuretor, & procuretorio nomine dicti D. Marchionis promisir eidem D. Marchioni pro se, & suis -beredibus ftipulati, quod distus D. Thomas Marchio erit perpetuo ipfi D. Mar--chioni Montisferrati verus, & fidelis Vassallus, ipuisque personam honores, -& iura suo posse salvabir. Et si quid scinerit fieri, vel tractari in damoum, vel diminutionem honorisiphus, idiplum suo posse defendet, & obuiabir & sob--wiara transpoller, quamertius poterit eidem (ignificabit). & in exteris factet, & letmabit, & que in capitulis fidelitaris nove, & vereris continentur, & que honys . Massallus Domino suo facere tenetur, Idem verò D. Marchio Montisserrati pie--dicto Procuratori, & mily Notatio infraferipto flipulanti, & recipientivice, & . Domine dicti D. Marchionie, & heredum (norum promitit pet le , & luos herea des quod i ple facies, & leruabit erga dictum D. Marchionem, & luca bætelita. -en que bonve Dominus erga luum Vassallum facere tenetura Et put dicha om-, mis , & lingula dictus D. Marchio Montisferrati, & dictus Procutator dicto no-: mine promisero brattendere, & observare, & contra ea pullo ynquam tempore . facero, volvenire, folemnibus kipularionibus hine inde inservenientibus cum -mediowinae damporum, expensarum, & interesse licis, & extra, & fub ichliga-- zioneomnium bonorum iplotum Dominorum Marchionum Montisfertati & : Salurium. Erste per omnia, ve supra legituridem Procurator vice, & nomi-- médici Dimarchionis, & in animam iplius jurauit corporaliter ad Sancta Dei Enangelia arrendere, & observare, scripturis manu propria ractis. Et de prædi-, com dicti D. Marchio, & Procurator rogaverunt per Malecaciatum Notatium di-Ai D. Marchionis Saluciarum fieri, & duo publica instrumenta distanda si e pus - Incrite confilio sapicos sur Erego Oddoninos Casalis de Carmagnola Notarios publicus imperiali anctoritate, hic præfens hanc inde chartam vocatus, & rogasus fieri traddidi, & fie feripli,

L'amo mescrituj, wella quinta decima indittione, & alli discensus del mesa di Giugno, Francesco de Demidi Unienza, Sindico speciale di essa Communità constitutà à

- In nomine Domini nostri Iesu Christiamen. Ad honorem Dei omnipoten eis, & gloriole Virginis mattis Marie, neenon Beatorum Syri, & MaximuEpifcoporum, & Protectorum totius Terræ, & Communicatis Valentiæ, & Viniucio -fahriouius Curlæ Celeftis. Discretus Vir Franciscus de Dente de Valencia Sin--dicus; & Sindicario nomine per dicam Communitatem Valentia adinfanci. epta specialites constiturus, de cuius Sindicaru, & mandato est sarpa facta pur Theodorum de Guiglino Notario in anno Domini Mcccklvij. Indictione W. Selie xvilij. menfis l'urij, constitutes in presentia Mag. & Illost. Principie Ddosn--nie Marchionis Montisferrati. Attendens, quod Terra Valentiz podenium, & difirietus , flommes , & tota Viliverlitas dicte Terre el , & fuir ab abciquo pier -mapusi, & gempore ; in quorum contrarium memoria non existic subdista, do-- minfosprotectionis gubernationi, & omnimode intifdictioni cum umat memo, Bequiente les perio; Maschionibus olim bonæ memoriæ Prædecessoribus inches mD Madchionis doannis prædicti; licer per aliquod composis (parium indebied ; & -iniuste dusta Terra de facto per alios fueris occupara. Volons iple Sindique di-Momentine distam Terram quoddam debito iurenammijad fuam centum de--incum peruenire, conni humili, & debita deuotione, & reue sentife quibus mehits i poreft reneur, & debet fe submittit, traddit, & exhiber, & ipfatar Dausauf, diffai-· ctum, & poderium, homines, & personas, dominio, inribitationi, & Signorie iphus D. Marchionis, & fuccessorum sporum, & omni ipre, model, & forma, a quibus melius potest, in perpotuum, denuo, dat , tribuit; tradidie, 60 que filcum e omni mero, & miero Imperio, & omnibus portinentijs, quibuschaqua propent-- lius, & efficacius de inte fieri poreft, pactis, conucutionibus, promissionibus, & obligationibus infrascriptis.

mines Rectores, sufficientes, & idoncos, subditos, & fideles ipsius D. Marchionisis quorum vnum ex prædictis quem sufficientiorem elegetit confirmate pessit, qui lavio, & familia, & ahjs, sient in capitulis Communis Valentæ per tempora videbitur contineri. Ita tamen, quod pro anno præsenti ipse D. Marchio possite pod nete in Rectorem quem ipse voluerit, non obstantibus in rodem capitulo,

Item, quod prædictum Commune, & homines teneantur, & debeant pro ipso D. Marchione, & successoribus suis facere exercitus, & canalcatas, pacem, &

guerram, prout ceteri subditi ipsius D. Marchionis,

Item, quod sple D. Marchio h. beat, & habete debeatin homines, & personate Valentia, & stantes, & habitantes in dicto loco, sinthus, & podetro, nectora delinquentes, invisidictioni, domini suprascripti, & ad insum pettineant pleno intecognitio, punitio, & executio infrascriptotum malesciorum cum emergena tibus abeis, videlices homicidis, serite cum sanguine, robariz, sue stratz rupre, adulteris, surci, incendis, incestus, & stuprus, sacrilegis pecculatus, & sziz mare-stratz, cum suis speciebus,

Item, quod ipse D. Marchio possit reconciliare, & in terram reducere extrinsecos, nune Valentiz ad dictam Terram, & pacem interinsticos, & extrinsecos,
& omnimodam remissionem, de quibuscunque iniurija, realibus, & persenalibushincinde, cum bonorum restitutionibus faciendis, laudare, pronunciare, &

difinire, prout magnificentia luz melius videbitur, & placebit,

Item, quad iple D Marchio teneatur, & debeat de locis Lazaroni & montis, & terris, & possessionibus quas ibi habent Terrerij de Valentia, vel Domini delto-tum locorum, vel alij quicunque cognosci facere summarie simpliciter, & de plano, quid iuris sit, & in quantum ad Commune Valentia pertineant cognitions facta compellere onera suppor are Communis, si de jure tenetur, & debenc

Item, quod exercitium meri, & mixti Imperij, & omnimode iutildictionis traditi, vilupta, & restuuti dicto D. Marchioni exercete debeat in loco Valentiz per Vicarium ipsius D. Marchionis loci Valentiz secundum formam capitulo-tum dicti loci, ita quod in qualiber questione ciuili; vel criminali nullus possit extra Valentiam conuocati pro questione, que possit, & debeat coram ipso Vicario ventillati, saluis tamen malesiei se reservatis specialiter ipsi D. Marchioni, de quibus, & superquibus procedi possi: ad libitum ipsius D. Marchionis.

Trem, quod ipie D. Marchio tencatur, & debeat destructum, & intildictioned Communis Valentia, & inta ipsius Communis toto suo posse, bona fide augu-

mentare manutenere, & deffendere.

Item, quod iple D. Marchio teneatur, & debeat manutenere, de ffendere, augumentare, & conservare toto suo posse, societatem Capitano, Ancianos, & totala societatem, non derogandia statutia ipsorum, sed posius construando, dum tamen dica capitula fiant de beneplacito ipsius D. Marchionis.

Item, quod omnes de Valentia, tâm qui stabant in Valentia, quam etiam, qui per pacem præsentem reconcilientur in dicto loco, banniti, vel condomnati qua:

OTERIONIE CATO

KQ8 quacunque de caule sint, & esse intelligantur cancellati, & à distis condemna

eignibus rotaliter absoluti.

- 11/11/2011, quod omnes habitantes in Valentia de Papia, & districtu de Pomario. & Burgo S. Martini, & Occimiani possint esse, state, libere, & secure in Valentia, & districtu, & sint absoluti à bannis, & condemnationibus totius Montisferrati, saluo quod non sint proditores, vel banniti pro proditione dicti D. Marchionis, vel Terræiplius.

Item, quod ipse D. Marchio teneatur, & debeat dessendese omnes, & singulos de Valentia in omnibus iuribus suis, bonis rebus, & possessionibus, quas habene an tarritorio Papiz, Alexandria, & circunstantium vicinorum bona side, toto suo

posse, prout alios suos caros subditos, & sideles.

Irem, quod omnia banna, & condemnationes, que in futurum fiant per Ro Stores Valentiz, & omnes introitus, Communis, Mollegij, pedagij, gabellz, porms.Padi, & omnesalij introitus communis, sint dicti Communis Valentiz, & qu od D. Marchio non possir habere alios reditus à dicto Communi, nisi prote fizpradictum est banna, & condemnationes supradictas, ac etiam censum, quem Communitas Valentiz sibi assignare volucrit.

Item, quod ipse D. Marchio tencatur, & debeat, & ex nune de præsentiremitsir Communi Valentiz omnes iniuries, damna, debita, offensiones, propter que, \*cl quas Commune Valentiæ esset in aliquo obligatum versus dictum D. Marchionem, veleius Prædecessores, & è conuerso dictus Sindicus remittir, & remis-Agrem facte ipse D. Marchioni de omnibus suprascriptis, in quibus idé D. Mar-

shio reneretur dieto Communialiqua ratione, vel causa.

Lem, quod ipse D. Marchio teneatur, & debeat quandocunque requireretur per Commune Valentiæ iurari facere Porestates, Vicarios, Vassallos, & Subdiros fuos de conferuando, & manutenendo bonum statum Terra Valencie ad homorem, & bonum statum ipsius D. Marchionis, & totius Terræ Valentie. Et hoc sum contingerer ipsum D. Marchionem absentare se à patria propter aliquam -caulam.

Icem, quod ipse D. Marchio teneatur, & debeat pracise, & fine tenore tenere -perpetuò, & successiue sui, ad sui, & suorum dominium Terram prædictam Vadepriz, absque to, qued de ipsa possir facere aliquem contractum, inscudationem, dationem, seù quamuis aliam alienationem in aliquem alium Dominum, Comisem, seu quamuis aliam personam, sed semper iplam rerincre debear iple, & successores sui , tanquam fidelem, Cameram , & Terram, doneam marchionis Montisferrati.

-11 Qui D. Marchio ville, & diligenter examinatis omnibus, & singulis supraditis matura, & diligenti deliberatione habita, necnon consilio nobilium. Procetum suorumibi existentium gratiose, benigne, ac etiam liberalitor prædict omnia, & singula capitula suprascripta, & de nouo dationem factam per dictum Bindicum, modis, & formis superius declaratis, assumpsit, & acceptanit cum packie, conucutionibus, & capitulisanuchickie; promissentes libi expeché præ-

Digitized by Google

dili D Marchio, & Sindicustiomino antedicto ad invicem, folemnibus ftipus lationibusinteruenientibus hint inde prædicta omnia, & singula, prout partie cularirer sunt promissa, & descripta attendere, & observare perpetuo per se, & successores suos, & nunquam contrafacere, vel vonire sub hyppothèca, & obligatione omnium benorum suorum, videlicet. Dictus D. Marchio bonorum Suorum, & dictus Sindicus bonorum dicti Communis, quibus omnibus, & singulis sic peractis, prædictus Sindicus volens recognoscere dicto nomineipsum D. Marchionem vetum Dominum, corporaliter tactis seripeuris in animas constituentium, intauit ad Sanda Dei Euangelia in manibus antedich D. Marchionis, quod iple, & rota Communitas Valentiz erunt ab hodie mantea, boni, veri, fideles, & legales homines ipsius D. Marchionis, & successorum suorum, & quod non crunt in parte, vel loco, in quo tractetur aliquid in prejudicium honoris, & dominij dicti D. Matchionis, nec etiam crunt in damno perfolit ipfius, vel bonorum suorum, velaticulus loci, vel Terræsuæ, & si audironi aliqua attentari contra honorem, & borum statum ipfius D M ifchionis, & successorum, quod bona fide toto corum polic impedient, & disturbabunt, & si impedies, & disturbare non possent, quod quam cirius poterant, amni dolo, & fraude, cessantibus notificabunt ipsi D. Marchioni, & quod facile facere poterunt ipsi D. March. ipli D. Marchioni non facient difficile, neque grave. Et generalitet, quod bona fide, fine fraude facient omnia, & fingula, que in capitulis hous fidelitatis, & veteris plenius continentur; & quod facient o nnia, & lingula, que bonus, vegus, fidelis, iustus, & legalis nomo ficere tenetur, & deberfeb Domino, ità Deus adiuuci, & hæc Sancta Dei Euangelia,

Acta sunt hæc in campis Valentiæ in Ecclesia parua S. Georgif de Monasio, præsentibus Mag. Viro D. Octone de Brunzuich, D. Iacobo de Prouzna militiabus, D. Petro de Zamoreis Vicario dicti D. Marchionis, Octobonic Comite do Cocconato, Valenzano de Tilio, Ricardono de Brolio sub antio Domini militario, Valenzano de Tilio, Ricardono de Brolio sub antio Domini militario eccentesimo quadragestimo septimo, Indictione decima quinta, die decima no nono mensis sunij, quibus omnibus præsentes fuerunt infrascripti Ambascriatores de Valentia missi pro parte Conmunis, & hominum Valentiæ D. Andereas Aribaldus surisperitur, Lineta Bombellus, Mag. ster Jacobus Stanchus, Franciscus Dina, Iacobus Oriena, Petrus de Vassallo, Michelinus de Bellono, & Henricus de Monte.

Eodem anno, & Indictione, die vigelimo menlis Iunij, in Valentia super padatio Communis, præsentibus sonne de Vallallo, Marcheto de Munita, Russia.

netto Dragona, Theodore de Guglino de Valentia testibus se en mais de la communistra del communistra de la communis

Infrascripti omnes de confilio Communis Valentia infauerinti terporalites ad Sancta Dei Euangelia ractis scripturis esse boni, veri, sideles, et légales perpetuo homines dicti D. Marchionis, et successorum suorum, et factive ea, qua in capitulis noua sidelitais, et vereris continentur, e.

Dominus Andrates Aribeidus plans A Berthosius de Vassello passas de Berthosius Tresullation de Aribeidus Ari

| Zapihouus Asihaldus                                               | Nº 1. G. A to to                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Zapitous Asihaldus                                                | Apselmuede Pisa.                  |
| Franciscus, Tinctor,                                              | Antonius Stancus quond. fil.      |
| Ferrarius Frazia                                                  | D. Gazonesi Bembellus.            |
| Franciscus Aribaldus.                                             | Franciscus de Donce               |
| D. Gulielmus Canacerus.                                           | Franciscus Gualla.                |
| Gabriel Ambaldus.                                                 | Franciscus Maserius.              |
| Germanie Faus.                                                    | Gabriel de Lara                   |
| Gulielmus Sederius                                                | Guliclimus de Coss no             |
| Lacobus Aribaldus Faciji.                                         | D. Franciscus Dombellus.          |
| Jacobus Dragonan 🔞                                                | D. Guiliolane Stanchus.           |
| Jacobus Carenskan and the                                         | Gabriel Stansburg Control of the  |
| Leannes Fahami nou signed a product                               |                                   |
| Loannes Colardus                                                  | Guilisimus Boilbus.               |
| Incobus Cochanus                                                  | Hopricus de Monte.                |
| Iscobus Contains.                                                 | Jacobus Colluc,                   |
| Iacobus Cantrius.  Iacobus Cantrius.  Lancia da Vallallo.         | Isaobus Bombellus.                |
| Michael Frazie                                                    | Georgius Bombellus.               |
| Ottellus Frazia, mer en en en en                                  |                                   |
| Petrus Tinctor                                                    | Ioannes Malerius.                 |
| Perraginus Aribaldus                                              | Loannes Galia.                    |
| Perrus de Vallallo.                                               | Losnnes de Zerbo.                 |
| Perusiye Asibendus                                                | Loannes Dracona.                  |
| D. Petrus Aribaudus.                                              | Jacobus Maneabo.                  |
| D. Petrus Aribaudus.  Polellus Fragia                             | Lacobus Zuffus Blanchus.          |
| D. Ruffinus Aribaudus.                                            | Jagobus Vuada.                    |
| Ruffinus Bouerius.                                                |                                   |
| Robertus Agibandus                                                |                                   |
| Simon Saltarius.                                                  | Joennes de Guiglino.              |
| Simon Salcarina.                                                  | Jacobus Talonus.                  |
| Thomas Callys V                                                   | Michael Lancia Bombellys.         |
| Thomas Aribaudus                                                  | D. Ludquicus Bombellus.           |
| Victor Dragopantierion, officially the                            | Michelian Bombellus               |
| De sorte Ascigliani.                                              | Michael Cantonesius.              |
| Artizonus Boutrius, lingializano al                               | Maziminus de Guigleria            |
| Amdinas Bouvius einen zuid office.                                | Milanus Melerine Common V         |
| Andræas Bombsling.                                                | Michael de Costa, de comment      |
| AMORING GENERAL STREET STREET                                     | Marufellas Bombellus              |
| Apropius Anglarius (ili. 17 v. ili. 17 ili.                       | Milanus de Seuszo. Tout is in     |
| Andræs Malerius .: [murat ] murous.                               | Obertonua de Piro en for en anoma |
| Antonius Malerius.                                                | Ogerius Becherus 111 suouedu      |
|                                                                   |                                   |
| Antonius Apianus Line T antennad                                  | Milanus Turia.                    |
| Antonius Bechetus 15 v. 15 26 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | Opi-                              |
|                                                                   |                                   |

| DEL MO.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FERRATO: 174 Magister Iacobus Stanchus                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Opicellus de Piroumana Paganellus Bombellus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Magister Iacobus Stanchus                                    |
| Paganellus Bombellus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tacobus de Aneto.                                            |
| Petrus Bellardus, .adres. et et en fine ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Iacobus Schiffus.                                            |
| Petrus Malexius, ador d'engqual I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ioannes Crauellas.                                           |
| Theodorus Bombelland & solicion 1912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D. Iacobus Dina. 200                                         |
| Terrucellus Bondellus Quiesulaora A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Magister Ioannes Dina:                                       |
| Thomas Zubarus silvanico de mandal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Iacobus de Cexolis.                                          |
| Thad zus de Picolla Valob au pro at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ioannes Bordellus, 17 6 8 22 10 2 1953 A                     |
| Vianellus de Fassalle V al sisse de la vianellus de la vianellu | Loannes Guilandrus! ( Oon zuityu.L                           |
| De forte Bedine La Constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Loanne Schiffus . What substant L                            |
| Antonius Stanchus Inglita at a martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ludouicus Dine de la la la la litera                         |
| Carantus Stanchus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Michael Schiffus, 24 Annual Luigno ()                        |
| Dominicus Grauellos V ale control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Marsilius Stanchus, the forest sound                         |
| D. Feanciscus Dina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maximinus Schiffus: 100 ag le surles de                      |
| D. Francticus Dina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Milanus Luschus.                                             |
| Franciscus da bomillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obertui Bordellui, de la |
| Facinus Dina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Perciuallus Stanchus?                                        |
| Guilielmus Cane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Petrus Dina D. Iacobi.                                       |
| Benedictus Cravelland Andrews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Perrazinus de Bontata!                                       |
| Guilielmus Gualdus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Perrus de Labare.                                            |
| Gabriel Stanchus P. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ruffinus de Cesolije,                                        |
| Henricus Buna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Simon Columbus.                                              |
| Lagodus de Groling, a de la lagodus de la la | Thomas Dina. Thomas Baua.                                    |
| Endrin Book for Annal Lander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inomas Baua.                                                 |
| Describe de Checkie & Caleally de Car                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valentia, præsentibus Francisco Cane                         |
| Pseuosto de Glarolijs, & Scaloello de Str                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| Infrascripti resornati ipsa die in Val                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
| litatem fecerunt disso Domino Marchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | and in manipas mail (Actain) wiresember                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Petrus de Vrio.                                              |
| B. Oberrus de Afagzano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bettramus de Vrso.                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Theodorus de Vrso.                                           |
| Obinus de la Vallo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Marchellus de Vrio                                           |
| Manfredus de Vrso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Antonius de Vrio                                             |
| Obertellus de Viso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Thomellus de Scioliano.                                      |
| Iacobus Baltus films D. Alcherij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vescontellus de Ascipliano                                   |
| Iacobus Baltus filius D. Manfredi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Iscobus de Vrso silius Francisci.                            |
| Iacomellus de Vría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
| Galuagnus de Vrío.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
| Iacobus Bastus filius Russiai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| Franciscus de Vrso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Remufeeline de Remufeo.                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T 2 The-                                                     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |

| 879 C R O                                      | NICZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thomellys Formentus.                           | Antonius Formentus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Guilielmus de remusso.                         | Antonius Formentus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Willaunz de Cerris.                            | Cotticimns Docum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Luttibbetting de Certite"                      | ramppus pocna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Antonellus de Cerris,                          | i Signorellus Books of no fler minimar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Homedellus de Cettie, and at                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Morandus de Vrfo.                              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Augnzotus de Cerris (1/1 1/12/2014)            | 1 Jacontillus de la Valle de la susebact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lanzarellus Fauzanus.                          | Vescontus de la Valle : 1 de 21 de mai ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lanzarellus Fauzanus.                          | Peracellus de la Valle, Aprobat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Guilielmus Fauzanus                            | Tosunes cius più a source de acon V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Georgius Fauzanus.                             | C Petrus Saccus, Carl Book de mante de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Franciscus Aycardus 🖟 🖂 🖂 🖂                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jacobus Aycardus, Andrew Land                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Obertus Aycatdus.                              | A Jacobus Bastus, Last Common of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Laurentius Ayçardus,                           | ) lacobus de Vitaliana de la lacobus de Vitaliana de la lacobus de Vitaliana de la lacobus de lacobus de la lacobus de la lacobus de lacobus de la lacobus de la lacobus de lacobus |
| Joannes Aycardue                               | J Guilielmus Penna, and Thomas de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Petrus Aycardus                                | Facellus Gall. A. M. D. Mer (1970)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oberțus Saccus                                 | Ruffinus de Bennio (2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Guilielmus Saccus, and in the said             | T Facellus Bocha . e. al. 10 e. anni de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bellazonus Bellacius.                          | Raynerius de Cochina de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Thomellus Bastus,                              | Perrellus de Petario. 1968 2000 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Barthellus Bastus.                             | · Joannes de la Valle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Recita Pietro Azario, come se legge d          | Topra, che per il tempo delli quasero anni, che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UMarchefe Giouanni posedette il domin          | no della Cretà d'Aftis ta parte di quelli del So-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| lero, quale era stata scacciata, e possedena   | molti buoni castellinel territorio Astense, con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| li lequaci suoi del Piamante foce continue     | s guerraad offa (nea, conjunal mode con la po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tenzalandla dannificanano o che il Man         | chese communicate il consiglio de glintrinssici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| di essa Città, l'anno millesimo trecentesim    | so quadragesimo ottano ne concesse il deminio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| à Luching Visconte in vita fuasquale du        | ottando, che quelli del Selero non se fontificasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ro, & reintrassero in Affi per lauargli in     | tutto le forze, diedetanto aginto, e fanore alla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| parte Gibellina, che in breze sempo estugi     | Karono tutti li castelli di esset Solero, di egui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sua sostanza divisero era toro, e gli discaci  | diarono in tutto dal Territorio Astense                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Edopò questo Vedendo il predetto Luci          | hino Visconte, che il Marchese già bancun re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| cuperato, e reintegrato il Marchelato suo      | , il quale al tempo di Theodore suo padre era                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stato lacerato, e diviso, e che molte nobili f | famiglie, qualitemenano diefers soggiopase al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| dominio di Milano : cioè li nobili di Crem     | Volino, di Ponzono, del Carresso, adi Gena se-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| guitaugno le parti di ello Marchele, comi      | ncio à dukitore della potenza sua: On pensandi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| come la patisse restrimorre, anciè non si all  | largase dall'altra banda del fiume di Pospo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| curo di bauere in poeme suo il rastello.       | iradi Crescentina il qual lunimana di Dissula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ticione. Wilcastella de Varanca facend         | nra di Crescentino, il qual buogo ena de Recardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| di quelto. feca lecrosa anaboladi alla Vama    | ine recognitione al Lescono di Vercelli, Galtre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| me Lantes & Lamber and he weer \$ 606 8 '8128  | lesi domandanano al Marchése le Terre di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Trino, Tricero, Palazelia, Liuceno, El Binaça, evelutandessi que se cose; il Marchese Giouanni, che in quel tumpi seritronanna Milana hebbe sonjo, che il predetto Luchino hanona ordinato di farto carcerare: onde lasciando la computania delle genti sue in Millano, cantamente venno à Pauia; doppoi ritorno in Monfervato, ne in visa sua dosse più andare in Millano.

L'anno millesiment tretentessero quadragesime nono, estendo mancato ili vittà Buching Visconte dominativami Milanus l'Arcinescono Gionami, suo fratello nel principio della dominatione sua, emponere che visse, mostro d'ambreti vos archese Gionamin rocime sella unlo. Cril Manchese gli corrispondenta amore, ne la soinua cosa alcuna, che potosse sin lune strivade pratesta e Arcinescono. Per le quale binevoli dimostrationi, quantunque per molti amui sosse preceduta la guerra trà il predette Marchese Gionanni, Co Ameded Conse di Saucia, con Giacomo de Januia Principe d'Achaya; si per rispetto della Città d'Hipporepha, Constabilita castelli si quali pertenevano alli sorusciti della terra di Cheri, e si possenta per di predetto Marchese Gionanni. L'anno medestmo, Indittione se senda, alli rimescapa del mese di Settembre, secero compromeso nell'Arcinescovo Gionanni dominatore di Asilano, il quale per una sua arbitramentale sentenza, emologata per ambe la panti alli Dineidue del mese d'Ottobre di eso anno, deliberò, co ordinò, come si contiene ne gl'instromensi sopra di ciò rogati à Raymondello Baua di Grazano Nodaro publico and sua del contiene se si instrumenta se ciù contiene se si instrumenta se contiene ne gl'instrumenta sua socia di ciò rogati à Raymondello Baua di Grazano Nodaro publico and se sont ele se ciù contiene se si instrumenta se ciù contiene qualitativa del mese de ciò rogati à Raymondello Baua di Grazano Nodaro publico and se sua del contiene se si contiene se si sonte del contiene se si sua del contiene se si suche del contiene se si suche del contiene se se su contiene se si suche se su

publico, qui forto dal proprio originale esemplati, quali in cominciano cosi.

Anno Domini millelimo eredentelimo quadragelimo nono, Indictione feemda die vadecimo Octobris, in callero Ciriaci, in camera D'Comitis Jabaudiz, præsentibus Illust, D. Amedeo Comite Gebenen, Veneran Patre in Christo D. Radalpha Abbare S. Michaelis de Clufa, D. Onone de Brunfu yfico, Venet. Vira D. Perra de Cocconaro Canonico Remen. D. Gulielmo de Baluia, D. Bergamenti, losquede Cocconaro Comite, Guilielmo, de Montebello, Domino Alpignani, Iacoho Prousna, Aymone de Zelant militibus, D. Georgio Cancel lario Sabaudia, Octolina de Ghiselbertis de Montebarucio, Jacobo de Gilijs de Pinarolio Iurisperitie, Ioanne de Valperga Con ite Bergesino, & Philippino de Burgelijde Taurino, Buero Ilnardo de Caltello de Alt, Martino de S. Martino Iacobino, & Scephano de l'ionanis, Quiero, & Conrado de Grafellis de Aft, Anronio, & Berrino de Septimo, vocațis testibus, & rogatis; Illustres, & Mag. Viri D. loannes natusbonæ memoriæ D. Theodori March o'Montisferrati, Amedeus natus claræ memoriæ D. Aymonis quon Sabundle Comes; & Jacobus de Sabaudia natus bonæ memoriæ D. Philippi de Sabaudia Princeps Achayæ, constituti in mei Notari) infrascripti, & altorum; ac testium suprascriptorum præsentia scienter, certi, & sponiantiffinulioque errore, vel·dolo decepti, sed cettificati per Reuerendifs. in Christo Patrem, & DD. Joannem Dei gratia Archiepisco; úl Mediolanen. ip fiulqs Civitatie Dominum generalem ex arbitfatia potellare libs concessa per D. Marchionem & Comitem supradictos suis, & nominibus descritpris in instrumentis receptis super hac per quondam Notatios in instrumemo. dictæ pronunciationis comemosarbitrafferabitramemaffe, affiliffe, desletal

174 le, & pronuncialle, prousiniplius pronunciationis cenere infrascripto plenius continctur: de quo recepte fint publicainfirmmenta per Arelmolum de Pisovano Norarium, & Cancellarium disti b. Archiepiscopi Bonifacium filium q. Huganetti Gatuey de Mote, Raymondellum filium q. Gulielmi Bone de Grazano, Petrinum filium quondam D. Bonioannis Facolij, & Iacobinum Vaberperium Notatios publicos super guerris, distrabonibus, odije, inimedicije, di-Icordije & Augrellis, tune vigentibus, & existentibusines Dominas supradictos Subditos, adherences, valitores, & condinteres iplotum, com no legners Domini supradici, quod pronunciationem candem sector iplus retificase tenencurinfra certum tempus in eadem contentum, nondumo, præteritum pronunciatiopem, atbitramentum, arbitrium, diffinitionem, & declarationem pradictas, ficut, & quemadmodum in inftrumente codem, quod inferintelt deletiptumile gitur contineri. Et omnis alie & lingula in inferimento consents profese fuis haredibus, & successoribus vniversie satisicauexunt, approbauesunt, emologaverunt, & confirmaverunt, sieut melius potuerunt, & debuciune de iure, vel de facto. Promittentes præfati Domini, & quiliber corum profe, & motum bætedibus, & successoribus vesupra, iuramentis suis ad Sancta nei Euengelia corporaliter præstitis, & sub obligatione omnium bengrum suorum, alæra iterisolemnibus stipularionibus intervenientibus hincinde, neceson mihi, & alijs Notarijs infrascriptis, yt publice persone stipulati, & zecipienei vice, danomine ompinm quorum interest, vel interesse poterie, in futurum dillem pronunciarionemiathickamentum arhitrium, diffinitionem, & deelarationem, flore, & quemadmodum continetur ir instrumento infrastripti tevoris, & omnia, & langula in en contenta, rata, grata, & firma habere pespieruo, & tenere, & non contrafacere per fe, vel per alium, fed adjos, vel venire, fed ea omnia, & lingula attendere, & complere profe, & fuis, & inviolabiliserablemare. Consum volucium. & mandanerunt Domini sapradistittia, vel plura de, ac super priedictis om nibus ad opus dictorum pominorum, & quiulliber corum, & cuiulliber alterius, cuius poterit interesse fieri publica instrumenta per me Norarium infrasciprum, Nozium dicti D. Marchionis, & per Nicolarum de Monstacho Notazium dicti D. Co. mitis Sabandie a & per Franciscum Roccham Noterium dicti D. Principis, di-Canda, corrigenda, & emendenda, some & pluries, ac quotics fucrit opportunum, producta in indicio, velnon producta, dictamine sapiemis, factitamen Substantianon mutata. Ronunciantes,&c.

Tenor cuiustalisest.

In nomine pomini Amen. Anno Nativiraris einsidem millesimo trecentesimo quadra gelimo nono, Indictione lecunda, dio Veneris vigelimo quinto mensis Septembris. Ad honorem amnipatentis Beije Boate marie eins matris Virginis, & Beatorum Apostolorum Petri, & Pauli, & B. Ambrosij Confessoris, & defensoris huius Ciuitaris mediolani, & rotius Curine aplestis. Nos loannes poi Bratia, Sanfite Mediolanen, Ecclesia Archiepiscopus, ac Cinitaria Mediolani, Bri-DE &C. Dominus generalis, &c. Cum multe, & varia, & diverte guerre, controucrtrouerlier, discordieges willen froncs futfetet les éllent, at maiores effe rimerentur inest Illust. Principen D. Amedenm warren boust memoria D Aymonis Comitem Sabaudiz, & Mug. Delecobum de Sabaudia Principem Achayæ, Vassallum Summ ex vua parce ist illost population martin boliz incinoriz D. Theodori Marchione m Montisforrarion alsora persondem intercententibus nonnullis amicie, confanguincis, & fidelibus partimonalque. Iple partes, feiliert dictus pominus Comes prosé, & spousoning & icem nomine, & vice dicti p. Principis, ac ammigm foorpas : & diel mi Principite diefentium, & lequacium, & procis proving parte, & pradicionarquare his proble, fe fad nomine, ac etiam nomine, & nice omnium lupthuradherentium jet fequatium, & pro cis ex altera. In nos ranguam in arbitrium, & arbitratorens amicabilem compositorem, & dispofitorem compromisssent generaliter de predictie, & allie omnibus guerris, controucrijs, difordijs, & difcentionibus intercos, fuis, & dictis modis, & nominibus, vol inter ipsorum aliques, quactunque occasiones, vel modo vertentibus. Promitifientq fub fuorum quequo modo obligatione Benorum omnia, & fingula præcepta, arbittamenta, fententlas, diffinitiones, tepionunciationes, quæ mosinter iplas partes, luis, & dictie nominibus præcifele farbitrari, lententiare, diffinite, & pronunciate voluctumus attendere obses les dimplere, ac per suos adherentes, & sequaces attendi, observari, & adfinipleri facere cum esfectu sub poena lafforenorum auri, dandorum, et folgendorum per partem non attendentem, et non observantems et non facientem cum effectu attendi, et observari, vt superins legitur, Camerænostiæpte medietate, et pro reliqua medietate parti' oblemanti, et attendenti, leu artendere, et observare volens! et facienti cum effectu attendi, et observari, ve superius continetur, etc. probtific, vel a liter plenius continetur, quibuldam publicis instrumențis compromissorum traditis, & rogatis hoc anno per Hyppolitum Armim Mediolanensem Notarium, & Cancellatium postrum. Notque ipsa compromissa pure, & libere acceptauerimus, & etiam per præsens instrumentum acceptemus, vt discordias, guerras, & scandala, quæ humani generis inimicus feminar, & feminare quotidie fatagit, & conaturamouere, & penitus extirpare valeamus, non timentes nostros labores immenfos,&curam mostrorum subditorum,quibus quotidie aggravamur; sed potrus volences humeros hostros benigne laboribus subiugare, ve possimus alijs pocem, & requiem preparare... Reservatis ramen nobis omnibus arbitrio, poroftate, & baylia pobiscomperentibus quoquo modo vigore dictorum compromissorum tam in procedendo, quam in terminando; de, & super omnibus, de quibus inter dictas partes pobievidebieur, cognosceudum, & terminandum? Prime, & ante ommeseematen, feit sermines dictorum compromissorum ex suctoritate, baylia, arbitrio y & porestate nobis vigore dictorum compromissorum dans, & concessio; & otani autem potestate, & baylia, quibus ratione nostre dominif Ciuitatis Mediolani fungimur, empique alio modo, forma, & iure, quibus melius posseumus, en cerrascioncia, & de nostra plenizudine porestatis proregatione ad aparam vaum proxiventurum. Retinemes in nobis nihilomiauthor is

mus arbitzium, potestatem, auctoritatem, & bayliam, terminum, seu terminos dictorum compromissorum, iterato proregandi semel, & pluries, & totiens quotiens nobis placuerit. Deinde Christi nomine innocato sedentes in Curia habitationis nostræ Mediolani super Palatio nostro nouo respiciente super contrata, & curtili nostro novo in quadam camera coherenti camera nostra cubigulari, viam arbitratoris, & amicabilis compositoris in hac parte eligentes pro bono, & quiere partium prædictarum, Pronunciamus, diffinimus, arbitramur, arbitramentamur, przeipimus,& declaramus vt infra. Quas quidem pronunciationes, diffinitiones, arbitria, & arbitramenta præcepta, & declarationes volumus, & mandamus per ipsas partes suis, & dietis modis, & nominibus debere attendi, observari, & adimpleri, & sieri cum effectu, quod corum sequaces, & adherentes, attendant, observent, & adimpleant sub prædicta pæna, modo, & forma prædictis soluenda, & toties committenda, & cum effectu exigenda à cotrafaciente, seù contrafacientibus quories his fuerir contrafactum, & ea pæna commissa exacta semel, & pluries, vel non exacta, nihilominus hæc omnes, & fingulæ nostræ pronunciationes, diffinitiones, arbitria, arbitramenta, præcepta. & declarationes inuiolabiliter attendantur, & observentur, & attendere, & observare dicte partes dictis modis, & nominibus, & quilber ipsorum dictis modis, & nominibus tencantur,

In primis namq; pronunciamus, diffinimus, arbitramur, arbitramentamur, præcipimus, & declaramus bonam, & veram pacem perperuò duraturam, inter dictas partes, & earum adherentes, & sequaces, quam pronunciamus, diffinimus, arbitramur, arbitramentamur, præcipimus, & declaramus per eas partes, & earum quamlibet, & earum sequaces, & adherentes debere perpetuò, & inviolabiliter observari, & eas partes, vel aliquam earum, aut aliquem earum, vel alicuius earum adherentem, & sequacem non debere contra ipsam pacem quoquo modo sacete, vel venire per se, velalium directò, vel indirectò, vel per obliquum tacitò, vel expressò. Quodque rancores, iniuriz, malitiz malò illata, & ablata, quo ad Deum, & ad Mundum hine inde remittantur, & remissa intelligantur per ip-

fos Dominos.

Item pronunciamus, diffinimus, arbitramur, arbitramentamur, præcipimus, & declaramus, quod Ciuitas Hipporeggiæ cum toto districtu, iurisdictione, omnimoda, mero, & mixto imperio, castris, villis, locis, seudis, retroscudis, nobilibus, & non, ceterisque iuribus, & pertinentijs ad ipsam Ciuitatem pertinentibus, quocunque titulo, siue causa ab hodierna die die in antea sit, & esse debeat dictorum Dominorum Marchionis, & Comitis, & quilibet corum habeat medietatem pro indiuiso prædictæ Ciuitatis, siusque iurisdictionis, districtus, imperij, reforti, seudorum, retroscudorum, castrorum, villarum, locorum, cœte sorumq; iurium, & pertinentiarum ad ipsam Ciuitatem pertinentium, vrsupus. Et quod dictus D. Marchio medietatem pro indiuiso dictæ Ciuitatis, & districtus, ceterorumq; iurium, et pertinentiarum ad ipsam Ciuitatem, eiusq; districtus pertinentibus prædicto D. Comiti, hine ad mensem vnum: prezimè suturum

ceneatur,

tenearur, & debeat emdere, & empedire, & expeditum de agrero dimittere, & resilante pacifice, & quiere, quodque comnes, & linguli foreulein Hipporegia possibilità fint si voluerint venire ad dictam Cinitaum, & describtum Hipporegia, & in eistem Cinitaum, & describtum Hipporegia, & in eistem Cinitaum, & describtum Hipporegia, & in tur pacifice, & quiere, prout ante expulsionem corum venichant. Et quod ipsi foreuschi, qui ve permittius venire voluerum ad ipsam Cinitatem Hipporegia cum illis intrinsecis, aliquibus distribus libus, vel habitatoribus dicta Cinitatis eiusque distribus, cum quibus guestam specialem habent, pacem, & cocordiam faciant, & faciant sibi inuscem temissionem de omnibus, & singulis rebus mos bilibus, ablavis, & habitasper aliquam ipsatum partitum, seù ipsas partes, vel als secram carum.

Item pronunciamus, distinimus, arbitramur, arbitramentamur, præcipimus, & declaramus, quod omnes, & singuladicia Cinitatia, & districtus Hipporegie tàm extrinsici, quam intrinseci incula, & habitantenipse Civitatis, & districtus per prædictos D. Comitem, & Marchionem ad corum gratiam admittantes. Es quod eis omnibus præfati D. Comes, & Marchionmaia corum tàm extrinsecurum, quam intrinsecurum bona immobilia dimittant libere expedita, salva quod si qui ex soteuscius, su è extrinsecus predictis venire nollent ad ipsam Civitatem, seù ad gratiam, & obedientiam dictorum Dominorum, bona cotum, qui venire reculauerune, versupra sint ipsorum Dominorum Comitis, & Marchionis veriusque videlicer ipsorum pro medietate pro indiviso.

Item, quod dicti forusciti ad aliquas taleas Impositiones, seù debita Commumis factas, & s. & i à tempore expulsionis corum, vsque ad diem quo fuerunt retocati, seù a sm ssi ad gratiam dictorum Dominorum minime teneantur, acc compelli valeant, pro cissem.

Item, quod si idem D. Marchio, absque hærede legicimo masculo decederet (quod absit) quod in illo casu dicta Civitas Hipporregiætora ad dictum D.Comitem debeat pervenire, cum omnibus suribus, districtu, & pertinentija ipsus Civitatis.

Item, quod dictus D. Marchio dictam medietarem ipsius Civitatis, & pertimentiarum eius dem sibi spectantem, vendere, alienare, vel alio quouis mode transfere non possit, nisi in D. Comitem antedictum. Neipse D. Comesad socium, & consottem habendum, & extraneum à cognatione sua in ipsa Civitate cogatur suitus. Et ne ipsa Civitas, vel aliqua eius pars ad quam ipsi D. Marchio, & Comes efficiuntur ad extraneos, vel alios perueniat, nisi vtrique coniundos. Non possit etiam ipse D. Comes, vel eius successores partem Civitatis eius dem, quam ad ipsum, ve permittitur pronunciamus præsentialiter pertinere debere, seù partem per ipsum D. Marchionem retentam, & sibi declaratam pertinere. Si rescasu quo medietas ipsus D. Marchionis ad ipsum D. Comitem, vel eius successores perueniret, ves pra, vel aliquam partem partis, vel totius partem vendere, donare, inseudare, vel quouis titulo in asium transferre, sed semper remancat ei, & cius successoribus Comitibus Sabaudiz per petuò pleno iure, & sine

diminutione quaenque; & si contrasteret nontentar, nec valent ipso iure.

- Içem, quod prafati D. Marchio, & Comes prestenvalternata iuramenta, quod bene, & sideliter absque fraude dictame Civitatem Hipporegia, & districtum, villas, & castra ipsius; vinus alteri, & alter alteri, suo posse custodiene, & serva-bunt, tenebuntur, & desendent contra omnes.

Item, quod dictus D. Marchio Villas, Castra, & loca forescirorum de Cherio, se habitantium, & incolarum dicti loci existentium de destrictu Cherij, cum serritorijs, & pertinentijs corundem, & equesaper cum occupata in dicto districtu reddar, & det dicto D. Comiti, & quad dicti soccusciti, & equeri pixelici homagia, & en, qua dicto D. Marchioni facerec, & facere tenebantui, Præsto D. Comiti sacere, & ei obedire pænitus teneantur instra mensem vnum proxim.

Item, quod iple D. Comes præseris soreuscitis Cherij domos, res, possessiones, & bona immobilia, que insta Cherium, & territorium habebant, & alibi in Tetaris dictorum DD. Comitis, & Principis tempore expulsionis corum foreuscito, rum, reddi saciat cisdem, procuretque poenitus cum essecu pacom, & concordiam inter soreuscitos, & incolas Burgien. & intrinsecos siezi de gustris, que dionibus, & que telis existentibus inter cos, infra mensem vnum, hodip inco-handum, quod que idem D. Comes iplos foreuscitos sauorabiliter tractet, prout exteros intrinsecos dista terra. Ipsosque restivuar infra dictum terminum in honoribus, commodis, & beneficijs, quibus ante expulsionem corum gaudebant, & prout gaudent alij Burgenses dicta Terra.

Item, quod dicti forculciti de Cherio ad aliquas talcas, vel impolitiones, seù debita Communis factas, seù facta à die expulsionis eorum, vsque ad die in quo seuocati, seù restituti in corum bonis suerupt per dictum D. Comitem, minimè

teneantur, nec compelli valcant pro cisdem,

Item, quod castra Montiscucchi, & Vergnani cum omnibus suis districtibus, & pertinentijs sint, & esse debeant præfati D. Marchionis Montisserrati; &
si aliqua ad dicta castra, vel alterum corum, scù pertinentiaseorum, vel alicuius
corum spectantia tenentur, restituantur dicto D. Marchioni infra mensem vnu,
modie incohandum; saluo, & teseruato, quod si reperiretur aliquam personam,
vel personas habere aliquas terras, vel domos, aut alia immobilia in dictis castris
Montiscucchi, & Bergnani, scù altero corum, vel corum, scù alicuius corum territorio, quod cò casu eidem persona, scù personis debeant dimitti, & relazati
ipsa omnia ad talem personam, scù personas pertinentia. Ipsa persona, scù personis saciente, scù sacientibus versus præfatum D. Marchionem totum id, quod
facere de jure tenetur, & debet, scù tenentur, & debent; & si qui essent expulsi de
sistis Castris, scù Terris, quod ad ipsa, scù ipsa restituantur, & per ipsum D. Marchionem sauorabiliter perstactentur.

Item, quod si aliquis contractus reperiretur factus per foreuscitos commium ipsorum locorum, velasterius corum occasione, alicuius alienationis simulatz ob desensionem, velaster, seù aliquo colore, & probati poterir, sic esse per indi-

tia; vel præsumptiones sufficientes arbitrio Judicis eligendi per dictos D. Marachiotiens, & Comitem in Hipporegia, & dictum D. Comitem in Cherio, quod talis contractus, & alienatio rescindatur, & perinde sit, ac si nunquam factus, vel facta suisset.

Item, quod in ipsis tertis Hipporegiæ, & Cherij registrum, seù extimum siat de nouò, secundum qualitatem, & quantitatem divitiarum cuiu sque, & interim non possit eisdem aliqua imponi collecta, seù talea secundum extimum, nunc existense sed in hoc deseratur, vsque ad noui extimi confectionem, quod quam celerius sieri poterit conficiatur; & si prò aliquibus opportunis taleam ante confectionem noui extimi sieri oporteat imponatur, & siat aliter quam ad extimum nunc existens, prout iustius, & equius videbitus secundum facultates cuiusque.

Communi, quod si aliquis forcuscitorum prædictorum aliquid habeat facere cum Communi, quod illi Domini ex prædictis, ad quos pertinebit, teneantur sieri facero ipsi forcuscito summariæ iustitiæ complementum, non obstantibus supra-

feripris,& infrascriptis.

- Item, quod prædictus D. Marchio restituar, & restituere de beat castrum Malgrati dicto D. Comiti infra mensem vnum proximu, hodie incohandum. Et quod villa Ripparolij cum eius iuribus reddatur, & restituatur per D. Principem illisquorum est, & esse solebat ante exortam guerram supradictam : Et quod prædicti D. Marchio, & Princeps non possint aliquod ius do nouo in prædicta zerra Ripparolij, & eiusterritorio acquirere, aliqua ratione, vel caufa, seù modo. - Item, quod de omnibus quæstionibus, quærellis, & guerris, & controuerlijs vertentibus, elque ad diem præsentem, & existentibus inter prædictos D. Marchionem, & Principem exceptis tangentibus Civitatem Hipporegie, districtum, & pertinentias cius dem Cherij, & districtum, Montemeuchum, & Vregnanum; Castrum Malgrari, & villam Ripparolij, prout supra, quæremancant, sicut est Enperius declaratum. Ipfi D. Marchio, & Princeps quatuor viros probos de tersalua, quos voluerint eligant, vidolicet, quilibet pro parte sua, duos quibus iu-Ralua pizponant, & przponere debeant, qui quatuor auditis partium juribus sure, vel concordia, ipsas quæstiones, & quærelas sedare valcant; ac etiam terminare :.. Eo autem calu, quo questiones iplas pacificare, & terminare non polfar, iph D.Matchio, & Princeps eligant duos, quos voluerint, vnum pro qualibet parte, qui non sint subiecti, velassines, alicuius dictorum Dominorum, & ipfis non concordantibus septimum, qui partium auditis iutibus per viam juris, asquo formam tantum, qualtiones iplas possint, & debeant terminare. Ita tamanjquod iph si voluciat de, & super quationibus ipsis conssium Iurisperisomm; nou suspectorum habeant, prout eis videbitur expedire. Etteneantur ipfi Domini ipfos cognitores eligere infra mentem vnum proxima, hodie incoandum; & locum; diem, & cempus præfigere, ac statuere, infra quod iura suapræponant, & preponere debeant, & iplas quæstiones sic terminare.

Vel præsentem nostram pronunciationem, seù paci, vel præsenti pronunciationi.

Digitized by Google

CRONIGA

in alique contraire, quod D. Comes teneatur iplum compellere ad iplius pacis, & pronunciationis observantiam, & pona solutionem, non derogando propteres, quin idem Dominus Princeps per nos soannem, & alios sudices competentes cogi possint ad observantiam pacis, & pronunciationis predictarum, & ipsius pone solutionem. Et virra ipse D. Comes, dicto D. Principe faciente contra premissa, non debeat, nec possite idem D. Principi dare contra ipsum D. Marchicanem, & suos auxilium consilium, vel sauorem, dones satisfeceris, & emendance rit idem D. Princeps omnia, ad que tenchicur, & teneretur vigore presentis pronunciationis.

Item, quod forcusciti, banniti, & confinati de Terris prædictorum Domino. sum, vel aliquibus, sch aliqua ipsarum Terrarum causa, vel occasione, a licuius ipsorum Dominorum sint quitti, & liber iti, & ad sua propria, vt de foruscitis Cherij, & Hipporegiz superius agitur, restituantur, & repertantur, & restituti esse intelligatur, excepto illo de Taurino, vel illisexceptatis de Taurino, qui alias in pace facta inter dictos D. Marchionem, & Principein fuir exceptatus, icù fuerunt exceptati, & de quo, seù quibus pronunciatum suit, quod debetet, seù deberent extra remanere. Cui exceptato, seù quibus exceptatis, vt predicitur dandi licentiam, & possibilitatem ad propria scuertendi, & cum , seù cos quittandi, & liberandi, vt de alije est præmissum, sieut & quando volucrimus nobis arbitrium reservamus, & omnimodam potestatem. Et quod omnia banna, condemnationes, & processus fasti, & fasta, & data contra aliquem ex forcuscitis, seù intrinseçis locorum prædictorum sint cassa, irrita, & remissa, & ex nunc, prout ex tune pro cassis irritis, & remissis habeant, & sint, & prædicts fiant infra mésem voum prox hadie incohandum. Et quad carcerati hine inde infra dictum terminum libere relaxentur; in quibus condomnatis, bannitis, & confinatis inrelligantur forgusciri Cherij, & corum sequaces.

Item, quod Venerabili Fratre nostro D. Episcopo Hipporegien. præstantem bonam servitutem in manibus dictorum DD. Marchionis, & Comitis, quod ipsi D. Marchio, & Comes de castro Albian, & villa Andratz, & prædicti Reverendissimarum carundem, scù causa ipsius villæ Andrat, & castri Albian, non patientur aliquam læssonem, & damnum aliquod non inferetur cissem. Idem D. Marchio dictum castrum Albian. & villam Andrat, cum districtibus, & per-

tinentijs corundem restituat, & reddat D. Episcopo memorato.

Item dicimus, pronunciamus, diffinimus, arbitramur, arbitramentamur, pracipimus, & declaramus omnia, & singula per nos superius declarata pronunciata, diffinita, arbitraria, arbitramentata, pracepta, & declarata, debete pet ipsas partes, & quamlibet earum solemniter emologari, approbati, ratissiari, & confirmari sub poena, seù poenis in ipsis compromissia appositis infra dies quindecim proximos, post notificationem de ipsis omnibus eis sactam, qua quidem pronunciata, diffinita, arbitrata, arbitramentata, pracepta, & declarata se eimus, sedentes in suprascripta Camera dicti nostri palatij in omnibus, & per omnia, prout superius continetur. Absentibus partibus suprascriptis mandan-

ses Arcsmollo de Puroueno Norario infrascripto Cancellario nostro, & Raya mondello infrascripto Norario disti D Marchionis, ut de præmisis youm, vel plura ciuldem tenoris conficere debeant instruenta.

Actum Mediolani in Camera habitarionis præfati Reuerendissimi Patris, & D. D. Ioannis Archiepiscopi, & D. Mediolani, &c. vrsupra, super palatio sub mono, respiciente super contrata Verzarij, & curtili suo magno, in quadam camera, coherenti camera cubiculari dicti D. Arch episcopi pro Notanjs fueruna ibi Aresmollus filius D. Gulielmi de Pirouano Ciuis Mediolanensis, Bonifacius filius quendam Hughetti Guarnerijde Mora Grasjonopolis Diecclis Notarius, & familiaris dicti D. Comitis, & Petrinus filius quondam D. Bonioannis de Famobijs Parochiz S. Fidelis, & Iacobinus Vibergherius filius D.R. zardi Porte Cumanz Parochiz S. Marcelli ambo Ciuitatis Mediolani Notarij, & Cancellatij, prædicti D. Archiepiscopi interfuerunt ibi testes, D. Petrus de Locs filius D. Peeri, & Lanzalorus de Caltellione, Condominus castri de Cullo f. q. D. Perroneti, ambo Dicecelis Geben. Consiliaris præfati D. Comitis, & D. Matthæus Scarampus filius D. Antonij, Hugherus Kinardus de Castello filius D. Thomayni ambo. Ciues Astenses Cossiarij D. Marchionis prædicti, & D. Gulielmus Marchio Pallauicinus de Burgo S. Donini Parmen. Diocelis, filius D. Cazani, & Guiscardus de Lancijs de Grumelio filius D S monis Civis Pergamen. Confiliarijac Vener. Wir D. Joannes Zucha Prapolitus Faurinenlisin fpiritualibus, necnon fapienter Viei D. Raymundinus filius quondam D. Federici Archidiaconus Legum. Doctor, & Fulchinus de Schieijs Lususperieus filius D. Pazim Giues, Cremonenses in temporalibus Vicarij præfari D. Archiepiscopi, & cum co D. Archiepiscopo commorantes obraes nott, vocati, idonei, & rogati?

7/1

h

113

Lego Raymondellus finus Gulielmi Bauz de Grazano Notarius Diocelis. Vercellen. przmistis prziens interfui, & etustem D. Archiepiscopi, & supradicorum mandato hug instrumentum traddidi, & rogarus subscrips, signoque meo consucto signaui.

Traditio dominij Ciuitatis Hipporegia: Data per D. Marchionem, D. Comia.

gelmonono, Indictionelecunda die vigesima quinta mensis Octobris, in palagelmonono, Indictionelecunda die vigesima quinta mensis Octobris, in palagio Communis Civitatis Hippotegia, prizentibus Mag. & potentibus Viris D. Amedeo Comite Geben. Ottobe de Brunsuerch, Gulielmo de Bulina, Ioanné de Cocconato, Aymong de Chialant, Ottolino de Ghiselbertis, Guidene Cathee ma, Vener. Vito D. Fratte Fratte Gabrio pei gratia Abbate Monasteris Lucedis, Georgio de Soletio, Mattheo Scarampo, Lanzaleto de Castelliono, Guideto Vinardo, Petro Vuglentis, & Ioanne de Cerexeto testibus vocatis, & rogatisi Hlustris Princeps D. Ioannes Marchio Montisferrati volens pacem pronunciaram per Reuer. in Christo Patremi D. Ioannem Vicecomitem Archiepiscopum, & D. Mediolani,&c. interipsum D. Marchionem ex parte vna, & Illust. Princie pem D. A. Comitem Sabaudia nepotem ipsus Domini Marchionis parte altera; De quo pronunciamento, & pace constat publicis decumentis receptis, per me Notarium infrascriptum, & plures Notarios, huc codem anno, & Indictione, die vigesimaquinta mensis Septembris, maxime de Ciuitate Hipporegiæ inuio-Labiliter observare, in palatio Civitatis eiusdem, vbi consilia fiunt, & sieri confucuerunt in pleno arengo hominum Civitatiseiuldem; affiftente ibidem nobilium, & Procerum veriusque Dominorum non modica commitium, traddidit, & expediuit dicti D. Comiti recipienti, & acceptanti medietatem pro indiviso dicla Civitatis Hipporegia cum iurisdictione omnimoda, ineroi, & miato Impezio, ita quod ab hodie in antealit, & esse debear dictorum do. Marchionis, & Comitis, & quod vrerq habeat medictatem proindinisoprædictæ Civitatis, einsch jurisdictionis, districtus, Imperij, & scudorum, &c. prour in capitulis dicti Promunciamenti ipsam Civitatem tan gentibus evidentius, & latius continetur. Es in signum verz traditionis possessionis, & dominij promedietate pro indiviso, ve supra tradidit ipse D. Marchio dicto D. Comiti recipienti, & acceptanti chaues portarum Civitatis eiufdem. Nec non lipsi embo. DD. Comes, & Marchio, & ipforum quilibet fibi ad inuicem solemni hipflatione promiferunt, & corporaliter ad Sancta pei Euangglia intauerunt, quod bene le fideliter; absquefrande dictam Civitatem Hipporegiz districtum Willar, Castra ipsine vous alteri, & alter alteri suo posse custodient, & servabunt suchuniur, & defendent sontra omnes. Et si contingeret ipsam Civisatem vol partem esus (quod abst) leù aliquid de insississione, & territorio johns kilipubus, pendi, accupari, capi, vel auferri modo quocung; quod toris viribus ad recuptra nduma le currem, & viajssim se junabunt, & ad ca dabunt operam cum essecutomini occasione, & causa cessantibus. Promittențes vaus alteri, de a lece a leeri vieislim solemnibus stipulasionibushine inde incespenientibus per la le & corum haredes pradicta omnia. & lingula perpetud fifma/, & rata habere, & tenore, & noncontra facere vel vemire, aliqua ratione, velicaula de jute, vel da facto, sub abligacione omnium bos norum suorum, & refectione damnorum, & expensarum, acinteressen Et inde ambo dicti pomihi mihitinfra scripto Notario, & Nicolera de Montrato Notario ipsius D. Comitis duo, vel plura eiusdem tenoris instrumente dictanda consta lio sepionsis si opus fueris, & résicion de fieri preseponunt à manisca en aux au ... Pacta concessaper D. Marchionem, & Comirem haminibus Hipporegiæ.

Infrascripta sunt pacha, & conventiones facha, & seconces a per Mustin D. Amedeum Comitem Sabaudiæ, & Ioannem Marchionem Montiescriati, se pienti Viro D. Bonifacio de Morello sutispento de Hipporegia bindico. & Sindicario nomine Communia Vniversitatia de hominam Civitatia Hipporegia Mecnon decem infrascriptis secons pacarali con silio. & recedentia dicita Civitatia tia super confirmatione dictorum pacarama distis pominis impetrada, & aliji infrascriptis sacia, faciendia per cos, ya de distis sindicatu, & alectione constant dicitur publicis instrumentis confirmata, apprebata, & denua concessa, per and tedictos DD. Comitem, & Marchionesti instrumentis confirmata, probata, & electione confirmata dictos. DD. Comitem, & Marchionesti instrumentis confirmata, probata, & electis nomine. & vice totius communis, Vniversitatia, & hominum civitatis cius demonare non ab co-

Digitized by Google

dem

dem Sindico, & lectie repratienten pultulare, de gratia speciali, iurata criante per con nominibus antedistis arrendere, & observare muiulabiliter, prout infra.

In primis quidem dicti D. Marchio. & Comes; & corum handes malculi ex eislogitim è descendencis à modo in autes perpetuo habeant dominium, & sispantium merum, & mireum Imperium, ac surisdictionem omnissiquam Ciuis tatis Hipporegia, districtus, & perrincentiarum cius, & exercitium prædictorum. Et super dicta Ciuitate, districtus, & perrincentia, & in personia, & sisper personance quas quas cumquadicta. Ciuitatie, surisdictionius, districtus, & perrincentiarum, quam nunc sunt, & succum in françum par se, vel puncios corumdem.

Irêm, quad prædictum Commune Hipporegia, & Vniuorsitas; sine corum Sindici corum nomine, & combis credendari) nomine inforum Communis, & Vniuersitatis sissingulares personæipsius Ciuitatis iurent, & iurare debeant ad Santa Dei Eunogelia actalibro, sidelitarem prædictis D. Marchioni, & Comiti Recipientibus pro se se centum haredicus piradictis. & quoda modo in antenerum salus sines sidelitatis homaines ipsis D. Marchioni, & Comiti, & ensum haredibus, ve sum salus sidelitatis homaines ipsis D. Marchioni, & Comiti, & ensum haredibus, ve sum sidelitatis homa, & colerua bune omnia illa, & singula capitula, quas in soma sidelitatis homa, & vereri continentur.

Item, que de pardicha D. Marchio, & Comes, valaliquis corum Officialis, vel Munchanom posson imponere, excurere, vel exigere à Commun Hippotegia, vel pliquibus sugulatibus personis psius. Cruttaus, vel districtus, anquos son drum, taleam; collectam, & impositionem quocunque, nomine centestur, prastect supra; & infra sibi concessanti ad corum, quos negotium tangeres, procedente voluntare, nec aliquid aliud. Et ira tamen, quod non obstante sidelitate prasticta, iam ilicti districtuales, & Ciues possini de possessionibus suis vendere, alicare, contrabere, & testari, sicut ante saciebant, saluo, & reservato dictis D. Marchioni, & Comiti, & haredibus corum vesupra, mero, & mixto imperio, & iuxis discione prædictis.

Item, quod prædici D. Marchio, & Comes j& corum haredes, vt supra habeant, & percipiant per se; vel per alium, seù alios, omnia banna, condemnationes, sportulas, & indicaturas, que haberi, percipi, & exigi poterunt,& debebunt -zatione mori, & mixti imperij, & iutifdictionis przdictorum, vel alia de caula, occasione invisidictionis omnimodæ, meri, & mixri imperijin Cinitate, districtu, -& pertinent prædictis sthus, & personts quibuscunque. Et gabellam salis, cum pedagio falisconfucio, que gabellatura est soldorum duprum Imperialium pro quoliber stario, & pedagram denar, decimoclaue, pro quoliber stario, & pedagium grani, & aliarum retum, quod consucuerit percipi ad portam de tontana, & pedagium portæ de Laude consucrum. Pedagium molarum consucrum, & pedagium equorum nuper impolitum per bonz memoriz q.D. Henricum Imperatorem Riamenorum VIII. Et prædicta exerceant, & oxerceri faciant prædicti D. Marchio, & Comes, & administrari per: quoscunque volucrint, prout ipsorum fuerit valumatis. Edicto, quad in Civitate Hipporegia, vel difticu non possit apportari lal, pessad godellam iptorum Dominosum Marchionis, & Comitis,

cerit ipsum salem, & bestias descrences, & vitta hæc quolibet sextario, & plus, vel

minus pro rata prædictis D. Marchioni, & Comiti solvere compellatur.

. Item, quod nulla persona possit emere, vel vendere sal ad grossum, nisi in di-Cta gabella, & exercitari, vel ab exercitatore gabelle dando, & soluendo gabellasori suc exercitatori dicta gabella pro quolibet sextatio solduos Imper.pro gabellatura, & denar. decem octauum Imper. pro pedagio cuiuslibet sextatij, pro quo deber, & consucrum est solui pedagium, & plus, vel minus pro rate maioris, vel minoris mensurz; & prædictis gabellatura, & pedagio teneatur ipse exercicitor, dum in gabella sal habuetit, volentibus emere, vendere, & tradere, dummodò ementes secum de pretio sint concordes. Hou alto, quod quieunq; conerafecerit namine pænæ foluar proqualibet vice, & quolibet fextario fol quade.' Imperial. et mercandiam perdat yna cam bestijs eam desferentibus, que pom, mercanda, et bestiz prædictis D, Marchioni, & Comiti applicentur, et salvo, quod non obstantibus prædictis, quilibet Ciuis Hipporegiæ fouens larem in ipla Ciuitate, et sphditus habitans in districtu Hiporregiæ possit, et sibi liceat emere, & adducere, seù adduci facere domum suam pro suo proprio viu, & domus, atque familiæ fuæ fal fibi necessarium ad vændum, et non mercandandum, vel aliter alienandum, sine aliqua ga bellatura, vel pedagio inde soluen. Et quicunque in his fraudem commiserit mercandiam, et bestias deferences perdat, et bannum solidorum nona gesimi Imper, soluat pro qualibet vice, et quoliber sextario, et plus, et minus secundum mensura quantitatem, que quidem pœna prædietis D.Marchioni, et Comiti applicetur.

Item, quod ciues habitantes in Ciuitate Hipporegiz, et suburbijs Hipporegiz non obstantibus prædictis possint, et eis liceat in Hipporegia, et suburbijs vendere salem ad minutum, dummodo ipsum salem emant, et accipiant in gabella, et à gabellatore prædicto, soluendo gabellaturam pro dicto sale sol. vndecim Imper. pro queliber sextario salis, vt su perius est expressum; et dummodò, quod

ad minutum vendatur, et extra Ciuitatem, et Suburbia non portetur.

Item eo acto, quod per prædicta, vel aliquod prædictorum non siat præiudicium alicui ciui Hipporegiz in eius iurisdictione mero, et mixto Imperio, et taliter honore, qua et quas haberet extra Ciuitatem prædictam in districtu, veleztra, in aliquibus terris, possessionibus, seù hominibus, sed in omnisuo iure remaneant ipsiciues, et specialiter in iurisdictione, quam habent D. Bonifacius de Solerio Vicecomes, et eius nepotes in Bayo, qui habeut iurisdictionem, merum, et mixtum Imperium in homines de Bayo de omuibus contractibus, vel quasi, qua sierent, vel committerentur, inter prædictos homines de Bayo in ipso loco, et poderio Bay; de quibus dicti D. Marchio, et Comes, vel aliquis Rector Hipporegia non possis si intromittere, sed ipsis D. Bonifacio, et nepotibus, et corum, et cuius bet corum haredibus remaneant pleno iure.

Item, quod Commune Hipporegiz pollit, et libi liceat facere, et condere liu-gulis annis quandocunque ciavidebitut statuta, et alias ordinationes, et refor-

Digitized by Google

tiones, dummodo non fint contraria, succontraria, repugnantia, vel repugnantes pactis præsentibus supra, vel infrascriptis, . Nec sidelitati, seù sidelitatis, capitulis sactæ, vel sacien eidem D. Marchioni, & Comes, & corum poromune, & singulares homines. Et idem D. Marchio, & Comes, & corum porostates, officiales, & Rectores, qui fuerint pro tempore in ipsa Civirate teneantur
ipsa corum statuta, ordinaciones, & retormationes tam sactas, quam saciendas
inuiolabiliter observare, & sacere observari.

potestatis præcedentis possint eligere sibi potestatem quolibet anno, secundum modum infrascriptum videsicet, quatnor de terra, & subditis distorum D. Marchionis, & Comitis, & obedientibus eis. Et ipsi D. Marchion & Comes ex distis quatuor electis concordiux nominatis, teneantur date, & consignate disto Communi vnum quem voluerintipsi D. Marchion, & Comes; & sudisti ciues infra octo dies introitus primi mensis distorum duorum mensium non nominaue
sint concorditer distos quatuor. Tune prædisti D. Marchion, & Comes tanganamento de compositiones electiones electiones quatuor.

1 quam Domini dent. & ordinent eis porestarem.

Quæ omnia, & singula prædicti DiMarchio, & Comes & infrascripri sapientes electi super confirmatione dictorum pactorum a dictis Dominis imperranda observare, & attendere promiserunt. Et ea pacta, prout supra, ipsi Domini confirmauerunt, ratificauerunt, & de nouo concesserunt. Nec non observare, & attendere, vt supra dictum est, perpetuo iurauerunt, apsique sapientes infrascripti electi, vt supra prædictis Dominis sidelitatem, & homagium iurauerunt Sancta Dei Euangelia corpetaliter tacto l'bro. In quoium pactorum confirmatione, & concessione, & aliorum supra, & infrascriptorum dictus D. Marie chiò restruauit honorem Serenissimi Principis D. Imperatoris Romanorum, & Impetij Romani. Et etiam dictus D. Comes similiter observanis saluis sempen sibi, & suis sargitionibus superialibus sibi, seù Prædecessoribus suis factis, per bonæ memoriæ D. Imperatores quon, de quib. protestatus est ante, & post honorem dicti D. Imperatores quon, de quib. protestatus est ante, & post honorem dicti D. Imperatores quon, de quib. protestatus est ante, & post honorem dicti D. Imperatores quon, de quib. protestatus est ante, & post honorem dicti D. Imperatores quon, de quib. protestatus est ante, & post honorem dicti D. Imperatores quon de quib. protestatus est ante, & post honorem dicti D. Imperatores quon de quib.

Nomina rero dicti Sindici, & clectorum superius nominatorum sunt hac.

D. Bonifacius de Morello Iurifperitus

Sindicus.

Bonifacius de Solerio Vicecomes.

Marrinus de Solerio.

Thomerus de Solerio.

Sauinus de Solerio.

Franciscus de Suelle.

Franciscus de Buelle.

Acta sunt haze in palatio Communis Hipporogia prasentibus testibus Illust. Viro D. Amedeo Comite Geben. D. Guilielmo de Balma, D. Guigon. Cathen. Aymone de Chalant militihus, Lanz lotto de Castelliono, Sarcello de Mombrion. necnon D. Ottone de Brunsuich, Ioanne de Coccopato militibus, Mattheo Scarampo, Guideto Istando de Castello ciuib. Ast, & Ottolino de Ghisel-

bertis Vicario suprascripti Domini Marchionis in anno Domini Mcccx 171111.
Indictione secunda, die xxv1. mensis Octobris.

Fidelitas præstira per credentiam, & per omnes infrascriptos D. Marchioni.

& Comiti, communiter pro indiviso,

In pomine Domini Amen. Annoeius dem Mecclavi i i i Indictione secunda, die vigesima sexta Octobris, in palatio Communis Hipporegiz, infrascripti de credentia Ciuitatis Hipporegiz insauerunt sidelitatem, & homagium Illustribus Viris D. Amedeo Comiti Sabaudiz, & Ioanni Marchioni Montisserra-

ti, & corum cuiliber proindiniso.

Iacobus de Solerio.
Iublauarus de Solerio.
Ioannipps de Solerio.
Antonius de Solerio.
Dimitrius de Solerio.
Martinus de Manuelis de Solerio.

Gostifredus de Mercato. Grimoldus Caldetarius.

Baldassar Loge, Franciscus de Ast. Nicolaus Barenellus.

Bonifacius de Storrano.

Franciscus de Crespa. Bonifacius Portigiola.

Francottus de Abbate,

Gabriel Taliandus.

Simon de Porta.

Vbertinus de Alice.

Obertus Barronus,

Martinus Loge.

Contadus de Clara,

Dominicus de Puteo.

Dominicus de Mercato?

Martinus de Mercato.

Guilielmus de Prato.

Gabriel de Burgo.

Jacobus de Lastria. Jacobus Zucha.

Facionus Gorena.

Franciscus de Burgo.

Item infrascripti, qui non sunt de credentia codem modo iurauctunt sidelitatem, & homagium prædictis D. Marchioni, & Comiti, de quibus non suit receptum instrumentum, sed solum iurauctunt diuersis diebus, ve infra,&c.

حادداذ

Bertramus de Solerio.

Jacobinus Loge.

Joannes de Baudiserio.

Joannes Antonius de Xandra.

Albertus Gouus Arduini de Cermanis

Stephanus de Januarijs, I

Antonius de Castella.

Joannes Burletus.

Ansaldinus de Alaxeta.

Petrus filius D. Philippi de Putco.

Máfredus de Berracio de Vestignato.

Conradus de Clauarano.

Bertolellus de Casa noua.

Petrus Persotinus.

Dicto die infrascripti iurauerunt.

Bartholomaus de Venesia.

Antonius Martini de Clara.

Ioannes Ferrerius de Torracio

Petrus Milanexius.

Vbertus Orenzanus.

Petrus Cuxus.

Obertinus Balbi.

Guilielmus Ferrarius de Albiano?

Fulchus de Salizola.

lacobus de Sancta Agata.

Perciualus de Mercato.

Manuel Carendus.

· Joanninus Rex.

Ruffinus l'alpera.

Ruffi-

Ruffinus de Florano : 30 million A Franciscos de Fratis, 1901 a millioned Francificus Paliandus. 1 oug menu Marcinus de Vigintamo Comole, Perna Fornanarius. nag agap ong Thomas Frexius. A contraol summeral A Ioanninus de Nicolettold ab su mast l Magister Facius de Sancto Paulos usos Ioannei Callerius, Cantum itematico Liaguil loanes de Luftedo Dissonad Linguid Martinus de Sesano Bednirius pilino & Bonifacius Contus. . ing Dieder I Ioanninus filius Bozardi .... 2112: 212: 212: 21 Perrus de Brozio gens Ondni Borlega I Ioannes Drocti. Inname obennoor I Prancifins Booods; suggest milliants) Ambilionde:Belargedro damys Minin sur Archito de Banchetica ministration II Petrus de Mercato.

Sexains Boccarius and interior of the antique of the interior of the sexains of t

Gottofredus de Gaballiate.

Die vigelima leprima Octobris iuraueryntinfrascripti,&c. Petrus de Rippa. . rouN ol san insuff Berrolinus Perscetus. Handbell auto Brandstrodelidune fern, at this worth Kannering Drowngasting in the ! Ioannes de Ripparelle in bli 10 Franciscus filius Rendroli John Sand Guilielmus Dorcrius aul obsublicanti Describing the state of the special state of Petrus Taliandus अंतराज्य को अवस्थित है। Sauinus de Solerio acid ob amig alind Franciscus de enoilinie insidépas, in sol Marchion Petri Fogdetine I shandaso I Michael de Clauaranoauirmoa illia off Marrings dainalland and State of Marring Marri Vercellonus SaglachusaiT augit ver A Ioannes de Oddono de Mediolano Ioannes de Ponzano. .1016 2... 1917 1 Cuines de Bole coins de Brancothone Iacobus Delicarus viulo A ob andoor I Ioannes Ricaldin de Windyn inimo a chri-

Petrus de Brozio: Ioanninus Graffus [10] A de montroll T Petrus Bagharus; mod excitations f Bertandus de Charaganta l'emicagui i Martinus de Clara. oirig chamique Dominicus Tagliaftor Mas and most ? Ardizonus Rocca, a agenes socies 1 Petrus della Porta. A reg Ver monthe Franciscus de Rolino de la contra de princia Petrus Rigoletia: ( ) Cobe South Raymundusde Ponza (116720 1994) Henricus de Bozian 17 5 mino 11 Francottus de Perrazono, Alexandria Ioannes Boglatus. .. de leb strait ... Ansonius de Rippa une de la Contra de la Con Guilielmus Piata. अध्यक्षित्रकार में Ioannes de Steueneto de la que la la la la la

Lacobus de Rolleio. Petrus Pellina. Ansaldinus Portigiolaga 2000 2 10 at 1 Ioannes de Arnaldo, onom H connoct Icannes de Vgone अधिकार अधिकार Benedictus Molinerius & settle ada. A Rayngidus Durandinibu A le concet Obertinus de Casteglono gradinations Martinus Buzonus. Auge i ch en il Stephanus filius Perretti de Colmana Petrus Cacraxinus.c. Un Achamino I Petrus Pagleius : D. A emil missal Ioanninus filius PetriBeobaronkiilid I lacobus de Rayसबोd। हुएका असमाराज्य म Bethinus de Mediokano en Duna X Matthæus Drocugius अवसे को कातामणी Francifous de Blava. I e sud sum om A Ruffinus de Caudollere piromo Lono T Petrus Gayus. . Odsabbal A ob sullottiv Petrus de Nouvrie de sume de cudouel Rubeus de Aymaquold ob 211 19 19 19 11

Ottinus de Padong. Mail Y ab Milla is

loannes

Messera Drocugus.

Bertolinus Drocugus. Isti tres iura-

pro quibus promiserunt.

Bochinus famulus DD. de Solerio.

Magist. Ioanes de cerridono Phisicus.

Martinus Ioannis Petiti

Henricus de Masuengo.

Bonifaçina de Losanono.

Guilielmus Sartor de Gimey.

Ioanacs Mcfonerius.

lacobus Cagna.

Gaspardus de Florano.

lacobus de Romano.

Iacobus de Germano.

ucrunt pro sc, & pro Guidero, Bar-

tholomco, & Antonio de Droengh.

Ioannes de Marcheto. Thomenus de Arondello. Bertolinus filius Bertoleti Arietis. Hugoninus Taliandus. Iacobus de Piuio. Martinus de Montaldo. Ioannes Pamparatus Ioannes de Vgheta..: Ioannes de Morelle 🔒 Philippinus de Solerio. Antonius de Gaugleto. Antonius Carnazs. Ricardus de Vitrapontem. Perrinus Garigletus. Guilielmus de Rosseta. Guilielmo de Gaudino de Albiano.

Bottus Drocugus.

Petrus filius Ioannis Mexonen.

Prædicti omnes iuranerunt in manibus mei Raymundelli de Grazano Notazij infrascripti dictis diebus.

Infrascripti etiam iuraueruntin manibus Guilielmi filij mei,& Guilielmi Zacholelli de Virolengo.

Die vigelima leptima Octobris.

Iacobus de Rosseto. Joannes eius nepos, Ioannes Ferrerius. Perrus de Graffagno. Iacobus filius Amonij de Marino. Ioannes de Audixia de Scarmagno. loannes Magnetus, Petrus de Pontia. Pennis Bulgherus ... Ioannes de Rubino. Iacobus filius Ardizonis Roche. Philippus de Pilia... Bertolinus Orenganus. Xandrus Orenganus. Ioannes de Bonollo , 🕒 Antonius filius Bertolinide Rippa. Petrus Ferrerius de Clauarano. Vercellus de Andueno . 🕟 lacobus pecanus de ponato. Laurentius de Metro. 

Bertolinus de Nuce. Perrodus Becharius. Iuraucrut in manibus Borgeri, &c. Infrascripti iuraucrunt in manibus Gulielmi de Virolengo. Iacobus de Lamberto. Franciscus de Ian. Bonus Ioannes de Lambergolina. Bertolinus de Parneto. Ghisulphus de Marcenasco .! Ioannes Odrici Testoris ...! Ioannes de Pitanino. Picella Dorerius Martinus declauarano. Franciscus Trattus. Personus de Viccarona. Iacometus Stor. Ottinus de Bosceto de Banchetis.

Iacobus de Rodulpho de Banchetis.

Dominicus della Borghesa.

DELIMONFERRATO. Christianus Iac. Maxaroti ... mine suo, & filij sui, Manuelis ma-Petrus Bastardus de Vomalio. riti Antonina. Francilcus Dorerius 🔭 Iacobi de Burgo. D. Ioannes de Solerio'. 💢 Iacobus della Barbera. Petrus Bessus de Stellis. Marinetus Becherius. Petrus de Steuagnono. Ioannes Bouctus. Raynerius de Losanouo. Raynaldus de Baiula: Guilielmus de Pallo : 1016 Ioannes Ferrarius. Vercellus Molinus. Iacobus Peylamatus. Vbertinus della Vernea. Lacobus Fornerius. Ioànninus de Frigijs. Antonico Ioannes Fornerius de Cital Doninus Caudererius: 🖘 🖘 🖘 🖘 Rogerius Talien. Martinus de Alice . 💆 Petrus de Banno. Ioannes della Mainenga. Gulielmus Trumpalis.' Perrus Gulielmi Topli. Iacobus cius Gener. Ioannes de Raynaldo. Bertinus Ioannis de Donaro. Iacobus Cauallus. Henricus de Padono. I Ioannes de Lezulo. Stephanus Bergognonus: Iacobus de Mortiglano. Vbertus Fornerius. loannes Torracius. 🔞 🐪 Roletus Fornerius. Petrus Bonus. Ioannes Vaynerius. Bacobus de Augelero. 140 Franciscus Arnaudo. Petrus della Petita. Iacobus Scruus. Anconius de Bauzela. Maria et a Antonius Scrius de S. Martino. Toannes della Pelizona. Gulielmus de Oberto de Antonio. loannes Grandus, ..... Gulielmus de Raynaldo. Henricus de Gallo. - Antonius de Strambino. Antonius de Caudello. Bertolinus Fel. Franciscus do Scusaccio. Franciscus Tonsus. Franchinus Calsus. Consadus filius Nicolai de Bolengo. Subar. Fornerius. Berrolinus filius Marrini de Iacomella. Perrus Lanerius de Musobolo? Antonius de Pometa. Conradus de Prato. Guidetus Zapinus. Franciscus de Prato. Martinus corgnatus. Antonio a la cobus de Prato. Petrus Gastaldus Alicentes de la Contra Bettinus Coperius. Bertinus de Ioanne Pomato. Stephanus Coperius. Iacobus Boccha hinc Carauina. Iacobus Ghiglia de Storrano. Petrus Mazolius. ... Aymonetus Deanus, lacherus Laynorius : ( ... . . . . . . . . Loannes de Santo Odrico. Franciscus della Basbera. Antonius Loge. Gualinus Carrancus de Silaucingo no- Borronus Surginus.

| 190                                                                                 | ( 1 0C.2A 1 3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perens de Bardoro 1                                                                 | Nicolinus Gulielmi de Lezolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Guilielmus de Ian,                                                                  | Benedictus de Solerio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ioannes Filarobius.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dominicus de Banchetis.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Iacobus de Castronovo.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ioannes de Strambino.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ioannes Quaglia,                                                                    | Ioannes de Euerono,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bertolinus de Boueto.                                                               | Magister Oddo de vltra pontem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Iacobus de Verardo.                                                                 | Franciscus Pilonus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ioannes de Caluxino.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ioannes de Verardo.                                                                 | Raymundinus de Burgaro :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ricardinus Loge.                                                                    | Martinus de Prator de la compro a memor a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Laurentius de Metro,                                                                | Bonus Lognnes de Rippa Inhanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ioannes filius Boffe.                                                               | Ioannes Ferrandus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vherrinus Perri de Brosia                                                           | Antonius Zochelerius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Micha de Banchetis.                                                                 | Ioannes delle Costa. A Man Maria de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Petrus de Zapileto                                                                  | Petrus de Donato. Vbertus Grassus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Iacobus de Lecerono.                                                                | Vbertus Graffus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Guillelmus Cagnus                                                                   | Autonius Cangent, ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| D. Facius de Florano.                                                               | Martinus Compagnus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ioannes de Florangeius noposare - 101                                               | $\mathcal{L}_{\mathcal{A}} = \{ (\mathcal{L}_{\mathcal{A}}, \mathcal{L}_{\mathcal{A}}, \mathcal{L}_{\mathcal{A}},$ |
| L'anno seguente millesimo trecentesimo q                                            | uinquagesimo si rinopardno con il me mora-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| to Arciuescono le conuentioni del dominio de                                        | clia Città d'Asti, nel modo, 🕫 forma, sche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| era stato concesso à Dushino suo fratello sile                                      | quali conventioni egli male offeruo, per che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| introdusse juesta quelli del Solero , con la)                                       | parte loro, il che fu sausa d'Una nuona tur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| batione per il saegnosche di questo tolse sasp                                      | narte Gibellina, la quale se dirà dopò la mor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| te di esso Arcinesconò ripose. O restitui in de                                     | etta (ittà, e dominio di quella il memorato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Marchefe Giouanni.                                                                  | in in the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L'anno millesimo treterzesimo quinquág                                              | esimo primo, Inditeiane quarta alli Dinsiem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| – que del mefe di Luglio 🖫 Gionanni Marche,                                         | se di Monferrato à richiesta del Reuerendo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frate M. Simone del Solero d'Ipporegia                                              | Abbate del Monasterio di Grazano sconsirmo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| à detto Abbare qualunque privilegijs graffe                                         | , concessioni; immunità, Cr. largitioni conces-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     | io. Inucstendolo per praditione di com col-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tello à nome suo, e del detto Monasterio del                                        | utte le predette concessioni, gratiste immu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     | petro à nome suo, e del dette Massastero pre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | essergli fedele, e di conservant la persona, be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | antenerle ad ogni sua posanza del chone fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rogato infaromento da Gulielmo Bana de Gr                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lo, alla presenza di Giacomo Pronama Gudalliero, Francesco di Summo Vicario del pu- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| detto Marcheje, Vzone Rellucto Gradioi                                              | di Casale, Bonifacio di Solera d'Apporegia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Biagio Moicio, Genbolli altri, allional                                             | rrema Sindica della Communità, & huomi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L'anno predetto Cimuanni Canedectos He                                              | rrena Sonda a della Communità, & huomi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

191

mi di Cafale S. Euasio insteme con Giacomino Bianco Podestà di esto Borgo, & Sagliono d'Ozano (apitanio del popolo, con molti delli Consiglieri, nobili, & popolari di Casale, quali accompagnarono detti Sindico, Podestà, e Capitano, riconobbero, & riceuerono il Marchese Giouanni in vero Signore del Porgo, huomini, & territorio di Casale, secondo era stato ordinato nel generale consiglio di detto luogo, come si contiene in uno instromen-

so regato al detto Gulielmo, qui sotto esemplato.

In nomine Domini Amen, millesimo trecentesimo quinquagesimo primo, indictione quarta, die Martis, secundo mensis Augusti, in posse Casalis S. Euasij in strata publica Communis, per quam itur de Casali versus Torcellum, ante portam Aquarolij longeà diche porta circa belistratas duas; præsentibus Mag. & egrégijs Viris D. Octone de Brunsuich, Florello de Beccaria, Frate Simone de Bondonis Abbate S. Stephani Vercellen, Oberto Turco de Castello milite, Manfredo Marchione de Busca, Antonio de Ticcionibus de Vercellis, Ioanne de Cocconato Comite, Thadeo de Gabiano militibus, Girardino de Burgaro, Olinerio Turco d: castello, Matthæo Scarampo, Oddonino de Rochetta Ioannardo de Ancila, Huero Isnardo, & mukis alijs nobilibus testibus vocatis, & rogasis, quorum præsentia Ioannes Canis dictus Berreta, Sindicus, & Sindicario nomine communis, & hominum Casalis, habens ad infrascripta speciale mandatum, procedens obuiam Illust. & Mag. D. D. Ioanni Marchioni Montisserrati, D. Burgi Calalis-S. Euzsij, cui coherer poderium Torcelli, poderia Burgi S. Marrini, Morani, Frazineti, & Terriculæ vnà cum Jacobino Blanco Potestate dicti loci, & Saglono de Ozano Capitaneo populi, atque cum multis ex Confiliarijs. dicta Communitaris Cafalis, necnon cum multis nobilibus, & popularibus dicti loci, fociantibus dictum Sindicum, & prædictos Potestatem, & Capitaneum ad eundum obuiam præfato D. Marchioni ad ipsum recognoscendum, & recipiendum in verum Dominum Burgi, hominum, & territorij Casalis, proutordinatum fuerat in generali confilio dicti loci Cafalis, in quo dictus Ioannes fuerat ad hoc Sindieus constituius. Enistens in via publica per quam itur de Burgo Cafalis per portam Aquarolij verlus caltrum Torcelli, coltitutus in prætentia præfati D. Marchionis, prælentibus multis nobilibus Vassallis ipsius D. Marchionis. dixit, protestatus fuit, atq recognouit ipsum D. Ioannem Marchionem Montisferrati per le, & haredes luos, elle, & elle debere in perpetuum Dominum prataei Burgi Cafalis, & hominum dicti loci, & eius territorij cum mero, & mixto imperio, & omnimoda iurifdictione, & ad iplum pertinere, & pertinere debere omnes reddicus, & obnenciones, & iura Communicatis Calalis cum integro statudi-&i loci, & territorij, tanquam ad verum Dominum dicti Burgi, territorij, Communitatis, & hominum dicti loci, velut ad successorem illustrium quond. Marchionum Montisferran, qui per tempora fuere Domini dicti Burgi, Communitatis, & hominum dicti loci. Et si ex prædictiscausis, & titulis supradicta ad di-Aum D. Marchionem non plene pertinerent, predicus Sindicus, Sindicario nomine que supra transtulit, dedit, arq: cessit de noue in præfatum D. Marchionem dominium prædicti Burgi Casalis, & communicatis dicti loci, & territorij rotius CRONICA

191 çum mero, & mixto imperio, & omnimoda inirisdictione, Contiru, & Signoria, com omnibus iuribus, & rationibus ad præfatam Comunitatem spectantibus, & cum omnibus regalijs dicti loci, & cum integro Statu dicti loci, & Territorij. Et in signum veri Dominij traddidit præfato D. Marchioni claues pozrazū di-Qi Burgi Cafalis; Inducendo ipsum in possessionem dicti Burgi, & Dominij, & totius cius Territorij, tali modo, quod præfatus D. Marchio per se, & hæredes suos didum Burgum, tam verus Dominus pacifice, & quiete teneat, & possideat per se, & heredes suos. Promittens præf. Sindicus prædicto D. Marchioni dictum Burgum, & Dominium dicti Burgi, Comunitatis, hominum, & totius Territorij defendere, & manutenere ab omnibus personis singularib. Comunibus, Collegio, & Vniuerstratibus, tâm sicut boni, & sideles homines debent varentire Dominum suum, & obedire eius præceptis, monitionibus, & mandatis, tam vero ipsor. Domino, qua recognitione, & translatione facta, lacobinus Blancus Potestas dicti loci in signum veri Dominij, eidem D. Marchioni traddidit bacheram officij sui, & in manibus suis renunciauit Porestariam di Ai locis Et Saglonus Capitaneus dicti populi cid. traddidit Maciam sui Capitancatus,& Confalonum populidicti loci, & in manibus suis renunciavitofficio supradictos Er inde pet iplum D. Marchiopem fuir præceptum fieri publicum instrumentum per me Notarium supradictum.

L'anno medesimo alli quattro del detto Mese d'Agosto il predetto Guglielmo Banas? rogo delle concessionis e gratie fatte per il predetto Marchese al Commune i & huomini de

[asale, contenute nel sequente instromento.

In nomine Domini amen, millesimo trecentesimo quinquage simo, Indicione quarta, die Ionis quarto Augusti, in domo Fratrum Minor, de Casali in Refraytorio dicti Conuentus, Præsentibus Mag. & Egr. Viris D. Ottone de Brunsuich, Florello Beccaria, Oberto Turco de Castello milite, Manfredo March, de Busca, Antonio de Ticionib. Ioanne de Cocconato, Com. Tadeo de Gabiano. Rodulpho Garreto, Oddonino Scarampo legum Doctore, Vueto Knatilo, Oliuerio Turco, Brando Pelletta, Mattheo Scarampo, Girardino Burgaro, Burgarono Salomone de Vercellis, Gulielmino Rotario, Francisco Summo, & Ottolino de Ghiselbertis, Vicarijs D. Marchionis. Quotum presentia, Iacobus de Ilia Sindicus, & Sindicario nomine hominum Calalis ad petendum ab Ill. & Magn-Principe D. Ioanne March. Montisferrati gratias, & concessiones, tam sup redditibus, & obuentionibus, que ad pref. D. Marchionem spectant, & spectare debent, ratione suz Signoriz in Burgo, & Territorio Casalia, quam etiam super Iurisdictione, mero, & mixto imperio, quam ctiam super bannis, proutgractatu fuit per Ioannem Canem Sindicum, & Sindicario nomine Comunitaris Cafalis, & per D. Franciscum Grassum, Franciscum Guirlandum, Nicolinum Manzacauallum, Antonium Testador Iurisperitos, Iacobum Bazanum, & Petrum de Eurno Ambasciatores dictæ Comunitaris, ad tractandum cum ipso D. March. in loco Montisbelli, de anno presenti, & mense Iulij prox. præteriti, vt præfatus D. Marchio de supradictis vellet facere gratiam Comuni, & hominibus Casalis, quod

Lice prostituta, in qua non puniatur violentia. Si verò cum muliere volente fiar commissio carnalis, in tali casu, in quo de iure communi, quis puniretur de supro, si siat denuncia per attinentes, & propinquos, puniatur per D. Marchio nem, alitet verò non procedatur, nec procedi possir. Bannum falsi, videlites, si

B6

quis

quis fabricauerit fallum Istrumentum, vel vsus fuerit fallo Inficumento, vales ste, vel fabricauerit falsam monetam, vel v sus fuerit falsa moneta feienter, vitra valorem duorum floren.aureor. vel si infra distam quantitatem plus fuerit dicha falla moneta ter, vel amplius, vitra valorem de foldis quinq; pad qualibet vice, in istis casibus sit bannum falsi ipsius D. Marchionis. Depermito terò imponatur pæna secundum capitula Communis Casalis, & etigater dica pena per Potestatem Casalis, cuius pænæ decima para dari delegas DaMarchioni, alie verò partes sint Comunis Casalis, Banna, que imponunsueproper falla pondera, sine propter fallas mensuras, sine propter fallum comission in sem glio, sine veddendo vnam carnem pro alia, velalio quocune; modo, D. Marchio donavit, & concessir, donat, & concedit Communi, & hominibus Casalis. Item reniment in sc D. Marchio bannum feritz, ex qua excet languis, vel frangatut os. Alia vorò banna D. Marchio donauit, & concessit, donat, & concessit pref. Sindiconomine, & vice Communis Casalis, exceptis bannis delictorum, que per Comuniratem Casalis committerentur, que D. Marchio sibiaclematife meiner. Incm excepto si comitteretur aliquod delictum in Burgo, seù Territorio Calssis per quamcung; personam in persona officialium, siuè famulorum D. Marchionis, itaut puniatur secundum capitula, que habet in alijs locis Montisferrati, Et si contingeret in dicto casu capitula desieere, puniatur secundum qualitatem personarum, & delicti arbitrio D. Marcheonis. Item donavit D. Marchio prefato . Sindico nomine quo supra omnes redditus, & obuentiones, quos ad præscus babet in Burgo, & Territorio Cafalis, que vnquam habuit bone mem. q. genitor suus Ill. Marchio Theodorus; ità quod ipsum Comune habeat iura molendinatus, furnatus, & pedagij, quo ad præsens est in Casalt; Et non possit D. March. impedire Comunitatem Casalis quin colligat, & colligere debeat ratione prasentis concessionis pedagium, quod ad presens colligitur per Comune, Casalis, Saluo quod dictum Commune nullum aliud pedagium, dacitum, seu exactione possir de nouo imponere sine consepsu præf. D. Marchionis. Item concessie D. Marchio dicto Sindico, ve Commune, & homines Cafalis pollint capitulare super bannis ferraciæ, idest à soldis sexaginta infra ad suam liberam voluntatem. Dictamen hoc faciant de voluntate, & consensu Potestaris loci Casalis, seù eins Vicarij. Item possint facere capitula super alijs casibus petrinentibus ad gubernationem loci Casalis, & eius territorij, cum auctoritate, & decreto dicti Perestatis, excepto quod super Dominio & Signoria dicti D. Marchionis, & pretesguam super delictis, & bannis, quæ ipse D. Marchio sibi reservat. Tali mode, quod si contingeret per Commune Casalis, ficri vllum capitulum, sen ordinationem, per quam, vel per quod ipse D. Marchio dittecte, vel indirecte impediretur exercere ea, que fibi in presenti Instrumento refervato predictun capito lum, siuè ordinatio esser nullum, & nullius valoris. Alia verò capitula, si que sierent per Commune, & homines Casalis, exceptis super bannis ferraciæ, præsententur, & prælentari debeant ipsi D. Marchloni. Adhoe, ve ipse D. March. ipla confirmer, si sibi iusta videbuntur .: Ante verò confirmationem factam per iplum

Andrew of control Britan Bernard is an interior party party of the month of the Control of pist Charlist of unreachers of caremon about the which collect socience it are nam: Calain, promisir prafapo D. Mandaidhi folomaine papala, as ha folomaine suis ftipulante, prout tractatum fuerat per dichum loannemicadem ich de bam - selle sere reisland Aldica content subsider procedularis included in the loss of the series of the Bane, procedes por resultant inser Confiliarios Calalis : Etilic, fuetan dar alkay la perf. Book o Sindien; inferfenpeam promillidhem foriendi, dam fingulmannis pez Com D. Marchichi Lincipiando prima a annumio fela S. Micharliptor. Agail muses soussesses dil resilopir, contain aquil mensors saidilingency siales in tello Reflucie Chanis Dersini pros menturo 4 lige quattor que tum in Schot Si Michaelis wochproxi lequentis . Le deingepache parparuam languis e pais: Inluger profe D. Maraibo in profentisone fibiacketu suisione Server almost & Linguish forthenrie ad Paminium, & ed iplanterioned Pamin alighosis bang ital commentations gravitas sommer language property photodictad possion, achos acathones non has allowed president intitle March. in exteris and plum mesons Dominipartinensibus, vide licerin executions, each malidrijenaraninamaib. Ed Dominos saciona domini (probatili), & andosc. 50 L'adra Allitofinaquimputet funo primer Ladir inne quinte all quatro de la des gestail Mane bese Giorque à exchieste, a supplicatione di Giocome l'instindica e de ares rainre det Commundes de Knimfy & de Cafille Set adouteres figne de Edou la Bitte ta de adult Geneidbumunica Aficius partinotiz di feccial gratico a medianen fozipitere miliz alibraca bibris. De Lo clemptarialis feça nerosificore se genera le afforbet ison de qualevique delittis andaleful commessibile qual gipene in dietno, capeo per il Camenaires comapen panticolani Berjano de karade utubuga, do quali war eraproreda tax keun hande ca gant ar pa la Biraine andolfibrithe necessistens so commedia che fottaffe ad effecte la ferendes indelises 5D date set fu raparodo finomente da Gueticlina Cistil ciladi Vertralantes alla prefenta di Annually Branfilick, Elikala Beckerte Aleren Tanco, Giovannis Constate Geopera o Tar adiodi Godines Manfredt . Marchifeldi Bufon, Odivisto Tinine Bring de Rilore i Godanag de Gaustuur A. Graefichten Bottanioù bierrediëri L. Afris Inantier de Altrey A's Michelle de -Millor & nancofile formance de Citarine, et Tempfus de Pararie Samplitalire colorie forte rie, quà occafiore alla gravi al xurerove machinara e Afdurilla curberglobinhe Tiranno (come dice Maires Polimerio Fibrencina) i nepeti fine Manie, Bernalio 52 Goden in the factor of the factor of the form of the state of the state of the state of the form of the form of the factor of the form of the form of the factor of the form of the factor of the fact Bingodi after droint foode introverquali portioni. i Est fuoro deil differential after after a Milland in mother under gritting and i land welfe land reliberating resign ster after taling machen fuflicamentum. Renche Atasonouse il maggiore disamipa, babbe in parciola Città di Lodo Praire Barrons Pisienthias & Bologua con quelle di Behjo. El Berrolo fetondo fra solabbbelo Girib di Bergaman Bullan W. Cromera per francistiume di Alden A Galeationsius a financia parapaina in fante la Titol de Game. Nover à Mittallis Aftin Allis Aleftandrios est actions . Lat Cotto di Ganina nesto commune person presufficienticala mente dinigera. La bidiratisti quali manaja di ilino,quella che farocciferungi der.

1986

austro of fuois de Archarfto con regionale mella ponienti Morno collecto fetta a appeific 6181 Giodanicin finerenolly menerali Bornalo : Baltre dove hobication Galeace. Lan. etedel drad the richafere arthurparte di Galuardo . Diquetta late dissificat d'Elleina. ine it zu ance, ... ibr ceall an ein fur ... per afficent genommendant Kent fellen. - 15 Pel berit prestant mater Arcive from and full will be marale discount of Leswinde Valouri At, Yn ale winente it pailes fa renned la incondei anni per Podefilisio Virende sont qual segmente pertamble dittornes , ende in differentale partailmente : Peridente Lacy nardopour Cherebina fait mordie fi sirbufu ned suffederal Minzalindafeller cellefa Dese Star Patros that for the paragoles pendenter, 45. Trait a freditional approaches insectifications. Bighter (it Profites & Coffee primierom many and to figliaches the non-scool de l'est di Mist Lyand i Dyn Fydnicoffo al Roas fregula vice logfing in Verrally in spe speciments it radio construit al mentimbulvissorurane de marce de Adureiros. Ondesdepaga Code ceninale mittele at produced Debrando, il quale face off could be padais del gardes, il iparales lacidis Anorphic Patalia | George in Dichemica di 1960 Lango at aqua forma polaticama minima off Todalichofe Clicaninistic propries whi quate Liemardose dien and houseness last the terof philips facilitaris commenciamente parte en pario direire quella medai suissi il ···· indespendices if in the manage of the ministration of the distribution of the commentation of the commentation of the comment of the com choi Alius! Dudeun ex Cleriporu unicidet abrafelia liquis Cindla sobo Lud Charibtans or thirt ins code in de ministrate for any proper motored V graige mis Epiled pli producte mil Epileo pust Policulus de presundre en Saunders francis de Chairtaghair Elettis Minosis Monorthias, Archiepsidephle Monorthias Bullion cittion fraggifung no particulation is windolicer, mounted, Bearnstando, & Actobio 18th continued of the set of the continued of the continued of the property of the continued of prierralidir Percentado de como Cigraba o prierra de la proper de la proper de la prierra de la prie 4 k lathiu popetty for Di Blaticum buicherianam iuntinam spengens lituri Pelucipit D.Comilia Salubdiz prodition D. Galanio readidacia vicusca pilic wab dic -Dosovited interpretate bilitale destrock sink of a maring or the Art of the an file prop of the fuer unit in uprigning incres out his piece pelobragion. Proposed parties demonstration of incident of the party and a few days and an incident of the party apopitation allegies hacke the fee cap targents Lister centricitations applications, Mercellirio, quà occasione alia gravia extiterunt machinata. Marchinamina ana striction of the court of the second states of the contract of the contract of the second states in the second sec Tiranno (cime d'issitheres fathrior de cine d'issituation es pequi fraitheantaigh constant -11 Morth wydddin Romelcondiffinia th Christo Parse de ibi Di Rodano pot grinil Ponota Modistrial in Eccle (ne A retriepiscopo, in um iles bonie zius segulle with prodiction watchous, Bornabor, & Galeaz fretres, filit quen. D. Seephuni feered in his in from mio plukerie modiolani, czeicrum wiach confirmmende Civic rentibus. Burgies publicis, oppidibot allysunderungue possessies eiteruste pomisi madicio ob suching of the fall following description of the confidence of the fall of the Mominio Modiofahi, & alijs cinidabibus feparate, welapsaporiti, ve morisofia partique l'outhandorant. Voiucions deminimatélidele, et separate, print-Apildah.ibiotom; esercere Bogge, que elampe baol lipico Aciameria: decedera

admitulentant adgrande ensetteneranches priegelast i forerandicione Medioland, accomise tu passessesses coppula les, potte la mos, domes, de queliber mobil lia et immobilia dividep do de priviles à partidomenia alia su monimente. Se po Pa selfenberrengen medielangen apediusting bus nediologiti penera datus, proptes fallidium ppetis; fedunginitescrip la quitipet opior un dielectoreoluis introit una & calibrat a & pes passes sectionans a spendid adeclaraba de divisionibus cinicad tum, de quibascouftet decempenen quentquain fuciunts sur aplan dicerur. Es quia perficus pricesonque so aucopole a ligit inocedadas, à divisione ipfius inchoaui, habuit namque catra tendiblamuni, de hadum, fopiem, Parpiam, & Bono. Diamiciuitates, cum Bobio eriam Ciairato, de equas excuis fibrachis dominio cod tum when Radum, modigatebus, & durann beudichtenbus pezdichis. Secundus auton frater videligenen Behrilber haboit afrie mediolashipheinitetes Bergamia Brizish Gramong dealled Terres the Abdus fluthing vertus parterilles. Terring vern finice, videlicer, D. Galesz habori diviousiers; & czere sediolanum, ve fupraj ridelizet, cumas, Nouariam, Ventellas, Albam, & nuincerfas Terras Pedemanilum, & Alexandriam, & Terdonamehmizhis locia in confinis civitatum pradichatum concluses. I apparament mulpheribus fuis remantit indivita pra do, anod pengicoumung an infrience entropy and positioning and extra curapit, yaufatifque iplorumpradicta gubarnarojativa difererione regere, mittens. voulguilque floroftatet, du pinancor, Cuffoliation, & alios Officiales cuiulcunque mentioning the biston of and a complete many about the control of constant a local de la constant de l Copus, webis in drui francipar de flo Di mus i lecoi, foi plam habitauit, Domusaud semileussa, ve dichumuch sopra per prachetum p. Luchaum apud Eccle fiam 5. I cannie in conche, de que dictum ell forth ve mirin dinificano przedicto D. Bore nabasi. Relique autem domus, in quibus gostineucesine habitare D. Galcaz. priority at A 20 20 design of the priority of prodicte, pradictora Galesa semaplesone in de sent confiction

Habuit autem przdictus D. Archiepiscopus filium naturalem, nomine Legapatelum quam plubibus impischtim himzitu pro Botestare. & quia male, 
incertificates de sotero milius iplum budise quamma dedignatus cocidinà 
gotis finates de sotero milius iplum budise qui incricia dictus D. Leomindia 
missi quad uD. Camberina: Vaças suar sote granit a castrum Vizzalli, ipsua 
missephinime sopienus per pulo bignistium modum: nam sucrat sila quon dama 
Disertinido Vizzali, or Dide Palestaris distissisi. Et dum propintius Di Mareit 
mis pradictiono sinte autora del Palestaris materia propinti de Romescanda sistim 
quantina De Francisci de Romosedude abistica Di sonis de Romescanda sistim 
quantina presidente pracisco de successor propinti de presenti 
pue antiquo Vercillemas prantistus D. Martinus durantibus volhis de presenti 
in ipsomanico propintis su successor de company de company con 
dismiclaulis examinativa successor de distinario propinta. & successor 
thetina, se malà suit isla primis antique in matrimonium copulara, & successor 
thetina, se malà suit isla primis antique in matrimonium copulara, & successor 
antique 
allo propinti propinti 
propinti de presenti 
propinti propinti 
primis primis primis primis primis di matrimonium copulara, & successor 
antique 
antique de la primis primis 
primis primis primis primis primis 
primis primis primis primis 
primis primis primis primis primis primis primis primis 
primis primis primis primis primis primis primis primis primis 
primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis primis p

L'anno

- L'anno miliplines erecent ofine quinque apoline quinte cand ande Carle Quade fulliste la di Gionanisi Re di Boomia à Roma perpigliare l'imperatoria conona, arrivate leifa. fil bonor cualmenter accolto da Francesco Gambacurs asche in quel compo governanciessa Città, e quella di Lucca: Il gourrer della quale Città managrio moltosempercondunte. na accumulate grande quantità di ero; quale facena omforcere in beneficio della Republica di Pifa. Delche estendo certificato l'Imperatore gli fere moles infinghe, e ficuori per indurlo à manifesturgli destot esons perspeter sumagnitain in quelle sun undata di di Roma, & wedendosche non potenza confeguire l'inpune que s pareende di Pifa fe ne anando à Roma, e dopoi, the da Innocentio Softo Sommo Penenfice fu Ceronateritorno à Pifa, done flette per va spatio di sempo piercod medefinindeficie di poter mettere la mai no in detti danari. Adabanendo facco prona, che condesaghe non peccul indarre il Gambacurea al fue desidenie, introdusse intifa quelle della Rocca, aversari della Game becurti, che già malei auni erano frati conscitin afilione gli faccoa grandifimi fauni i Vedendo questo il Gambaoussa cominciò indubiorde siche Nimparasone non baneffe tinni dotti quelli della Rosca; per lessangli il géntros di effa Città; Covon giosso bituando me fultato il cafe con gl'alori della famiglia fuas e con gli Tegueca fuoi del popelo fere hance ka Città in armi, & andoreno al poiste d'Anna antondale pefferespen affaitant despisione acciò che per essa nouità l'Imperatore con gli suoi fossa occessivata à pareissa da Pifa. 11 the faria seguito se il Marchesa Gionannimon fosse stanoaccours à pigliante a pianeau ha quale con non poca finage della paraedalli Gambeccuri difafe, Or pertone. Be protedendo prese il pointe d'Arua: oude sopregiungerelo poi Relera gente dell'imprincipre molti delli Gambecutti funduo matti. 12 alçuni fazii prigiode. Trà le quali fiè prisfi 18 predetto Francesco con malei alcii dolla fameglia saa, squali per communicamente di esso Imperatore, frà pochi giorni futovo dicapitati sopra da piazza di esso Cissà : Et is questo modo il predesso Imperatore bebbe il sejoro predesto, e bidmisarrà di Premeipi di Germania, quali erano in fue compagnia. To dopoquetto parsendofe di Pife, dono la ficio run suo Vicazio cen la parto de Bespanti della Rocces canaleò verso il Milianessi, poi andare à Modoctia à farsi coronare della coronn secrea : del che Bietro Acarte Striet 🏟 questo modo . 🗆 🍐 ใหม่ง ราการเป็นของอยุลเก็ม สำนองสมอัน การเลยสมัยเหนื 🕂

perialishabuit, & ad coronam ipli puogurandam mellum fout Franciccimus perialishabuit, & ad coronam ipli puogurandam mellum fout Franciccimus Cambacuita, cum lequacibus, so perensulus luis, qui brancischimus damibio Obmitațis Pilanz, & Lucanz forlicirei guberanbae, se maximum custulum forementum ipli Communi Pilarum supembundateire, qui vum plus profesioantă suit destructio iplius, & parenseles luz despirate D. Carolan zum comire perintum fuit pludbus diebus morum debair, se ad iplam ciuiracem Pilana, comona Roinama subsopuis, pradictus D. Carolus paupur ad respectum sui Stanus, semulta dispondia salură prodictus D. Carolus paupur ad respectum sui Stanus, semulta dispondia salură prodictus D. Carolus paupur ad respectum sui Stanus, semulta dispondia salură prodictus distra acquirenda, se multa promiterat Bruncisbus Toutomici magnaliată um apsi distra acquirenda, se multa promiterat Bruncisbus Toutomici magnaliată um apsi distra acquirenda, se multa promiterat Bruncisbus Toutomici salură și se neutra și se multa promiterat Bruncisbus Toutomici salură și se neutra și se sunta promiterat Bruncisbus Toutomici salură și se neutra și se

DEL MONFERRATO.

ipli Imperatori Ceroto transmillerumt; fuerat autem prædictus D. Carolus filius Must. Regis tounnis Rogie Boemiz moreut in quoddam bello, amore Regis -Francosum, cum quo habebut parantelam, in quo bello foccubuerunt francigosac, & iple, & infiniti mortui Rege Anglico victoriam obrinendo. Fuerat etiam - pradictus Carolus Ablatient Bluft. Hontier Imperatoris Romanoriim Regis, & -Lemper Augusti. Cogirauit namque quomodo dictum thefaurum habere po--zerat, postpostis servicija à dicto Francisco susceptis, à quo nusquam thesaurum porait obtinere, paod de oblatione the lauri alle intirer. De mum vijs perquiliria cogicavit pranimode dictum the faurum babere velle, ficut habuit. Reltituetas emanque illordella Rocca, diù expulso cum sequacious suità Civicate Pisana, & ipsis, & sibiadhetentibus copit dictus Carolus Imperator multum fauere; & Gambacures quin suis prætermitteres que videns Francischinus antedictus cepirpromblelto gerere, & vna die cogitauit dicum Imperatorem à Civitate ipfa Pisana expellere. Nam dictus Francischinus cum alijs de domo sua, & populo -sum seguacibus suis potentier crat Pisanorum. Er co die Ciuitas Pisana sub mà--zima fœlicitate vigebas & deinde per malegesta sem per declinauit. Et vua die communicate confilie, traverunt Gambacurie Civitatem ad rumorem, in qu'e Sumore viuant Gambecuttæclamabatur. Posueruntse, & super Pontes flumiin Arni, per medium Pisas decurentis valde fortes, & gentibus pedestribus, & -equestribus glomerati, volentes plateam Arni insilire, ad resistentiam cuius plasen, & abobtenta iplius, March o Montisferrari anredictus, cum gentibus fuis, . & alijs in tantum teftitit, quod Imperator prædictus armatus cum vniverla gence sua, ab opposita parte etiam cum restitutis plateam prædictam possedit, & -morruis multis de Gambacurtis, & complicibus suis habucrunt à pontibus prædictis discedere fugiendo, & cum maximo dispendio personarum sugrecunt. Capris Francischino antedicto, & pluribus alijs de domo sua, quos in breui super platea Pisarum secit totaliter decapitari; & sequacibus ipsorum decapitatorum fugatis. Intentionem cumuli dicti thefauri habuit Carolus Imperator, dividendo ipsum inter Alamanos, secum sociatos, & ad partes Mediolani pro co--rona ferrea in Modoctia permanenti. Direxit iter suum; dimisso Vicario suo momine in Pisis, cum parte, que appellata fuit, pars de Raspantis in Pisis, cum , qua paste vique in præsentem diem Civitatem Pilarum tenuit.

Ritrouandosi il memorato Marchese Giouanni nella Città di Pisa, per accompagnare. Carlo Rè de Romani à Roma, Et bonorarlo nella presa della Imperial corona. L'anno predetto millesimo trecentesimo quinquagesimo quintò, Indittione ottaua, tertio nonàs Eebruaris, l'anno nono delli regni del predetto Carlo, ottenne da lui la consirmatione delde lettere della concessione, datione, & donatione fatta al quondam Bonisacio Marchese di Monserrato suo predecessore, & suos heredi, per Henrico Sesto Imperatore Augusto, in retto sondo, delli beni sendali di Alberto d'Incisa, e fratelli suoi, quali erano stati condannati per Imperiale sentenza, è decreto, come publici aggressori delle strade, e de crimine proditionis, cioè il castello di Mont'Alto, con le pertinenze sue; il castello della Rocchetta con le pertinenze; Castello della Rocchetta con le pertinenze.

Birga-

Bergamasco con le pertinenze, e tutto quello, che gli sopradetti malesci tonenano in Cel rano, Risorto, e Castel nuovo sotto Casseno, contutto quello, che bauenano nelli due Casteno, de ogni pertinenze di est luoghi. Per lo quali lettere il prodotto Imperatore Hein rico commandana à qualunque. Vassallo, e suddito delli predetti condannati, che su reenta giorni dopoi la richiesta à loro satta, done sero giunare la sodeltà al predetto Marches Enois acio, con comminatione, che mancando di sere detta sedeltà, li beni loro s'intendes essere aggindicati, con ablati da loro, e donati, co applicati al predetto Marches sensificio. Confermò etiandio nel medesimo tempo al predetto Gionanni tutte le concessi satte per sederico, e contanto imperatori antecessori di esso Carla, di Casale Santa Enasio, Ponte di Cunàvio, co Trino, con tutte le altre Terre di Manserrato, e con tutto il Territorio, che teneva Manserdo Lancia ancera ribolo del Sacro Imperio.

L'anno medesimo, sesto del mese di Maggio, il memorate Carladopò sche à Romada Innocentio Sefto con sommo applauso, e tranquilità fiù ingianto, e coronato Imperatore creò il prefato Marchese Giouanni suo Vicario Imperiale, & à lui concesse, e confermo ancora per un suo primilegio, con l'aunga bollo, tutti la primilegi, libertà, concessione, dazione, bonori, ginrifdittioni, e ragioni per altri tempi centesso à Aleramo Primo Marche-Je di Monferrato, & ad altri anteceßori di el Giovanni, cati sopra il Marchesato di Monferrato, come sopra ogn'altri costelli Città, giurisdittioni, e ragioni da mols: Re de Romani, & Imperatori. Et oltre di questo per remuneratione delli benemeriti, virth, probità, e gesti magnanimi spesi per e so Marchese in servitio del Sacto Imperio, gli concesse per lui, heredi, e successori suoi maschi, e semine, le Terre, Lugghi, Castelli, Cierà, & Ville infrascritte: cioè, Seraualle, Stazano, Arquate, None, Pozolso, Nazano, Ritorto, Cafaligio, Castelletto di V alle d'Vrha, Castel del Ferro, Lerma Atontadello, Gua, Piagio, Ronfigliono, tutti li due Carpaneti, Montalto, Rocca Rondanaria, Talane, Cochilio, Sezadio, Castel nuono, Foro, Gamondo, Marengo, Fugarolio, Alessandria con le sue pertinenze, Cassine apprese la Formia, Septebrio, Ripalta, Vrsaria, Visone, Aique, con le sue pertinenze, Alice, Ricaldone, Marenzana, Montebarucio, Brune, Incifa con le pertinenze, Castel nuouo, Cetreto, Bergamasco, Carcnino, Roccheta di Tanaro, Montaldo, Vinz, Corteselle, Nicia, Rocchetta, Pellafea, Calamendrana, Cassinafco, Montehono, Terzo, Bestagno, Roncazenerio, Castelletto, Canatore, Ponzone, Monzecrescente, Bubio, Santa Giulia, Soxamo, Santo Steffano, Cosano, Cessole, Venea., Venea, Franc, Mangano, Louazello, Cortemiglia, Monteforte, Nonello, Camerana, Montebarcherio, Bozolasco, Pruneto, Bombezascho, Valangio, Salzedio, Locesso, Marfilia, Brualia, Archesmo, Montedrovisso, Noseto, Altemesante, Mulesmo, Faregliano, Dogliano, Caray, Vinolio, Rocca Guidone, Rocca Sparueria, Vinay tutta la Valle. Sturana, e tutte le sortinelli luoghi descritti del fiume di Tavaro, fine al fiume d'Vrba, O al lito del mare, Felizano, Quatorde, Rocca, None appreso d'Asti, Rifranchore, Corte Comerio, Castignole, Viarisso, Altavilla, Fubine, Cucharo, Quarguenzo, Lu, Santo Saluatore, Genzano, Montecastello, Peleto, Valenza, Monte, Pomario, Gir role, Lazarone, Baldesco, Mirabello, Castel di Grana, Occimiano, Bongo S. Marsin, Ticineto, Bremide, Frassineto con le sue pertinenze, Casale S. Euglio, Pasigliano, Salmatia, S. Iorio, Ozano, Terugia, Rufignano, Cella, Conzeno, Camegna, Vignole, Fralinello,

finello, Cafurtio, Monte magno, S. Maria in Grazano, Tilio, Olinola, Graffagno, Salla, Cereseto, Triuilla, Torcello, Ponte di Cuniolio, Ponte di Stura, Camino, Solunghello, Brusaschetto, Castel S. Pietro, Rocca, Gabiano, Mirolio, Montecestino, tutti due li Odalenghi, Maluengo, Rosingo, Cerreto, Montebello, Castelletto, Ponzano, Creta, Cardalona, Montecaluo, Calliano, Mota della paglia, Toncho, Frinco, Alfiano, Durbecho, Liuaretto, Villa, Munisengo, Monteglio, Scandalutia, Rincho, Castel leone, Corcanagno, Cunico, Cocconato, Brofuto, Rorbella, Marcorengo, Verrucha, Tonengo, Cochonito, Aramengo, Primelio, Scarano, Marmorito, Passeyrano, Cerreto, Plebate, Castel vecchio, Caprilio, Bagnasco, Maynile, Montasta, Mondonio, Rippa, Monterotondo, Louenciro, Pino, Castel nouo, Buttigliera, Marcharolio, Ritorto, Podiuerino, Monsucco, Pogliano, Albugnano, Berzano, Cinzano, Montebello della frascha, Marentino, Uergnano, Riualba, Solei, Tondonito; Pauarolio, Bandiserio, Montefolino, Santo Mauro, Castigliono, Cordua, Hostero, Polmoncello, Gasseno, Bozolino, S. Raffaele, Castigneto, Tribia, Monse maggiore, S. Sebastiano, Roate, Castel Bergono, Labriano, Monte acuto, Placio, Canagnolio, Tisterino, Brusascho, Quaradoro, (rescentino, Fontaneto, Palazolio, Trino, Morano, Pianchesta, Fricero, Blanzate, Linorno, Salugía, Cigliano, Montecapello, Borgaro, Azelio , Albiano , Chianarano, Andrate , Monstaldo, Monteastruto, Septime, Castel V zone; Inurea, con le pertinenze sue, Buratto, Padone, Romano, Strambino, Marcenasco, Candin; Castiglione, Vische, Mazadio, Rondizone, Caluseno, Barono, Orio, Montalenghe, S. Georgio con la Corta, Feglicio, Eucelio, Augenia, Parella, Castel nuouo, Agladio, Castellamont con le pertinenze, Ripparolio, Fabrica, Ripparia, Rocca, Corio, Barbania, Front, Ripparossa, Lombardorio, Vulpiano, Brandisio, S. Benigno, Montenario, Verolengo, Chiuaso, Settimo, Leinico, Caselle, S. Mauritio, Ciriaco, Lanceo con le pertinenze, Belengerio, Altesano, Durnento, Iouelletto, Baratonia, Pianezza, Frano, Coleguo, Briono, Burgaro presso Torino, Scalengho, Piozasco, Biriasco, Susa, Auighana, Rusole, la Città di Torino con le pertinenze, Carignano, Vigone, Viron, Chaorio, Miradolio, & Bagnolo con tutta la terra di quà da Monti, dal passo di Bouanzone, che à nostri tempi è detto Brianzone, sino à Barges. Dono ancora, concesse, e consirmo al predetto Marchese Giouanni, heredi, e successori suoi zutti li luoghi, Castelli, Terre, & huomini, ch'erano stati posseduti per li mati, e. descendensi della progenie di Aleramo primo Marchese di Monferrato, & similmente tutte le Terre, che si possedeuano, o doueuano possedersi per li Conti di Masino, Cabaliacha, Valperga, & S. Martino, con aggiunta di amplissime facoltà, che si contengono nel memorato prinilegio, al quale si dene hauere non picciola informatione, & auertenza. Percioche quantunque dica, che oltre l'altre donationi fatte per Carlo Imperatore al Marchefe Giouanni, gli concesse ancora tutti li Luoghi, Castelli, Terre, & huemini, quar li erano stati posseduti per li nati, e descendenti della progenie di Aleramo primo Marchese di Monferrato, nominati in eso privilegio. Nientedimeno la narrata assertiones non è accompagnata, e firmata da alcuna autentica scrittura, anzi è manifestamente opposita, e contradittoria al privilegio di V gone, e Lothario all'instromento della donatione fatta per Aleramo all'Abbatia di Grazano, & al privilegio di Ottone Primo Imperatore, & à quanto si comprobatonelli principi della presente compilatione. Et se pure

Meramoron Ataha, oltra Bouifacio suo primogenito. Co Gulielmo procreò maggior numero di figliuoli, doueria verisimilmenta apparere alcuna testamentaria, ouero altra dispositione di esso Aleramo fatta trà li figliuoli suoi delle Città. Terre, Co luogo ispecificati mel primilegio di Ottone Brimo, evero dinistone instromentaria fatta trà loro, dopò la morte sua Et oltre di questo le famiglia mentionate in ese primilegio, si ritrouarebboro havere ritenuto l'armi, ouero insegne dell'inclita fameglia di Monferrato: almeno con alcuna differenza, como si osserua per gli descendenti dell'altre famiglia. Douendosi adunque purgare tante comeradittioni, a ragioni addote inopposito, è di bisogno confissare, e dire, che quelli, alli quali per il Machese Giouanni su dimandata la cura dell'espeditione direso primilegio, à sosse tepidissamente facese ellantica, Co vera origine delli Prencipi di Monferrato, overo, che studiosamente sacese ellastica, Co vera origine delli Prencipi di Monferrato, overo, che studiosamente facese ellastica, continuazione d'altri errori, quali tutti ricenenano somento, se de erredito del predimentalegio.

L'anno predetto alli vintiuno del mesedi Febraio, uella Gietà di Pisa, il Marchese Giouanni in presenza di Ottone Duca de Bransuetch, Voulino di Gonzaga, Giouanni di Cocconato, Co Lancia di Gubiano consegui con duche nelle mani, e guardia di M. Boscho di Sorimbos Caualliero, e Camariero di Carlo simperatore, Francesco, & Lotho Gambecurti cittadini di Pisa, e di tale vemissime, conceptatione, esso Marchese ne.

comando un instromento à Guliel ma Cicolello di Vecolento Sao Cantelliero.

Il medesimo anno alli tre del mese di Giugno. Carlo memorato Imperatore considerando, che il Marchese Giouanni in honore, e, seruitio suo, e del Sacro Imperio, haueuas sopportato molte suttithe, & esposto la propria persona, e sacoltà. Alui, e suoi heredi maschi, e legitimi concesse in parte di retributione il Vicariato della sittà di Pauia, Contado, Territorio, distretto, & pertinenze sues del Contado di Lomello, consistenze nel Territorio di esa sittà di Pania, con le amplissime facoltà, di che si leggono nell'Imperial concessione data in Pietra Santa, in presenza di Nicolao Patriarca d'Aquilegia fratellò di esso Imperatore, Arnesto Arcivescono di Praga, Giouanni Clouvense, Giouanni Leuthomuschlense sancelliero imperiale, Marquarde Augustense, Gerardo Spirense, Giouanni Spoletano, Filippo V witerrano V escono, & gl'Illustri Nicolò Oppaccio, & Boleo V alshembergense Duchi, Boscho di Vvilherriez Maestro di Camera, Rinaldo di Czimuerborg, Henrico di Novadomo, Iescho di Rosembergh, Idente de Stermbergh, & c.

Poi alli otto del mese predetto, nel detto castello di Pietra Santa, in presenza delli Reuerendi Giouanni V escouo di Morauia, & l'eletto V escouo Tridentino, Ottone Duca di Brunsueich, & Bochardo Maestro di Camera.: il predetto Carlo Imperatore protesso, che se passando Sua Maestà per li Territorii sottoposti al Regimento di Matteo Bernabo. C Galeazzo V isconti di Milano, accadena che gli facesse sare alcuni commandamenti giusti, è ingiusti à Giouanni Marchesedi Monferrato non era intentione sua, che esso Marchese donesse obedirali, ne osseruarati, se non tanto quanto le pareria, e sariadi sua volontà. Et che per essi commandamenti non intendena, che si facesse pregiudicio, ne granamento alcuno ad esso Marchese; del che Sua Maestà comandò à Gulicimo (1colelle Secretario del presato Marchese Giouanni, ne donesse sare un publico instromento.

Essenda

Estendo quelli d'Asti stituisti, che il quondam Giouanni Arconscenci di ilano com uro la parci, e connentioni rinhuanicon fai, pen la concefficar del dominin di essa Cissà, nel modo, e forma, che per il deturbafe Gimunas, W. loro era stato come fo à Luchino Vifs came suo meterefform, banesse inevodoros nella dessa Città quellifed Selera, con la parte bore; face muitareil Marchoft predette, col mezzo di Leanurdo Visconie figlinolo nasurale del prodetta Arcinescono, nel qualo esto Gibèllini banenano gran seile il Es per la vicinanza del caftello fa a di Viaralla, fi era famo molto dome ficostet predere Marchen fe, come di fopra si legge, à pigliare l'impresa della nicaporatione del daminio della Città predense. Onderiponfande dette Marchefe jopen la concreugitione delle promeffe delle predent Luchino. & Arcinefeeur, parendogli l'imiterflere accompagnate di giustitia, woule recuso. Et dopa la parvira di Carlo Quarto Imperatore distalia, pen lettere sue difido Galcazo Vistomes il qualo per la divisione fatzarrà lui, esfentalli suoi presendena demeranice part desto dominio d'Asti. Et con l'effercito suo, Jeanico la predessa parte Gibellinane soirilmente affalso esa Città. Al gouerno del qual Gulanzo bancina manda. to Manfredo Marchese di Saluzzo, C. V golesco Isnardo, combaconnamero di genei, ad Spugnare tiete le forteme.

L'apparoillessime trècenses ime quinqua gesime seste la prese. A deverence il dominio e Signonie del Commune di esta Città, con granda applause, attordie; & Inanime confense destata l'Ensure sur del che ne su reque emstre presente la Poperi della Salla Nollaro, & Secretario del predetto Marchese. Et di questo sacendo commemoratione Pietro Acordo dicala segmini parolesi.

- 11 Becclio au em Junt Cillimo Carolo Romanorum Emperarore, & fem per augotto in panibus Alemania mazimi ersoresin Lombainhahnhe fequati, propt s spice Lambardia Mepik lacciari, & porius donastari. Nam diebes ikindel. Ioannes Marchio Montisferrati formolus, probus, & astutus valdenîmis per eius l tteras magnif. D. Galeaz diffidauit. Erabifia in lesipeis diffiditate, pizdi-Sas D. Solenz de ipla Civicate Aftensi dubitauit. Er:privacimuiauis iniplam De Michedum de Salucija Marchionem: non possideure mbquem pro ipsus Col Chilcio Teat bas cump multa com mitana equestiti una Tame mult mentarquier prosblintist non reflater. Es tunc iterum militalt D. Vyliemin de italististica. shahini & experusii mum Astensem cuma l'a commissium ; qui la issi ruimi Borc-Marcy de Capitanzo Adientibus iplam, Civingom Ruducium entidograpiscanou prishino, quie feste dessiduare subicopçadictus D. Marchine réfrie ipone Dr Gan dean inne fot, oc prodemie: Enhabens not cu meuroder um im@inizate Aften iplant Civizatem abilin kir seedel præsent id ominium id sins Civitanianente, & haben ....) , m Dapolla ; priesuid'est de la belita ancora il paretresa Il archefe la Cimalitat bas con motei Mtricaffelle, e I compdelificmones, che fa vocupanno pen il predesso di alema Missionnes garde printer lechal accorde le ganti fue, can quelle di Bernato fat fraielle, libite quente es pon fotommere il castella d'affi, ebe aucona fimbusantena in fa a fette ; una per il plans de hofteneoloidel Manchefe; e delle Gibelline. 11883 fant, fu conference à vicione fic co le grande fue well Aloffandring, to Ferdencie: O sheaftelle die det dopa langua diffu fur denne im pour tore il le proderte Manchese, il quals dopo questo canalco con molecacional di mini la sura

11912

done era confrience Imperiale Vicario come file wedano. E Panefi congregati nel general Confeglio gli fecera, agiurenous vera, e pura faquella. E poi mel parsire sus di Cas Cuià conduße seco in Monferrato gran pante della france les di Beccaria, Orluscio Podesia in Paula Mi. Antonio di San Zerco Conse di Biandra; committendogli, che in ogni occorenza donesse gonernarsi secondo il parere, e deliberazione di un Franc Giacomo Busolara dell'Ordine Heremitano di S. Agostino, buomo molto versuca; me di funciara fantità, al quale commise l'oniversale amministratione di essa Città, come nel progresso L'anno predette mesoluj. Inditnione none, alle cinque del mese di Aprilà, Gionanni Vescono di Vercelli si cellega con Gionanni Marchese di Monforme come e Bernabo. Galeazzo fraselli de Visconsi dominami in Milano, & contro qualunque Segulaciscomplici, esfautori loro, quali offendefiere, à volessere offendere effichtere bese, to Vescous, e connenuezo, che gl'amici dell'una fußere amici dell'altre, e di ven far urgue, appuistuamento, o pace con gli predetti Bernabo, W Galcazzo, we feguaci loro, femanoanfensia on ento dell'uno, a dell'altro, e di attendere alla ricuperatione di tutte le Trenta plesophi, ziuristiserioni, Conhonori, quali si occupanano per esti Visconti alli prodetti Marchese : & Vescouo; connenendo, che il Marchese hauese quattro cento buoppini diaruni ponero barbuse, equestre, alle fre fe fue, drit Wofedno con barbace conos fenrilmente, alle fue per strermine di In'anno. Della quale lega ne fu regate instromense da Gulialmo Cicolila di Verdlengo Nodaro del Marchefe Gionnuni, Co da Vercelino Nedaro del predetta Vescoure ramane out all all the 

Alli vinti tre di Decembre del predetto anno, il Marchefe Giunanni, succepturale legacon a Amedro Gonta quarto decimo di Saucia, & quinto di questomente dato il Conce de Verdo, della quale mel castello di Ciraco ne su rogato instromente da Galiolmo Ciraco lello dill'enclenza Secretario del Marchese, & da Bonifacio della Motta Catallino del predetto Conte.

- \_ Qui cade l'instromento di Casale notate nell'anna 1 36 s. In nomine: Damini amen, millelimo tricentelimo quinquagelimo leptimo, Indictione decima, dis quinto Februarij, in castro Calalia, in camera Distata chiquis, prefensibus nobilibus Viris D. Thadeo de Gabiano mility D. Decolina de Chifelhereis Vicario D. Marchionn, Valenzano de Tilio, Francisco de Braida de Moneilio, Masten Bamboline de Trivilla, Phisied D. Marchionis, Guiden de Cocconsing Hensionside Munifengo, & pluribus alijs cestibus vocaris ses se gastis. Decer Basones, & Principes la biketown, exaudire precamina, masime que inq ducint inter iplox mominos, & corum lub diros claritatom : Cumque peopasse Comminis, & marinum Burgl Cafalishdelium. : Illust. & Mag Principis D. Io annis Marchionicino disferrati, ipi Domino los humilies veriferit lapplication, ve dichisiluis lidelibles in fra iç ripeac reddique, & proventue, qui percipilarde, & percipi pollum in iplojoto, qui shis musechioni peribete nesca ballalpen chree reddiru. 80 fi du iphius, homimbus; le Communitati de bestignire e lundinius tionis, & clementia acapedandi digha netur; cocc, qued prafatua a nexetio volens iplorum fidelium fuorum latisfaces volumenti; Ecer ipliandifeliziamin posterum ad formitia promptintus, dedir, promothe D. Francisco Graffy, Mgus

cioni Pellicio Iurispericis, Iambo Brazano, Francisco Gobbo, Bondono Testador, Laurentio Doratio Adami Barbarino, & Paulotto Capello de Casalii Suddiscis, & Sindicariamamine dictar communitatis, & hominum secipien. & por ipsos Sindicas, dictis communitatis & nominibus, vsque ed ipsius mindrehionis beines placitum voluntatis, molendina, surna, molendinorum; & sustantamireddinas, pedagium generale, pedagium vini, pedagium portaturavini, deckum dense riorum sex presidera supra contractibus, & quasi, dacitum vini, quod venditur in tabernis, dacitum beccariatum, pedagium store, pedagium frustrum, & pedagium secis, pedagium sextriorum, & gabellam salis, cum omnt iure imponendi, percipiendi, & capiendi, atque remiteendi redditusantedistos in Burgo praedicto Casalis, praedicto concessione durante.

Envi nomium, & clarum de iuribus, que virra prædica fic concessa sibi ros zinet. D Muschio ensedisme declarat, prout infra videlicet, crimina infraferipta, & impositiones pænarum propter ipsa crimina, scilicet. Crimen lese Man iestaris, de quali, crimina proditionis, strata rupta, subaria sincendij, homicidi j, parizidi j, ferutz fangumis, adulteri j, incestus, raptus, stupri violenti, fuzzi, pocularus, factifegiji crimina falli, quo ad ca, quæ in statutis suis, & Marchio natus continentur, videlicet. Si quis fecerit aliquod instrumentum falsum, vel aliquem autum publicum fallum, vel si quis scienter dixerir falsum testimoniu, vel si quis produzerie falsos testes scienter, & crimina false monete ram circa fabricamonem, quam safuram; & si quis fallas rasuras, vel gan celluciones, vel mutationes fallas committeren in actis publicis, crimina perunti carceris, crimina periuri j incidencisio his, que prædictus D. Marchio sibi retiner, & bannum trafountium muitos, & munitiones Burgi, tempore guerra fine licentia Posekatis ipsius locipro dicto D. Marchione. Cœrera alia crimina superius non declara-22, ipsi DoMarchioni ibidem pertinentia, & pænas vigore ipsorum imponendas, & percipiondes ipfis Sindicis dicto nomine, & dictichominibus, & Communitation cessir, ita & raliter, quod per Potestates Casalis eligendos per ipsos homines, & confirmandos per ipíum D. Marchionem in dicto loco, more folito, fiar iusticia tam in civilibus, quam in criminalibus quibuscunque, tam de deli-Eis periplum. D. Matchionem recentis, quam alijs. Ira, quod in ipsis delicis. per comprentis sus statuta, & iuta communia vendicens sibi locum. Circa sin verò delici aper iplum D. Marchionem ipli Communi concella, & in civilibus, & criminalibin, statura di di Communia facta, & fienda oblesiventur. Dumino. do non tenderent consta hanorem dichi D. Marchionis, & abrogationem infitivie : Insupes de criminibus lese Maicharis, & quasi, & prodeconis, & singulis, articulis ipforum criminum, vult idem D. Marchio vbi, sepenques fibi placuesu, lufticiam exercent. Item voluit, & placuit ipsi D. Marchieni; ac promise nullos alios redditus, faruitures, dacira, vel aliqua alia imponere sa apipiloco, pie: ter su pradicte sie retenta, & consessa, durante concessione pardicha, saluis sume per exerciribus, cauallarijs, caualcarie, & andaris, que per ipsum D. Marchiomem in cius subjectos communicacimi pontunent, de imponicacimente processoriale in incius subjectos communicacimi pontunente de incius subjectos subjectos communicacimi pontunente de incius subjectos s Dicti

L'anno mille trecento cinquanta sotte Ostone Duca di Bunssuciele, di Ato de Corre-20 Procuratores & mandatarij di Gionapni Manchese. di Monferrator condustero alli Stipendy di esso Marchese il Magnifico.M. Comoda de Lando Fodesco com wille buomi-Coarse have been black ne himati.

-12 Hocanno Marchio Montisforrati, & Vgolinus Concinga Mantuanus cum imeentibus copijs, Mediolanen fem agrum ingressi de cimo Dinue mbria die Vicom Callanum occupauerunt, quem tamen lequentianno in vigilianimi Antobij yltro restuuerunt. Hæc Maethæus Bollius. Jan 200 3 big

Nel progresso della guerra contro Galcanzo Ussconte il Marchese Ginuauni con Voc linordi Gonzare, Gapinano dell'effencito suo prese di navro il luoyo di Custana, e lasciandoui buena monitione di gente d'armi per difesa sua, cauale enena à Nevara, della quale Eintà esso Merches masonstituito Imperiale Vicanio. Indicannleareno sepra il Vicecelleso, W. capugnaropo la luoghi di Gastinara, e. Cauagliaterdopo assaltorono il luogo di Sano' Agasa, ma non lo peteno hauere: donde partendost wennero à Lieuerno, Bianzà, e Carpanetto luogbi del predetto Marchese: & poi à Piora sopraid Vercellese, done stettero molti giorni fenza fare altra querna. Peno che Pietro F.afolino Cancelle etc. Chi Piglio di Laurico Ambastiatoni di Galeazzo Visconte trastaunno l'accordo; mà in surrección de il Manchese, che desso accordo non era per seguire canalco à Cigliano, dopo à Dofana, la qual Terra presexo, & ini stettero molti giorni ; e da qui pariendesi andonno sopra il di-Sketto di Pauia, poi nitornoropo sopra quello di Vercelli. Es guerreggiando gli paedetti Marchefe, & Vyelmenehmodo predetto, Bernabo Viscente molto oppriment, & fringenala libia di Mantona, e già banena presola Terra di Berpesorte, e con grande nuward di gente d'armi infostaua et Serraglio. Il che intendendo il predetto Kyolino. O redendo ancora, che il Conte Concado di Lando, quale tra condocto alli fisperedii del Muschefe Giouague exain prattica d'accordarficon Milanoje che il produtto Muschefe possedeus insolido la Città di Nouera, e tutte l'alice Terre prese, con adquattute in esse guerra', si accordo aucorá egli con Galcazzo, o sece levare to genci rimatte à Castano; il qualituago, benche Francesco d'Hesti scacciara di Ferrara, Capitano generale de Galeszo basesse assalano per rocuperarlo, non la posese però haueve. Il Marche si anche se senpa distorreus con le genti sue per il distreve di Vercelli, & hanendo eg li più data il confnoad arcuni Tornulli, co altri seguaci beno di Nouara, amici di Galeazo Visconte, the con destro modo haurus une ham anduso Antonio Torniello figura do del quendiRibaldono

per Podestà in Asti, mando in progresso ditempo gl'altri Torniclicon gl'amici, e sequeni loro, che erano rimasti in Nouara fuori di essa Città, e gl'introdusse li Brusazi, e Cabaliatij con li loro seguaci, quali lungo tempo erano stati tenuti in csilio. E dopo questo fecase murare il Borgo di S. Maria, quello di Porta Nuova, di S. Agapito, di S. St ffano, o. parte di quelli di S.Simone, e S.Gaudensio; O rimouendo dal Vicariaco d'essa Città Nicolo di Cattania per gli demeriti suoi, vi deputo M. Bartelomeo di S. Giorgio, il quale lodenolmente gonerno esso offitio per tutto il tempo, che esso Marchese tonne detta Città. In questo mezzo le genti di Galeazo davano molti danni à Cerredano, & altri luoghi, e Terre adherenti al Marchese; e le genti di esso Marchese, e Novaresi infestavano il Milanese. La qual cosa vedendo Galeazo finalmente fece trattare la pace, nel qual tratsato, perche l'uno, e l'altro era stato constituito Vicario generale di Carlo quarto Imperar zore, gli commissero la diffinitione d'ogni loro guerra, e discordia: la cui decisione, Es ordinatione fu in questo modo: cioè, che il Marchese douisse restituire à Galegzo la Città di Nouara, & Alba; con gli distretti loro. Es Galeazo al predetto Marche se la terra. di Noue, appresso il distretto di Genoua. Riseruandosi auttorità di potere pronunciare più amplamente sopra le altre differenze che fussero trà di loro. Del che scriuendo più diffusamente Pietro Azario dice nella susseguente forma.

I Dannes Marchio Montisferrati, & Vgolinus Gonciaga de Mantya, cum vni-

mersa societate excepta in Casteno, dimissa superdistrictu Nonarie, redeuntes in . Villis Bellenzarij. & Mommi hospitaverunt. Deinde lequenti die super distri-Ru Vercellarum equitantes, & vira Sicidam, Gattinatiam competunt violenter, & iplam prædauerunt; deinde arborium cum Caltro & alias infiniras Villas di-Arichus Vercellarum prædauerunt & combusserunt. Deinde coperunt cabalicam, & cum infinitis balisterijs de nouo missis ipsi Marchioni, qui crant numezo octocemum superadditis captioni cabaliaca, curauetunt toto posse Terram Sanctæ Agatæ expugnate, quæ Terra caput Tetrarum diftrictus Vercellarum pro D. Mediolani erat: & certe si ipsam expugnassent proculdubio capta erat, quamuis in lpsa pro D. Mediolani fuisser gensequestris in bona quantitate super addita, & ipsam pro debellando prædictus D. Vgolinus circumcirca balisterijs, & equitibus circundauit, fossam habebat siccă, nec cum bono ordine, & debili, & cum debili antiquo plancato. Et tune visum suit, quod Comes Lando Teutonicus de caprione iplius Terræ non curarer, & pugna cessauit. In breut dica Terra fuir in duplum forrificata; deinde dicta gens Palarium, Veuronum, Piueronum, & alia loca super Lacu existentia, & supercosta Calamacij prædauit, & combussir, & in locis Liburni, & Blanzatz Marchionis, Carpaneri, & Piore Vercellen. se posuerunt, & tempore mensis Nouembris, & ibi diù stetetunt, loquendo sæpius super campi, cum D. Petro Fazolino Cancel'ario, & Piglio de Lonico Ambosciatoribus D. Mediolani, qui de concordio cum ipsis D. Marchione, & Vgolino tractabant. Et quia nihii guerræfaciebant, & dictas Terras Liburnt, & Blanzatæ vacuauerant fine alia guerra, curanit Marchio abinde discedere, & ad Terram Cigliani, quæ est Episcopi Vercellarum omnes via rectairer ditexerunt, & ibi captisy niuerlis bonis, omnia reperta comederunt, & ylir chauerunt, præja-

prædaueruntque loca sibi adherentia, & cæperunt Desanam Terram fortem pugna, & omnia abstulerunt, & ibi diù moram traxerunt, tempore hyemali. Deinde Sicida flumine pertransita, venerunt super Terris Candiæ, & Villatæ distri-Aus Papiensis, & apud Vercellas, quæ se tenebant pro D. Mediolani, & ibi, quæ potuerunt cum locis sibi adherentibus commederunt, & deinde venerunt Papiam, sperantes omnes, quod iterum Comitatum Mediolani inuadetent. Sed non fecerunt: Nam Mag. D. Barnabos tune Ciuitatem Mantuz opprimebat, habueratque Terram Burgi Fortis, & Serraglium Mantuz valde, & grauiter infestabar cum maxima militum, & equirum quantitate. Qui D. Vgolinus auditis prædictis visaque concordia Comitis Landi, quasi cum DD. Mediolani, quia iam ei dederant bibere, viloque, quod communiter acquisita, sieut Nouaria, & alia per Marchionem prædictum possidebantut, & non per alios, quamquam communiter acquisita, cogitauit dese ipso (cum prima caritas incipiat à se ipso) etiam quia a dicto marchione nulla pecunia poreratextrahi, & miserunt pro gente Castani. Dum irent autem prædicti DD Marchio, Comes, & Vgolinus cum socierate, vt dictum est supra per districtum Vercellarum sie vagado dimiserant pro custodia Castani, & pro offensione Comitatus Mediolani viginti băderias equefires, & vigintiquatuor banderias peditum, & balifteriorum, quos cum terra Castani prædictus D. Galeaz habere procurauit, & vna die misit marchionem Franciscum Hestensem, de Ferraria expulsum, & quem tune habebat in partibus mediolani pro Capitaneo generali, & qui morabatur Galaratæ, & Lunatæ, vt plurimum pro occupando prædictos in Castano, existentes cu maxima equitum, & peditum comitiua, & præcipue balesteriorum cum incinis ferreis, mantellis sine numero, gatis, scalis, & infinito lignamine, & tanti erant, quod vniuersam ipsam Terram ercundabant, & vitra, qui habita promissione; ve per obrentum iphus Terræ, daret eis D. Galeaz pagam duplam pro mense completo, vl tra prædicta, & alia ad offensionem iphus Terrædeducta, cum expensionsinsiniris. Qui existentes in Castano, tune valde timuetur, sperantes quia debiles finem in ipso loco habere,& proculdubio habu ssen, tnam nullus spetabat, vixisse ex ipsis, & runc de defensione simul cogitaverunt, & omnes tam equites, quam pedites, & ipsorum balisterij, & cum faldis suorum Papiensium circumcirca ipsam Texram tam armati, ve potuerunt iuerunt, quas faldas ad palencatum errectas posucrunt, dimiserunt qui super platea Communis banderias duas electorum, aptas ad succurrendum in loco prius infestato, etiam tunc summo mane fuerunt expugnati, & proiectis lignis in cerchijs, & locis pluribus refossum subirò transiuerunt, & fossatum sicum intrantes ad palancatum cum incinis ferreis addiucrunt, ipsum lacerantes in pluribus partibus, quo lacerato defensores subito faldas Papiensium opponebant, & stipendiarij equestres mediando faldas se opponebant cum lanceis, & tarchetis ad relistentiam ascensus ipsorum, & alij male armati post istos stantes, lapides infinitos, & aquam calidam proicibant, talitt quod víque ad meridiem in multis partibus durauit conflictus talis porior, vel coequalis, nec propierea intrare (quamuis in duplum fuissent) potuerunt.

Et sic Missisis Proncisioneum genedius suis, quibus non rias spri intrandi, resectit, dimisso dicto palenemb anultimode lacerato, nec amplique de expugnant dum resimit, sed quorquot explise erra Castroum capiebat, suge stipendurios, suitadon, adplantas arborum, cum singulis capistris suspendu facicbet: & vna dictrigines duba suspendu fedit, ex quo pientici de Castano pro saccomano se cirrido exito Castano no se como se cirrido exito Castano no se como se cirrido exito Castano se como se como se cirrido exito como se co

Proportes distantes Marcheo Montisserrati de Monariensibus, quorum aliquos habebat suspentes, su positus Torniellos, quos sciebat antiquos amicos Viceno-raitum discurrendo persistantes um Vencellarum tenebat confinatos in Ast D. los antesmo Porniellum de Burgo, Vencellinum qu D. Lansranchi, Torniellum de S. Mapheo, Ioanninum Cadium, D. Galuzuei, Benedictum Cariam Roglicui amicos Torniellorum, cuiam pulchso modo renens D. Antonium Torniellum q. D. Ribaldoni pro Astensi Potestate.

Deinde tempore transacto iexpulses de Noussia Torniellus, & parte corum, Brustetos, de Caballacios, exules cum corum sequacibus celtituit, & recepit in ea Borgum S. Masia murata focir, Burgum portanoua similater, Burgum S. Stephani partim Burgum S. Gaudentij, qui muri facti sucrent de lapidibus domosum diraptarum extra sortalicias sine alia solutione facta, tam de dotrimento, qualin de ipsis, de derrota proceo, quod nullo modo propter guerram calcinam haberi poterat, & cette cantos muros, & tantam sortaliciam secerunt etiam voique ad portas pontes leuatorios, saciendo etiam in breui tempore, quod si duobus ancis vainers laborarent satis sussentent.

- : Habebat in Noueria D. Nicolaum de Castenia Vicarium generalem, quem propermulta nephada, que perperrauerarà dicta Porestaria, remoun & D. Bais tholomaum de S. Georgio Canepicijex Comitibus de Blandrata Nouaria Rorestatem, constituit, qui in ipsa Posestaria durante vique ad completum domis minei Marchionis. Eraventem prædichus Potelbes quamus in fpatulis gihofus probilimus, & ardaus adjauguandum, duléreque, nime diligens. Nouarientes, & Subditos, & profecto dicere pollum a quod meia dichua duos vadi Porchasco Moudaiguleberos, videlices D. A. moum de Unandis de Pergamo, tem pore D. Calcini Sapradidum D. Bascholomeum . Alica surem vr plurimum poslum dierse hille raptores, organd propolition touchet diffus Marchio Cerredous Terram, que pourneier elique in Nouerient districtu. & forcior facte, quem Berramante introdum. Morania Marabioni dederant, incole: de qui verè etas ropagulum, & Ripulandi Medialani » & Camitani, & pancipue locis Ticito admediatibus Commens Mediploni. Tenebat etiam Maselijo Olegia, Callun Pambiz, Buigum Mancrum, Romaginaman Agamium Brionam, Carpignas num, Silaucagum, Mandellum, Calalinum, Fixerongum, Suplura alia Calira partem illorum prædictus. Daldediolenidabito dominio fecis explenaro. V : 2 ं Regnance unem biste D. Marchigas cam per une quim per D. Mediolani fuenint denastere Teras in till tidu Nonerical, & Chiadhetenies, que pro me moria fuut infradrakskapen tuut kirom

Burgum Veths, Burgum nouum, S. Maninus, Vigolengum, Cafalellereramum cum receptis vninerfelibus, Briga, Mazzai dun, Viapium, Aliane, Mommum, Morzengum, Cafiolum, Sociagum, Telesca, Camorum, Balentagum, Marranum, Villa, Varalle, Pombie, Burgum Ticini, Cumigasium, Acons, Inbeinm, Castelletum supra Ticinum Q. Ousanis, Burgarellum, Barengum, Petrosium, Farra, Cafalegium, Moxitum, Sandus Battus, Rongana, 80 Olphostyu, quibus Terris destructis, velupte propreren, non dellemit surbrafteburrounge Dominorum, & veinam in iplis finis guerac fuillet . Sedelan Moudfichles todis viribus ceperunt relikere contra dominium Mediciani, de cominificu de la liuduit D. Mediolani peraliam viam Nountiam, & diffrictivacemptiam, & mempetauir. Curauitnamque, mediante auxilio D. Casoli lin perasoris, etius verque Dominorum videlicer, Marchio, & Galcaz le Vicatios alle rebant gent males es asserunt Civitatum prædictarum, stare indicio prædicti D. Imperetoris i Ersig dides D. Marchie promisir. Mesit samque predictus D. Impererer. D. Palasgravium fuum in partes iftas propter iftas & alia, ve de prædictis informátios mem susciperer, & quam suscepir. Echabera informacione ab amboburdente nijs, que pluries personaliter visitauit. & receptis testibuafide diffinis pradictes D. Imperator precepie, Eclontoneiauk dichum D. Marchionem debera schirere D. Galeaz antedicto, dominium unium le Civitaris Mouarie de miteriores. Icem dominium Civitaris Albe, & difriorus Espermiflum D. Galcaziph Manchioi mi debere restituere Terram Nouamm spuddistitem lanum . Respuere ifile Imperatori potestate in alijs plus dicendi. Et sic prædictus. D. Imperator mana dauirper verofque Dominos debere oblemani. Et lie per ambos Dominos faredicha fueruntobservata. Et tuncipsadictus Marchio Liuitatem Novaria cum Caltro, & dilbrictu sellimit prædicto D. Galeaz : Et prepdictus D. Galeaz seltieuit Terram Nonarum dicto-Marchioni. Er tune prædictus D. Galeaz magnis fice fileuribus Novarientibus Civiratentiplam inciavir, &cum amitaico falab gravio, & nobilibus firis & pracipuè com les nosquellandella deferso, qui cun Liberh granto dio pracedenti Monompon intranitane ito ett. 1 14 12. ett il delle L'anno midefenso tre processione epicaquagesime oceano. Inclibitore da decima al print del mofe di Marzo, nel Caftollo del Borgo di S. Ad artino, Gioliani Marila fulli dan Perato inuelle M. Berfedano Masicala Procurações di Errefino Marelefe di Salmero trosome di esto Marche so delli Luog bio, l'afterli; Wile; padoni, e giarificampai di Desamet. di facta la Valle Sebraña, e di Rocca Sparanera con aura glatte langhi, faficili, il illi Terre, honori, e razioni, delle quali gle Prodoceffori di effe Daline erand la lingelini da gliantecessori del predeces Marchese Grenamie. Es A prodoces Procuentes characte di eBo Marchefe di Sala ezo piniste la fidebit stolli preduci tragiti, un gaficità inclas mani del predesco Marchese Gionunni; e di que fo ne su ingato infiremegnia Gàlidat Cicolello de Verolengo Socretario di eso Marstojo Gionandis - Lina Segundo Se ....

L'anno prederto del mese di Giugno dopò ta pionniti allono della prese fosta per Carlo Quareo Imperatore sopra te guenre, chose faccuano trà il Marches Cioudani, e Galeazzo Visconte, come di sopra si è memorato. Vuo Liunzia Dombollo, Evancischino suo sigliuolo glimolo Dottar di Laggi. En Perrucio Aribaldo originarij della Terra di Valenza sottoposta al dominio del predessa Marchese, indossi da Giouanni, & Frate Simone ambi della famiglia del Pozzo, e da Roberto di Fronzola constituito Gapitanio del predetto Galeazzo in Alessandria; trattorono di dare proditoniamente ad esso Galeazzo, mediante la promissione di sei milla fiorini d'oro, dessa Terra di Valenza. Enel progresso di deta so trattate adoperorono ogni tor possibile astutia, arte, & ingegno, concirca il mandarsi l'ambasciate dall'une all'altro per mesi cletti, e considenti, some ancora circa la denominatione die fo trattato, nominandolo exattato di matrimonio, accioche per alcun modo non se bauesse à propalare, e scoprire la machinazione loro; nella qualeinternennero ancora Françosco, & Galeacca Guaschi d'Alice di Alessandria si riducesse ad effecto. Pure come piocque alla Divina Clemenza il matigno animo loro non hebbe sodisfattione alcuna per la virile refistenza, quale il Capitanio, 🔗 altri stipendiati del Marchese con i buoni, e fedeli suoi huomini di esa Terra, fu fassa alle genti del predetto Galeazzo quando con festecento buomini d'arme, & V ngari cinquecento, e mille pedoni, diede l'afsalto alla Terra predetto; delche e so Galenzzo ne rimase con tanta, e così rabida collerasione, che l'anno medosimo foce un trattato con li nobili de Beccharia nel Castello di Zanatarelo.

Nelquale trà loro, su concluso, che esti de Beccharia donessero sar guerra alla Città di Pauja, e (ontado suo), & che Galeazzo donesse dargli per ainto loro, e gonerno delle serveze sua un cesto numero di gente d'armi. Et alli Primati di esta samplia un perpetmo stipendio. Perilche esti si ribelloreno da Pauesi, e il samilei secero i: luoghi di Voghera, e tutti gli altri Castelli, e Terre del Vesconato di Pania. In soccorso delli quali Galeazzo mandò l'escercito suo, ma vedendo, che per il grane contratto gi'era fatto per l'escritatione di Frase Giacomo Busolaro solenne. Predicatore, e neprensire de viti, molto amico del predetto Marchese, e grato à tutta la Città, quala consortò, e induse si popolo à disendersi virilmente, non la potena espugnare: en ausora perche il Marchese Gionanni molto opprimena la Città di Vercelli, su constretto à princare detto esser cito, e mandarlo al soccorso di Vereelli; dopò la partita del quale surono roninate le case di esse Beccharie, e de loro emici, e li loro beni consiscati, e esse di cichiarati come ribelli.

L'anno medesimo alli ere del mese di Settembre il Marchese Giouanni mediante le persone di Pelirando di Vergnola Gaualiero, Guidetto di S. Giorgio delli Conti di Biandrate, Giouannino di Passeranno delli Conti di Cocconato Procuratori, Giorgio mendatari suoi Doro gli comuna ienti trattati fatti con Pietro Rè di Aragonia, Valenza, Maiorica, Sardinia, e Corsica, Conte di Barcellona, Rossione, Gieretania, per il mezzo delli Cardinali Prenestino, stil Aragonense solecitati dal Vescono di Marrochio, sposò Elisabetta serella di Giocomo Infante di Maiorica, pi si si si specuanza di esso trattato, nel quale su concluso, che il predesto Infante Giacomo donesse dare al Marchese Gionanni per dote della predesta Elisabetta sua sorella siorini trentacinque millia d'oro Fiorentini, sopra li beni, e ragioni, che i predetti Infante, Giacomo donesse da naucuano in Montepessa, e la Baronia sua, Giacomo tito di Homeladesso, e territorio suo, esso Infante Giacomo niconobbe, promise, Giobligò verso di M. Antonio de Raganis Dottore di Ranja Provuratore, e mana

datario del predetto Marchese, di dare à esso Giovanni sposo della prodetta Blisabesta, dopo che trà di loro sarebbe consumato il matrimonio la somma delle prodetti simini trentacinque millia d'oro Fiorentini sopra li beni, e ragioni della Baronia, e territorio prodetti, con patto, e condittione, che venendo à morte essa Elisabetta sene a sigliuoli il prodetto Marchese so Marchese sobligato di restituire la motà della dote prodetta al prodetto Infamo Giacomo. Delche nella Città di Barcellona ne su rogato instromento da Giacomo Gones sa Secretario del Red'Aragonia, e da Bertolotte de Ferrarijo di Trino Seriuano del prodetto Marchese Notarij publici, in presenza di Bertrando di Verniola, Francesco de Perilionibus, Bernengacio de Palacio, Bernengacio di Pietra Pertusa, Co Galorrando di Carciliano Cauallieri, Gulielmo Arnaldo Patau, Dottore, Vmberto di Villa Franca Domicello, Vincenzo de Gradibus cittadino di Valenza, Fetaldo de Pacis Domicello della Valle d'Arno, e Dardano di Giovanni Fiorentino.

L'anno millesimo trecentesimo quinquagesimo nono del mese di Marzo Bernado, e Gai leazzo fratelli de Visconti personalmente, e con potente essercito caualcorono ad espognaro la Città di Pauia, che si regeua per il Marchese Giouanni, di Officiali suoi la qualcio tà nel principio virilmente si disesse mà al sina per disetto di vettounglie del mese di Nouembre seguente su necessitata à sar la deditione ad essi Visconti. Co accettare il suo dominio. Delche scrivendo Camillo Ghiglino nella Latina su arraditione delli Collestanei di Battista Fulgosio, nel primo libro de Religionis cultu, dice le seguenti parele.

Tunc quoque Viressuas Religio etiam in hominibus oftendit, cum per Carolum Quartum Imperatorem credita Papiensis Vibis administratione Ioanni Montisferrati Marchioni, & abeo Vibi præposito Iacobo Bussulvio Ordinis Hæremitarum S. Augustini. Is Iacobus tum sictis ad boniratem moribus; tum facundiæ magnitudmerem Papien, ità in potestatem suam redegit, veren Propheta parensque omnium, verus Dominus à Civibus coloretur, cuios potentiæadeo magna ieccetat sundamenta, ve vix quarto anno samæ Galeacius Vicecomes, anno supra millesimo à Virginis partu tricentessmo quinquage simo nono, eum domuerit. Civium enim pecunia, & armis, sideque adiutus semes, Caleacium non sine magna clade repulit. Qui postea reparatis viribus sandem Iacobum ipsum cæpit. Vercellisque in series cauca capitum tenuir, qui solet exitus cos plerumq; manere, qui sub hyppoetes populorum administrationem invadunt.

L'anno predetto millesimo trecentesimo quinquagesimo nono, Indicione duodecimo, alli vintinone del mese di Genaio, il Marchese Gionanni ricanobbe bauere bauato in prostito da Simone Bocca negra Duce, e dal Cal sonsiglio, & Anciani della Città di Geneua à nome del Commune di essa sittà ducati sette milla Fiorentini, oltre li dieci milla, quali da loro haueua similmente hauuto in prestito, e si quali non hauessero però à computarsi nel prestito delli sette milla; obligandogli in specie il sastello, Terra, e Territorio di Nove Diocesi di Terdona, per sin à tanto, che ne sosse sa debita restitutione, e sodisfattione al Commune predetto di Genova, per il predetto Marchese, heredi, e successori suoi : delche ne su rogato instromento publico in Genova, da Gulielmo Cicolello di Verolengo Notaro, & Secretario di esso Marchese.

L'anno

L'anno mile femo trevente fime festage semo, nell'Indictione decima quarta, alli quatora desi del mefe di Gonaro, M. Albertino de Guastanibus di Paula Dottore di Leggi, Vicario del precheus Marchose per sua diffinitiva sentenza condeno, e pronuncio, che Lancia Bombello, Franceschino suo figuralo, e Perrucio Aribaldo del luogo di Valenza constieuiti nella Circa d'Afti, nelle firze sue, dous sero esere condossi al luogo dolla giustitia, deputato sopra il mercato del Sante di esta Città; Or che ini fessore decapitati, però che Hontaneamente haneuano confessato, O erano futil convitti, che come falfi huomini, e traditori del prodotto Marchofe suo Signore, e della sua Communità, baheuano trattaso, e machinate di dare prodireriamente detta Terra di Valenza in mano di Galeazzo Visconte, come di sopra, nell'anno mecchini. sit destos della qual sentenza ne fu rogato instromente da Tomaso Cracia Nodaro Astense, il tenore della quale è questo.

Lo nomino Domini Amen. Dec funt condemnationes corporales, & fensentiæ condemnationum corporalium, datæ latæ, & in his scriptis sententialiter promulgate, & pronunciate per Nobilem, & fapientem Virum D. Albertinum de Guastonibus Legum Doctorem, Ciuem Papiæ, Vicarium generalem Illust. Principisse Mag.D. Disoannis Marchionis Morisferrati Imperialis Vicarij,&c. Ex ipfins Di Albertini Vicarij entedictiofficio, & comnitute, modo, & forme, quibus melius potett, & poruse. Nos Albertinus de Guastonibus Legum Dodor, Vicarine antedictus, sedentes in sure pro Tribunali in Civitate Astensi, in amercato de Sancto, in loco ad hoc deputato, infraferiptas condemnationes corporales, & sententias condemnationum corporalium contra infrascriptos Lanciam Bombellum, Perrucium Aribaudum, & D. Franciscum Bombellum Iurifperitum filium dici Laneix, omnes de Terra Valentiz Marchionarus Montif. Ferrati, in noltri fortiam constitutos, & præsentes ad hanc nostram sententiam audiendam, contra quos, & quamlibet ipforum processum est per nos ex officio nostro per modum inquisirionis contra ipsos, & quemtibet ipsorum formare die sexto mensis lanuarij præsentes in co, & super co, quod anno Domini millesimo tricentelimo quinquagelimo octavo, de mense l'unij existente, tune promunciata pace super guerris vrgeneibus, inver prædictum D. Marchionem, eiulq: Subditos ex parte vna, & D. Galenz Vicecomitem, eiusque Subditos ex parte alcera. Dicus Lancea Bombellus spiriru diabolico instigatus, animo, proposito, & intentione subuertendi statum pacificum prædicti D. Marchionis, & eius fidelium Subditorum, & infrascriptas proditiones protinus committendi accessit ad Civitatem Alexandriz, deinde accessit ad plateamillorum de Porco, que est in dica Terra Alexandriz, cui coherent strata publica à duabus partibus. In qua platea invenit D. Joannem de Puteo. & Frattem Simonem de Puteo Ordinis San-Ai loannis, cum quibus ipse Lancea discessite de dicta platea & iucqunt ad don mum D. Ioannis de Putco cui domui coheret via ante, & à mane, in qua domo inuicem colloquium habuerunt de faciendo talitet, quod opere, & tractatu diciti Lanciz, & altorum, quovad hocfacien, inducerer Terra prædicta Valentiæezimeretur, & subtraheretur à dominio prædicti D. Marchionis, & proditorie daretur sub dominio dicti D. Galcazi Ipsifque D. losnne; & Fragre Simone promittenCRONICA

mittentibus dicto Lancie pro parte dicti Galeaz magnam quantitatem florenosum videlicet, florenos sex millia anti, quibus omnibus iple Lancea affensit, &
promisite is dem dictam proditionem se toto posso, & ingenio protinus impletusam. Et quo sacto sine verbis prædictis ipse Lancea à prædictis discessit, & init
ad Ecclessam maiorem Alexandriæ, in qua inuenit D. Robertum de Franzola,
sune Capitaneum Alexandriæ, pro dicto D. Galeaz, cum quo similiter habutt
colloquium de materia proditionis præmisse, & à quo D. Roberto recepit pro
parte dicti D. Galeaz similes promissiones, & cui D. Roberto ipse Lancia spopondit dictas proditiones protinus adimplere, & proipsis adimplendis alios inducere; quos sibi videbitur melius expedire.

Item in co, & superco, quod dicto anno Meccly 1 11. de mense Juni j dictu Lancea Bombellus accessit ad locum Montie Castelli, diffrictus Alexandriz, coheret flumen Tanagri, & fines, & Territoria, & toffare ipsius loci, in quo loco anuenit dictum Frattem Simonem de Puteo, cum que Fratte Simone iple Lingia ivit ad quandam mansionem, quam ipse Frater Simon tenebat vitra Tana grum non multum longinquem à dicto loco Moneis Castri, in que inuice pranderunt. Sumpto sutem praudio extuerunt, & cuntet invicem loper tipets Tanagri, dictus Lancea porscuerans in malignitatibus, proditionibus supridi-Lis, casque proditiones, & malignitates cupions totalizer adimplete. Iterato de corum materia colloquium habiin cum codem Fratre Simone, scrutabamurque ad invicem qualiter, & quamodo dictam proditionem effectui mandarent. Et dederunt ordinem inter eos, quo ad hoc, ve cum aliquibus de maioribus hominibus, & potentioribus Valentiæ loqui possentide proditione prædicta, quidam filius Georgij Bombelli nepos dicti Lanciæ reciperetur in Fratrem dicti Ordinis per Fratrem Simonem supradictum. Et in die receptionis ipsius Fratris, multi de hominibus Valentizinurerenturad prendium iplo die fiendum. Etinte alios Perrucius Aribaudus.

Item in eo, & super eo, quod dicto anno Mccclv I I . de mense Augusti dicum : Lancea procurans, & intendens totis intentionibus dictam proditionem esseul mandare. Existens in dicta Terra Valentia, cui coherent muri ipsaus Terra Valentia circumquaq; misit Aymericum Talonum de Valentia ad dictium Fratem Simonem, & ei dicendum, quo die volebat recipere in Fratrem Ordinissis prædictum eius nepotem, qui Frater Simon sibi sespondit, quod ipsum volebat accipere die Dominica tune sequenti, & quod diceret dicto Lance, quod ipsa die Dominica secum duceset omnes quos posset de melioribus Valentia, & præsertim Perrucium Aribaudum, & quod nullo modo veniret sine ipso Perrucio, qui Aymericus reuersus suit Valentiam, & hoc retult Lancia supradicto.

Item in co, & super co, quod dicto anno Mccclv111. de mense Augusti predicto, Gulielminus Stortiglionus missus per dictum. Frattem Simonem de Puno, ad dictum Perrucium Aribandum, dixit cidem Perrucio in claustro Frattum Minorum de Valentia, cui claustro coheret Ecclesia inforum Frattum, & Capitulum, & Refraytorium inforum Frattum, sue Conuentus Frattum Minorum

Prædi-

proditionis predice; similem responsionem see eithem videlices quod cum elichod ancea loquererur, de pro co, vel eine facto non flater quinfierer proditio Supradiçus Adquem complendam darer omnem fibi polibilem opem com efe sectu, & quod iam voluisser ipse Perrucius dictam proderionem esse adimplerana plinarid. Ethuc vieima verba, & promissiones fromunt fache in Terra Valentie in demo distr Perrucij, cui domui coherent strata publica, & Guria, fincayrate configurm ipfi domui dicti Perrucij. De nolq I de not a to to Mario

Imm injeo, & supereo, quod dictus Lances Bumbellus dedicto mente Augus fi, & diffa die Dominica ordinata, accessit ad locum diffie Mansionis, & cum an deau dictum nepotom fuum, quem fecit recipi in Francem ; foundum ordiemm dadum inter coz, & ctiam lecum duxit plutes de hominibus de Valentia, sed pon dictum Persucium. Exquis credebarur, quod dictus Prater Simon mult enm ambateme proco; quod dictus lerrucius non venerat, ad dictum locum; iple Lancentum exculation dicendo quod fuerat derentes per Pateltatett Vaientin, de framproprandio in domo dicta Mansionis, cui circum quaque cohes ent 10 ipfe Frater Simon de ditordinem cum dicto Lancia, que d'nomina ref, Acrede aleme Music tractar um matrimonium, & non tractatu in ud hise, et ipforta Comsadeffectuinveduct police. Deinde dictus Frater Simon vochuit Aymeril com Taponomi & Phebaudum fanatdum, & Lanciam prædictum, quibus qual sund Sujerfinieludunaris in ditta domo Mansionis ptædicite; diQuis Prater SIL mon dien Lanein Bombello predicto, D Lancia quotièleun que vobis alfquid maddamped The budum | qui air est procomplendo illud marimoniu, quod Folomes perficere elective eight ago credam his, que mini, mandabitis la per fat Co ipsed matrimomiper Aymericum, qui hic elt, & aliquidit a life non credat eng qui Lancium pondis boqumek, & its fiat . Subsequente succession subsequente succession successions ces Simon mondrans le effe desperatum de Pertucio Aribando, qui ilhic non vel mas, dirmipstimocia non oblimica mini loqui cum Perrucio Aribaudo de fa-Stohbins, mariavonij, & randem abinuicem destirerunt, & dichos Lancea iuit Valenciem Serdicuis Asmericus remansit in domo dicta Mensionie vique ad mochial, scalard diodictus frater simon dixitiph Aymetico dicas D. Laneia? quod loquatur cum Perrucio Aribaudo, quia de matrimonio ficiido sum ità clarus cum iplo Pesrucio, quitadal defair, & pro co non temanebit matrimo-

Digitized by Google

dus loner dus venit Valentiam, & locutus suit cum dissolutation in ilomo ipsius Laneire, qua est in dista Terra Valentiae, evi cobres status in ilomo ipsius redes D. Careni de Bombellis, & si qua alie sunt coberes sa prominiamento in tractatu pradicto complendo, & quod ipso mense Augusti ipsa kancia saguntus suis suit de huius medi tractatu, & proditione fiendis. & complendis cum dicto D. Francischino silio suo, & cum dicto Perrucio Aribando, qui bur compitate sun dicto gula pradicta exposuit, & declarante. Qui Perrucius, & Fasheilchinut, & quillibet corum pradictam proditionem, & tractatum sieri laudaucumt, & assentium. Et bac seurunt sacta in claustro Frattum Minosum de Valentia coberet via à duabus partibus, &c. & sie ipsi, & quilbet ipsoum pluries, & planicis in semulcolloquium habuerunt deordine, & mado tenendo ad hop, quod pandista mulcolloquium habuerunt deordine, & mado tenendo ad hop, quod pandista

reducerentur pomitus ad chectum.

Item in eo, & super eo, quod prædicti Perrucius Aribandus, & D.Fráncischio muse & quilibet corum in mensibus lumijatuhi, Augusti, & Septembus de anno

predicto accelvi i i quolibet iplorum mensium pluses ambalciaisas aunoica acceptium à predicto Fraire Sictione de Puteo productione de aunoica acceptium à predicto Fraire Sictione de Puteo productione de aunoica fiendis, de complendis in detrimentum. Le subtersonem status dicta D. Marè chionis, de sua patrier, ac Communis, hominum que, de singularium persona rum dicta Terra Valentia, de intercettera, qua contuluerum, de consuluntificit praedicto Lancia per dictum Fratrem Simonem, que consuluir, de subi indudauir, quod daret ordinem, et in Pecero senesciur una bannenia equorum, de in S. de tonio alia de gentibus dicti D. Galeas, cum quibus currentens se quod homines Valentia ad hoc, et laboreria poderi j. Valentia impedirentur. de perpaderid Valentia ad hoc, et laboreria poderi j. Valentia impedirentur. de quod homines Valentia haberont materia conquerendi de tiaru corum, de decimição D. Marachionis, de quamerimonium praed deum, per quod dicta proditionis trasbás acimade ligebatur, cirius compleretur. Per qua omnia cognoscirius cuidement, desido en sum culpa si get presens guerra. Es fi non sutilis apsorum praedicio qua ficus.

Dominus Marchio, de sui Subdiri pacis quieta praedicia molischus.

Icom in co. & super co, quad distamente Angust mecclus sil. Semunde Septembris sequenti, & qualibet distamen mensuna production errocito Lenara. & Francischinus, & quilibet cotum inter cos communicarpicon sinain danco di statum Frattum de Valentia, & cum certis alija persunta, quantum nadrima pro meliori tacentur, ad præsens erastauerunt. & ordinautum, & mandamente di sto Fratti Simoni, quad sacetet ordinari cum D. Galens, quad encuentum su mater contra distam Terram Valentia, & quad presentia se su di serie su presentia di serie di seri

Item in co, & super co, quod dicrus Lancra Bombellus de anno proximè prezerito, & mense Septembris recepit Nunciú, & ambasciatam à Francisco Guasco, Refelète Goaled de Alice de Alexandrinio ni incurem propo liple Lancia cut nict, & talica laceret quod dista Te na Valentie dang un D. Galeat; quod fibi dates tamino auti les reilia, se quodiple Ladeia emplaitamento modum; qui ele les sementus ad hes compleads, qui Lancia nilm penfundi, muneum, suiui noc mentacerut ad prefenda picas ci quod confinente, quidal qui magna curfa fias, consta Teuran Valentinde quad. Sipendinci jarelius genre distipi. Sulcas qui facient distamente la liqua modo id fu si postitic facio depund bulilm Terrapa immediani, que amnia i ple Lancia divit, se moinquite facio depund bulilm Terrapa immediani, que amnia i ple Lancia divit, se moinquite distribute distribute D. Francischi, po, se alignamenti amnia amnia i ple Lancia divit, se moinquite distribute dist

Izero, quad cadamianto, & menta Odobuis prozidit quaschita dida curla ordigera per deltum libinciam, cum feiturial deuduchia przeleliojumikerenci il a grant de de la company de la Naleptie, in que cuele ert ut dires armigert le promoché um & Vingert quinques centum, & Pedines cieca mulle de gentilempentalite Di Guleie, inimici dicti Doanifil Marchionis qui venerune vique adepurras Be ponois Valentia, & qui ad di-Mas portassist pontesipuelinust unt, taliquequend infilmifice viriliste fiftemia Ca. picanciale poritis, an Auftundamentum dieti D. Marchionis quos in Valcenia haz behat, it altour bonnuint, it fidelibm hominum de Valencia, qui ip fiz gen-Loo Saipersalum shprianid nocineraud mulqlofiuroshi resordinio deu squiming feed in missis dices gentesini micoro midicham Terram Valobeis à dicti D. Matchionit 1) Ham to o cr Zept 10 tarre to Wetadorny & D. Outholide Boly winders . I leavined the Supered one deprediction of Perrecus & Difference to him is Se quilibet ip sorum chapten manife de la quille de la proposition della proposition Dominanil, de vininderen foot um, comque, de lingula fepred des pradigria, & et erised Deulmplici milvrium facore inschalterune, de occluitantemen, ac foctore red enigerunt) de pèrèps, sed aliquem coruminan ferit quomina spiz di éta ducerèm aute ade footung inutamment prainticisum plo desimentump of fubucific hibrar Badom'didi DiMandi dah, di Communis) Afin gularism perfonarum; Valenbia la paquia dua de l'intenda fantiai cha cio inquident espetico inquinte en ces; es cond to a fact the second of the color of the second subject to the second of perbet sino को हिन्द शिंता किये ही संबंधक हातक्यक को संक्रिय कर का कार्य अर्थ में भिंदान करें तुर का कर्य के chulhud Laneigy Politicio M. DeFranci foliolog i plorumquo builifes pro fentibuq and irakibus, Sciencelig chribuch acusum fuithpor no years a steurische wichen from p i arra chapters i mig i squares de l'idenditic en es riolires i qui cai pe de des Poreno cius Aribaudus spiritu diabolico instigatus sequi volens vestigia dad prot chisavischi Mil: Coque Inflaprequizionalisque oblatin pendir, ibniono goli dio, quem ipfe Barpudiesque mismibles comebablicipiales pedfree vulbesodies interior interior solly the Berthered a in a chair distribution in photos belong to the following parties and the first parties and . Ivis Albermanh de Guaffanibhalogung Donbor, Visariusane diches, fodent es pro Tridupally disposizació formalistició, & Capiculoumi Maiahicum cus

Montisfeirati, & vigore bayliz, & arbittijnobis pet prefatum Di Marchitonem tam spocialitet , quam generalitet super pramilie amnibus atmibuti. Et emnemeliori mode, iure, vis, & forma, quibus melles pollumes, & debemus prædictos Lauceam, Perricium, & D. Francischiaum, qued dutamurad locum Infliciz deputatu, in pratesti mercato do Sancto, & quod ibi corum, & ou iufiber ipforum capita detemperatur, talitet quod à epopore detrancere procions moriantur. Sedentesia lus teriptis, valugra fercentialistr condemnata as, i plosumque, de cuiuffiber corum, bona ter, de rura que cuaque, eujufeub que nom inis, Acondicionis existant, & voicunque consistant Comera pradibati D. Marchiomis, Imperialis Victorij, & iplu D. Marahopsi denolusa, & conficera unuosamus, & ex nunc per præsentem nostram sententiam pto publicatie, applicatie, denmotatis fiabert dicimus, & fencencidatos in his letipris, lodentes velupea, de quibus omnibus, & Lingulis prafacus D. Albertinas de Guellonibus nomine & vice prædicti.D. Marebionis, & combiern que sur intered, &cintestife poteri, precepit, & rogauit per me Thoman Crocsem A Renfem Notariumin frasctipeum vnum, vel plura fieri publica inflramenta si fuerte opposennum.

Late, date, & in hieferiptissententialitor promulgate, & pronunciate sunt sunt suprascripte condensnationes corporales, & sunt suprascripte condensnationes corporales, & sunt suprascripte condensnationes corporales, & sunt suprascripte condensnationes de Companion de Companion Vicariam antes dictum in supra pro Tribunal medicanem in Ciuita e Astrin mercato de Sancho, in loco deputato resupra, anno Dumidi millesimo recentes mo sera gesimo, sudictione decimaquerta é diedecimaquatro monsis senuri; protenubus restibus D. Francisco de Zopis, D. Antonio Testadoro, & D. Quilico de Brayda de Casalaguito, omisibus sursperieis, Gulielino Penello, & Ferrano Pelleta Natalijs, & Loope Galea Natario Communia Ast, & plunibus alijs,& comissiones de la late de late de la late de late de late de la late de late de late de late de late de late de la late de late

Erego Thomas Crocia, publicus Imperiali auchoritme Notavius, suprascripti fenmentur, & omnibus, & hogulis dum licipublicatemut; vina cum suprascripti restibus interfui, & vocatus, & rogatus hanc catas metadidi, & scripti, amequa subscripti, & signum menna appositi consuctum in telaimonium pracuissorum.

L'anno milleseme tressussesses sententes prime del mese de thecembers, il Manches Gionanni, e Galence Visconse fectre paca insteme, mella quale il Marchese paramette de prefato Galence baccino d'estano permune in paese e e trà di tara feceno paramette, percioche Galente e diedentum sua supermenta mominata Maria pleimogenita di di quattre anni al facendo primogenita del mamorase Marchese Gionanni, e arà lara empresente del mamorase Marchese Gionanni, e arà lara emprenero; abs la Gittà d'assi done se rimaneze al Marchese Gionanni pre date della prefeta Maria.

t Il qual parentado, & amicicia hebbe popa durata, prociodes Lauro millofino errentesimo sesagesimo, secondo del mese di Adaggio Mariamanchdimina; pro la qual cosa
trà gli presai Adanchese, e Galeazzo rinouandosi la guava, il Marchesse condisse alti
seruigi suoi Albaret Sterz Capitano Anglese, con la compagnia di duevailla Anglese, di
abtra à quali siritronavano nel Delsmaso nella parei d'Anignone di quelli, che exano stati
nella

A Colorada Residinghilister animos in Floriannia Ringle dianimi sido e di lippa fort Solveda la gerala gont gonia recovaria de antionalista attidista ceridi Karealia a Newer zan (nige gujurunan malan Turum adipikun melai dannia. nGadang in Kijinan canar izur danda also mede diser erali foresiara face describ sugara inales Tatrade Alan angeles que les We Angles fewere west fixering percies de sander course Lestisles de inc. Tordengle & Par white the many days accommon days they the bearing it is the the compensation of the same after but bis Cards della Ricking. Parisher stans chelles Weller ungen. Cirk ababin in Castelli de Torino coherer er el fine di Liontecucco, Ca, al Bergone, & Rualba, interbilledad sindia ger formands percendendo, lo cafaril Consellaguia Tadafia se Ciavapunde Repuli Ber Waste fact opisans distalgest to feature range in a pace con allowers far pisano d'Anglesi, e con Ottone Duca di Brunsueich, e frà pachi giorni esta Duca a Catis amoreverte Nik elemon in tigredieni Some Land he Giongeni Pepoli di Beffegnana. Tomelli sturbni die Sedyaphi survund parliquyuta maduradella pace. Uspail quate pan-Armenseil Capitane Albanessandina Reminerance a Gionpuni de Popoli ricorde da Ga-Caren Kiffens ca Jendorslaguens, ang the nagtenang nalli confini de Valenza, a Ballite onacca lein. Renthe Galagon rerestrates to four mando esso Giguanni de Pepoli Ambelantors del mornor esande en hila per maregre la para con lui. Sur Licensa predesea sulta taque de Fabrano subil Marabeja Giguanni. e li Sindici della Camacanica, Carbyonsini del Boisa di CAfale fin celebrato, il feguente, contratto, rogato र्वणी क्राम्सक क्रास्त्र क्रास्त्र क्राय्ये क्राय्येकक्रमा ध्यां महाकें पत्र केर्प्यक व्याप्त क्राय्येक क्रिके g. Feet donatione in ale feet, the me to a more lengage hadde, this file is mancles quali semanti è derre di sepra arane à Romagnano, non cesamano di fare escor-Some Some de Terre de Llevellesen e l'entre prillesimo er ecentesimo (effects) proces es es elli . go de trade Chanas pesque il sume di Ticina scarsero sopra il Contado di Atilano sino Alex affine profesionancinielia da affa fuela, e facera con ricco bortino, e conduffero seco on Rowsenand Aucens aprinioni Milenesia ( queli come ena fama ) si recattarena per censo milla fromis bistrones landa gualo era in Novara per Galeazzo Visconte, weden--dale cofeje pariodo camementapratricava la pare con Anglefe. Ma aunenne che Giounimi Gaime Gazituna del predero Galorero in Novaro incendendo che Anglofeerano ve-Sante ademificare il dues o di Briena alli minti due d'Aprile induffe il Conta Lando andane 1892 luised es eliers detti Inglesa; nol quele asalto esta Conta Landa fu recifo, y Gionanni Maino farm pricions, a schonche Apple baudfere baunca la vieroria, njentodimeno perchejle per lando tracuente più pretto per trattare la pace, che per offenderti hebbero com definesers della morte sua. Rer dimostratione del che se accordarone con Galeazeo Histophante si condustero con Pisani per andare alla guerra contro Figrentini. Ecusi delands difficulated medelingunung si particono per andare in queldi Pisa: questo f Macce a foffenza de quantapa ferina Pierro Azario della guerro di questa anno com-Are Gulsace Kilkeptter on 4 . . . . . onel o Nel medesimo tempo trà il Marchese Gionanni, & Amedeo Conte Quartodecimo

Nel medesimo tempo trà il Marchese Gionanni, & Amedeo Conte Quartodecimo di Sausia dessarb sonce Kerde sigliuglo di Aimone, e di Violant souella del presato Marchese Giouanni se sarcua gravissima guerra. Alla quale volendo opurare Vrbano V. DE W MOONY BRE AT O.

to be see court Planede in district it was produced and produced it colored from the product of the second produced at PHONE OF THE Story & Attacker William Toll Continues Transmission & Alley and the Security I walle to be prome nicht perpreda pare fried penantligterier et Tentom Met Giet alle dete, cheston tofferuaffe, qualit fo doueffere applicared tracfers detal plans user about alla winde promineciacione il proderro Crano Inseado Contratteninali verapt per il apper di V bierto di Chimant fuo Capitanto il Oufe tho; co Franci Cuftello Fronc? fito avvicello frontes d'Imurea nelli confini de Socimo, vali Existeffa i Et parinciale del mete delli geniralhuomoini di Rinalbasgli prefert Gagletto, e lange de la malalo, finalto del preferente de Torino, coberente al fine di Montecucco, Cajal Bergone, & Riualba, verapo indevita thogo at Sumbuses all coufine at Tapayvines in Inchand, & Schoon Thomps and Molei danni alli luoghi di Bunaifo, Procenymo Do Giolgio, Rippaila; & dille heartifi juino de Anglefi, e con Oriene Duca de Brung who e factoriste occaberq betroinfiche . L'appe predetto meccleri j' dell' ladreione fa onide, all' du live del mefe de 2000. Bre: Gincomo Re di Maiorica, Const di Rosilione, del Cercentia; Co Signiture Manis pestero fratetto di Elifabetta seconda mioglio de Gibanano 2020 de prenancia asti Ca tendo provedere alla quicce dolle fadalist del Regno, submany your, dell'amine o faste ordinare in chi doueffero peruente off Remit Visigeste; dopo sa morte fire, quanto to accade ffe mancare fenza figettobitty mineraphin y fining. Extrachat amenina the la predetta Elifaberra sua conten forthe, westernood, che M Reds Mragonsaile redeva Imprigionare per la liberatione yand somethed a qualingue rapione; che epainfante be wend well predetti Regni, & Signordes volentiale Vintegrare nelle profine que regions, gli fece donatione, ( in caso però, che lui venisse à morte sen cofig li uddi, this st' dette) d'ogni ragione; reale, e per sonule; mista, con hipotet ania à Yui spessante, & parlacute nelli detti Regni, Contadi, domini, e Signorie; tulmente sche in tutto portiene fero in lui tone più prossima, e dopo lei al primegenità procedato, visero che n'ascerabbe de sa Elisaberta, e dal predetto Marchese Gionumi, e successionimente, come richtede la Dete flore Reple, secondo il grado, co ordine della primagi ustiva. E di tale don unione no flerogia -instromento da Gulielmo Grazano detto Bogeri, e du Stibioció Scibio d'Afte Natary, U Cancellieri di effo Re Giacomo nella Gittà d'Auerfa; Or i teffimonif ferold 'Il Rentadessimo M. Pietro Arcinescono Napolitano, gle Mag. M. Ruimondo de Bantes Convil Roletto ( ameriero del Regno di Sicilia, Nicolo Laible Conte di Na Afra Severe del predetto Regno di Sicitia , Gulielmo Conte di Hesbergh, Glounni Conto di Piche, Micold Alifia Caualliero, & Cancelliero del Regno di Bichiti, Minierico Chilalina Cind liere, e Cittadino di Fiorenza, Ligurio Zurla Canaliero di Wapoli, Eunduife Cripan Dottore di Napoli, & Antonio Spinola di Luculo di Genoua. Dout procede che fundi del Regno Maioricenfe in testimonio della debita successione del Regno, Consado; Si gnoria predetei, quali spettano alla sublime Caja di Alonserrato sono apposte, comen poratenello seudo de Monferrato, insteme con l'arini dell'Reput; ? Signotte; che per juli camporoffo.

L'anno millesimo trecentesimo sessassimo quarto, che su l'anno di Théodoro terrogenito del predetto Marchese Giouanni, il memorato Papa Frbano destino Medrea Cadi

male florinice of Legaro fue, per serminare to prover a il preferite delachofe, a Guileazen Vifeques, of alli vineridue di Germana del derrolmun fluccinclufa, emerificampar And tonio di Bernadigio Cittadino di Milano, Procuratore, & Ambasciatore di Galeago Kin forme, at producte Signor Giverenie allimittedel tocfartit biace, comerapan per la motadi effa marifir etiana: fatta intedfti, uti pelezgo abili habitatione facti ingana du Gian Bruino Capella di Lindra Motaro, e Setritario del priedesse Signora: està llabrere le of the aco or dense wello confessioned affa pace, the il Marchese dours to personalit out Contra ce Vifrante le Terre, e lucità, che lui cenera meldaller tib de Panie, com unhe di quelle, chosencual friGales opo mel distresso d'estis, le quel pace fil poi predienne nel Bookinto di Midano, rellievimpione del mafe di Fabrico y fetticale e be fender Biotet Actoin definition After fre que accurace entendes Terre celle de Seguinapplique to Durancoupe angent pixed itte derella oda, & fo braminfolicily agent gally off chind in illesimmen dieterfraute leur gefraupunquaerum, die 272 leur mij; cale Milelum Rausmalin Rattr, & D.D. Andraus Edis Apoltolica Lygato Medici Ann accolifics, renicord pet partes Mashionnanacidet pace: reclass Motor Mid. D. D. Gilesz, & Scanacei D. Mest bionin de adabrentes puonbadianis De quorse passinte capes pradictum D. Calcazini Terris fibi fubdicis omiffe fub ais Abbanila, daine un en en en en en interpopla auralia signantanta - Galesz Vicemules Mediotanijetta Impérialis Vicaritis generalis. Renéred diffinus Dantinus doblen guinous nofter Andreas Divina Prouduntia & neuli -Sandarum Mirch & Margelli Preskyron Gardinalis Aptholica Sedis Delegamulcion D. Marchiane Modaferne inacoquera Bonos diluins guerra versuit. 4. entroftis, nufprezad pacem; & coist padsamenos induzir. Infe his diebuna de 112]et lombardia odealiane fuz legationis et codens yestranfitum lacionapor pal--eci, de: Tecras D.Materiodo is predict, to Clarium dictor pacistum prefito D. Mar--chione inchoque institueer; & ande Mepiolanum applicans; nosq; ach pa eem predispan, su is lu (muibus venerandusernostant, vocatis in Ciutate mostra praidica Ambasciasocium de mille mille in is, post longum tractacum bincinde chitquis a sincer pradictions D. Manchionem & nondic Sabbari vigetima leptima. Bannarij pacem publich promulganie in blosenim ob finede edenorismie affecth, zique sundem Reverendusi Dominium confanguinenm peterum profequimur, is profess Com music bonum valteum alierum (; fidalium subdisquem, notifrosi seu a modemate veile, quod cui denontra esse dui perforimus, presde Reverendif. confanguinci nostri ammicui musurolustati. Mandantes vobis, quatenus pq-Monicipliam feruntion Be faciatis inspolabilitar ablexunti. Procesi undemfilixta Corpsum pacialinalula in facica carin literia debitis proclamati; & hoc notifice de -consibus contris fu bairied il budius maltri, in quibus cognomori in expedit e Dat. Mediolani die 28. Februarij 1 364. in Mobilebus Viris Potestati. Caplantino, Sapientibus, & Communi Minitatis modern Placontine. To The section of the section of the ma Qualutore eu m intraciule in Rice, fuerunt leche, whi tune téporis pro indid. rictualit not Kird Antonini Tomislib Posch. Placingo P. Azartus permanebi. L'anno c 🕰 37.0

. Chiuasso, nella Camera superiore, in presenza di Octone Duca di Bratassicia, Armunsta . Boosarde di Vogbera, Vicariotel Marchefe, Simonine Protenta, Antonio di Gabiane figlinolodel q. Tadeo, & molti altri, M. Giarano di Sun Olongio Canadieno . Alberte. e-Bartolomeo di S. Ginglo Conce di Binadia, in esquesione del membrato prinilegio de Garlo Quarto imperatore reconobbero in seude dut Barche ser Siouaini di lunghi, e Caspeli di Balangerio, Solve, Bardazano, e S. Giorgio, Zuobenio, Lusgeliaro, Engenia; Cuim
cilio, Sr Foglicio, col mero, e misso impero, es amulmoda gibristisseione, e con tutei gli
omaggi, fedeltà d'huomini, podagi, sieti, sodoi, daciri, pissatione, estaditione, discorse
d'acque, remationi, sonoi, molondini, pene, bandi, multie, piscetti, obuentioni; ragioni, e
qualunque regaglie i Promottondo di sar pace, o gianno perti predetto Marchose, della
che ne su regato instrumento da Galielmo Citalello delle delle verlengo.

- In nomide Domini, Amen. Anno Nationas ciuldem Domini millohmen recentelimo feragolimo ferco, Indichione quand, dievigelima menlis Octoba. Adum in Cathro Clauxin in fala fuperioris profesorbus collibus vocation & root gatis. Allut. Viso Di Orcone Dues Brunfyicon. Di Francisco Baccardo de Visi queria Vicario infrascripti D. Marchionia, Sienonino Provatio, Antonio de Gani bianosling D. Thader, Georgano de Besidade Montilio, & abje., Constituti nobiles, & potentes Visi D. Iacobus de S. Gensgio miles, ac Allertus, & Battho-i lommes de 5. Georgio de Cancpicio ex Comitabas de Biandesta, unas presignas siam Illuff. Principie, & Mag. corum D. D. Jounnis Marcheohis Mountforrait Imperialis Vicarif, &c. Dixerunt, cognouerunt, occanionale ne femente in feudum, ab codem D. Marchione, & prædecofforibue fais loca misiGeorgij de Camappaie, cum persimenti je fois, ac loca Zuchomi, Luci gossi, Amzone, Cheilij, de Fugliciji. Perentes de requirent e cundem D. Marchionquitanquam Marchio. mem telonnisferrati; & tinq sam Vicanum Impersalempersoldem Dilacobum; Albertanis Birtholomann de S. Georgio de la cis pezdicile; Maqueliber pezde dictorum, & quamiliber corum videlicer, izonnidam illamparsum quamipis, & quilibet ipforam habet in logis prædictis, insective dig ansecul, se vellet prode iet Sodowith haved ibus, ile fuccefforibus mafea hes de quaderiens iples, se comput quem liber dignaret que muestices secundamistem parcom, quien aplihabet, & quiliberipforum ped comm haredibus, oc successoribus manufem lisale logo, de Cas Meller Millingeris, ac de locis Solciarum, de Brit dazanique denobramit, despers Adebuntur, per Prattecelleres ipforum D. Jacobi, Albbrig & Barchalomais & Mengregiter qu'ipricandne etile foers' uominoris' teribin es bobsis in brimie). gijs fattis Accourellisper Serenillimum D.D. Carolum Quartain Romanoium Imperatoren leurper Augustum, & Boomie: Regent, eintem Di Marchioni (pc) Mantibus, & perdindus diffem D, iacobo, Alberto, de Basthalamen en Con mitibus fuprad ichis videlicot, focundim illam porrione co parrecui quam lipli, ce quilibet ipforum habeet, led vill funt habere, auf haberedellend ode inte inimen pradictie, & queliber pradictorum .. Vade supradictionilinke Princepes & D) D. lea une Marchio Monnigher catilità perialis. Vicariamità, cum luice Manigarq fui Marchionerus, quam eriam lure, de vigore Vicarionis impecialis quantita gilut: Audiens, & intelligens cognicionem, requisitionem, & confinien, for Ctam, & factum per suprescriptes D. lastobum, Barrhalomaum, & Albegannide innestinais perdicus, coldem volait hilari pultu, & animog tatiositamen dine; 17 .

Ex que supradidue llas. Princeps, & D.D. los verderebja Mantisforatsi laperiolis Vicarius dic. Sontiens, dicum nolcene gratalementa, en immentos honarczeidem & de przedecellosibus fuje impenlas, de impople per lupitalismosos D. lacobum, Alhereum, & Benholoman m, & predece Correluce, & qua indubitanter Chi, & harodibus (accellos ibusfuja, ex biberi speras de tener brin itan per prædictes de 6: Géorgiones hæstedes med la ses edemen remposibus efficusis. Tanquam Marchip Monsisforesti, & Imperialis Vicarius, sum vya spasa, quam suis tenebat manibus, confirmande similiter per lece pratens publicum instrumensum ammenalis investioures factas per pradecellores funs Marchiones MocissercatistamipheD. Isoobb. Bamboloman, & Alberto, quam pradecessoribus Suis, investinie perfes de hartoles suivoculores luos pradictos D. Iacobum. Birsholomann, & Albertum ded. Georgioen Comitibus de Blandrate, & quemliber comm, lech valentillem pomionem, & parcemiquem ipli, de quibber iploaum habent, feit will lunchabereitz beischnfraler weis pro comm bierediffen. & Successoribus mastulisia nobile; ja grande i caum, & antiquum feudum, videliear, de predicto la calli Guorgi je demipetrinenti peluis, Sedelocia Zuchani, gliani, Aunegno, Guchija Foglicij ac de Caltro, Jose, & Calbellata, Mallangenj, cum postenentija lika, če dosprazalumarum-, & Bardazani, če generalite da quibolque de alijelecia Calitinia Villes specta pri bus, de pentinennibua define ad ipilas Dilacohum, Bandolomikom, & Albertum, len ad aliquem ipforum que faripra, homingra : de policie, lubr in printingije factis, &concellis igli D. Marchioni, per Screti limma. Principeni, & D. D. Carolum Imperatorem supraties Aduptio, signification is a manual ail uguil of subspicios experimental attention in the company of the company doup anite, ai meopula performanti di li intermentale performita de la litera que performante de la litera que estiberoram metarta de la companda del companda del companda de la companda del companda del companda de la companda de la companda de la companda del com imperio, & commundatunisti Quone, de gladi, poteltate, & cuta aministrato ana grija, Br. fidelinaribus, podag ijs, fisti busi, fodeis, dacinis, pifeariottibus, wenn sionibus, acutazum diomarichus, furnut, modendinis; poenis, bannis, mindelisis, precopis, obnentionibus pinnbus, & Cegalibus quibulcunque cidem: Millardist mi pro de des locis, hieracio locis, de quoleber predicto sum pensique sub sud le la production de la produc Ipudantibus quous, mondo, quo auto tu pradicti D. Iacobus, Alberbus; ila Bia tholograuspirde les Martides & thecefores luos, in tauetunt, & Isterant ein Ris luccofancta Ciptunis, fide safemendem D. Marchiodicorum Domino : 14 haredibus, & luchelloubus fuis, & chranerunt factre pro iplo D. Marchiono, & Succeflorabus luis paroto o de guerram, & exercuns, & canalestas, & corresa ella queliplan, lacobes, Albertia, & Barrholomeus de S. Georgie, & predeceffore sui faceto sonentuti, de trenebantur, & lo liti erant facers eidem D. Marchioni, & presidecellosibustins . Intranemny quoque facere enga diction corum D. D. Marchionesp, hisrodes, & foccessores supervatarendere, & observare omnia, & sint gula/que in capitulis fidelitatis, noue, & vereris forma, eildem, & cuiliber ipfosom especieis vulgarizatis, & expechis, feriolius continentur. Przeipientes exinde maniple D. Marchio, quam prædicti d. Iacobus, Albertus, & Barthod omgus Ex

345

Bert per me Norenum intrascriprum surm, vel plure publica instrumenta reficienda semel, & pluries si opus erit, consilio sapientis.

L'anno seguente, Endouire Abellone, e Bonifacio di Cocconato in escentione delli mandati di Carlo Quanto Imperatore secero la fedelià al predetto Marchese delle parti loro di Cocconato, Robello e Casalo Borgone, del che ne su rogato instromento da Antonio detro Console di Grazano.

Questo anno mecclaroj. la Communità, & huomini del luogo di Pasturana secoro la fedettà al Marchese Gio. Giacomo, del che ne su rogato instromento da Antonio Conso-

le di Ponzano, registrato per lui nel primo suo protocollo fol 6.

L'anno millesima trecentesimo sessagesimo ottano, essendo venuto à morte Leonotto Duca di Clarensia, figlinole del Re d'Inghilterra, marito di Violans, figliucla di Galeazes Visconte. Il Dispensero Anglese, e gl'altri Anglesi, quali erano in Piemonte si ridustro in Alba, par guardare essa ( 111à, e la Terra de Chorasco, con gl'altre luoghi del Piquente quali erano stati assignati da Galcazzo al predetto Leonorto per dete di Via-Lante. Edomandando il predetto Galeazzo la restinutione di esse Città, e Terre, gli su dal Dispensero denegata. Perilche volendole lui ricuperare, mando Azino Caim, (2) Giacomo del Vermo con l'essercito suo contro detti Anglesi, e commettendosi la pugna, ess Azino, e Giacomo farono fatti prigione. Per il qual successo Galeazzo pensando sopra Faccordio, fore tregua col Dispensero, & Anglese. Et net tempo di esa tregua il Dispenfere ando à Paula, & infieme con Galeaz zo mandarono Ambefeiasori al Marcheje Giomanni, al quale diedero amplissima possanza di fare l'accordo trè loro. Ma auuenne. ebe effendo andato il prodetto Marchese à Pauia, per sedusfare alle richteste d'ambe la pansi, Con artendere alla pacificatione loro, gli sopragiunstico alcune nuone della Corte di -Carlo Imperazore, che in quantempi fi ritrouana à Pifa, perde quali fu necessitato à par-Birfi pi Milano, & andare dal predetto Imperatore, done essendo giunto, gli sopranonne Bomfacio di Cocconato, il quale, perche il predetto Marchese non l'haucua condotto seto, some era solise, à farenetti altri suoi Diaggi, dubito che non f se andate per ottenere dal--d'Imperatoreta mule semmissione di esso Bonifacio, e dell'agnatione su a. Et intendendo, che l'amperatore per fuo printegio hausun concesso al Marchese la superiorità sus, -e de gl'altre di Cocconato, molto si dolse, dicendo, che l'impessatione del Marchese Gio--manni era contro la libertà à loro concessa, per un primilegio Imperiale, quale presento -alla presinza dell'Imperatore. Et la Maesta sua, dopò che l'hebbe vidito leggere, le fice Jacerare, & in brene internalle di tempo ritronandost nella Gutà de Lucia, riconfermò al prodetto Marchese tuttà gl'altri privilegy à lui, & predesassori suoi concessi, can-Spressa promifione, che à violiesta d'alcune non gliviuocare libe : come si legge per un Bonorevole, & ampliffino privilegio, dato in of a line di unestal amosnille sino tracensefimo se Bagofimo nono, Indituone sectionas elliotto del mese di Marco. Nel qual anuo dopala partita del predicte Imperatore d'Italia fod el March fe Gionanne, e Galeazeo Wifeonse vacque muduante afone de querra; perilabe il Marche feniseure alli fiipendiffuoi Odourdo Angleje, demoil Dispensere, de la compagnia fua d'orglesia quale fignoreggique la Citit Monseuice, q la Città d'Alba, con Ralero Toure de Ricmone, Co. demode , che non fu colliminan à Gelescip, une le diede in pron al prodicte alfarThe fo Gloudenti, per Vince fel milla fierine d'une some fo manifella pend forestrino in

- In domine Domini Amen. Anna Nativiration will form mille firms exicente Limo fetagefimo nono, Indictiono leptimo, die vigelimo, feptimo mentis Octo beie. Actum in Cruitate Aftenfi, in polatio habitationia likelt. Principio & D. D. Joannis Marchionis Montisferrari, presentibus Reuer. & Egreg. Wirod D. Fran ere Dantele ex Mai chtoribus de Carrelo, Priore Ordinia Sancti Iconnis Higrofolymirani, in Pronincia Lombardiz, Egreg. Viria Manfredo Matchione de Busca, D. Gulielmo Bosson, Odoardo de Longrages Anglicia, Scaundinade G. Giorgio, Comite de Blandes to militibus & Victor Vagnone. Quorum prefentia Mult. & Mag. DiOdourdus, Delo Despenser Cinitatta Alba; & Montilos ci, & districtum corundom D. Generalisez certà scientif de appensacciochene providus fuir confessus, & concensus, & in veritate public cracognomis, semureud, &cea caula veri, & legitim immuni, ac de grana specialinde peo spisamagnis ac divertis necessarije honoriban; & sumpubus supplemdie, &chiblemandie, & manurenendis habuilles no realison & veraciser receptife ab Illust Mag. Pincipe, & D.D. Ioane Marchione Montisferrari Imperiali Vicasio, & chosessivà eginti fex millia auti boni, iusti, selegalis punderis, se bone lige. Renuciaus præfatus D, lo Despenser in & Superpræmissis exceptioni abi pondatoium in Lolutorum, non numeratorum, di non recoptorum musuo. E caula, sch mulis permillis dictorum forenorum, foexècptioni non numerate, se non retepte, as -fibi non tradire munura diche poqunie, doli, mali, & unfacto in macioni, condirioni fine caufa, & exiniusta capta, & omni iuri, quam florenorumquancii asem dictus D. le Despenser executa sciencia, de non perocrocom promite, de conneinit, pradicto D. Marchiopi pralenti, ftipulanti, & recipienti prole, Befuit baro dibus date, solvere, reddere, & restituere eidem D. Marchioni, aut cius haned--bus, vel cius que no Nuncio in pace, & fine lue post octomentes proxime venus - ros in Civitare Astensi, welahbi, whi dicto D. Marchioni, welcina heredahus placuerte, & luam pradictam folutionom pradicta pecunia: quantitată irekiper maulucite & voi, ledita que parce cisarus, monitur, con ueneus, & raqui litus fusvie, caula inoblerustriz pramiflorum, ibi venier, parchit seclolutione en incletisfactionem plenariam faciet do perfenti. Submittens, & supponent se pradioctus D. le Despender sporne, & cheure sciencia can la premissa de pen pramis refficaciter attendendia brildictioni, cohemioni tam'emporali, quam fairitali, cuiuflibet D.Regis, soù Baronis, advains, seù quornari unidictionem ca usa premilla predictus D. Marchio, harodes, & successois felt cius, vel corumic egitimus Procurator recurrerer de regretium haberen procompultique obleman e sie premissorum. Es si dictis los of leu lock de remino principus De la Despen · fer dictam florenosum quantitatomen folyesis) decimais di ngula funció -Clayer and in president contracts contracts and an all the comme merit; promific deconnection D. Maschion prefensi: & Ripuladei apout · fupre, we ficere, de restruero victe as D. M. archival commendam itencependa e. & intereffc.

reffe, litis, & entra, que, & quas proinde prefatus D. Marchio faceret, incurreset, vel substineret dictam pecunie quantitatem petendo, exigendo, seù requizendo tam in iudicio, quam extra, cundo, redeundo, stando causa iudicij, muano, præmio, vel alio quouis modo, & de quibus sibi credere promisit, verbo simplici, une restibus, & sacramento; & qualiber alia probatione. Volens, & expresse consentents prædictus D. le Despenser, quod ipse D. le Despenser possie, & valeat ad solutionem plenariam dicte pecunie quantitatis dicti debiti, & observationem omnium præmissorum cogi, & compelli, per D. Curiz Camera Domini wostri Papæ, Camerarium, & Auditorem ipsius, & eius Locumtenentem Marescalcum Romanz Curiz paruum sigillum Montispesulani, & Custodum ipsius,& per Curus DD. Regum Franciz, Hierusalem, & Siciliz, Vrbis Tusculanen. & Leodien. Archiepiscopos, & per Episcopos, Officiales, & Iudices Ecclesiaticos, & Seculares dictorum locorum. Necnon per Episcopos Asten. Alben. Saonen. Taurinen. Hipporegien. vel corum alterum, vel corum, vel alterius apforum Vicarios, sed Locumtenentes: & per quemenque alium Iudicem, & Officialem, tam Ecclesiasticum, quam Secularem vbicunq; constitutos, quorum locorum iurisdictionibus, & cohertionibus, ex nune prædictus D. le Despenses se spante submittit, non obstante, quod si processus sucrint in vnà Curia incepti. Nihilominus ipsa dimissa possir dictus D. Marchio ad aliam, & alias, quam, & quas maluerit semel, & pluries, & vno, & diuersis temporibus habere recursum. Et pro prædictis amnibus, & singulis accendendis, & observandis præfacus D.le Despenser ex certa sua scientia, ac appensare coligauit, & hypothecauit piædi-&o D. Marchioni ibi piæsenti, & recipienti Ciuicatem Albæ, & Terram Mon--ziluici, & omnes alias Terras, Castra, & loca d'Ais Ciuitari Albz, & loco Monrifuici supposiras, & cum omnibus Terris, Cattris, locis, & pertinentijs, & hominibus vniuersis dicta Civitati, & loco Montisuici suppesitis. Et omnia alia Loca, Terras, Caltra, & homines, quæ, & quas, & quos tenet, & possidet, seù quasi possider, & habere, tenere, & possidere visus est idem D. le Despenser, vel alius, vel alijeius nomine in partibus Pedemontium, vel carum circunstantijs, quo--zum locorum, & Terrarum, ac hominum prædictorum poss. sionem corporalem, ac tenutam dictus Dale Despenser tradere debet, & tradere promisit prædidico D. Marchioni stipulanti, seù Nuncijs suis pro ipso D. Marchione recipienzibus. Promisité, dietus D. le Despenser prædicto D. Marchioni stipulanti, & zecipienti defendere, & manutenere dicta loca, & terras vniuersas, & vniuersa; prout supra, & pro posse suo prædicto D. Marchioni ab omni persona, & persomis, & contra quamounq; personam, & personas, & ad ipsa loca, ipsasq; Terras manurenendum, dare promisit ipsi D. Marchioni stipulati auxilium, consilium, & fauorem. Promisirq, dictus D.le Despenser prædicto D. Marchioni ftipulanzi, & recipienti facere, & curare cum effectu, quod homines dictorum locotum sub dominio ipsius Me Despenser, suppositi piædicto D. Marchioni sidelitatem debitam facient, cum citius per prædictum D. Marchionem, veleius Nuncium, feù Procuratorem fuesiat requiliet. Acto per pactum expressum solemni stipulatione vallatum, quod iple D. le Desper ipla loca redimere non possit alique modo prò ponendo in manibus, seù fortia D. Galcaz Vicecomiris, veli alscuius de Vicecomitibus, velalicuius Officialiscoru, velalterius inimici iplius D. Marchionis directe, vel indirecte, vel alto que sito colore, ita, & tali modo fir & facta fuit pignoratio antedicta, quod fructus, redditus, & prouoncis Civitaris, & loi corum prædictorum, computari debeant in gnardija, & custadija, acezpensa viilibus, & necessarijs siendis in dictis locistantum modo. Tali modo, quod di Eta specialis obligatio non deroget diche generali obligationi, nee generalis di-Etz speciali, que quidem bona iure precario, & hypothecario nomineipliti D. Marchionis constituit dicus D. le Despenser se possidere vsch ad incogram so Jutionem, & satisfactionem omnium præmissorum. Renuncian, idem D. leno spenser in præmissis omnibus, & singulis per pactum expresse appositum sokm mistipulatione vallatum, exceptioni non sie celebrati contractus, & recepti, aliaer fuisse scriprum, quam dictum, & è converso, ac doli, mali, & in factum, acio ni, conditioni, indebiti fine caula, & ex iniulta caula, pridilegio crucis, & forific guatis, & signandis, concesso, & concedendo, omniquempore fessato, & quadrumesti omni appellationis remedic, omni inhibitioni zuiuscung, Principis, omni consucrudini, & statuto, Iuditijs quinquenatijs, & quatuor mensium, beneficio legis si convenit, ff. de iurisdictione omnium !udicum, constitut tam de duabus dictis edicis, tàm in Confilio generali, quàm per D. Bonifacium Papam VIII. & alijs quibuscunq; super hoc editis, & edendis iuri dominij revocandi beneficio restitutionis in integrum imperrationi, & contradictioni litteratum Apostolicarum conuentioni locorum, & Iudicum, emniq: petitioni, & oblàtioni, libelli, copiz huius instrumenti, omnibus litteris Apostolicis, Imperialibus, & Regalibus, concessis, & concedendis, omniq, reali actioni, exceptioni, & defensioni facti, & Iuris, Canonici, & Ciuilis, & Legum, & Cannonum auxilio, & specialiter iuti dicenti, generalem renunciarionem non valere. Insuperw omnia præmissa facilius attendantur, & plenarie observentur idem D. le Despesser ex certa scientia fecit, constituit, & ordinauit suos certos Nuncios, & Procuratores D. Franciscum de Summo, & Albertinum de Guastonibus Legum Doctores, Bartholomæum Bauam de Grazano præsentes, & mandatum tpontèto cipientes, & Bertholotum de Tridino absentem, tanquam præsentem, & quemlibet ipforum per se, & insolidum. Ita, quod actus vnius, actum alterius nonimpediat, occupantisq; melior non sit conduio. Et id quod vnus corum circa pre missa fecerit alius mediare possit, & sinire, ad comparendum pro ipso D. le De spenser omni tempore, die, & hora, feriato, & non feriato, in termino fiendaso lutionis prædictæ, & post ipsum terminum quotiens, & quandocunque dicto D. Marchioni, vel hæredibus ipsius placuerit coram D. Auditore Cameratio, & ipsius Locumtenente Domini nostri Papz, & ali js Dominis Iudicibus, & Officircialibus Curiarum supradictarum, & quolibet corum, & Reconstitendum semel & pluries, & recognoscendum dicham debitum dictorum florennorum viginti sex millium auri ponderis, & ligæ prædictorum coram prætatis D. Officialibus,

pelaliero iplorum. Et ad confirmdum, derecognoscendum damna, expensas, & interesse, que, & quas, & quod idem D. Marchio dizerit solo verbo se fecisse, & substinuise occasione dicti debiti, & occasione solutionis non facta loco, & termino prædictis. Et ad fe se condemnandum, & pariendum se secondemnas in per predictos Dominos, & Officiales predictos, velalierum ipiorum de predichie. Ec adaudiendum & recipiendum omne præceptum, omnemá; monicionem, lententiam, & mandatum, quod, & quam facere, ferre &, promulgare wolneriffreente dictum Dile paperler debuorem luum, & haredes, & luccel Lores lude, &bana iplius le Despenser pro dicto debito, & pecuniæ quantitate, prædicte solumnda, proursupra, & cis sponte acquiescendum, at ad submittendum, & [upponchdum proprena iplum p. le Despenser debitorem, visupra, & suos hæredes, & successores, & bona corum, iurisdictionibus, & cohercionibus Curiarum Camera di du momani mostri Papa Camerarij ipsinis Auditoris, & Locumrenentis, & aliorum Dominorum Indicum, & Officialium Curiarum prædi-Arum, & cuiusliben zarum. Et ad volendum, & consensiendum, quod ipsi D. Camerarius, Auditor, Lotumenens, & supradicti Iudices, et Officiales quicunque; et quibber corum, in iplum D. le nelpenfer, et einshæredes excommunicationis lentontiam ferant, et processus alios quoscunq: faciant contra cum, er suos hæredes, et suecessous, ce bona ipsorum, quotiens, quando, quomodo, qualiter, et vbi voluerint, et fuerit opportunum; si dicto D Marchioni non fuerit, visuprade detto debito, iuxia huiusmodi instrumenti tenorem plene, et inregrè satisfacum, et generaliter ad omnia, et singula faciendum, et exercendum in præmissis, et circa præmissa, et quolibet præmissorum, quæ sunt, et erunt ndcellaria, ac opportuna setiam fi qua ellent, que mandatum exigerent speciale, et que ipsemet D. le Despenser constituens facere posser si præsens esset. Promismens prædictus.D. le Despenser prædicto D. Marchioni, et mihi Notario subscripto tenquam publice persone tripulanti, et recipienti nomine, et vice amnium, tet lingulorum, quorum potant interesse, perperud prædicta omnia, et singula firma, rata, co grata habere, et tenere, quæ per dictos suos Procuratores, vel altesum ipsorum insolidum facta fuerint in præmissis, et quolibet præmissorum, ipsolq; Procuratores, vel alterum ipsorum non reuocare tacitè, vel expresse alique occasione, et sub obligatione omnium bonorum suorum, que proinde milii iam dicto Notatio stipulanti, visupra pig. oblig. Et de prædictis dicti contrahentes per me Iscobum de Capella de Liburno Notarium subscriptum, et per D. Galielmum de Alberton. Notarium fieri præceperunt publicum instrumenzum dicandum, et corrigendum, ac emendandum Consilio Iurisperiti substantia, ac effectu prædictis, in aliquo non mutatis.

Onde per desta causa del mese di Luglio, ouero Agosto del seguente anno su dissidata la guerra trà ese parti, e dopò le genti di Galeazzo con l'aiuto di Bernabò suo fratello, a di Cane della Scalla, entrorono nelle Terre del Marchese, e saccheggiorono tutte quelle, che potero; e nelle biadi, e Digne dell'Alessandrino diedero molti danni. Et benche spesso pote volte mutassevit campo, secero poto guadagno, el hebbero vile vittoria, per modo,

230 che fu di bisogno siriducessero nette Terre di Galeazzo. Il che redendo il Marchese che le gentidi Galeazzo mancanano d'animo, fece progresso sopra le Terre del Nouarest , done le genti sue guadagnarono gran preda, & abbrucciarono li luoghi di Blandrave , e Garlasco. Dopò al tempo della Primauera dell'auno seguente millesimo trecentefimo settuagesimo, Galeazzo Visconte asalto le Terre del Marchese vicine al siume di Po, alle quali diede gran guafto; & bauendo trattato con li Conti di Cabaliaca, quali Passecurareno, che li Castelli loro sariano in fauore di esso Galcazzo, e gli darebbero sutti li possibili agiuti, fermo l'assedio à Valenza tenuta per il Marchese, la qual Perra pacificamente col castello di Monte, vicino ad essa Terra se gli diede; e dopò la deditione. di Valenza ando à mettere il campo à Casale S. Euasio, la qual Terra per difetto di Dit-Zuaglie venn e in suo potere,, & di ess successi Petro Agario, scrine nel sequente modo.

Cum infinito dispendio curauit D. Galeaz in marrimonium copulate Illusti D. Leonotto Duce Clarentiz filio D. Regis Anglicorum Illust. D. Violant filiam Suam, et ipsa dorata de vniuersis Terris, quas tenuit, et tenet in partibus Pedemontium, et florenorum centum millia. Idem D. Leonottuscandem martimenio acceptanit; et iplo Duce vento Mediolanum cam duxit in vaorem, a demum reversus est cum eius comitiua Anglicorum in partibus Pedemonium, dimissa ipsa D. Violant in Papia, nec vnquam prædictus D. Leonottus prædi-Aus peractis Papiam rediuit, sed parua mora in Pedemontio protracta Albam reversus diem clausit extremum, de cuius morte prædictus D. Galcaz, ac vniver fi Lombardi valde dolucrunt, et ipso mortuo in Papia portato Papia traditus fuie sepulturæ. Quibus honorifice peractis Mag. Dominus prænomine Dispenserius Anglicus cum alijs Anglicis in partibus illis repertis Ciuitatem Albz, Clarascú, et alias Pedemontium Terras, quas poruit, curauit nomine Anglicotum custodire, et in Albam se recipiens Terras ipsas præmisso D. Galeaz restituere denegauit. Vnde orto scandalo inter verosq; et guerra in partibus illis incepta, D. Azinus Caymus, et Iacobns de Verme cum gentibus Domini Mediolani magnisia partibus illis existentibus in quoddam consctu proditorie captiab ipsis Angli--cis magna damna in personis sunt perpessi, et in Albam deducti captini cum magna redemptione relaxati sunt, et ipsi Anglici propterea facti duriores. Posteaq; viribus reassumptis prædictus D. Galeaz, D. Marchione Franciscum multis proceribus sociatum, et multa gente, D Bernabonis eius fratris pro resistemdo prædictis Anglicis transmisit, et treugua sirmata, prædictus Marchio Framcilcus infirmus Papiam rediuit. Et de pace tractatum fuit inter prædictu D. Ga-Jeaz, et Despenserium, qui propterea Papiam personaliter venit. Et D. Marchia Montisferrati missis per partes vtrasque Ambasciacoribus solemniter ad prædi-As electus est, sed non profuit; imò discors recessit. Dicitur enim, quod præcipua causa huius præsentis discordiæ suit hæc. Nam vento D. Carolo Imperatore in Ciuitate Pisarum, D. Marchio Montisserrati ad enmaccessit magnifice associatus, et mora protracta requisinit de vniuerso Monteferrato reinvest iriab Imperio. Qui Marchio nullum ex D. de Cocconato maioribus Montisferrati

DEA MONFERRATO.

secum duxit. Es que amblis Verh Bonifacius de Cocconato, qui cui dans Me Delienis folisus eras effe porior; cum aliquibns ad prædion sanoromabidemaccollie, vo vinueme, dato priudegio, tam fulloprad chioni viera dedines obligarum. Etideò capalus D. Imperatori, que de Conde finto molobas contradicere perefato Marchions. Et mulois con me inpressort didis; et al sil Recharbus iple D. Imperator concessionem Dominis de Coconato la consto privilegio revocavit. Recesso autem Imperatore in parti. bus Aldum nicipropor mala pra cedentia corperunt nous frandals suscitationes puzdichum Du Marchionom, et D. Galeaz, mazime quia ipie Marchio vetant me Cimitar Abbrist and ace per Anglicos occupate, ipli D. Gales zechituerentun schiples Abgliepeld b ftipendris fuis, elle portus volutt, & Dispensorium prædis Au malencpie a La lindiffidatis partibus de mentelulij, de potius Augusti gens D. Geledzeneugu ziles D. Bernabonis cius frairie, & D. Canis della Grala Top. gam Dadda chianis isopanit, depopulando qua poscrat, se dama intulit apud A lemendoism Terris illis in bladis, & vincis, qui exercitus parus vilturis obus. es; Ferlas dominio Macchiani, virra padum fubrectas, lafit prout poenit, mutatie campie malapliciset cum maxima vustualium carentia; & de quente Octobria and Themes: De Chicaz: Cerepit. Dictus autom Marchio magnas: canalcaras: que alianes Bendenum & Carla Colum incendes eremauit, prædaris infinita quanzirerpm reinman alijas diversis locis beltizenmid deducens, in quo exercitudos imini Meduciani defeciummus, & persona D. Luchini de Verma anim Capita nei sui; cum infinitis tamen subditoru expensis, & innumerabili exercitu eques stri, & pode Grittenpore VerisaMarchionis Terias citra Padum & prope Pagum Samuelind Mag. De Guleaz posenter infilmit. Et habito Macum Cons a midel minibis Capaliaca, Calbia corono, & alia qua popur tunt in in derubt; reculamesitein confinibus requilitis per ir lum I dissiperatis firmata obilidionecirca Valentiam, Terramen turiquant panhoè iniplamati genstionimi Mediolani cum Callin Montis ibi propinquo. Erdeinde dictus exerci us circa Terram Calalis oximputa firmauit, adcò quod circum e colocula Man Trirre, tosfis, de tepibus conclula extrite; in fantum, quod nullus de 😁 -Lors inla podragenies, not intrascetiam potentia naujum per padum nanigam cium inficidam cum victuelibus copius è a Et demum die decum equatto Nov weldlismechter. perimporenciam, & defectum victualium exticu per exercia dum presidiat D. Madiodeni pramunita, factis Bastiris circum Castrum, & Ros. chape dista forma, que per spatium vaius mensavice ites deu aucrus, que Terra dido sinto fulcita victue i bus odpiose dominio præfatt D. Galesa fune lubica sa Cafalina prima : che introduceffero Galenz e Missonte nel Borgo di Cafale, e se poe nesero som initioninique gharisdictione sua, richiedettero per gratia, che sero concede se with mapirole Delcha me fu contente gratificarly vel mede, e forma, the fi contiene vollarispatto; particularmento date per lui ad effe capitali, defentir nel quinto libro del Induned delle Sturmt i de Cafaleu in carta posonina e in fogle loj. boij boij quali foi speciaring care, Pin angerno, go and water teches, velified from a nhimpon Cala-Cum-

## C R Q N 1, C 4

Casalensium capitula cum Galeario Vicecomite."

Bras conventiones Dei gratia speciali petunt, & roquirust Commuines Cafalis per infrascriptos Sindicos, & Sindicario nomine Commominum Cafalisvidelicer. D. Nicolinum Mangiacaballum furifpezielm, D.Iacobum Bazanum Manuynum Grassum Canonicum de Celale, Gulielmum Gallonum, Gulielmum de Codecha, Ioannem Barbanimin, Thomam Rouiglionum, & Bonum Ioannem Moranzanum à Mag. & Excelfo D. D. Gadeaz Vicecomite Domino Mediolani, & Papiz, &c. Cum quò Mag. & Excelfo D.D. Galeaz prædici Sindici, & Sindicario nomine dici Communi, intendune componere, & se supponere dominio, & iurisdictioni dicti D. Galcazipsius gramis, & conventionibus factis si iuste videbuntur predicto Mag. D. D. Galeaz. Primo, quod Commune Cafalis sir, & esse debeat exemptum ab vonnibus, & quibuscund; oneribus, realibus, & personalibus, ac censa aliquo pessoluendo pradicto D. Galcaz propter gravitates, & advertitates, quas dictorn Connaunc, & homines so substinuerunt à D. Marchione, ac tenuitatem, & pauperrasem, in que dictum Commune, & homines sunt; prout pendicto Excello: Di Galca Elemis est notum, vique ad decem annos; vel faltem vique ad tantum'tem pus, qued equum, & iustum videbitur predicto Excelio D. Galcaz, & quod folueren abrant annuarim per duos terminos florenos mille, videlicet, flurenos quinque centum ad Festum S. Martini, & alios florennos quinque centum ad Palcha, viera quent censum dictus D. Galeaz, & hæredes sui ab ipso Communi, & hommibus nibil petere possit.

Responsio pomini facta super primo capitulo suprascripto dec.

Super primore ditulo, Placet nobis, & volumus Commune, & homines Casalis granicis de le caempros, liberos, & immunes, ab omnibus, & quibuscunque noncibus hine adantigm vnum proxime venturum, sicut feeimus illos de Vadentia fideles, & deudros subditos nostros dilectos; disponentes viscrius dicto unno transacto prædictos Commune, & homines de Casali taltes un chara, quod de nobis poterunt merito contentari.

Item, quod de damnis aliquibus factis per D. Marchionem, vel eins Officiales aliquibus de Casali in domibus sediminibus, vel aliquibus alija rebus, Commune, & homines Casalis non possint molestari, vel inquietari ab ipsis, vel aliquo apsorum, quibus damnum datum, vel factum esser, nec prædictus Excels D. Gales permittat ipsis Commune, & homines Casalis inquietari, & molestari aliquo aquod si aliquis de Casali teneretaliqua bona mobilia; et immobilia aliquo sum, quibus damnum, vel sactum esser, que bona apparetent, quod alla bona acuantur restituere illi, vel illis, quibus damnum datum, vel sactum esser.

Responsio Domini sacta super capitulo secundo suprascripto:

Super secundo capitulo, Placet nobis, et volumus, quod omnia bone mobilia, et immobilia extantia, que per aliquos de Casali detinoamur, et occupante indebite restruanter illi, vel illis, ad quem, vel ad quos bona ipsa dignoscentus spectare de lute. Pro alijs verò, que Marchio secisset, vel sieri secisset, no la mus Com-

Commune, & singulares personas aliqualiter molestari.

Irem, quod omnes hominos de Cesali, velaliunde, que habitans, & habitabunt in Casali teneauur, & debeant secundum oxtimum sui registri, soluere fodra, colleta's, ac taleas, & omnia debita, que dictum Commune, & homines Casalis, aliquibus dare debent, & soluere, & de cerero habebunt, vol continuabunt cum Communi, & alijs hominibus Casalis. Et adhuc prædictus Excelius D.Galeaz iplos cogi facere teneatur.

Responsio Domini facta super capitulo terrio suprascripto,&c.

Superterrio capitulo, Non esser conueniens, quod illi, qui hactenus stetetunt extrinseci,& expulsi de Terra Casalis, ad onera præteriti temporis teneantur, sed bene volumus, quod omnes Terrigenz, qui Terram Cafalis sub nostro dominio habitabunt, teneantur solucre omnia fodra, collectas, Taleas, & alia onera, quæ per dictum Commune Cafalis quan docunq: imponi continger.

Item, quod omnia bona, & singulares res hominum de Casali, que detinenenr par dictum. Marchionem, vel Officiales suos Terras, & possessiones libere di-Aus D. Galeaz teneatur, & debeat facere restitui illis personis, & hominibus, qui-

bus dictæ possessiones, & Terræ, ac bona fuerint ablata.

🕮 🖮 Responsio Domini facta super capitulo quarto infrascripto,&c.

Super quarro capitulo, Placet nobis, & volumus vnieuig; restitui facere id s' quod ad fade iure spectabit. Illa verò, que ad Marchionem Montisferrati quoquo modo de jure spectarent ad nos volumus perrinere.

Item, quad Crimen læsæ Maiestatis, proditionis, homicidij, adulterij, & vio-Jensie mulierum, strate rupte, & furti; & pænæ ex ipsis criminibus procedenres percineant,& sine prædicti D. Galeaz. Omnia autem alia crimina, & pænæ ex iphs criminibus procedentes lint, & pestineant ad comune, & ad homines Ca--falls; que pœne im poni debeant secundum statuta Communis Casalis, & ipsis Marque deficientibus secundum Ius commune.

Responsio Domini sacta super quinto capitulo suprascripto,&c.

Super quinto capitulo, Placet, laluo quod vitra contenta in dicto capitulo volumus, quod omnes penz impolitz, & condemnationes factz propter commilla an Perfones Officialium nostrorum, & famuloru fuorum ad Cameram nostram debent applicari, quia sic servatur in amnibus ali je Civitatibus, & Terris nossis.

- Ischi, quod, pradictus Mag.D. Galcaz tencatur & debeat toto fuo posse, qua un citios revidebrur, fac facore com effectu, quod Castrum, & Roccam, quam D. Manchio habet in Calali, & omnia Castra, & Terra circumstances; & circumstantia loco Casalis, que, & quas dictus D. Marchio tener, reducantur ad intildi. Rioben, & pro in rilaictione dieti D. Galeaz.

Attent Responsio Domini super sexto capitulo suprascripto.

Super sexonapizula: Placer nobia, & volumus ad recuperationem Castri, & Rocchæ Cafalis, & omnium Castrorum, & Terrarum, de quibus sit mentio in dictarapirule, intendere soso nostro possepro euidensi commodo, & honoze irokeo, & dida Terra Calalu.

Digitized by Google

284 A TOTAL COLUMN TO A

Item, quod si contigerit prædictum Mag. D. Galcaz habere Castrum, & Roccam Casain, & vellet alias fortalitias facere, quæ nunc sunt, quod homines Casalis sint exempti, & commune scaliter, & personaliter ab opere, quod in distin Castro, & Rocchetta prædictum Mag. D. Galcaz facere contigerir.

Responsio Domini super septimo capitulo suprascripto.

- Super seprimo capitulo, Si contigerit nos aliquid sacere de contentís in dicto capitulo faciemus taliter, quod Commune, & homines Terræ Casalis non habebunt iustam materiam conquerendi.

Irem, quod nullus de Casali occasione alicuius debiti, quod alicui dare debe-

bret, possit citari, extra iurisdictionem Casalis.

Responsio Domini super octavo capitulo suprascripto.

Super octau o capitulo, Placet, quia sic servamus in omnibus alijs Ciuitatibus, & Terris nostris. In nobis tamen potestate setenta faciendi, proue nobissin casibus occurrentibus expedire videretur.

Item, quod omnes de Casali existentes carcerati in locis prædicti D. Galcaz

prædictus D. Galeaz faciat iplosabere relazari.

Responsio Domini facta super nono capitule suprascripto.

Super nono capitulo, Proco, quod ad nos spectet sumus contenti, quod dicti carcerati liberè relazentur. Pro co verò, quod spectaret ad aliquos stipendiarios mostros placet nobis, quod Officiales nostri tractent cum stipendiarija ipsima, quod dicti carcerati meliori modo quo fieri poterit liberentur.

Item, qued omnes stipendiarij de Terris singularibus D. Marchionis existentes Casali, possime, & debeant liberè, & impunè à loco Casalis se supportante. Dummodo illos omnes confinatos, quos habet D. Marchio in Montoserrato, & omnes aliz personz de Casali, que tunt in Monteserrato, & derinentur in locis D. Marchionis, & omnia alia bona hominum de Casali, & que homines de Casali habent in locis D. Marchionis liberè relaxentur; ita, & taliter, quod impunè possint venire Cissali.

Responsio Domini super decimo capitulo suprescripto. parague Super-decimo capitulo. Placet.

Isem, quod dicus D. Galeaz non puffir, nec debear vilo sempore, locum, Ter-sam, & homines Casalis, nec etiam sui haredes aliquo iuse, vel causa; vilogene malienationis in alium transferre, sed perpetud dicum locum, & iprisabilionem Casalis ad suam, & sub sua iuns dicume, & haredum suorum tenere sub conventionibus prædictis; quas conventiones prædicti Sindici nomine dicti Communis prædictie Magnifica Dominationi dicti D. Galeaz perunt desequirunt de gratia speciali sibi sieri, & concedi per dictum D. Galeaz, & hareducas maxime in tantum, quantum vestra Dominationi videbitur aquè, & iustè.

Copervadecimo capitulo. Placer.

Casalisint pauperes, dicti Sindici nomine quo supra requirunt, quot sie velit fa-

errereum estedu, quod in d'eto loro Casalis sint victualm necessaria Casali, & quod ipsa victualia faciat præstari hominibus ægenis pro presio competenti, vique an tempus congruum, quod esdem videbitus conuente.

Responsio Domini facta super duodecimo capitolo suprascripto.

Seper duodecimo capitulo. Providebimus, quod Casali erunt victualia in tanta quantitate, quod vnusquisq; de eis poterit habere abundanter.

L'anno predetto, Galeazzo figliuolo di Manfredo Secondo Marchefe di Saluzzo, ancora egli manco della fede data al Marchefe Gionanni dal padre, e si fece inuestire da Galeazzo Visconte di tutta la Valle Sturana.

L'anno millesimo trecentesimo septuagesimo primo, del mese d'Aprile, il Conte I ucio di Lodi con cinquanta milla sievini si conduse col Marchese Giouanni, per quattro mesi,

wied Maggio; e li segmenti, per far guerra contro Galeazzo.

L'anno millesimo trecentesimo settuagesimo secondo, il Marchese di Saluzzo richie-Bo per Amedeo Coine di Saucia à fargli l'homaggio, ricuso di farlo; ma fi fece Vaf. Sallo di Bernabo Visconte: O in questa discordia, Bernabo mando nel Piemonte cinque sento lancie Italiane contro Amedeo. Perilche esso Amedeo mando Gaspardo di Monzemaggiore, Caualliero, Vassallo suo, à dolerse cel predetto Bernato, dal quale no pote bamere altra rifeosta, solò che douesse dire al Conte Amedeo, che frà pothi giorni Galeazzo Visconte suo fratello haueua deliberato mandare à mettere il campo in Afti, e che pigliando detta Città, como speraua, saria bisogno, che il Conte di Sauoia, con li suoi andassero à stare obre li monti. Questa ambasciata fece moleo dubiture Amedeo, e gli diede gran paura, & affanno, ne dopo lunghi, & vary pensieri, e discorsi vi conobbe altro simedio, solo mettere il Pontefice in sospetto, contro Bernabo; e Galeazzo Visconte. Et per questo mando uno delli suoi da P. pa Gregorio XI. il quale poiche gli hebbe narrato la comminatione, che hausua mandato à fare Bernabo Viscoute ad Amedeo, gli sogziunse, che quando Sua Santità non fosse bene auertita, Galeazzo V isconte pighaua las Citià d'Asti, & andaria poi à Genoua à farsi Signore di essa sittà, & hauendo questi due passi, per li quali, e per mare, e per terra i luoghi della Chiesa si poteuano soccorrere, miraria poi à inf stargli. Et in un medesimo tempo, senza scoprire le predette cose al March se Gionanni, mando da lui in Asti, à fargli intendere, che volontieri parlarebbe non lui di case ben importanti, e che erano in beneficio suo. Il Marchese à questo sece risposta, che in breue andaria al luogo suo di Chiuasso, done deliberaria quanto gli paress di fare, ecosì f à alquanti giorni vi andò. Amedeo intefa la wennea fua à Chinaso, mando molte volte un juo Scudiero à richiedenlo volesse andare al luogo di Rivole, della Diocesi Taurinense, nel Castello, done gli banena fatto apparecchiare, perche desiderana molso parlarli presentialmente. Onde il Marchese ripensandi le cause, quali potessero indurre essa Conte à richiedere tanto solecitamente l'andata su a Rizoli, ne sapendo per alcuna congreteura imaginarle, mando Bogeri della Sala suo Secretario dal Conte Amedeo ad inuestigarle prima, che si volesse mettere in camino. Pur poco operò, poiche il Conte non Volse scoprinsi con lui. Anzi fece instanza, che scriue se al Marchese Giomanni, essortandolo à trouarsi à parlamente con esso Conte. Done il Marchese vedute le descere del Beexesario suo, delibero di sedisfare alle richieste del predervo Amedeas emons ostanz

236 ostante, clie esti foße alquante inferme, undo da luia Rivoli se conduße feco Pernimo, 2. Bartelomea di San Giorgio Conte di Biandra, Henrico di Cerefeto, Giouanni Braida, Marcone di Bremide, Bervolotte de Trino, e molti della Cores fue, done fu bonomenta. mente raccolte da detto Conte. Il qual escudo al parlamento con lui gli replicò quanto gli bauena mandato à dire per il Scudiere suo, e non facendoli alcun motto delle commina. zioni, che gli baucua mandaso à fare Bornabo Vifconte, e della paura, che lui haucua, alt diffe, che se volena colligarfi con luie prometterli di non far pace, senza confenimento, e Doler suo, romperia la guerna à Barnabo, e Galeazzo Visconse, con conditione, che les Terre, quali si guadagnarebbero per le gensi sue, o fossero moturali del dominio de Mon ferrate, à altrimente douissendeffere sue insoludum, e che di quelle, the fi acquiftare liber. per le genti di esto Marchese ne banesse le due parti. Al Marchese, al qualenne era par uenuta notitia, che Galeazzo Visconte facesse aleun apparato di guerra per andarabad espugnere la Città d'Aste, parse sel dimanda assai fuor di ragione, e l'altre conditioni esser fuor dell'honesto, e però non gli volse confentire. Anzi se partida Rinologenza altia risolutione, e se ne venne à Kulpiano; done Rendo giunto, el Conse, il quale anterenazi era senza paura, e dubbio, che Bernabo, e Galeazzo Viscenti non mandascroundesfeno le comminationi fatte pen Bernabo, non lascio di solecitare, che il Marchese Grenani mandaße da lui uno delli suoi, per siquidare dette richieste. Ilche eso Marchese min wolfe fare, perche conobba, che il Conte Amedeo volendo difenderfi copertamense, e per Dia indiretta, fece prasicarlo, e richiederlo d'andare à parlare con lui.

L'anno predetto mecelaxi, il predetto Marchese essendo gravato d'infermità, nel castello di Vulpiano, soce il restamento suo, per il quale institui berede della Baronia, 🕳 Marchefato di Monferrato Secondotto suo figlinolo primogenito, & diredicio infin zui suoi beredi nella Città, Castello, e distretto d'Asti, e luogo di Montenico, li quali egli possedena, Ottone figlinole del Duca Henrico di Brunsmeich. Secondotto, Gionamai, Theodoro, & Gulielmo suoi figliuoli per indiniso, & eguale portione sustituendoli trom all'altro; ordinando ad essi suoi figlinoli, delli quali al tempo della morte sua T beodore tertiogenito noneccedeua l'ettà d'otto anni, intatore, e curatore il memorato Ottone Ducs di Brunfueich, conamplissima baiha, e facoltà di regere lo Stato, per finche agui uno di esti figlinali fosse arrinato all'età di anni vinticinque, come più difusamente si concience mell'originale seftamentes, rògato da Giacomo Capella di Liuorno Nodaro del predetto Sig. Marchele Gwuanni, il eni tenore è questo.

In nomine Dominiamen. Anno nativitatis eiuldem Mccclaut t. Indictione decima, die Martis nono mensis Martij, Actum in Castro Vulpiani, in Camera Cubiculari infrascripti D. Marchionis. Przsentibus testibusad hoc vocatisspecialiter, & rogatis, Venerabile, & sapientibus Viris D. Francisco Mergario de Monteujco decretorum Bacchalario, Canonico Aftensi Vicario, Magistais Gale 122 gno Maglano de Cherio, Balengioro Nasero, Hugone de Albinn de Mon recalerio, Saco de Asclerijs de Pontesturiæ Phisicis, Nob. Viris Pessino filio Bat tholomai de S. Georgio ex Comitibus de Blandrato, Vberto filio Baudminide Rocchetta ex Merchionibus Incifæ, Ioanne filio quond Francisci de Braidsex Dominis Montilij, Antonio Amedeide Clauesso Scutiferis e & Bankolomo de

Ferra-

merife de Tritimo Caticellerio perfatible prestanis. Quorum presentia Must: Princepe & D. Dilabones Marchio Montisforrare Impérialis Vicarius, fis herquend. Illust. Brinoipis, 4: D. D. Thebdesi excelentis Imperatoris Gracor ram Porphirageniti Marahionis Monnisfattati, dudam provide descrione, & fanctaidenotion opræcogitape, de mette muoluens illud Eurogelicom, Vigilate, quia nelçitis diem, nequelgocia, fuum ordinauite la mentumenteme Guliele mum Bau anide Grazano dichum Bergen Cacellarium fuum feribi feeit; quamuis iplum soffament mulu formam publicam nundom iteipis tradis vetredis gi, per Mourium publicanspracepiller: Ecided ihreeltina prafavorum prafencia, anamine Auchore folpinais, mente, cordequanus, & compas, quamuis corporiciation furphifice in cius manibes habens, & benenelempeuram Clausamy such figilla vanifigillo, in qua cius cost autonumi, de voluntarom vicio mam, thenweigilboperveffernie fore deferiprum, & defesiptam, pedicemelal enbissoile Capalla de Libismo Notario publico se Cancellatto suo soffette en en ipfain ficolaufantilitraddidu, atobipas, ibibatilitradiditina opening condo, & facio meum testamentum, & vltimam voluntarem present Comprist chaple, & ligillare descripeum est, quodos leis, tonen, & onineur coboris firmitam habese volos pracipio, & iubeo omqi in re, modo, & forme, quit bus hielustevestickeinstien porett. Deinderinstie suprascribi nomina dichocum रद्विभागान्द्रवाधाम क्षेत्रमां but, & बेंद्रां pressum iplam eorum (ignlis com figillari a cul cepro, quod loannes de Montilio non se subscripsie, neq; signilauir, quam ferà prugant, ku quod ceftamentum in scrippiapenti debito modo pracupit pet Illusteins Consunguineum soum D. Ottonem Ducem Bruntuicensem soch culd cius voluntent, videlieer, quinta decima die poliquam iplum D. Murchionem contingerent to trouberent and and the practice militain de Co Noterlo, vy vontenn in dicta leriptuta, feu in dicta toltamenso in leripvis Tradumin formam publicam, & de iphe conficiem publicum infirumentum.

Quaptopiet anno Nativiralis Domini Mucclauv i, Indictione decimaquarta, die Dominica vigelima septima, mensis Ianuarij, in Civitate Ast: in Palatio has brationis substitutionis substitut

Quorum prasenta Illustrio Princeps D. Ouro Dux Brussuicensis Gobernator, & administrator, zo recot Illust. D. Secundarionis Matchionis Montisferrati, necnon schoolis, Theodon, & Guildini fratama ipsus phopicitionis. Molens colta-

Digitized by Google

reltamentum, feù scripturam, in quaidelcriptum est tost amentum Mustin loans nis Marchionis Montisforrati quondam piæ Venerabilisq; memoriæ aperire, & modo debito publicare, vi voluntas ipsias D. Testamoria adimpleatur, quam prins hoc facere nequinerit grandibus alija præpeditus, comunicaties, qui fu prascripscrunt, & sigilhucrunt, scripturam testamentaprædichi. Ez quibus Magi-Atri Galuagnus, & Santus Philici, Petrinus de S.Giorgio, Vbertus de Rocchetta, Antonius Amedei, Ioannes de Montilio, & Bertholottus de Tridino. Ali j tres non poruezunt interesse propter vuius mortem, & aliosum remotam absentiam; constituti in præsentia præsati D. Ducis, & testium prædictorum, recognouerut dictam scripturam, ac sigilla, & suprascriptiones corum, protestantes, & configentes iplam candem fore scripturam, in qua prædictus Illust. Di Josanes Marchio quondam suum fore descriptum asseruit testamentum, & quam ipla testes suis manibus suprascripserunt, ac suis sigillis, ve præmittitur sigillaruna. Necmon, & Bogeri Cancellarius prædictus similiter ibi presensdixis, & confesses fuit iplam candem fore scripturam, quam de mandato piedicti D. Maschionis quon. propria mana scripsit.

His si quidem sie peractis, testamentum ipsumper me Iacobinum de Liberna Morazium infrascriptum, in prefatorum Dominorum Secundoutonie Marchionia, & Ottonis Ducis, & Vicariorum, Consiliariorum, Soutiferorum, & Mobilium tastium per lictorum presentia, apertum, lectum, & diuulgatum, & publi-

catum fuit, cui is tenor de verbo ad verbum sequitur, vr infra.

In nomine Patris, & Filij, & Spiritus fanctiamen, & Sancte gloriofe Virginia Mariz, Sandi Michaelis, Sandi Ioannis Baptille, & Sandz Cathative Virgimis, & totius Curiz cæl stis amen. Quoniam imbecilitas compositionis humane, dum peregrina vehicus per tenebras huius qui, licet in eius vanis profperitatatibus glorictur, tamen sicassiduis morsibus angustijs, & languoribus inuisibilbus corroditur, & torquetur, quod demum, & plerumq; repente cogitur ingredi finem mortis, que ipsorum prosperorum fallacem gloria turpitos abricis, & profternit; cum nihil fir ipfa morte certius,& nihil incertius eins hora. Igitut Illust. & Mag. D.D. Ioannes Marchio Montisferrati, &c. sanus mente licet con poralibns aliquibus passionibus vrgcarur, sciens se fore buius modi poriculis citcundarum, & ad confpectum iusti ludicis de hoc seculo erapsiturum; religir saluti suc anima providere, & suam bonotum, & rerum dispositionetnaper hanc cius vitimam voluntatem, & per præsens testamentum nuncupatimum fine scri-Pris facere Ruduir, ac condidit in hunc modum. In primis quidem, &cance one mia devoto, & compuncto corde recommendavit animam fuam Den a tissimo Creatori, & Redemptori suo. Irem elegit. Item legamt. In nomine Domini amen. Item ad exonerationem animæ soz, & vi cuilibet ab ipso. Marchione recipere, vel habere debenti qualisetcunqi de inte possit sieri satisfactio debite, & condigna. Ipfe D. Marchio totum eius Marchionatum, & Omnia, & Lingula Castra, loca, bona, & iura sua, deponit, & ponit, & posuit in manibus Sanctis. D.D.N.Papa Gregorij, tanguam Domini sui, & Vicarij Iesu Cheiti. Ertà m

de ipfo Marchionatu, qu'am castris, locis, bonis, & Iuribus sus, sez munc spos liauit, & denudauit, omnit dimittens in manibus dicti D.N. Papæ, videlicet, tak modo, per dictum D.N. Papam deputentur, & ordinentur duo Cardinales, qui audiant in Auinione quascunq portonastam inobedientes, & rebelles dict. Domino, quam fibi obedientes, & fedeles de omnibus, & singulis petitionibus, querelis, & requisitionibus, ques viqued voum annum proximum post decessum dicti Marchionis immediare sequentem facere, vel proponere voluerint. Deinde audiant, & videant iura, & rationes, & causas dicti Domini, & filiorum, & priuilegia Imperialia, & alias probationes opportunas: postea indicent, & cognoscant infra tempus dichi anni, quid be iustum. Et iplorum sententia, & cognitio executioni mandetur per dictum D. N. in cuius manibus iam sunt omnit bona dicti D. Marchionis. Et ve pro modica summa non grauentur, petere volentes de itinere Aumion. contentatur iple D. Marchio, quod dicti duo Cardimales substituant vas sufficientem personam pro eis in partibus dicti Marchionatus, & in Aft, que illam candem potestatem, & auctoritatem habeat in omnibus causis,& casibus,quam ipsi D. Cardinales habebunt, ad audiendum quatcunqi personas, perere; volenies vsq; ad summam florennorum centum pro quoliber, velab inde infra. A. summa verò florennorum centum supra, teneatur quilibet petere volens, petere in Auinion, coram dictis D. Cardinalibus taliction modo, quod quilibet petens vbicung: petat, teneatur satisdare de stando iuri, & de stando ad poenam talionis, vt si iniustè peteret, non laterur de grauamine frustra facto. Post verò finem dicti anni, tencatur dictus D. N. Papa dictum Marchionatum, & omnia Castra, bona, loca, & iura prædicta restituere, relaxare, dimittere, & liberare filijs dicti Domini, & sui heredibus infrascriptis; exceptis zamen illis bonis, que per sententias prædictorum adjudicarer, vel dari mandazer aliquibus petentibus, prout supra, & ex nunc, prout ex tunc ipse D. Marchio finito dillo anno, dictam depolitionem, spoliationem, & denudationem factala do prædictis, omnibus, in manibus dicti D. N. Papæ reuocat, & annullat. Et A li je suis infrascriptis per modum infra seriptum applicat, & reducit in totum, præterquamin his duntaxat, de quibus per dictos D. Cardinales, vel substituendos ab cis; ve supra, sententia proferetur contra eum. Requirit sutem dictus D. Marchio dictum D. N. Papam, quod af prædicta omnia dignetur eligere, & deputare D. Cardinales Penestrinum, & Nouelletti, si sibi placer, & si ei noh placet, affos duos, qui la notifati luz placeant, & fint gratt; trom cum S.D.N.Papa Vrbanus quondam bonz memoriz, cuius animam habeat omnipotens, ore proprio concesserit; er gravian feciendo, dispensaverit cum ipso D. Marchione proco specialiter, quod dictus Marchionatus est sub diversis Dicecesis, & Ept-Toopis, quod pro cius incernii mate habitis, & ablatis possit ipse D. Marchio facere, & dorare in sub Marchionara pradicto, Monasterium voum de Fratribus du odecim, inter quos frat Sacerdotos ofto, qui continuis temporibus celebrent Milfas, & alia Dinina oblequia, in comedium anima dicti Domini. Requirk idem D. Marchio pladicum D. N. Papam Gregorium, quod dignetur dictam concel-

concessionem, & gratiam, & dispensationem confirmare, & renouare: Et voi luit, & ordinauit, quod dictum Monasterium fieri,& ædificari debeat, in recompenlationem, & satisfactionem incertorum suorum de Frattibus duodecim, proar supra, sub i la Regula, & Ordine, quo dictus D Papa disponet. Qui Fratis geneantur semper in sexta Feria iciunare, & etiam in qualibet septimana perpetuò in tali die, qua erit Festum Annunciationis Beatæ Mariæ, & tencantur virta horas solitas diei, dicere quotidie Horas, & Orationes, secundum morem dicii Domini in remedium anima suz. Et non possint comedere de carnibus viqua in secunda Feria, nec in quarta Feria. Et licet dictus Dominus solium dicti Momasterij facere providisset in Valle Sturiz, vbi fecit plantari cerros arbores; umen, quia posser periculum importare, voluit, & ordinauit, quod illud solium vendatur, vel permutetur, & quod alibi adificetur in Marchionatu prædicto, .vbi melius videbitur dicto Domino nostro. Et quod per ipsum Dominum no. Arum deputentur redditus necellarij pro lubstentacione vice dictorum Fratrum .duodecim, & eriam aliarum duarum, veltrium personarum, quæ su persint negorijsdichi Monasterij, sicur dicto D. N. Papz videbitur expedire, quos redirus emi faciat dictus D.N. per hæredem dicti Domini infrascriptum. Ad constru-Ctionem verò dicti Monalterij, & Ecclesia, & adificiorum ipsius, ordinavit, & soliquit dictus D. Marchio florennos sex millia ex illis, proquibus habet in pignore Civitatem Alba, & locum Montisuici. Vult autem ipse D. Marchio, quod quilibet ex iplis duodecim Frattibus habeat stantiam per se divisam, & separatam, videlicet cameram, & recameram, & ortum, vel iardinetum paruum; alia sint omnia communia interiplos. Item cum idem D. Marchio supplicanerit dicto D. N. Papæ de mense Nouembris proxime præterito, in hæc verba. Exponit Sanctitati Vestræ deuotus Oretor videlicet, loannes Marchio Montisferrari, quod in locis subscriptis sunt cetti Prioratus, videlicet in Villa Cauag polij Diœcesis Vercell. Prioratus Sacta Fidis, subicctus Abbatiz Monasterij Conchu. Bathen. Diœcesis Ordinis S. Benedicti, qui Prioratus est solitus gubernari pu Voum Priorem cum duobus Monacis.

Item in Monasterio Rocchæ Diœcesis Vercellen. est alius Prioratus, sub vocabulo S. Mariz, dependens, & immediate subsectus Abbatiz Calz Dei, Diœcesis Claremonten. Ordinis przdicti, qui ctiam Prioratus est solitus gubernari pet voum Priorem.

Irem in loco Clauazij D'œcelis Hipporegien est constructa quedam Capella sub vocabulo Sancti Michaelis, dependens a Monasterio Sancti Michaelis de Clusa, dicti Ordinis, Diœcelis Taurinen. que Capella gubernatur per vnum ex Monacis Monasterijantedicti.

Item in dicto Marchionatu est quidam Prioratus, sub vocabulo Sancta Mazia, nuncupata de Ciata, dicta Diocoesis Vercellen. Ordinis S. Augustini, &
habitus superioris cota linea, dependens a Prapositura Ecclesia Vezolani,
Dioceesis pradicta, solitus gubernari per vnum Priorem, & duos Canonicos Regulares, quodo, Marchio pradictus in augumentacionem Divini cultus, & pro

remedio

mmediul ... Column feine ipfius, & criam prædecessorum suorum, docare vult Prioratum diate 3: Fidis pro faultematione trium Monacotum in perperuum viers numerem consuctum, & superius descriprum. Priotetum verò prædictum de Roccine detine vult fimiliter pro quatuor Monacis . Dictam verb Capellam de Clauaxio dotare vult pro vno Priore, & protribus Monacis. Distam vero Reclesian Sanda Maria de Greia dotare vult protribus Canonicis Regularia bus, vira numerum folirum. Trà, & taliter, quod dicti Monaci, & Regulares Canonici augumentati tentratitur, & debrancelle Sacerdotes, & celebrare allidud, mis mita causa cessante, pro animabus dicti Marchionis, & Prædecessorum. In in casu quo dichi Monaci, & Regulares Canonici non essent idonei, & conmonfarionis à ouelles, quod Superiores iplorum locorum teneantur iplos Monacos remoucre; ad roquificionem Marchionis predicti, & successor mà locis pre: dictis, & alios idoneos loco iploram amotorum lubrogates maxime-cum loca pradicta fin: vicina Terris inimicorum dichi Marchionis, quare pro parte dicti Marchionis eidem Sanchitati humiliter supplicatur, quatenus dotandi Priorazus, & Ecclesias prædicas, & fub modo prædicto dignerur cadem Sanctitas ex certa scientia, & de gratia speciali disto Marchioni concedere licentiam specialem cum non obstauribus, & clausulus opportunis. Iterato idem Marchio supplicat diad D. N. pro remedio, & salute anima sua, vt dignetur facere sibi graziam supradictam. Et pro doratione prædicta voluit, & ordinauit, et infra videlicet , qued pro dotatione distorum trium Monacorum augendorum dista Ecclesia Sandu Fidis: & pro detatione vnius Prioris, & trium Monacorum augendosum dicae Capella S. Michaelis, dentur, & adiudicentur omnes domus, possessires, & bons, que sucrant quondam Petri de Septimo, que sunt in Villa, Burgo, & posse Clauaxij, & quæ sunt ipsi Domino diutius per sen entiam conficeis; que possessiones funt modia cla. vel eirea, & domus sunt quatuor pulçem, & arozwna magna. Et pro dotatione dictorum quatuor Monacorum augendonum Priorami prædicto della Roccha, dentur, & adiudicentur omnes domus, pesses le livres; res , & bona existent. in Montebello, & in posse dicti loci, que fuerunt quandam Bernini de Alcherio de Castello, que sunt ipsius Domini Caméte deudlura. Er prodotatione dictorum frium Canonicorum augendosum Ecclelia S. Maria de Crea, dentur, & allignentur modia triginta lex pollelà sionis quarification in Tridino, quas tenebat Blazius Moyeius quond. cui prafatus Dominus cas consesserat vique ad cius beneplacitum. Et hocita, & taliter , Jou ad in mafu qua prædicte non sufficerent ad dotationes prædictes addit redicus fibi pestinentes de Mulendino Gamanelle Montisbelli. Et ex mune, provit ex tuncidem D. Marchio dat, & assignat prædicto per dictum modum pro dotationibus pradictis. Et si quid desiceres ad dotationem pradictam, quod non credit, teneaureius heres infrascriptus supplere, vique ad sufficientiam idoncam, & condignam:

Irem voluit, & ordinaut, quod de reditibus dicti Domini, Terrarum Donearu Marchionatus lui, demus, & capiantur omni anno florenni quinque centum, qui ALL COLDS WILLIAM BOLD

convertation, & dividantur in confernationem, & reparationem by measure with Eccionatur, & halpitalium Monasteriorum, Testatum Dangarate dica Marchionatus in temedium anima sua. Ad guod executioni mandandum edispotent, & ordiner dicus D. N. Papa sicut, si videntur, a placedis-duod at l'exerce side side Marchionatus.

Item voluit, & ordinauis quod de rediribus dichi Domini Civienie Asteni peptrentur, & capiantur ante ompia libr. terrentum Asten. empiament que in remedium anime dichi Domini, dentut, & distribuantur ament. Dris Conventibus, & Ecclesiis Ast, in modum infrascriptum. Ecillist, quod superabundat bit dedictis libris trecentum distribuatur in alias elemos yaras, & capitates amo re Deir, personis miserabilibus, & indigentibus, vel Virginibus maritandis, vel in alias pias causas, secundum quod disto D. D. Pape videbitur, vili autem quibus debet prius dari omni menso de dista summa libratum siccasium funchi. Item cum distus D. Marchio reneaturex voco iread servirodum prosspania sex mensum cum centum hominibus combattantibus. Ecclesta. S. Icannis Hica qualem de Rodes in partibus illis, & circunstantibus. Ecclesta. S. Icannis Hica pulas sum distribus in casu quo idem D. Marchio illud pusicere non posso in vita sua, teneaturad illud complendum, & persies ndum perseipsum, vel per alium, secundum formam disti voti, & secundum dispositione disti D. N. Pape.

Item cum idem D. Marchio teneaturex voto ire, vel mittere ad visitandum locum sepulture S. Cartharine de Monte Sinay, voluis, acotdinquie, quod he res suus infrascriptus teneatur, in casu quo no perficiatur per ipsum D. Marchionnem, illud perficere, & adimplere per se ipsum, sel par alsum, secondum dispositionem dicti D. N. Pape, & secundum, quod possibile fuerir perpartes inside-

hum pertransire,

Jiem cum dictus D. Marchio teneat Castrum, & boeum Marsonengi, în quo putat Episcopum, & Ecclesiam Vercellen, habere de bere de iuresquariam partem, voluit, & ordinapit, quod dicta quarta para emolumentorum stredimbana e Episcopo Vercellen, & Ecclesia, vel plus si plus reperirerut dictam Ecclesiam habere debere de iure in dicto Castro, & loco. Nam pro co, quodidictus locus as stredis siguas Terris offendencibus dictum Marchionatum inique, canina de, reziderelis strus D. Marchio fortaliciam dicti loci, pro servirure dicti Marchionatum si partem dictiona dictionalismos si partem dictiona dictiona dictiona dictiona dictiona dictiona con inique, canina de partem si partem dictiona d

Item cum dictus D. Marchio tenear Castrum Vulpiani pertinens ad Abbariam, & Monasterium fructuation, quodest clanis Mes Marchionarus Persasom
Canapicij. Er cum omnes sructus, obuentiones, & redictal dictiviaris librad dimittat, & relaxet Abbati, & Monasterio supradictor. Supplicat ideau Marchio
dicto D. N. Papz, quod cum co dignotur miscricorditer disponsary quodsiple,
& sur hæredes, & D. Dux Brunsuicen, infrascriptus, cui dictus D. Marchio dictum Castrum donauit, possint dictum Castrum, iurisdictionem, homa gium,
merum, & mixtum Imperium eius prosecutitate, & consecuatione. Terrarum
surum,

13 1 2 Car 12 11 11 11 12 15 15 15

Marchibnatus sui, licité perpetud retinente, dimitten do liber è dicto (Monasterio reditus, fructus, & emolumenta pertinentes, & pertinentia dicto Ca-Pro, ita quod ipsa omina habeant integrè sine diminutione quacunq. Et si ex hoc placeat dicto D.N.Papæ dari aliquod præmium dictæ Abbatiæ, & Mona-Perio; voluit, & ordinaux, quod suus hæres infrascriptus teneatur illud facere, & largiri in cambium, vel aliter secondum dispositionem dicti D.N.Papæ.

Lette cum per privilegia Imperialis idem D. Marchio possir, & potverit de iute imponere supersubditos suos raleas, & exactiones, & alia onera realia, & per-Sonalia, sieur ex ipsorum prinilegiorum scire plene parer .- Cumá, idem D. Marchio non voluntarie, si guerrarum necessitate cogenie, pro defensione persona-Tuni Terrarum, & iurium luorum, & Marchionavus lui taxaverit, & fœpè imposucriefidelibus subditis suis dici Marchionatus, certas taleas, impositiones, & exactiones, que singulis mensibus ipsi Domino persoluuntur, & forsitan certas alias, que aliver fibi damur. Voluit, ordinauit, & mandauit, quod ftatim infra mensertres, postquem Divina misericordia pacem dederit, & concesserit dicto Marchionatur de guerra, seù guerris crudelibus; quas nune habet, teneantur, & debeant filij, & hziestu intrascripti, ipsas omnes, & fingulas, cassare, tollere, quietare, temttere, & delere, & solummodò in dictos suos subditos illos fructus, zedditus, prouentus, godias, emolumenta, obuentiones, pedagia, fodra, honores, regalia, vitilitares, commoda, & iura, habere, & retinere, quæ de iure, & ex antiquo, & per printiggia sua habere, & retinere debent, & sicut siebar ante guerras modernas. Et de if as debeantesse contenti; eò saluo, quod postquam de iuze, & persua privilegia possunt hoc licitè facere, scilicet imponere, & exigere quæcunq: vellent, & necessites incumbat; abiq; eo, quod per hoc præsens teltamentum, & feriptum fuitaliquod præiudicium juri fuo. Et facta, kû habita di-Aa pace, dictus D. Maichio post dictostres menses ex nunc , prout ex tunc, præ-·dictas taleas, impositiones, & collectas, & exactiones per ipsum impositas, & superadiras, reuocat, tollit, quittat, temittit, cassat, & delet.

Item, vt Omnipotens misereatur animæ dicht Domini, voluit, & ordinauit di-Peus Dominus, quod remitti, & indulgeri debeat per filios, & hæredem suos infrascriptos, & per dictum DD. Ducem, & ex nunc ipse Dominus remittit, & indulget omnibus, & singulis subditis suis, qui sunt extra gratiam suam, occasiome alicuius proditionis, machinationis, vel attentationis sactæ contra ipsum Dominum, seù suspitionis habitæ, siue sint de Marchionatu suo, siue de Ast, et dia strictu, seù de aliquibus alijs Terris dicti Domini. Et ipsos omnes, & singules tàm illos de Cocchonato de Casali, de Valentia, de Fraxineto, qu'im omnes, & singulos forensitos de Ast, qu'im etiam alios quoscunci; restituit ad suam bonam gratiam, & bonam voluntaté, & ad omnia bona, & sura sua, quæ reperiantur. Et soc dummodo infra tres menses prox. venturos veniant ad gratiam dicti Damini, vel siliorum, & ad obedientiam, quam sibi de iure facere tenentur, & sibi sidelitatem faciant, cum securitate per ipsos, & quemlibet corum præstanda de perseuerando in legalitate, & obedientia sua, quæ securitas præstetur idonea, &

 $Hh^2$  com-

competens ad arbitrium, & cognitionem dicti D. N. Papæ, seu duotum Cardin

- nalium prædictorum :

Item voluit, & ordinauit, quod Illustris. D. Margarita eius siia nubat, & maritetur per dictum D. N. Papam cum consilio Illust. D. Elisabet corsortis sus, matris ipsius D. Margaritz, & cum consilio Illust. D. Ducis Brunsuicensis, & cu consilio aliquorum sidelium dicti D. Marchionis, cum dote competenti, que sibi per subditos dicti pomini persoluetur, et in dicta dote, que sibi dabitut. Ham hæredem instituit, iubens ipsam de prædicta fore contentam, & habita ipsa dote teteneatur renunciare omni iuri sibi competenti, vel si quod tunc ei competeret in Marchionatu prædicto, vel in særediente paterna.

Item voluit, & ordinauit, quod Illust. Consanguineus, & fraser suus caristimus D. Otto Dux Brunsuicensis, &c. habeat omnia, & singula Gastra, & local eidem alias donata, assignata, & deputata perdictum D. Marchionem, videlicet, Castra, & loca Verolengi, Caluxij, S. Raphaelis, Castagneti, Vulpiani, & Brandicij, cum pertinentijs, & iuribus adiplum D. March, pertinentibus in eifdem, & ipsa omnia, & singula sibi iterato confirmanit per praseps testamentum.

Irem voluit, & ordinasut, quod per dictum D. N. Papam cum comilio dici D. Ducis, qui melius nouit Terras, & facultates dicti D. Marchiopis, & dicti Matchionatus quam aliquis alius, dentur, & affignentur Joanni Theodoro, & Gulichmo filijs suis videlicet, cui ipsotum certa Castra, Terra, loca, & Signoriæ de illis dicti Marchionatus, quæ fint propria, & proprie iplorum trium 184 isa & salitera quod quilibet ipsormm habeat sua & suas per se in quantitate, que videbuige dicto D. N. Papz, & D. Duci przdicto. Dequibus Terris, Castris, locis, & Signorijs teneatur quilibet ipsorum recognoscere Secundottum filium primogeni-• rum dicti Domini, & hæredem dicti Domini infrascriptum, in Superiorem, & Dominum, & ei de ipsis omnibus fidelitatem, & alia facere, & præstare secundú morem, & naturam feudorum. Et ipsos Igannem, Theodorum, & Gulelmum, & quemlibet ipsorum in prædictis locis, Terris, Castris, & dominijs, quæ sibi - dabuntur, & assignabuntur visupra, sibi hæredes instituit, tali modo, quodsi contingat aliquem ipsorum ad spiritualia beneficia promoueri, pro quibus by - meficijs poffit percipere reditus annuales, vigiad valorem quatuor millia florea-- norum pro quolibet anno, tota Terra, & Castra, loca, & dominia illi sic promg-- to data, & assignata vesupra, statim devoluantur, & revertantur ad Secondoitum - hæredem suum dicti Marchionatus infrascriptum. Si verò contingeret duos, vel tres ipsorum ad beneficia spiritualia promoueri, per modum prædictum, pro quolibeosimili modo; Castra, loca, Terræ, & dominia, data, & affignata, prout . supra iplissic promotis, statim devoluentur, & revertantur ad Secondottum ha-: redem prædictum infrascriptum. Si autem contingeret aliquem prædictorum -Ioannis, Theodori, & Gulielmi, vel duos ex eis, vel omnes tres, decedere ab sq: filijs legitimis ex se descendentibus, & ætatem testandi legitimam attingentibus, similiter Castra, loca, Terræ, & dominia data, & assignata vtsupra, ipsissic decedentibus statim ipso facto devoluantur, & revertantur ad dicum Secundotum

dorum hæredem inftaseriptum. Iubens prædictos Ioannem, Theodorum, & Gulielmum, & quemlibet ipsorum de prædictis simul cum alijs legatis infrascriptis sorè contentos.

Item leganit, & seliquit prædictis D. Duci, Isanni, Theodoro, & Gulielmo equalibus portionibus restam quam habet, super Cinitate Albæ, & super loco Montisuici, quæ resta, demactiss suprascriptis sex millibus storennotum aqui iam deputati sunnad éspostructionem desti Monasterij, est storennotum viginti millia. Et voluit, & ordinanit, quod de Marchionaru prædicto per dictum Secundotum dentur specini sex millia prædictis D. Duci, Isanni, Theodoro, & Gulielmo. Er voluit, & ordinanti, quod dereditibus Ast, dentur prædictis si soni sex millia, & sic erunt super totum storenni triginta duo millia, quos prædictis D. Duci, Isanni, Theodoro, & Gulielmo equaliter leganit, & teliquit, ve supra, Tali modo, quod in dictis storennis illiereis, qui supervivent alios ex superiorem si supervivent alios ex supervivent alios ex

predictie fibi æqualiter succedant ad invicem,

Item voluit, ordinauit, & instituit, ac reliquitin Tutorem, & Curatorem predictis Ioanni , Gulielmo, & Theodoro, & cuilibet ipsorum in omnibus suprascriptis, & infrascriptis: præfatum D, Ottonem Ducem Brunsniconsem ità, & sali modo, quod ipse possit res, & bona prædictorum Ioannis, Theodori, & Gudielmi, & quiulibet iplorum in toto, vel in parte vendere, obligare, infeudare, inuestire, renestire, confirmare, & transferre, & alia omnia bona, & negotia, res, jura, emolumenta, & redițus, ac obuenționes quascunq administrare, regere, donare, transmutare, & remittere, ac metum, & mixtum imperium, & iurisdi-Clionem omnimodam, & gladij potestatem exercere, & committere, & delegar re, & alia quæcung, facere, licut ei placebit ad eius liberam voluntatem. Et quod ipli, vel corum aliquis non possint se de prædictis intromittere, quous modo quoulq: peruencrint ad etatem legitimam vigintiquinque annorum pro quolibet ipsorum. Et quando quilibet ipsorum attigerit ad ipsam ætatem, remar near, & sit in libertate, & potestate sua iuridica contrahendi, & administrandi. Eò ramen saluo, quod toro rempore vire dicti D. Ducisiuber, & vult ipse D. Mate chio, quod dictus D. Dux fit ipforum, & cuiusliber corum superior, & magister, & quod possit de Castris, bonis, & rebus ipsorum dum vixeriut disponere, et facere pro libito voluntatis. Liberans, & absoluens ipsum D, Ducem ab inuentarijs, seù inuentariorum confectione, & abamni ratione, yel computo redendo, de administracione, & negotiatione prædictorum omnium, vel aliquins corum: & ex nunc idem Testar quecung, continget in prædictis, & circa predicta fieri per dictum D. Ducem, tam post tempus, & tempora dictarum gurelæ, & cura, quam ante, vult, & iubet idem D. Marchio valere, & plenam firmitatem habere, & ipsa omnia, & singula approbat, & confirmat.

Item cum Regnum, & Ciuitas Salonicen. quæ per Illust. q. D. Gulielmum Marchionem Montisserrati donata sucrunt quondam Serenits Principi D. Andronico Imperatori Græcorum pro dote, & nomine dotis Illust. D. Violantis siliza dicti quond. D. Marchionis Gulielmi maritate in dictum D. imperatorem.

ex qua idem Imperator genuit Illust. Principem D, Theodorum parrem i p sius Testatoris, & filium vnicum dietz D. Violantis, totaliter, & immediate de jure pertineat ad prædictum D. Marchionem Testatorem prædictum silium vnicum dicti D. Theodori quondam. Cumq: Imperium predictum Grecorum videlicet, Constantinopolitan. & Romaniz de iure pertineret ad eundem D. Theodorum filium dicti D. Imperatoris, per testamentum factum per dictum D. Imperarorem Andronicum, & crism pro co, quod Andronieus filius quondem Michaelis filij primogeniti dicti Imperatoris Andronici se rebellauit, & diu gueram magnam fecit dicto D. Imperatori, & tandiù, quod ipsum D. Imperator:m Anum, & Dominum suum personaliter corperit in Civitate Constantinopoli, bebito tractatu, & gentium congregatione. Deinde eum incarceteuit, & oculis corporalibus prinanit, et excanit, et tandem morri tradidit. Ita, quod ram per fententiam per ipsum D. Imperatorem ante captionem suam prolatam, er datam oretenus, et in scriptis contra dictum Andronicum nepotem sum, quam per nefanda scelera per ipsum Andronicum commissa in personam dicia Imperatoris Aui, et Domini sui, faceam, et reuerendam, idem Andronicus ne-Larius prædictus privatus fuit, et cecidit ab omni fure, tam hæreditario,quam particulario, quam alio quocunq, quod fibi in dicto Imperio quomodolibet pieruenisser, et sic de jure pertineat ad ipfum Testatorem vnieum filium dici quondam D. Theodori, supplicat, & requirit idem D. Marchio Testator prædictus dicto D. N. Papæ, vt ipla Imperium, & Regnum eum plenitudine iurium ipsorum, dignerur tradere, concedere, & deputate, ac confirmare illi, vel illis, ex filijs dicti Testatoris videlicet, Secundotto, Iosnni, Theodoro, & Gulielmo, ac prædicto Illustri D. Duci si in comitiua vnius, vel plurium ipsorum accesserit, quod se disponer, vel qui se se disponent ad cundem in via armorum ad conque-Aum dictorum Regni, & Imperij, & ad ipla subiugandum, & acquirendum cotra iniustos, & indebitos occupatores, & detentores ipsorum, cum folemnitatibus, gratijs, auxilijs, beneficijs, immunitatībus, & priuīlegijs opportunis. Itz, & taliter, quod illiex prædictis quatuor filijs suis, & dicto D. Ottone, qui intererunt conquesta, & acquisitioni prædictorum Imperij,& Regni, velasterius ipsorum, vel parsis corum, illa quæ de prædictis acquirent, subiugabunt, conquestabunt, & de manibus impiorum detinentium amputabunt, sibi communicetur, & æqualiter dividant inter iplos. Quos ex prædictis quinque sic conquestantes, & acquitentes iple D. Marchio Testator præfatus cum beneplacito, & consons dicti D.N. Papz fibi in dictis Imperio, & Regno hæredes instituit, & ad inuicem substituit aqualibus portionibus, prout lupra. Eo camen faluo, quod si vnus tantum ex filijs spfius Testatoris accederer ad conquestum prædictum, & dictus D. Dux esser cum ipso, & cum Dei gratia ipsiambo subiugarent, & conquestatent dictum Imperium,& dictum Regnum, eò casu ille filius dicti Testatoris, qui esset ad prædicta, habeat dictum totum Imperium, & dictus D. Dux habeat dictum Regnum, & sic iplos dicto casu hæredes instituit in prædictis. Si verò ad conquestum prædictum (dante Deo) fiendum, accederent duo ex filijs dicti Testatoris.

ilicmequa Civitas Astensis cum districtu, pertinentijs, Sciutibus fais fuerio per Schenis D. N.D. Carolum Imperatorem Romanorum semper Augustum, & Bocmiz Regem, tam ore proprio, & facinad faciem, quamper printegioram præceptionem tradita, & concella in Victoriatum prædicto p.: Marchibnippole, &i hishatedibus irrevocabiliter, &in perperuum. Ipse D. Marchio distam Ciuitacim Alt, cum districte, perrineutije de iunibus unincreis ad came quouis arodo spectantibus, & Officium Vicariatus pradictum cum redicibus, godijs, rins moithus, officija, honoribus, & regalibus, quibuscunq: & exercitum meri, & mixi imperij. & ingildictionis omnimode, ac gladij posestarem, se gubernarionom musicom Civitatis, & districtus ad honotem, exaltationem, & bonum stad sum de Gi Da Imperatoris Domini lui, & Sacri Romani Imperis, legauit, ust relieuft communiter, & indivilibiliter tam in Civitate, quam in reditions omnibus, & officifs quabulent q'i Secundotto filio luo primogenito; & Di Ottoni meci iam dicto, & Ioanni, Theodoro, & Gulielmo filijs suis; na Beralicet, quod ipsam Cia uitatem Afraum omnibus supradictis, ipsi quinque simul, & pro indiviso, perperudæqualiter habeant, regant, gubernent, & cuftodiant : Etiplos quinquo cinanciam lus interest, & de ince potest, sibilimul, & coniunctim par proindinis Sout Tupra, heredos instituir, & ad invicem fibi ipsis substituire. Itas & collect, muodiple pi por quantá prædicti Secundorus, Ioannes, Theodorus, & Guliela en un principalitat ad exacem annorum vigintiquinque, fit tutor, curator, tectos administrator, & magister solus omnium prædictorums ficin in capitulos subras Idopeo cinquo de cuelà, & cura dictorum Joannis, Thoodori, & Gulishni fit metrio, plenius continerur. Eo ramenialuo, quod si contingeret aliquem god aliquas pradictorum ad spiritualia honosicia promountino sacros ordines assus moles en massen in Action en indultation is a esta a manda esta en moles esta en manda esta en manda esta en m po afronitapieulo contontis, a dis fili ja luis pradictis locula ribustunic, vinentibusl midelicer Secundand, Jacobi, Theodoro, & Gulichmo, scilicinillismannimes sin quixine levulares existerent, ita quod ipsi sic promoti & & assumpti non possina posttes de ipla Ciuitace, iuribus, & incratis, & godijs cius aliquid percro, ver has 

Jacob cum visture concellionis Imperialis, idem D. Matchiolicite potuctivimo positium, extra saltas, 80 collectas imponere in Civitate, 80 districtu Ast. Cum qua non extra dum accessitate con esta propria, sed guerrarum accessitate con gento, 80 pravis machinatico animas, 80 sinistrationibus plutium civium dicta. Civitation Ast interventearibus idem. D. Marchio pro desensione, 80 custo dia dicta Civitatio. 80 sistrationa Asta con frue vitta solicon, 80 apriques redditus, 80 vitra vitrata regalia emolu-imera, 80 pedagia dicta Civitatione, 80 vitra vitra solica emolu-imera, 80 pedagia dicta Civitatione, 80 pedagia dicta Civitatione, 80 pedagia dicta Civitatione, 80 vitra vitra solica emolu-imera, 80 pedagia dicta Civitatione, 80 pedagia dicta Civitatione, 80 pedagia dicta civitatione, 80 pedagia dicta civitatione prosteriore impositione con periodicione con serve se successiva dicta civitatione con serve se successiva dicta civitatione con serve se successiva dicta civitatione con se successiva dicta civitatione con serve se successiva dicta civitatione con serve se successiva dicta civitatione civitatione

Digitized by Google

inflituit, a reliquit pradicis Ioanni, Theodoro, & Quitelmo-nihil addico, mi mure, vel murero, pist seut stat dictom capitulum vique in finem ipsius, cum mac tamen additione, quod Illust. D. Amedens Comes Sabaudin nepos dicii D. Marchionis dum foerit in Lombardia, & Gbi placuerit, sic etiam Tutor dicit Secundoni, simul cum aicto D. Duce. Ita, qued ipsi due habeant simul dictam autelam, si dicto D. Comini, dum ern in Lombardia phemerit, prout supra que ufd; idem Secundorras compleuerit etatem quatuordecim annorum integram Et li contingeret ( quod ablit) dictum Secundorium dees dere ubsque filije legisimises le proctemis, & ad statem perfectam teftandiateingentibus : co cali fibiez nunc substituit leannem filium suum secundogenium fi tune superui ucret. Si verò dictus lonomes tune non viuerer, fibi ex nune substituir dictun Theodorum, si mar superviverer. Si autem dictus Pheodorustune mon vivezer, fibi ez nunc fubitituit dichum Gulielmum, fi tund viveret, que fubilimid mes intelligantur locum habere, ve supra in personam illius maibris dictorum se Lorum luurum, qui cane vinterer, seù fillorum legitimoram diet filij si qui eset. Et li adauarem cestandi legirimam petucairene; & si qui nontune escerifed si Bon popuenirent ad meaten teltandi, eo cala cedae loco dille fobstitutio, alij meiori dichorum fractum tunc viuenti: li tamen Sacros Ordiget non fumplifiet, & sic subsequences de gradu in gradum maiori, & proximioris Recomendant iple D. Marchio Teffator pradictus dicto D. N. Papa dictos filitripos, & dictum D. Ducem, & Marchionarum prædicum, & Civitaten Aft, & omnia, & lingula înpradicta. Iubens, & mandans cridem fili js luis, & dicto m buci, quod femper, & perperuò sint sideles, & obedientes dicto D. N. Pape, & Sinde Romanz Ecclesia : Er quod eidem D. N. Pape, & S. Ecclesia adhereant, & ad estis mandata pacem, & guerram, & eius opera, & negoria factant, ao prescepta. Supplicanseriam iple D. Marchio Teltacor prædictus dicto p. N. Papæ, ve iplos filios Suos, & distum D. Ducem, ac distum Marchionarum, & Civirarem Aft, & ommia supradicta dignerur in cius guardia, cultodia, protectione,& defenifique sescipere contra quossibet impugnantes.

Executores autem suosad prædicta omnia complenda, & executioni mandanda. Er primoad factum peritioaum, & restitutionum, si que sibi fiant, & si sententiabuntur, ve supra sieri debere, elegit, & deputauit dictum D.N.Papam, & ad tradendum, et assignandum Terras pro se, Ioanai, Theodoro, et Gulielmo

supradictis sicut superius continetur.

Ad constitutionem autem dicti Monasterij elegit, et deputatit executore suos, quos etiam elegit ad dotationem Prioratuum, et Ecclesiasum prædictain.

Item ad perficiendum legata prædicta dictarum Ecclesiarum, Hospitalium, et piarum causarum.

Item ad exequendum omni menle in Civitate Aft, illad legatum libramm tercemum Aftenfium pro menle.

Item ad exequendum omni anno in Marchionatu Montisfertati illud lega-

sum florensorum quinguecentum pro qu qlibet anno, et hane, etc.

Primus



In nomine pomini amon. Anto, Indictiono, die, loco, et restibus in folior

Lexandre description of the second of t

Quia vique ad vitimum vitæ lpititum unicujá ide bonis, kirchus suis dispositum interpretation de la liust. Princepe, et Dep. Ioannes Matchia Muncisferrati, Impetialia Vicatius, per gratiam pei danua, mante, libet corpore languera. Rescolera se colona se condinable, et per Bogeni-Canacharium municativi fecisse testamentum sum sum militarium prasenta madendum in formam publicam commississe popularium prasenti interpretational interpretational se die, prasenti codisilla i plum testamentum amuni interpretational confirmante testamentum amuni interpretational confirmante etapprobasis, ac valete voluit pet habete plenam soboria signitarem.

Legn tonommendauitanimam suam, corputabilios, et Terram S. D. N. Papas Leut verus fidolis, et obediens Christianus.

Item ordinauir, et voluit, quod Ecclesia S. Michaelis de Clauario muterur, et figury 19 local homelte, thin por noceas Gastro, seque Burge Clauaxij, sed forenlicifeiploquem : en in hongrest, et reuerenquem Dei, et B. Michaelis, ficut nune Dar, felummoderad ferniondum dista fice afia venus Monachus, disposuit, ordinauit; ct voluic; quodibiline, et thent continue vaus Prior cum alife tribus Monacis, ita quad ibi fian yous Prioratus sub Abbatiais. Michaelie de Clusa Diegesis Taurinen Jub qua eniam modò est: Endicti Prior, et Monaci possint Divid pis Officijs mehus & commedius interosse, legauit, & reliquit dicta Leclesia; Leù dicto Priessei, cam proficiendo dictam Ecclesiam, & permutando, quant pro alije necestarije, & opportunje dicti Prioratui, Priori, & Monacie, omnes pos-Tessiones, & omeionbond, que erant quond. Petri de Septimo, que sune in Borgot& pollese districte Glavariji de in loco, de posse Castigneti, que orneria sun's iph Domino complesse at Restatuenthilominus iple Dominus in fe 3:80 hardes Lugeije, & Juper pradictio Priorery, Priore, & Monacis, amno iulpaeranatus, ica & taliter, quod illi, quos eliget, & phrabit admittantur, & confirmenturper Abbasappasi Aupenickewicklis Manasterij de Clusa. Epiam si estentraleg vekponerentur per tempora, qui non essent grati, & non placetent disto Domino, & he-? Leifipris lait-animeant que la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrat than fariat first po posses topologian dich Domini, cum con 1 12 20 1944

Lulicem dimiliture de geniupeo anima bia Eccle faug Muchte de Crees o moss politicem dimiliture de Crees o moss politicemes, & res, quas iple Dominus concellerat quond. Blazio Moyers de Aloque de Crees o moss politicemente de la concellerat de chiente de chiente de la concellerat de chiente de la concellerat de la concelleration de la concellerat de la conc

Liem dinfile, & legenit Lecielis predictade Creta molendinum de Gamangella territorije Montisbelli inkeli forte aliquis haberet dictum molendinum
in pignore proje liqua perunimpuntirare ordinanie, voluir les acidum quod ipa
fum moledinum redimarnade propria prendationi Domini i in les aliter, quod
expedite, & libere remenden Edelesse prendate:

Item

Irem ordinavit, voluit, & præcepit, quod corpus suum eo desuncto portetur in Ast, & ponatur, ac sepeliatur ad Ecclesiam S. Secundi in Capella noua. Et si sortè hoc sieri non possit propter impedimentum guerræ ordinavit sepeliri in Clauaxio in Ecclesia Minosum, vel visi placebit D. Duci. Et hanc suam voltimem voluntatem asservit esse velle, quam valere voluit iure codicillorum, quod si iure codicillorum non valet, valeat quocuns, also iure, quo valere melius ponerit, & tenere. Præcipiens idem D. Marchio de prædictis sieri publicum in strumentum, vnum, & plura stropportuna sue inteper me Notarium infrascriptum.

Secundus codicillus.

In nomine Dominiamen. Anno, & Indictione præmissis, die undecima menfis Martij. Actum in loco præmisso, præsentibus testibus vocatis, & rogatis. Venerabile Viro D. Fratre Alberto de S. Georgio, Ordinis Minorum, Confesso ze infrascripti D. Marchionis. Magistro Santo de Asclerijs de Pontesturiæ Medico, & Nobilibus Viris Petrino silio Bartholomæi de S. Georgio ex Comitibus de Blandrate, & Henrico ex Dominis Cerexeti.

Quia vsque ad vhimum vicz spiritum, vnicusque de bonis, & rebus suis disponere licitum est. Ideò Illust. Princepe, & D. D. Ioannes Marchio Monusserrati Imperialis Vicarius, per Dei grariam sanus, mente, licet corpore languens. Recolens se ordinasse, & per Bogeri Cancellarium suum seribi fecisse testa mentum, mihi quoque subscripto Notario tradendum in sormam publicam commissiste. Similique modo recolens se codicillum quendam ordinasse, & secisse, ve pater publicis instrumentis per me iam dictum Notarium abreviatione, occodem anno, & Indictione, die nono huius mensis Martij. Ecce ipsum testamentum, & codicillum, præsenti codicillo, omni sure, via, modo, & sorma, quibus melius porust, construauit, & approbauit, ac valere voluit, & habere roboris sit mitatem. Adimens nihilominus in ca parte codicilli, vbi de sui corporis tractauerat sepoltura, & mutans. Nam præsenti codicillo expresse ordinauit, voluit, et præsepit, quod corpus suum postetus in Ast, et sepeliatura d'Eccicsiam & Secundi in Capella noua.

Icem leganir, et reliquit dide Capelle noue pro edificio libres mille Aften-

Item ordinaun, et voluit, quod dicarut Illust. D. Ottoni Duci Britusuicensi, quod non faciat fieri pompas ad sepolturam dicti Domini, cum equis, et bancris, et his similibus; sed id quod expenderetur in prædictis pompis detur pauperibus amore Dei.

Irem ordinauit, quod fiant cleemline, et colebrentur Misse per Tertas, et Ecclesias Terrarum suarum pro eius anima, prout disponet D. Dux præsatus.

Item voluit, iustit, mandauit, et ordinauit, quod Magister Santus situs quond. Mag. Petri de Ascleti js de Pontesturia Phisicus, qui diù ipsum medicinauit, & circà curam sue persone sideliter laboraut, sit deinceps francus, et immunis pro le , et heredibus suis in loco Pontisturia ab omnibus oneribus realibus, et personalibus, et mistis; ipsum que eius heredes vesupra francu, et immune facit, et sect.

Itcm

Item leganit, et reliquit Fracti Alberto de S. Georgio Confessori sur procius

Es hanc suam vieimam voluntatem asservit esse velle, quam valete voluit iure codicillosum, quod si iune codicillosum non valet, valent quocun qualit sure, quo valete melius potetit, et tenere. Przeipiens idem D Marchio de przelistis sieri publicum instrumentum vanum, et plura, si opportunum sucrit per Notarium infrascriptum.

Terrius codicillus.

In nomine Domini amen. Anno, et Indictione premissis, die decimoquarromensis Mattij, Adum in oco premisso. Presentibus testibus vocatis, et rogatia. Nobilbus Viris Mattheo Pronana de Laynico, Henrico ex D. Cereseti, Antonio de Casteglo ex Dominis dicti loci, Antonio Amedei, et Marchotto Patello de Clauazio.

Quievique ad vicinum vitz spiritum vnicuiq de bonis, errebus suis dispomere lieisum est. Ideò illust. Princeps D. Ioannes Marchio Montisserrati, Impezialis Vicarius, sanus mente, qua muis corpore languens. Recolensse ordinasse,
et per Bogeri Cancellatium suum scribi fecisse eius testamentum, mihi quoque
subscripto Notario tradendum informam publicam percepisse. Similiq modo
mecolons se codicillum vnum de nono, et alterum die vndecimo huius mensis ordinasse, et secisse un pater publicis instrumentis per me iam dictum Notarium
abreniatis. Ecceipsum testamentum, et ipsos codicillos præsentis codicilli vigote, omni, via, iure, modo, et sorma, quibus melius potuit, et potest, consirmanit, et approbanicise valere volum, et habere robotis sirmitatem.

Icem leganitaet reliquitae voluit, quod hares luus emi faciat in lanua, tubos

mouem cerz, et ipsam ceram mittatad S, Nicolaum de Tolentino.

Itam legauit, reliquit, voluit, et præcepit, quod hæres suus emar, & mittat Romam ad Capellam, suite Altare, voi est corpus S. Gregorij Pape, & Doctoris ru-t bos decem cera.

Atem legauir, mliquit, & ordinauir) & voluit, quod fiant duz Capellz ad homosomen. & reusenniam Deige S. Thoma Canturientis, van videlicet in Alt, alecanis Montefermo voi planebit D. Duci, & quod dotentur per haredem sufficientibus radicibus pro vuo Capellano pro qualiber, qui colebrant Missa in eis.

2 Îtom ordinavit, volvis se prerapit, quod prædictus D. Dum, mittatunium fa-t znulum de hospitio suo ad S. Cattherinam de Mõte Sinay pro ipso D. Marabiose, ne, sapensia haredia sui.

Icem ordinanic, voluit, & pracepit, qued Culielmus Bana dictus Bogesi, & ego Iacobinus de Capella de Liburan Iubleriptus Motarius Cancellarij sui, inc. vita iplius Bogestoccasa limus Cancellarij heredis sui Marchionis Motasferrani.

Item ordinauit, sioluit, & reliquit, dum tamen hoc fine peccato, & licite facore possir, quod flenricus silvus quondam Gulielmi de Ceresero Seutifer suus sit franchus, & immunia à solutione focorum, sine talearum mensium, qui solutum, tur per Communa Taidini pro tebus, & possessionibus, quas habet in Tridino,

Digitized by Google

214: OTRRADIVITO MITTO

& Holle tensum videliges per parte lus tante mmedudens

Item propter grata, & accepta servitia ipsi Domino exhibita per Ioannem singing quond, Francisci de Brayda ex D. Montilij seguit; reliquit, dedit, & concessifit in seudum, & iutosendicidem Ioanni presenti, dedito, Willia, posse, & iutisse seguit seguit; reliquit per tem, quam dictus Dominos habes in Castro, Willia, posse, & iutisse dissippe Ringi, qua trat Bernholacij de Ringo; & qua instituto conficata est, ad habendum, renendum, & possidendum in seudum à dicto D. Marchione, & hatedibus sus, co modo quo dictus Bernolacius cam tenere consucuerar, dum tamen ipsi ambio server recognoscant duredens accientes secuis secui

Et hanc suam vitimam voluntatem asseruit esse velle, quam valete volutiums codicillorum, quos si inteleccidicillorum non valet, valent quo cun quo sua y quo valete melius potarit, & tenere. Precipiens idem D. Marchiol de pradictis hert publicum instrumentum vnum, & pluta, supportunum succit per me Nota-rium instaleripeum anno si succitation de pradictis hert publicum instaleripeum anno succitation de pradictis de pradiction de pradictis de pradiction de pradic

In nomine Dominiamon. Anno, & Indictione præmissis, die desimaquines mensis Martij. Actum inlocopræmisso, præsentibus testibus voentis, & rogatis Viener. Vira D. Franciscu Merzatio de Montevico, decresorum Barbaiario, Vigario, Nobilibus Vince Petrinoshio Bartholomæi de S. Georgio ex Comitis bus de Blandrato, Henrico ex Dominis Cesesen, Antonio ex Dominis Castis glidni Scutiferia, Doministo de Scazos se de Castelletto; Marcotto Pastello de Clauaxio, familiaribus infrascripti D. Marchionis.

- Quia vique ad virimum vira spiritum; vnicuique bunis, & rebus kinsumponere licitum est. Ideoil lustra Principes Dilonnes Marchio Mantisferiate lans perialis Vicarius, sanus mente, quamuis corpore languens. Retolens se ordinasse, & perialis Vicarius, sanus mente, quamuis corpore languens. Retolens se ordinasse, & perialis perialismentum mini quoque subsignate. Nonzuia tra dentum in socialismo publica mi praerepiste. Simia liqua modenca olens secodiotilos upum, videlices, die nono estima die un die un die nodicinas huius mentis, alimm die nodicina secosto perialismo perialismo. Peco propriente subsidiam Notarium abieus suis via puro, atualo se secodiotilos perialismis codicilis vigore, noduni via puro, atualo se se subsidiamenti in perialismo perialismo confirma in secono con con confirma in secono con con con con con constituire con contra secono con con c

Atom proper schuitadundum sid bedibitioper Antonidur Antodel de Clavaxio Sculiferum, & samiliament suum donc steoum, segantenidem, et elles possessionidem, et elles possessionidem, et elles possessionidem, et elles possessionidem, such activities additioners habeat redeat, et pusside approse, essent have dibut in perpresumm maquam enab. Et hano suam ventuam produntatem allebute esse velle,
quambulers, aduit inte codicillorum, ensigned oodicillorum montas letter, valeat
quambulers, quo reletementes passes et enerc. Prabipicas seum:



-Il corpe di è se Marchese su dese in deposito, Graccommandato alli Frati Minere del Gamento di S. Francessa di Chimpso, è di tale deposito ne su rogato à Gulielmo Cicolollo Medero di Kirolengo il seguente instromente.

Infteumentum depoliticadeveris Marchionis Ioannis.

In nomine Domini amen. Anna Nariutaris eiuldem Domini millelimo tricentelime le pruzgelimo lecutido. Indictione decima, die Sabbati, vigelima mé-Sis Martij, in mis publice, apud Domum Fratrum Minorum de Clauszio, pre-Sentibus seltibus, vocatis, sarogaris, Nobil Viris Bartholomzo de S. Georgio, Barcholomizo de S. Sebastiano, Su lielmo de Azelio, Aresmino Prouana, Leopello Pravens. Amonia de Mazedio, Facio de Villa, Antonio Amadei de Clanazio, & pluzibus alija. Venorah & Religiosi Viri Frater Albertus de S. Geora gio Custos Grainis Frastum Minorum, & Frater de Simeonis de Toncho Guardianus Conventus Frestrum, Minorum de Clauazio, corum proprio nomime, ad vice, & nomine Connentus amnium Fraurum Minorum. Promiferunt Reuer. D.: Adjunio de S. Georgio Abbati S. Benigni fructuarientis, ac D. Iaco bo de S. Georgio & D. Oddono de Valpergia militibus, ac milit Novario infra-Seripto : acmiem Ascobo Capelle de Liburno publico Nomio, recipientibus pice, & mine Bluftium DD. Ottonis Brunfricenfis, & Secundotti Marchioais Montisferrati, ac Ioannis, Theodori, & Gulielmi Frarrum de Monteferrato, qued cum corpus, seù cadauer bonz memoriz Illust. D. D. Ioannis Marchionis Montisferration Imperialis Vicarij sepelitetur, octocommendaterur in Eccled As S. Francisci Francum Minorum de Clauaxio, quod ipsum corpus, seù cadaues zeddent; & dabuot supradictis D. Duci Marchioni, ac Ioanni, Theodoro, & Gulielmo, sei vni ipsorum, sur corum, seù cuius ber corum Nuntio, quandocunqs Holuerins, sine contradictione, & impedimento qualicung, Ethoc promittune ipsi Custos, & Guardianus commo proprio nomine, & vice, & nomine rotius On dinis, & Conuentus Fratrum Minorum, attendere, & observare sub corum fide, Alegalitate. Pracipientes de pramissis seri per me Notarium infrascriptum; & per Iacobum Gapellam publicum Notarium, & Cancellarium ipsius D. Ioanmis Marchionis Montisferrati publice instrumente, reficienda semel, & pluses fo ppus fuerit confilio lapientis.

Pietro Azario nel fine dell'altre cose scritte per lui delli gosti del momorato Mariabese Gionanni, sino al tempo della perdita di Pania, Valenza, Es Casale. Restrina gendo tutta l'historia in un breue compendió, dice le susseguenti parole, le qualimi è pari so conueniente riservare in questo luogo; per non interrompere il progresso dell'historia.

Ibannes Maschio Moneisserrati natus D. Theodorssili quondam Imperatozis Gracorum, qui cum Domina sorote sua, vicore Idust. Principis D. Aymonia Comitis Sabaudia, & matte Dominorum Aymi, nune Comitis, & Blanca compositionis D. Galeaz Vicocominis, & dictus apud suos Illust. Principes so la Imperialita Vicarius genoralis, probue sapiens, moderatus, & sormasus, necnon quieris, impatiens Terras, omnes penditas, vonditas, & pignoratas Marchionasus Mania tisserrati per quond. Genisosem sauna minerias secupçanti, vique ad mam, que sisserrati per quond. Genisosem sauna minerias secupçanti, vique ad mam, que si sescritati per quond. Genisosem sauna minerias secupçanti, vique ad mam, que si sescritati per quond. Genisosem sauna minerias secupçanti, vique ad mam, que si sescritati per quond. Genisosem sauna minerias secupçanti, vique ad mam, que su secupenti.

num numcupatur, nec lokum Terrem perdidire indud post diffidutionen fuia m, licet non potensad telpedrum facter. D. Mediclant, allas multes acquifest, & & multas contra potentiam prædicti Domini Mediolopi decilos de piessenti? Habuit enim primam vzotem lenem; forerem D. Bardimlis de Comingi, quam dem effet iple loannes adoleleens paser eine in massimbuium Corespulatir, propter peciniam, & iple lempeream konorkuie fiout imensem-squisitur mula quem le cum alia muliere mi scuisse: Mortus plunalium neprem filast. Regis Aragonum, & filiam Illust. Regis Maiorica rumin materimonium habeit, & hal bet, valde pulcram, & ch qua Régina filios dicinatifulfille. Celleret auscul ante prædictant diffidationem circa recuperationem. Tomas per fustom fe taliser; quod Hectoriplo non pravaluit. Nam comperguerem labancem Illust. Prins eipe Achaya in partibus Pedemonsium, eccum vaines la partibus Allens L. Hipporegionli, & Canepitij, ac Alexandrie, immeriter querum poreneta ipi Sas Marchionis stacinclus. Nusquam habout in posentia fon Mornis ferrat Quelphym, aut Gibellinum, quemilatundo à musica non distant, & honomeel Amanic Comper Gibellinor in Cinicacibus libi adherentibus / 20 pasei pud in Rod pia, Vergollis, Hipporegia, & Tantino, nec mon in Chitate A quantil, quantil ner, faluo modo eires knem, quod discordism habuir, cum doine de Becharle, & Canibus de Calali, puos decapitari fecit, videlicet, Pranciscolum Camem, & adios expulir de Casa il, domos sus prosternendo. Pluribus vicibus fuit in con Aidra armorum, in quibur femper obtinuit, de precipue apud Cameneriam, vol prælto ordinato cum amiciafuis Senescalcum Regiuni de dutto illorum de Ball cio magne potentia, & Virtutis occidir. Victo campo, & gentefu, cum aumilio Vaincefe partis Guelpha polita in conficult profermendo, capitado, muzillanda quotquor voinia Ad cuius labores Nobilia miles D. Orode Brunfucieta Tentonicus, & in parentella propinquus libs probus, & fapiens multum profuig De que plusquam de alio, & merito se considir. Rocuperaule Burgum Calusca ni in Canepicio contre voluntatem, & posentiam dictorum Principis & Gues. phorum, & iplam Ferram dultum dominio suo nocentem cum maximo difp. dio acquisinit. Et similiter Valentiam contra voluntatem Guelphorum ipsius loci, circunstantium, & ipsam tenet de præsenti cum ponte supra Padum, vhi intrapt, & one unto mines fui turbames statum Papie, Nouarin, & dominij Mediolank, recuperanit Bromide, quam continue tennit cum maximo dessimanto Domineium Medielani.

Secondotto.

Per la sopravenuta morte del Marchese Giou ami ritrou andose i nobilis e popoli sotcoposti al doninio di Monsternato, essere trà due pericolosi scogli, cioè della pueritià di Ses
condotto primogenito, che all'hora non potena eccedere l'età d'anni dodeci i & de gli altri
fracelli sigliuoli del memorato Marchese inferiori d'età. Et della guerra nata trà il padro, e Galtazzo V. isomie per nispetto della Città d'Alla, come si è detto. Ottone Duca
Bunsulcense testamentario Tutere, a Courratiore di esso Secondotto succèsore dello Stusi,
per alquanti giorni stette in prattica e trattato di pace col presalo Galeazzo Visconie.

Poi stringendosi la prattica ando à Pauia, domandato da Galeazzo per vitimarla se come alcuni vogliono conduse seco due diessi figliuoli. Ma poiche conobbe per li ragionamenti, che si faceuano, che Galeazzo aspiraua al dominio della Città d'Asti, nonvi volse consentire, ma ritornò in Monferrato. Doue poi che su arrivato, dubitando della sutura guerra, sece mandare in nome del Prencipe Amedeo Conte di Sauoia. M. Giacomo di S. Giorgio Caualliero, e Bartholomeo pure di S. Giorgio delli Conti di Blandrate, Ottolino de Ghiselbertis Dottore di Montebarutio, Simone di Gabiano, e Nicolino delli nobili di Cauagnolio suoi Procuratori, & egli per la recente assuntione di Gregorio XI. al Pontesicato, volendo sodisfare al debito suo, e del Marchese, e fratelli: stringendolo ancora l'apparato della guerra, quale era in procinto di sassi contro Galeazzo Visconte: andò in Auignone à fare riverenza al predetto Pontesice, al quale signissico ogni occorrenza, e si collegò con lui. In questo mezzo gli prenominati Ambasciatori mandati ad Amedeo, alli diecesette del mese di Giugno del predetto anno mccclazi, conclusero con lui à nome delli predetti Marchese, e fratelli, & di esso Ottone di Brunsueich loro Tutore, e Gouernatore vna consederatione, e lega con li seguenti Capitoli.

Confederatio cum Amedeo de Sabaudia.

Primus, quod dicus D. Comes teneatur pro posse, bona side, & sine fraude iuuare, desendere, & conservare Statum, Terram, iura, & honores dicti D Marchionis, subditorum, & adhærentium suorum, quorum nomina infra descributur, contra quascunq; personas, cuiuscunq; conditionis, & status existant. Exceptis S. D. N. Papa, & Sereniss. D. N. Imperatore, ac Rege Francorum, silijs, & fratribus suis, & è conversò.

Adhærentium verò nomina sunt hæc. Domin. Astens. Ciuitatis. D. Thomas Marchio Malaspina pro co, quod non tenet, ac D. Marchione. Manfredus de Busca pro co, quod non tenet à D. Marchione. Marchiones Ceuæ, & Mar-

chiones Incilæ.

Item tencatur pro posse iunare ipsum D. Marchionem ad recuperandum Terras, & loca, quas, & quæ perdidit dictus D. Marchio propter præsentem guerram, inter ipsum D. Marchionem, & D. Galcaz ab vitima dissidatione citra inter eos sacta, & quod recuperatum suerit dimittere dicto D. Marchioni.

Item non facere pacem, treguam, seù accordium cum inimicis dicti D. Marchionis, sine scientia, & beneplacito dicti D. Marchionis, & è contra D. Mar-

chio cum inimicis D. Comitis sine scientia, & beneplacito D. Comitis.

Item quod Terrz, loca, & fortaliciz districtus, & territoria, quz ipsi duo Domini lucrabuntur, vel corum alter super ipsum D. Galeaz dividantur, veinstra videlicer, quod si sint de Territorio Astensi, & districtu dividantur per medium interipsos. Sin autem extra territorium Astense duz partes sint D. Comitis, & terria D. Marchionis.

Irem, quod teneatur ipse D, Comes descendere toto suo posse Terras, Ciuitates, & Castra D. Marchionis à guastis, bastitis, & exercitibus ad benum intelle-

ctum, & fidem, sicut faceret suas proprias.

Item, quod victualia Terræ D. Comitis, & locorum suorum sint libere, & ex-

pedita pro pretio competenti, Terris, subditis, & adhærentibus D. Marchionis, & percos, & ad ea duci valeant sicut adalias Terras D. Comitis.

Item, quod si contingat lucrari Comitatum Blandrati, quod illud sit Dominorum de S. Ceorgio, qui tenere debeant ipsum in seudum à predictis Dominis, Comite, & Marchione, videlicet à dicto D. Comite produabus partibus, & à di-

cto D. Marchione pro tertia,

Item, quod D. Marchio det dicto D Comiti florennos ducentum millia, boni auti, & ponderis. Et ex nunc det infolutum dicto D. Comiti loca, & iura infrafcripta, sub pactis, & conditionibus infrascriptis, quæ loca, & iura sunt hæc, videlicet. Castrum, & Burgum Clauaxij cum pertinentijs, & totum territorium Canepicij de citra Padum, cum omnibus iuribus, & Vassallagijs interclusis, exceptis Terris, & Vassallagijs, quæ tenet D. Dux Brunsuicensis. Item Rippam, Podinarium, & Vassallatum Montiscucchi, cum iuribuseorundem. Pactaverò, & conditiones sunt hæc, videlicet, quod dicto D. Marchioni sit licitum redimere Clauaxium, infra ynum annum à die præsent numeran. pto sum ma sorennorum octuaginta millium prædictorum, & dealijs iuribus, & rebus, visupra fiant tres partes quarum prima sit; Sanctus Georgius cum Curia, & pettinentijs suis Mazadium, Marcenaschum, & Castiglionum, cum omnium perunentijs, & hæc redimi pessit per sein secundo anno quadraginta millibus ssorennis.

Secunda verò sit Rippa, fidelitates Montiscucchi, Septimi, & Leynici, cum corum iuribus, & pertinentijs, & tedimi pollit in tertio anno pro totidem.

Alia verò tertia pars sit Podiuarinum, Roccha, & Fabrica, quæredimi possie quarto anno pro totidem. Essi contingat Clauaxium redimi non posse in primo anno, redimi possit in secundo anno, vna cum parte, illo anno redimenda pro centum viginti millibus. Si autem non redimetur illo secundo anno; redimi possit tertio anno cum duabus partibus, secundo, & tertio annis redimendis pro florennis centum sexaginta millibus. Et si redimeretur illo quarto anno, redimi possit Clauaxium cum tribus partibus redemptis pro dictis florennis dutentum millibus. Et eo casu quo dictus D. Marchio redimeret prædicta medis prædictis ex nunc, prout ex tunc, habeantur pro non traditis, sed remaricant ipsi D. Marchioni plenò iure, & teneatur ipse D. Comes recordationem sacrete. & dationem de omnibus supradictis, cum promissionibus, stipulationibus, & clausulis opportunis. Et prædicta vendicent sibi locum, dummodo omnia, & singula supradicta, & infrascripta promissa per dictum D. Comitem ateendantur, & observentur, & non aliter, nec alio modo.

Item, quod Sindici prædictorum locorum doneorum, & etiam Vallalli prædictorum Vallallorum traditorum faciant fidelitatem prædicto D. Comiti lub conditionibus, & resolutionibus prædictarum recuperationum dictarum Terrarum, & Vassallagiorum prædictorum in præcedenti capitulo. Ita tamen, quod Vassalli, nec homines in primo anno ipsius fidelitatis non possinit requiri, vel in aliquo molestari ab ipso D. Comite, nec Tutorio nomine D. Warehionis, & secundum necessitates, & stilitates striusque Dominorum.

Digitized by Google

Tedus de intered au como i de miles a constanta de la constant nare, protegere, & eis dominari servatis bonis vsibus, libertatibus, consuetudio De sa que se s'auconiment seneral proposer pulphable del abgine cipi igni dent se, ciedan d il ite thije Giouanns di wolere eccs pare il dominio dell'estimiet etter bedrouged . Lem, apadredieus, progenmentieus, de militante dichora me locquim doncor ram riddirect, Chubaij, Lippar, & Podiuminis plaimo anno sipe , expassino an ed dichem D. Marchicamam; qui pro hie rencargramere, & fuppode di fumpento et expenses, de encre quelibre, Officiariorum, Cultodie que California , & Villetompsedichtum angii pertineght ach D. Comurén, qui polt aucanluppor une 'd of a forentie of man el francen precession Lorent, colocidades - icam, qued Ardiniana Propuna la Catallanus Claurziji & habest ibi young Proficem phigheliamica di di D. Comisis, ibis acianti je locie pro Justis ininini Branda: Quilledet alightne parte mulding to the parte and grands and grands and the control of t . Ireinsqued in Ripha, & Podinarino fit Perellas, & Castellaque Hillus Arch minur, qui lude omine poner, que meche in didis locis, noming sumen D. Co. micle, quipromimant D. Marchioni ipla loca fibicadere, fi , & quando foluerie quantitates prædictas modis prædictis, & interad. S. Dei Eurngelia conferuare igra vehinde Dominostami destrionem madera sinon propiento de significación de la company de significación de significaci Frem, fi acortogat aliquem appellate à septensia, velscatontis Indicis dicti Aresmini, appellere possir adeplum Aresminum, & non all alum, qui definiat secundum consilium Peritorum. e l'impognate dicus D. Comes durante guerra inter D. Marchionem, & Gileaz seneaturist debeattenere super & in Terris D. Marchionis pradiction & ad cine mandatumpte luceurendo, vbi magis fuerit opportunum lauceat ducentum, & D. Marchid censum ad succention whi fuerit expedient, & necessarium Super Terus ighorum Dominorum ... a. Irgm, quade D. Nielapa facte liqua pacta com D. Comite, in quibus fit Illust. D. Marchio non derogetur per ista puct apredictis pactis factis per dictum D.N. Papan Eraconingar phie D. Comire Sabaudie in futurum, aliquam lis gam facere dum D. N. Papa, ten atur suo polle in ipla liga includere dictum D. Marchionem fineramen parricipationo commodi, vel lucri, que dictus D. Comes ax dista liga perciperer. I. c. Irem quod omnes querela, seù peritiones hincinde vicissim vique ad present tem diem competentes dictis D. Comiti, & Marchigni, vni adversus alterum, ex quecheq eaufa-lint quiete poenitus & remiffe..... .. Item, quod D. Duz, & Consilium D. Marchionis, & Procuratores absentes, chqueliquibus Nabîlibus de Moniefertato ompia, & lingula supradicta per cosum iuramenta folemniter satissent, & construent, & proinde le, & lua bons chligent & vinilominus ivrent, & promittant lubeildem vinculis le cutaturos mmentenungend D. Marchio prædicta ratificabis cum fuerit ætatis sufficientis, Delli quali Capitali, e heene furono rogați instromanti à Clemento di Belmonte, Go Antonio Curtere Nesani del Conse site prefetta di Bartelopiao Cignino Canalliera.

2.33.323

Il modefine avas Galeance Viferan parfificate hal defiderie, ali agli decicus. De do il Marchefe Giouanni, di volere occupare il dominio della fintà di Alli. Del onesed Englis con le genti de Bronald for frasello, e con pessente effertite l'affalte, de force fart molte baftico per ofpugnaria. Al che restando foctornere, Begonderio, e fratelle. & Con cone Duca di Brunfucich tutore, e gouernatere lote, inflituiti dal predicto quand. Man Thefe Gionanni, beredi de effa Cierà per indiviso, & eguale persione, richisfere in agines fore Amedeo Conse di Savoja, à permigres della liga, co obligazione; che bancous con Papa Gregorio, di difendere, e sostenere il predetto Marchese, & le cose della Chiefa come per la confederatione, che banevano con lais signale munde al professio di detra Città alcune genti fue, quali non continuarono la guerrio, facundo libligo della sunfidei patione, anzi partendofi, lasciareno Ottono Duca di Brunfunkle con lo ponti, de efferin del Murchefe; o fraselli in essa guerra, & per loro esa Ciscò su diseja e perseal mode, che l'effercite del prefuse Galeages fu constructe à pareirse dal dure usfedie poste circa essa Città, etasciar le bastine in mano del Murcheso di Monfernato; & duros afidio predetlo per il Spatio di mefi tre, è cirea. 

Questo anno milesimo trocentesimo setenagosimo socondo, sta fatto Dondica del luogo di Podiuerino al Conte di Sauoia, per Dinti due milla fiorini d'oro di Fisronza, del chene fù regate instromente da Antonio Consule di Penzano, registrato per lui nel secondo pro-

socollo fol. xxxj.

L'anno millesimo trecentesimo situagesimo quarto, Carlo Quarco Imperatore per Va privilegio autentico, figillato di du aureo figillo, constituis Vicarij del Sacro Imperie Secondotto Marchese di Monferrate fratelli suoi, & Ottone Duca di Brunsneich communemente, & per indiniso, & ancora li descendenti loro maschij legitimi, nelle Città d'Asti, Alba, & Monteuico, spettante, e pertinente al Sacro Imperio, W in qualunque Terre, Castelli, Ville, e luoghi, dominy, territory, distrotti, pertinenze, ragioni, e

giurisdittioni à loro spettanti nella seguente forma. In nomine Sancia, & Individua Trinitatis foeliciter amen. Catolus Quartus, Divina favente clementia, Romanorum Imperator semper Augustus, & Boemiz Rex, ad perpetuam rei memoriam Illustrib. Secundottoni Marchioni Montisferrati, ac fratribus eius, & Ottoni Duci Brunsnicensi filio quond. Illust. Henrici Ducis ibidem, Principibus, & Consanguineis noftris dilectis; graciam Czlaream, & omne bonum incumbentibus nostrz Celstudini assiduè variemtibus negotiorum innumeris, dum pro fælici statu Reipublicz mens nostra hine inde diltrahitur, dignum nostra serenitas existimat, & fore necessarium arbitratur, yt qui tot regionibus nobis commillis personaliteradesse non pollumus, 60 deles nostros fide, & circunspectione probatos in parté noftra solicitudinis &s. tuamus. Sant cum pie recordationis quondam Illust. Ioannis Marchionis Mostisferrati, veltri Marchionis, & fratrum genitoris,& tui pucis imasotam fidei,& denotionis constantiam, & indefessi laboris solicitudinem, quibus ipse, & Tu, in mostrie, & Imperij Saeri procurandiz Honoribus multipliciter claruftis, nostræ

mentis

DEA MANFERRATO. mandinquis attenducineus una Spends diligenti), nacaon de gratuita con la desauene penfamus, quied voe Meschio, de fractes de tâte generole stirpe descé. denne, ciulitan valle gebitaris leu debilis, fequende velligia, pobis, & Sacro Romano Imperio, nonnullis virtuolis, & vtilibusattibus, & prout non ambigui-Mus confianter, poritate lide i possificio de debetis complacere plutimum tem poabasaffusurie. Tones weith ad weltei Scorne, & forlieiterte augumentum amplioni inclinamer fevores quantum adiplum producti Marchionis quandam, & tui Ducie alara probinacia: virturum inliguia prafiantius meruerunt. Volentes igira : pagmiflorum impuite veltri Starus ferlicitatete elementi preuenite relpe-Au Balibers to anima, fanog: Principum, Basonum, & Procesum naktorum, as latparij accedente confilio decessa nostra sciencia, de Imperialis porestatis planitudine. Vosomuss coniunction, de pro indiviso, derai Marchionis harddes malculos legisimos, in Riupem, & fuscefores Maschionis Montisferrati, in Ciuiteubee Aftenfi, Albenfi, & loco nostro Montisuici, & ipforum, & cuiuslis beceasum Terris, Caftris, Villis, locis, dominije, Communicacibus, posse, territorijs, & districtibus, ac pertinentijs, imibus, & lunfdictionihus uninersis ad in-Las, & cerum quemlibes persinentibus. Ordinamus, facimus, & conflicuimus nofres, & Sacri Romani Imperij Vicarios generales, & speciales irrevocabiles ad tempora vite noftra, & post obitum noftrum propitio Deo felicem, tam dia. donec per successors nostros Romanos Imperatores, vel Reges expresse, & ex caula legitima fueritis revocati. Dantesex nune, & concedentes vobis, & in vos omnes communiter, & proindiuilo, ve permittieur de Imperialis poussais ples mitudine ex certa frientia transferentes, plenam, liberam, genesalem, de amnimudamavotoritatem, intildetionem, & gladij poteketem, merum, & mizeum Imperium, vice, suctoricate, ac nomine nostris in Civitatibus, locis, districtibus, limitibus, atque litibus ea rundem, per vos, vel alium, lot alcos, quibus bec commileriris excreenda, &c. Teftes huius sei funt Vener. Ludouicus Maguntinen fix Archiepiscopus Saset Imperij per Germaniam Archiefeellazine, Berardus Heto bipolen. & Vortigo Murembergenlis Ecclesiarum Episcopi, Illustres Federicus Marchio Milluentis, Fredericus Bandair, & Robertus Ligenentis nuces, Spectabiles Fredericus Muembergen. & Burgardus Magdeburgenlis Burgrauij, Ebeandus de Roretemberij. & Joennes de Suierez burg Comises, Nob. Petrus de Vattengh Imperialis Curiz Magister, Thuno Bolduz Magister Camerz, Borgo de Risemburg Capitaneus Trassilueaus, Graso Gerlachus, et Bazo de Holenloch, Himbode Voaldesen, Albertus de Risembreg, & Mareinus de Leuizensten, neer non quamplutes elij noffri, & Sagri (mpenij Nobiles, & fideles præfentium, fub bulla aures timpario nelle Maisharis imprella testimonio litterarum. Dati Nucremberg. Anno Domini Mecclexiv. Indid. 12. ofteno idus Decembris. Regnosum noftrosum anno nigelimo officio, Imperijvetò vigelimo. Et ego Micolaus Camericen. Magdeburgen Dieceles Cularis Prothonot, vice, & nomine Reverendifs. in Christo Patris. & D. D. Ludouici Maguntinenfis Ecclesia

Archiepiscopi, Sacri Imperi) per Germaniam Archicancellari jeccognovi, &c.

L'anno

L'anno millefibe socrone simo segunage finauquinto, induticimale cintra estras cultivarente del mese di Decembres polici inà d'Alli Lecondenn Marchyladi, Monsterna adiate mi foule à Giouanni figlindoibuftande depqueddat udardufets frontes de stemperoces Caffelle, Villa, de Laperio, in principal de virinte de l'appelle, Villa, de l'appelle de l'appe L'anno millefime : ressertefime fiert regline) fifte of l'tuillertais che chesa etterne of ull quatordeci del meje distresembre Siècondorio Unidalefe di pidenfamato, con uniberità y s Enfemirmente d'Occome Duela Brusquiques for Comonasus forces deprende for qualant spac province, difeordici bici, de mande, a compensificativo estados estados e Calente Coloridades Tonto in Guegoria XI: Sambro Consefier ma alcomproving brieffe dame for mage fit 30 finui li foi mesi si poreste phorogravo peril Papi most quenna Demico non dordiobelle par Widioffernarlo, sotto piede disenso midiefiorimidio . Et dinodesino giorno esso Secons directen auttorità del prodotto Duen di Andrifecte diedo popune a libertà de Vallie af produce Gregorià Sammo Pandofico di Faros, Erbono nultire miasimonia il nomio Juo; coni tillet agnif & Eccellence Adadonna Violano figituola del mombrato Gallare Viftonia Donsinatore in Adibano. S tellimonif fuema Baldafare Dura di Bruifwich; Abben dilnetta, & Nicatello di Panagnatio Podeflantiali ... 11139 38 22 2 1 1 :. Gregorie Somme Ponsefice depodungo crasme o idi pace openo scho da guenen 3 quale tra trà Secondorco Marchelianembarre, e Gratime Viscouse, sere efficie so factions dola in fe, co à mano fua . Buel tempo di dossa fospensione Mitolo Spinelle Dassore, es Enwalliero, Canceliuro delle Regnidi Giarufalommo, e de Sicilia, & V. golino de Paloho. ni Procuratori, e mandatarij del predesto Marchife. E Fshippo Caffola di Ragii, e fic natione de Canalis Ambascimori, e mandatarij di Galeazzol iscoure, edi Dia Bateazme Conte di Vired sao falinolo; e di Bianca ai Sanoia moglie de affe Galeaz respettenci in Roma, alla presenza di esfo Pontesice l'anno metelnavin. del mesendi Mur Di considereevinsième, che precedente la dispensa sopra l'impedimento della comatione, chiera fel Secondorso, De Victanie figlimia di Outeazzo, che già fie anglie di Leonosse Daca di Clavensia fiplicolo del Re d'Inghiltorra, quali evane conguenti nel febrado, e cerco y ath diafinità; si fermarebbe mà toro il matrimonio per parole dei presenti, con la doce di Grenta milla fiorini d'oro, ò la sestituitione della Terra de Cafale, è con buant al ardifeenfa fu bonerano, ecompito efformarimonio, nella Cietà di Pania, il fecondo del hosfe d'Are-Boin presenza di più di cimquecento Gontilbuomini, & al primense mese di Giugno Gio. Galcazzo in ofterumza delle memorata comuchationi promife deler offerware , quanco and In nomine Domini amen. Anno à Nacionacentelle unille simo succentelle moleprinage lime leprimo, die déciris equitres enen le fanij : Indictione ducinis quine. Nouerine uniderliead ques present influencement percentries, quod Mast. Princeps, & D.D.Io, Galeaz Vicecomes Modiohar Comes Viregrum, &c. fitte Mag. & Excell D.D. Galeaz Vicecominis Mediulani, Sem Imperialis Vicarif Ggaeralis, volens a dimplere, & execusioni mandate, ea man profipio, se eius pol mine de menle wereij proxime percertos ia Civitale Romazvoran 9. D. NhPK pa promissa fucrum; & sunt, & su om isbus; & per comaia eti promissa fatemor, & sunt per Egregium Legam Doctorum un Mylippum de Gallolis du Régio, & pcr

& per Nob. Virum Cauallinum de Cauallis de Rugio eius Secretarium tunc ipsus D. Comitis Procuratores in Vrbe, Egregio Viro D. Vgolino de Falconibus Procuratori, & procuratorio pomine Illust. Principis, & D.D. Secundottonis Marchionis Montisferrati de facto, & Terra Casalis, occasione matrimonij Deo fauente secuti, & perfecti inter ipsum Illust. Principem D. Marchionem prædictum, & Illust. D. Violantam ipsius D. Comitis sororem, genitam, ex prædicto Mag.D. D. Galeaz per solemnem stipulationem, convenit, & promisit prædicto D. Vgolino tanquam Procuratori, & procuratorio nomine dicti D. Secundotti Marchionis Montisferrati stipulanti, & recipienti, ac etiam mihi Notario, vti publica personæ stipulanti, & recipienti vice, & nomine predicti Secundottonis Marchionis Montisferrati, quod si contingat (quod absir) quod prædictus mag. D.D. Galeaz ipsius D.D. Comitis genitor diem suum extremum clauserit, & transiuerit ab humanis, quod ipse D. Comes Virtutum, trader, & restituer, vel tradi, & restitui facietipsi D. Secundottoni, velalteri ab ipso solemne mandatum habenti, & eius nomine recipienti Terram Casalis, cum fortalicijs omnibus, & alijs quibuscunq; dependentibus, & connexis infra spatium duorum mensium computandorum, à die mortis (quod absit) ipsius D. Galeazeius genitoris, & ex quo per ipsium Marchionem Montisferrati fuerit requisitus, ratificans, & approbans, & rata habens in omnibus, & per omnia, ea que occasione diche Terre Casalis promissa, & conuenta fuerunt inter partes prædictas, & in omnibus, & per omnia vri promissa sunt, & tuerunt, per prædictos D. Philippum, & Cauallinum ipsius D. Comitis tunc Ambasciatores, & Procuratores. Actum in Castro Ciuitatis Papiæ, in sala magna prædicti D. Comitis. Præsentibus Egreg. Viris D. Pinoto di Pinotis de Regio filio quond. Bonuisini Consiliario prædicti D. Comitis, Nicolello de Cauagnolio de Monteferrato filio quondam D. Gulielmi, Antoniello de Porris de Mediolano filio quondam D. Stephanolij Camerario prædicti D. Comitis testibus ad hoc specialiter vocatis, & rogatis. Insuper prædictus D. Comes in huius rei maius testimonium justir, piæsens instrumentum muniri in sigilli impressione.

Ego Andriolus de Arisijs natus D. Antonij de Mediolano publicus Imperiali auctoritate Notarius prædictis omnibus interfui, rogatus q. hoc instrumentum tradidi, scripsi, & me subscripsi meumque consuetum signum apposui in testi-

manium præmissorum.

E successinamente su trà loro celebrata vna pace, e tranquilità perpetua, nella quale frà l'altre cose, trà Secondotto Marchese, & Ottone Duca di Brunsueich per una parte, e Galeazzo V isconte, con Gio. Galeazzo suo primogenito per l'altra, su concluso, che qualunque luogo, che ciascuno di loro haueua lo potesse tenere, e possedere; saluo, che le cose deposte, e consirmate nella pace publicata per Roberto Gebenense Cardinale della Basilica de gl'Apostoli, e Legato della Sede Apostolica, nell'anno predetto mecclixus palli dieci noue del mese di Luglio trà Gregorio XI. Pontesice, e S. Chiesa colligati sudditi, & adherenti suoi per una parte; e Galeazzo Visconte suo sigliuolo colligati adherenti, seguaci, e sudditi toro per l'altra; in quanto concerneuano la restitutione delle Terre luoghi,

luoghi, e fortezze, douesero hauer luogo trà esse parti, & osernare con effetto. Et oltre di questo il predetto Galcazzo promise al memorato Marchese di restituirgli la fortezza di Quarto, & il Castello di Malamorte, e la fortezza di Azano, con li territorij loro, le quali fortezze esso Galeazzo occupana nel territorio di Asti. Volsero similmente, e convennero nella pace predetta, che il predetto Duca di Brusueich done se rimanere Tuzore e Curatore di Secondotto Marchese, e suoi fratelli, e Gouernatore del dominio di Monferrato secondo la dispositione del testamento del quondam Marchese Giouanni suo padre. E che i legati fatti per il predetto quondam Marchese ad esso Duca di Brunsnesch donessero seguire effetto contro Secondotto, talmente che gli predetti Galeazzo, e Gio. Galcazzo suo figliuolo non se ne haucssero ad intromettere. Conuennero ancora la predette parts, che alcuna di loro non potesse pigliare per adherente, colligato, ò suddiso aleuno, ehe foße adherente, colligato, ò suddito dell'altra parte. Ne ancora alcuna Città, Castello, forsezza, o Terra, la quale fosse suddita, o sotto l'obedienza dell'altra parte. E promisero di aitendere, & osernare gli predetti Capitoli, sotto la restitutione de' danni, spese, & interess, e come più ampiamente si contiene in vn'instromento di detta. pace fasto, nell'anno millesimo trecentesimo settuagesimo settimo, Indittione quintadecima, alli serre del mese di Luglio, rogato nella Città di Pauia, nel Castello di Galeazzo Visconte, nella Camera superiore, da Pasquino de Capellis, e da Antonio Pasquario di Montebello, Notarij publici, in presentia de Ottolino di Mandello Canalliero, Antonello Porro, & Antonio Murigia tusti di Milano.

Vinc: flao Rè de' Romani l'anno predetto, quale era il settimo, dopò che da Carlo Imperatore suo padre su fatto Rè de' Romani, & elletto successore dell'Imperio, ad imitazione del padre, nel giorno dell'Esaltatione della Croce, concesse, donò, e consirmò à Secondotto Marchese predetto, e fratelli suoi, & ad Ottone Duca di Brunsueich il privilegio à loro concesso per Carlo predetto. Per il quale surono constituiti Imperiali Vicarij nelle Città d'Asti, Alba, e Montcuico.

L'anno medesimo, & al Nouembre prossimo in Pauia su publicato, e consumato il matrimonio contratto trà Secondotto Marchese di Monferrato, 🤁 Violante figliuola di Galeazzo. Doue poiche il Marchese, secondo il solito delli maritati, hebbe fatto dimora per alquanti giorni si parti, e caualcò in Asti ; al gouerno della qual Città nel partir fuo haueua posto un fratello di Ottone Duca di Brunsueich, quale hauendo secreta intelligenza con Galeazzo, gli negò l'entrata di eßa (ittà. Perilche Secondotto subito ritorno à Pauia da Galeazzo suo Socero, domandandogli agiuto. Doue Galeazzo senza tardanza fece caualcare Gio. Galeazzo suo figlinolo con trecento lancie; quale arrinato in Alessandria si congiunse con li nobili, e gente d'armi del Marchese, e dopò alcuni giorni partendosi s'inuiorono Derso l'occupata Città: done dal Castellano, quale se manteneua in fede del Marchese, alli sei del mese di Febraro dell'anno mecclxxviij. furono introdotti nel Castello, & il fratello di Brusuicense, partendost lasciò la Città nelle mani del Marchese, e di Gio. Galeazzo suo cugnato. Nel progresso di tempo vedendo Secondot to, che Gio. Galeazzo suo cue nato non si voleua partire con le sue genti d'arme, e lasciarli la Città libera, fu persuaso à constituirlo Gouernatore della detta Città,Castello, e distretto suo: risernandosi però l'auttorità, e facoltà di potere mettere in essa Città il CapiCapitanio, Podestà, Grattri Officiali, o così il prodetto Gio. Galeazzo alli undeci del predetto mese accetto il governo di essa Cittàco promissione giurata sopra li Santi Euangelij , e sotto la fede del cerpo suo, di regere, agouernare bene la Città predetta, al nome, honore, & vilità del predetto Marchese Secondotto, e restituirgliela, e rimettergliela, quando per il cammune giudicia delle Procesi di esso Marchese, e delle Nobili, e Cittadini diefa farobhe dichiarato effere weile, che per lus gli doueffe effere rimefa l'amminitirazienes e regimento di esse Crità. Dapo questa re il predetto Marchese Secondotto, e la Communità d'Atti furato il medefimo giorna per publico inferomento celebrati, e firmaai estri sepisali, i quali il predetto Gio. Galcazzo giuradi offernare: e trà le altre cose comennero, che nol giuramento c'haueumo à fare i Cittadini al predetto Marchese, fosforezisemate la ragioni, de honore dell'Imperature, di Octone Duca di Brunsueich, e delli frazelle dieße Marchefe. Delle quali tutte cofe ne furono regati publici instromenti das Antenie di Rongano desso Confule Notare publico, alla presenza di Alberto Marche-6 d'Ineife Cavalliero figliuolo del quondam Raimondino, Bartolomeo di Giacomo figlimula del guondam. M. Manfredo Dontora, e Cittadino di Genua Configliero di Galeaz-20 Visconte, Ricardo Villano figliuolo del quondam M. Roberto Dottore, e Cittadino di Milano, M. Ottolino Ghisilberto Doccore, M. Bonifacio di Cocconato Caualiero, M. Giomanni bastardo di Monferrato Caualliero, M. Freilino Guarletta Dottore, e Cittadino LASti, M. Antonio di Moriena Dottore, e Cittadino d'Asti, Antoniolo Porro di Mi-Lang, Autonio Turebo di Castello Cittadino d'Asti, Galuagnono Pelletta Cittadino d'A-Sti, Persinallo Retario figlinolo del quondam Conradino Cittadino d'Asti.

L'anno predetto meccli xviij. alli ledeci del mese di Febraro, trà Gio Galeazeo Conse di Viris, e Secondotto Marchese di Monfirmato su contrasta perpetua confraternità,
Cor mione, la quale tutti due promisero osservare, inseme con si patti conuenuti trà loro,
sotto la pena di vinticinque milla siorini, delche ne su rogato instromento da Andriollo
Cancelliero del presato Conte. Et in progresso di sempo accorgendose il predetto Secondotto, che la riserua, quale haueu i fatto di potere mettere Officiali, e presidio nella sittà
d'Assi, poco, ò nulla li giouana, se ne delse con Galeazzo suo Socero, richiedendogli las
celassatione di essa città, e dominio suo. Il che non potendo ottenere, ve dendosi deluso,
si parsì stegnato da Pania, e caualcò à (remena se poi nel Pamegiano; done esendo artiuato in una Terra chiamata Langirano alle undici del mese di Decembre del medesimo
cuno, su da un suo samata Langirano alle undici del mese di Decembre del medesimo
cuno, su da un suo samata la città, senten al primo Alvare, e di lui scriue Donato Azamese à hore vintita passo di quella Città, senten al primo Alvare, e di lui scriue Donato Aza-

iole Piorentino in questa modo.

Anno Domini mecclanvi z. mense Maij, filia Galeatij Principis, quam morse mariti viduam, seliciam supra meminimus Secundottoni silio Marchionis Montisserrati nuprai tradditur, habunque pro dote Vrhem Asten. Tunc paz utrinquintes Principes sirmata. Concesum sequenti anno, sponsus, qui senis, & dissientimis moribus crat, à quodam ex familiaribus intersectivit. Vinde puella territo patrueli suo silio Bernabouis cum Pontisseis dispensatione in vacceme staduur.

Li Nel

: Nel tempo, che auuëne la morte del Marchese Secondotto, Ottone Duca di Brunsteeich se ritrouana à Napoli, & esfendogli sopraneunta la nuona del trapaso suo, eltre la molestia d'animo, che ne hebbe, gli dispiacque aucora sommamente l'hauere inteso, come, offo Secondotto era stato indotto à concedere et gonerno della (mià d'Asti à Gio. Galeaz-Lo suo cugnato, come si è narrate di sopra . Per la qual cosa si parri di quelle parti, con animo di volere attendere alla ricuperatione del dominio di effa Città, e distretto fice. son lettere sue appresso dell'Imperatore Vincesia», e di molti Prencipi d'Italia granemente si dolse delli modi, che havena tennei Gio, Galcazzo, col prodetto Socondono, per occupargli il dominio d'Afti i dinostrando come lui, e gli fracti del perdetto que dame Secondotto dolosamente ne erano stati sprgliari. Con richiedere à nome suo, e come sucore, e genernatore delli predesti fratelli al predetto Imperatore, volesse fare sal prod nissone circa questo, che ribanessero detta Città; e dominio suo, dopo ilche con opportune lettero, se ne venne da Gio. Galeazzo, appresso del quale fece ogni diligente inflance, richiedendolo à rimestere essa Cistà in mano del Marchese Giouanni frasello, e successora del predetto Secundotto, e sue, come la regione, o debito volena, ilche ricusando est de fare fù principiata la guerra trà di loro.

Giouanni Terzo.

L'anno millesimo precentesimo settuagesimo nono, alli tre del mese di Gennaro, Giod nanni Marchese di Monferrato, diede ampla possanza ad Ottone Duca di Brunsuciale de amministrare lo Stato, per sin che esso Marchese sosse di vinvicinque anni; delcha no su rogato instromento da Gulielmo (icolello di Verolengo, il cui tenone è questo.

Instrumentum potestaris datæ Ottoni de Brunsucich.

In nomine Domini amen, millelimo trecentesimo sepuagesimo nono, India Aione secunda, die terrio mensis Ianuarij. Actum in Castro Montiscalui, in caminara magna, præfentibus testibus vocatis, & rogatis, Nobilibus Viris D. Ioanne bastardo de Monteferrato, Simone de Gabiano, Ludouico Turcho, Oddino de Mirolio, Antonio de Braida, Ioannono de Cochastello, Francisco de Cochas stello de Montilio, Nicolello, & Martino frattibus, & Antonio de Tilio, Georgino Scarampo de Camino, D. Ottolino de Ghiselberris de Cerescio, Antonio de Silvestro de Corgnato Vicarijs, Albertono de Prato de Montecalvo, Facio de Villa de Clauazio, Antonio Berruto de Vignali, Marcono della Valle de Là, & pluribus alijs. Illust. D. Ioannes Marchio Montisferrati, sciens certificatus, & plenarie informatus, quod Illust. Genitorcius D. Ioannes Marthio Monnisferrați, quondam in sua vitima voluntate inter cetera disposuit, voluit, & ordinauit, quod Illust. Princeps D. Otto Brunsuicen. Dux, & auunculus dicti D. Mara chionis sit, & esse debat ipsius D. Ioannis nune Marchionis prædicti, & correrozum fratrum ipsius, ac Marchionacus, & Baronia Montisferrati, necnon omnium Ciuitatum, & loci prædicti, & prædictorum, & corerorum bonorum, rerum, & iurium ipsorum fratrum, tutor, curator, gubernator, administrator, & zector, cum plena, & generali potestate vendendi, alienandi, infeudandi, donandi, contrahendi, disponendi, faciendi 68 ò idinandi de Maschionare, Baronia, Ciuitatibus, Castris, Villis, & bonis prædictis, prout, & sicut dictus D. Duzvolucrit.

Juerit, & fibi placuerit, donce dictus Dominus, nunc Marchio, & dictieius fratres compleuerint vigelimum quintum annum, omni administratione, gubernatione, ac potestate dicto Domino nunc Marchioni, & dictis eius fratribus vsque quo ad coplementum dictæ ætatis pervenerint penitus interdicta. Videns, & cognoscens ipse D. Ioannes, nunc Marchio, quod Illust fratereius, Secundorto Marchio Montisferrati quondam, nolens predictam ordinationem paternam observare; sed easpreta, Marchionatum, Baroniam, & Civirares, quas dictus pater corum tempore mortis possidebat, & tenebat, propter ipsius inuentutem ad statum perditionis, & subuersionis, deduxerat nisi prædicti Illust. D. Ducis bonițas, & clementia, tâm citò occurrisset. Ecce, quod dictus D. Ioannes, nunc Marchio supradictus videns pericula, ad quæ patria deuenerat propter inuentutem dicti fratriseius, ac volens sequi in prædictis omnibus suprascriptis, & infrascriptis dispositionem, & ordinationem dicti eius patris; cognescendo etiam & propter iuventutem suam, ad regendum, & gubernandum se, & sua non sufficerc, & de Illust. Auunculo suo prædicto plenistimè confidens, in quo habens post Deum, spem, & sidutiam specialem, ex certa eius scientia deliberate, & appensatè, idem D. Marchio se Marchionatum, & Baroniam Civitates, Castra, Burgos, Villas, & Territorium Montisferrati, necnon partem suam Civitatum Ast, Albæ, & loci Montistegalis, Territorij,& districtus dictarum Civitatum, & loci prædicti, & omnia bona, & iura, luas, & sua, committit, dimittit, & relaxat, comisit, dimisit, & relaxauit cura, protectioni, gubernationi, administrationi, dispositions, ordinationi, regimini, ac potestati dicti Illust. Auunculi sui D. Ducis præfati, quousque ipse D. Marchio compleuerit vigesimum quintum annum. Abdicando ipse D. Marchio à se, & in ipsum D. Ducem transserendo, omnem bayliam, ac omnimodam potestatem cuiuscunq: regiminis, gubernationis, administrationis, contractus, alienationis, dispositionis, & ordinationis, & cuiusibet alterius potestatis, Marchionatus, Baroniæ, Ciuitatum, Castrorum, Burgorum, Villarum, locorum, bonorum, & iurium prædictorum, & prædictarum quousque dictus D. Marchio compleuerit vigesimum quintum annum, vt supra. Et quicquid ipse D. Dux in prædictis, & circa prædicta, vel aliquod prædictorum fuerit, statuerit, seù ordinauerit, habeat plenissimam firmitatem, ac promittendo idem D. Marchio dicto D. Duci, & mihi Norario infrascripto vti publica per-Sonæ stipulanti, & recipienti vice, & nomine omnium, & singulorum subditorum dicti D. Marchionis, & omnium personarum quarum interest, seù interesse poterit in futurum, se non intromittere de prædictis, vel aliquo prædictorum, donec fuerit viginti quinque annorum, vt præfettur. Quæ omnia, & singula supra, & infrascripta idem D. Marchio maior annis quatuordeeim, minor tamen vigintiquinque, promisit dicto D. Duci, & mihi Notario infrascripto stipulanti, & recipienti, vtsupra, & etiam iuraustad Sancta Dei Euangelia corporaliter t. Ais scripturis, attendere, & observare, & ea non reuocare, ac contra prædi-Cta, velaliquod prædictorum supra, vel infrascriptorum non facere, vel venire, aliqua ratione, vel causa, de iure, vel de facto. Et si contra prædicta, velalique d LI

prædictorum ipse D. Marchio aliquid, vel aliqua fecerit, ordinauerit, vel præceperit, aut disposuerit, seù facere, ordinare, præcipere, vel disponere attentauerit,
illud, & illa sint nulla ipso iure, ac nullius valoris, seù momenti. Volens, & iubens idem D. Marchio, quod ad eorum observantiam minimè teneantur. I gitur
idem D. Marchio ex nunc, prout ex tune dictos suos subditos, & me Notarium
infrascriptum vti publicam personam recipietem vice, & nomine ipsorum subditorum, & omnium, & singulorum quorum interest, seù interesse poterit in suturum. Irrevocabiliter quictat, liberat, quictauit, liberauit, & absoluit, ab observet sine voluntate, & consensu dicti D. Ducis, vsque quò persecè attingerit
annos prædictos. Et de præmissis per me Notarium infrascriptum ipse D. Duz,
& ipse D. Marchio sieri præceperunt publica instrumenta resicienda semel, &
pluries, si opus crit, consisso sapicalis substantia non mutata.

L'anno medesimo mccclxxix. considerando Clemente Settimo Sommo Pontesice, che da guerra, quale era formata trà il Marchese Gionanni di Monserrato, O Ottone Duca di Brunsueich per una parte, O Gio. Galeazzo Visconte per l'altra, poteua fare non picciola alteratione all'impresa sua, contro V rhano Sesto, sollecitò, che esse parti commettesse alla deffinitione sua ogni disserenza, discordia, e guerra, che haueuano insieme. Alche essendogli intrauenuti M. Sighino di Antone Dottore di Leggi, solenne Nuntio, O Ambasciatore del predetto Clemente, O Amedeo Conte di Sanoia, esse parti per contemplatione di Papa Clemente, e del predetto Amedeo conuennero insieme nel modo, che

nel sottoscristo instromento si contiene.

In nomine Domini amen . Anno Natiuitatis eiu ldem Domini mille limo trecentelimo septuagesimo nono, Indictione secunda, die vigesimo secundo mensis Ianuarij, hora prima noctis, super platea S. Agatz, Diœcesis Vercellensis, vbi interfuerunt testes vocati, & rogati videlicer, D. Sighinus de Anthone Nuncius Sedis Apostolicæ, D. Raymundus de Vrsinis filius Illust. D. Comitis Nolani, D. Antonius de Turre, D. Dirlony de Daronciet, D. Gerardus de Stres, D. Gulielmus de Estiniaco, D. Amedeus, D. Viteuarum, D. Sauinus de Florano Legum Doctor, Aldricus de Interminellis de Lucca, Marmetus Rogeti, & D. Thadæus de Pepulis, & alij quamplures. Cum seminante auctore zizaniæ, lites, & graues discordiæ, acetiam guerræ, maximè deuenissent, & vigerent ex nonnullis hincindecausis, & occasionibus inter Illustres, & Mag. Principes videlicet, D. Ottonem Ducem Brunsuicensem, & Ioannem Marchionem Montisferrati, ac frattes ipsius Marchionis ex vna parte, & Illust Principem, & Mag. D. D. Ioannem Galeatium Vicecomitem, Comitem Virtutum Mediolani,&c. Imperialem Vicarium generalem ex altera. Et dubitaretut ne grauiores,& duriores occurrerent in futurum, quæ verifimiliter totam patriam & cuiuslibet partis subditos strage, & extermineo subiccissent. Ideò Deo Auctore, qui est fons, & riuulus pacis, & auctor concordij per Venerabilem, & prudentem Virum D. Sighinum de Anthone Legum Doctorem, Nunciumqi & Ambasciatorem solemnem Sanctis. in Christo Patris, & D. p. Nostri Clementis Divina Providentia Papæ Septimi,

necnon

necnon Perillust. Principem, & D.D. Amedeum Comitem Sabaudiz inter pizJ dictos Principes, & prædictas partes, sie, & taliter extitit procuratum, & pertra-

ctatum, quod, &c.

In Deinomine, & Beate Marie Virginis Gloriosæ, ad infrascriptam treguam, & compromissum inter prædictas partes ipsorum S.D.N. Papæ Clementis, & di-&i D. Comitis Sabaudiz contemplatione per partes prædictas concorditer, & sincere, ve in infrascriptis capitulis continetur, extitu conuentum, promissom, & concluium.

Primo namque Illust. Princeps videlicet, D. Otto Dux Brunsuicensis suo proprio namine, & curatorio nomine Ioannis Marchionis Montisferrati, & dictozum fratrum fuorum, vtasscruit, & ipse D. Marchio Montisferrati proprio nomine, auctoritate, & consensu dicti D. Ducis cius Curatoris, vi asservit ex vna. Et Egregius Miles D. Iacobus de Verme generalis Capitaneus, ac Egregij Legum Doctores videlicet, D. Bartholomaus de Placentinis, & Philippus de Cafalijs de Regio, Consiliarijs Cameræ Apostolicæ Procuratores, & procuratorio nomine prædicti Illust. Principis, & Mag. & Excelsi D. D. Galeaz Vicecomiris, Comitis Virtutum, ac Consiliarij eiusdem. secundum, quod de ipsorum pro-.cura, & mandato constat instrumento publico, scripto, recepto, & tradito per Franciscum de Marsilijs de Parma, & Iacobinum Arreste de Orta, Nouariensis Diœcesisex altera parte, secerunt, & faciunt, inicrunt, & incunt, ad invicem, & wicissim nominibus, quibus supra, puram, veram, & ad tempus infrascriptum ārreuocabiliter duraturam, treguam, & compromissum validum, & solemne per

modum formam, & conventiones infrascriptas.

Quia ad innicem, & vicissem secrunt, & faciunt, inicrunt, & incunt treguam, hinc ad Pascha Resurrectionis D. N. I. C. & à Paschate Resurrectionis, vsque ad duos annos, in qua promittunt sibi partes ad invicem, & vicissim pro se, & suis. colligaris, & adherentibus, sequacibus, & subdiris, quibuscung; altera altera m mon offendere, nec offendi permittere in personis, seù tebus quibuscunq; quæ per iplam alteram partium prædictarum, vel aliquem ex eis ad præsens tenentur, reguntur, vel gubernantur, vel eius nomine, vel in futurum tenebuntur, regensur, seù gubernabuntur, aut corum nomine directé, velindirecté, tacité, velexpresse quouis modo, ratione, vel causa, nec etiam ipsius alterius partis colligatos, adhæremes, subditos, vel sequaces, & dentur in scriptis, & nominentur colligaei, adhærentes, & sequaces veriusque partium prædictarum infra quindecim dies, & infra alios quindecim dies sequentes, debeant dicti colligari, adhærenres, & sequaces non subdiri, ratificare treguam. Et quod illi ex prædictis, qui non fuczint nominati, vel non ratificauerint treguam infra dicta rempora sint exclusi, à beneficio treguz, vel saltem nominatio, & ratificatio fiat infra mensem. Et prædictas nominationes partes facere, & ratificationes præsentare tencantur, in præsentia prædicti Illustris Principis Sabaudiæ Comitis, vel D. Bartholomæi de Cignino ad hoc specialiter deputati in Civitate Taurini, vel Terra Rippolarum.

hem

Pra, quod aliqui offendenti, seù offendere volenti, vel attentanti alteram partium prædictarum, seù aliquem, vel aliquos ex parte altera, vesupra; non dabunt, nec probabunt, nec dari, nec probari permittent auxilium consilium, nec fauorem, directè, vel indirectè, tacitè, vel occultè, nec etiam dabunt, nec mutabunt, nec concedent pecunias, nec victualia. Saluo, quod si aliqua, vel aliquis partium prædictarum, infra tempus dictæ treguæ requireretur à Sacro Imperio, vt offenderet partem alteram, vel aliquem, seù aliquos ex ea, quod teneatur, & debeat requisitus ipsam requisitionem, si offendere voluerit, alteri parti notificare personaliter, vel ad domum habitationis suæ, vbi de facili non posset habere præsem riam personalem, & à die notificationis sactæ prædictæ, duret treguæ prædictæ infra duos menses, nec interim vna pars alteram possit offendere, quoquomodo. Elapsis verò duobus mensibus possit pars requisita iuxtà requisitionem dicti sacri Imperij offendere partem, contra quam extiterit requisita, nec per hoc intelligatur contrafecisse promissis in præsenti tregua.

Item promittunt dictæ partes bona fide non procurare à Domino Imperatoze mandatum, seù præceptum habere ad offendendum alteram partem i platum.

Item pro observatione, & firmitate tre guæ prædictæ, convenerum partes prædicta ad invicem, quod si contingat, quod vna pars, vel aliquis ex es, aduersus aliam, vel aduersus aliquem, vel aliquos ex alia diceret, prætendeter, vel allegaretaliquid factum esse; vel fieri contra treguam prædictam, quod Illust. Princeps D. Amedeus Comes Sabaudia, sircognitor, & possit, & debeat cognoscere, decidere, & sententiare, & restitui, velemendari facere per lædentem, parti læsæ, prout iustum fuerit, infra duos menses. Et si lædens ad ipsius Comitis mandatum satisfacere recusarer, quod tunc, & co casu teneatur, & debeat compellere, & adstringere dictum ledentem vique ad debiram fatisfectionem, & emendam faciendam parti lele, & dicte partes teneantur invare d aum D. Comitem Sabaudiæ bona fide, contra ipfum lædentem, víque ad debitam fatisfactionem. Et · hoc intelligatur de colligatis, adhærentibus, & sequacibus non subditis. De subditis verò promittunt dicta partes damnum datum emendare, velemendari facere, vel restituere, vel restitui facere infra dictos duos menses; quod si non fecerint, idem D. Comes Sabaudiæ, promittit de suo proprio infra a lios duos menses emendare, vel restituere.

Item fecerunt, & faciunt compromissum, quod duret vsque ad festum S. Ioannis Baptistæ mensis Iunij proximè venturi, & ab inde vsque ad annum vnum in personam D. Clementis Septimi, Diuina Providentia præsentis Summi Pontisicis, & in Illustrem Principem D. Amedeum Comitem Sabaudiæ, de iure tantum, de omnibus, & singulis, quæ vna pars adversus alterampetere, consequi, vel prætendere posset, vel poterit in suturum, à tempore duntaxat pacis vstimo sace inter dicas partes. Hoc acto inter partes, quod prædicti arbitri teneantur, & debeant sententiam ferre, super omnibus coram ipsis, deductis in Iudicio infra terminum prædictum, & possint in cognoscendo procedere simpliciter sum mariè,

& de

177

& de plano, sinestrepitu, & figura Iudicij, & vt alias breuius fieti potezie, & die

Qum corum sententiam ferre in loco, in quo sibi placuerit.

Arem convenerunt, & convenient, & protestati sucrunt, & sunt ad invicem predicte partes ante contractus prædictos, quos pro repetitis habeti voluerunt, & volunt in principio, medio, & sine, & in singulis partibus præsentis compromise. S, & alias non tacturi, quod præsens compromissum obliget quembbet prædiderum partium partier, & equaliter quoad iuris esticaciam, & estectum, ita quod pars altera no obligetur, nec illaquetur, nec obligata este teneatur partialteri, nist prout, & sicut, & quemad modum pars altera, & quæsibet ex eis ipsi obligabitur, & obligata este requiretur, esticaciter irrenocabiliter, & legitimé. Et istud capitulum dunta at intelligatur, & extendatur ad minores extatis. Et in quantum ipsos tangit tantummodo, ita quod eodem modo quemad modu minores obligatur, & aduersa pars obligetur, & non aliter.

Item in casu quo contingerer (quod absit) decedere, durante tempore præsena sis compromissi, aliquem ex ipsis arbitris, eo casu alter supervivens habeat solus, a insolidum omnimodam porestatem eligendi aliquem sibi in socium, qui habeat vua cum alto potestatem similem, ve alter habebat dum viuebat. Et quod sessentaliqui processus, vel acta iam fasta, coram prædictis arbitris valeant, a super eisdem possit ad viteriora processi, vel sententia forri, per deputatum, a arbitros prædictos, dum tamen non sit suspectus alicui partium, de qua suspitione

ple arbiter habeat cognoscere, decidere, & judicare.

Irem, quod in casu, in quo vitus ox ipsis arbitris non posser obstantibus aliquibus impedimentis ad prædice vacare, quod ipse idem possit alium loco sui considatum parcibus deputare, qui habeat cum alio candem, & similem potestacem, quam habebat ille, qui ipsum deputauit, & ordinauit ad prædice ettam veque ad diffinitiuam sententiam inclusiue. Et quod si essent processus, vel acta iam sacta coram predictis arbitris, valcant, & quod ex eis possit ad viteriora procedi, vel sententia ferri per deputatum per arbitros prædictos.

Item, quod omnes subditt adhærentes, & colligati vtriusque partium prædi-Carum. dum tamen non sint banniti, vel forensiti, possint ire, state, morati, redite, megotiari, & conuctsari, liberè, & impunè, soluendo tamen pedagia, dacira, & gabellas, & alias impositiones per Terras, & dominia cuiuslibet Domino-

rum prædictorum, fine impedimenta quolibet inferendo.

Item, quod omnes subditi partium prædictarum gaudeant, vrantur, & intogrè percipiant omnes fructus, reditus, & prouentus bonorum, & rerum suarum, quæ, & quas habent in territorijs, & dominijs partium prædictarum dummodò mon sint banniti, vel forensiti.

Item, quod predictus D. Comes Virtutum non possis, nec valeat durante tempore præsentis treguæ, aliquem contractum facere, nec sieri facere, nec ad eiusa
dem D. Comitis commodum seri possis cum Theodoro fratre presati Marchionis, nec cum alio eius nomine, sue vice, nec ipse Theodorus per se, vel alium sacere possis aliquid, propter quod subi, vel dictis frattibus suis possis præsudicium.

Digitized by Google

quo\_

que, modolibet generari, in fauerem dichi D.Comitis antedichi, nec aliter ad eim

P'iocurationem,

. Qua omnia vniuerla, & fingula supradicta promiserunt dicta partes, vide licet. Illust, Princeps D. Otto Dux Brunsuicensis . & Ioannes Marchio Montife ferrati, suis & nominibus prædictis, & prædicti D. Iacobus de Verme, Barrho-Jose e us de Placetinis, & Philippus de Cafalijs Procuretor-s, & procuretorio nomine prædicto, & quilibet ipforum per iuramenta lun in animam, & super anim mam ipsius D. Comitis Virtutum, super Saucta Dei Euangelia corporaliter pre-Aira fibi adinuicem, & mihi Notacio infrascripto stipuianti, & recipienti, more publica persona, omnia, & universa singula supra, & infrascripta vice, & nomino, & adopus partium prædictarum, & ommum, & ingulorum quorum intesect, velinterelle poterit, in futurum, & lub expecta hypotheca, & obligatione commum, & fingulorum bonorum ipsius D. Comius Virtutum, mobilium, & Jmmobilium præsentium, & futurotum quorumeung; rata, grata, & firma habere, & tenere, & contra non facere villo unquam rempore per cos, vel alios quol-Liber in iudicio, vel extra, quomodoliber vel wenire, sed ca omnia, & singula sua prascripta tenere, attendere, complere, firmiter, & inviolabiliter observate cum essetusieur, & prout, & quemadmodum superius declarantur. Renuncianres, &cc. Percipientes, &cc.

Et ego Gulielmus Cicolellus de Verolengo Hipporegien. Diæcesis publicus Imperials auctoritate Notarius, & Secretatius prædictorum Illust. Dominorum Ducis, & Marchionis, his omnibus præsens sui; & hane carram rogatus scripsis & me subscripsi, àc signum meum consucrum apposui in testimonium præmisserum. Et de hoe instrumento præsen i imbreutando, & in publicam formam

zedigendo multi alij Norarij vna merum rogati fuerunt,

. Il giarno feguente, il Marchefe Giouanni, & Octone Duca di Brunfueich accettovono la predetta tregna, delche ne fù rogato vn'inftromenta da Gulielmo Baua di Grazano detto Bogeri, Notaro del predetto Marchefe, collocato nel fuo fettimo protocolo

fol xxx wij.

Fatta, & conclusa la tregna, e compromesso i predetti, i Procuratori del Marchese Giovanni, e suoi fratelli comparsero legisimamente ananti alli predetti Arbitri, & ct-sennero una civatione contro il predetto sonte di Virtu. Il che intendendo egli, operò mallitiosamente, che la citatione non potesse esserbi presentata. Ma non restarono però detti Procuratori di richiedere nelli tempi debiti, che per essi Arbitri sosso dichiarato, la predetta

Civià, distresto, e Castello d'Aste dovents effere restituiti.

Il medesimo anno mecclenina all'idue del mese di Maggio, per il Conseglio generale della Communità, & huomini di Montevico sù ordinato, & conchiuso si done sero deputare tre Sindici: i quali innòme della Communità; e di Eretto di esso huogo have sero de giurare la fadeltà ad Ottone Duca di Brunsusich à suo proprio nome, per la quarta parta di esso se distretto per indiviso, è per l'altre see parti, come amministratore, e govermatore di Giunanni Marchese di Monsevato, per sintanto, che esso Gionanni sossi arriuato all'età d'anni dinticinque, Gialtrimenti non sosse obligati ad obedirlo, ne sar cosa per lui, senza speciali ticenza del preditto suo euratore, & amministrate per esto buone, o visibi per rafrenare la giouentidi esso Marchese, considerate le opera del quond dam Secondotto suo fratello, su similmente ordinato, che se il produto Marchese Giou uanni venisse à morte, o lo Stato haueste da venire Membris y hioduro suo fratello, quale all'hora stàva sotto la protettione, e custo del di Gio. Galeazzo Vistome monsi del uesse prestare tobidiche à ne sur la fedeltà ad esso Theodoro senza di cenza, e compone mento del predetto Duca suo trattore. Ma ritornando esso Theodoro à casa, sotto del uerno del predetto Duca suo terratore. Ma ritornando esso Theodoro à casa, sotto del uerno del predetto Duca suo terratore la fedeltà nel modo, e soma soprassitua, con aggiunta d'ales el cultività più seriosamente descritti neb seguinto instrumento, sogni al presate Gulielmo Ciebtello.

In nomine Dolimiamen, anno Natiui des eius dem millestato recentes de fe pruages mo nono, Indictione secunda, die secundo mentis Maij, Accumin Monteuico, de dollo Communis Monteuici, prasentibus referbus vocaties. A rogatis Illust. Viro D. Raymundo do Nola, & Egregijs Viris D. Iacobe Spal dem face Monaco Badeta, Thomasino Brancaccio de Neapoli-militibus D. Georgio ex Marchionibus Geux, D. Stephano de Ceresto, Francisco de Bolerijs, Vito Vagnono, Petrino Asinario, & Georgio Turcho, & pluribus alijs, generali congregato consistio in domo Consisti Communis, & hominum Montifuici, & in 1868 prædicto, suit obtentum, & firmatum, quod per instatera pros Vicarium, Sindicos, & Gubernatores, ac Consistatios loci prædicto, nominum suorum sunt hæc.

D. Franciscus de Momatis de Pontesturia Iurisperitus Vicarius.

Ogerius Fauzonus.

Henricus de Moresio.

Andras Vascus Sindici. & Sindica-

Andræas Valcus Sindici, & Sindicazio nomine Communitatis, & hominum Montifuici, de quo findicatu constat inftrumento recepto
per Contadinum de Turro Notatiu
hoc codem anno; & die.

Thomas Persicus:

Georgius Beccha.

Gulielmus Gaglerus.

Petrus Garbend Thomehi.

Manuel Baudizonus.

Faciotus Biglionus.

Facius Liprandus.
Richefinus de Richefinis Cubernatos
res, & gubernatorio nomacciómus
ilitaris, & hominum Mensiluci, &
cost infraferires Courtants distanto-

munitatis, & pradictorum homis num Montisuici.

D. Raphael Donzellus.

D. Ogerius Fauzonus.

Manfredus Vogliacius.

Marinus Fauzosus.

D. Bernardus Fauzonus.

Nicolaus Caudennus.

Incobus Valpengus and de la late I Ludouicus Bermedus

Casteuacius Peolotus

Cleminus de Leone.

Minuel de Scagnello.

Joannes Cunator.

m ·

Calialone Batherine. Battholomzurda Rippa. Agrenius Robiossoc Pariboloment de Vegnabene. D. Henricus de Mos. Martions de Genaria . D. Georgius Tracollus. Presue Parenclanus Micolaus Grossus Georgius Buoche Jacobus Vitalis Formalazina Contadus Crossus. Laurencius Posmana .... RemacAplyina de la come Bayonundus de Tecto... Bartholomaus Verna. Girlicimus Bolius. Thomas de Salino. Gusticimus Altivisus. D. Andreas Valchus. Bambolaniaus Valcaus. Andizonus Valchus Girardus de Gossolengo. Ludobieus Dorinim ... Petrus Garberij. Georgius de Meglorijs. Blaxius Ferretus; lacobus Surdus, Henricus Cordenius. Franciscus Iuge. Georgius de Fenogia. Henricus Rubeus, lacobus Tornator. Gulicimus Rocche. Fenoglius de Fenoglija Antonius de Braida 🚎 🔻 Antonius Auenenuse. 🕒 Bartholomæus Riologus, ... Magister Pascualis Henricus Borgarellus; Manuel Baudezonur. C4. 44

Vbertus Faudezius. Armohus Magistri Facija 👾 🐪 Jacobus Garzia. 🠧 🧋 D Ludonicus Biglionus D. Marchio de Mor. Faciotus Bigliopus Henricus Thom. Augustinus de Paleis. Antonius Pha. Bartholomaus Tracollus, Facius Lipsandus. Loannes Bertonus Franciscus Caugllerius. Anselmus Ricardus. Andreas Phs. Antonius Vachinus. Raymundus Beccharia: Iacobus Manfuinus. Andræss Bertonus. Ircobus Qualia, Henricus Foroglanus Gulielmus de Bernardia. Ioannotus Brunus. Gulielmus Bouerius. Obertus Alexius. Oberrus de Vaudo. Henricus Amayr. Antonius Graffys. Ioannes Ghiglocius, Petrus Mollea. Dominicus Gilius 🖯 Galuagnus Cermienus 🗒 🐰 Iacobus Barius 👡 Martinus Bealecius. Nicolaus Bonardus, Raymund Duchus Consiliares pre-. dista Communicatis, & pradicto-: rum bominum Montisuici tepu-· crates & tebiscorantes totam Aui-

ucifi-

versitatem, & Communicatem loci, & districtus Montfolel. 17

Ordinontur cres Sindici in prælenti Confilio qui vice, & nomine totius Communicaris, loci, & districtus Momissuci from 8 intene ficilitarem Serenissimo Principi, &DiDiOttoni Duvi Brunfuicealifus proprio momine proquarta parte loci pro indiviso, & districtus prædicti, ac Communicaties & Wominum, & singularium personarum loci, & districtus prædicti. Prò alije autem ribus partibus, faciant, & iurent pro le, & hæredibus fais mafeulisah ipso descendentibus legitimis fidelitatem, & Sacramentum adelastis D. Duci prædicto recipienti curatorio, administratorio, & gubematorio nomine Illusti. Principis D. Ioannis Marchiones Momisfectati partentisprofe, & fuis hætedibus male ulis ab ipfo logitime delcendentibus; relimodo, & forma, quod prædictum Commune, & homines, loci, & districtus Monituiri, acaingulares persons insidemilosi, omnino sint, & este debeant ad obedientiam, & mandatum dicti Divincis pro dicta. Quarra parres pro se, & duredibus suis, visupra perpetuò, & etiam pro alijs tribus parribus contingentibus dictum D. Marchionem, viq; que predictos D. Marchio accigerit vigelimam: quintum annum, & donec iple D. Marchio compleuerit ætatem prædictam, eidem D. Marchioni nullatenus obedire teneantur, nec ipsum recipese, nec quicquam pro ipso facere, sine expressa licentia D'Ducis predicti, ouratoris, & administ ratoris cius, ac totius Marchionatus; cum bonum sit, & veile restringere iune mutem Marchionis prædicti, habito respectivad opera Illust. D. Secundiotropis Marchionis Montisferrati quond. eius fratris, &c. donce iple D. Ioannes compleuerit ztatem przdictam; fiat erism fidelitas przdi-Eta, meno quo supra, in manibus Scientilimi D. Ducis prædicti per somnes, & singulos Gubernatores, Consiliarios, acalios in presenti Confilio existentes écrum nomine proprio. Per connes, & singulos autem à quatuordecim annil supra, & qui non attigerint septuagesimum annum existentes, & habitatres in districtu,loco, & posse dicti loci Montisuici, & per illos, qui non sunrin prælenti Confilio, fat fidelitas, & Sacramentum fidelitatis in manibus magnæfcientiæ Viri D. Francisci de Nomatis, recipientis vice, & nomine disti D. Ducis pro quarta parte, vesupra, curatorio, & gubernatorio, ac administratorio nomine ciufdem D. Marchionis modo quo supra.

Irem extitit ordinatum, & firmatum in præsenti Consilio prædicto, quod se easus contingeret (quod Deus auerrat) quod Illust. D. Ioannes Marchio prædictus decederet, adeò quod Marchionatus perueniret ad Theodorum fratrema D. Marchionis prædicti, qui ost sequens successurus in Marchionatu, quod tume nulla siat obedientia, nee sidelitas Theodoro prædicto, sine consensu, & licentia dicti D. Ducis, ipso Theodoro existente in manibus, & ad prosectionem, & custodiam Comitis Virtutum, in qua nunc est, seè alterius nomino dictæ Communitaris; quoties un qua nunc est, seè alterius nomino dictæ Communitaris; quoties un dictus Theodorus venisses, & estet in custodia, & gubernatuono D. Ducis prædicti. Tunc & en casu sieret sidelitas dicto Theodoro, en modo, & forma, qua supra extitit ordinatum, in persona Marchionis Ioannis præsentis, videlicet, D. Duci gubernatorio nomine pro dictistribus partibus, viq;

Mm 2 quò

quò dicus Theodorne dictam attimmaigineiquinque annorum complouisset, pon obediende samen dicto Theodoro, donte pesuenisset ad dictam attatem completam. Post dictam verò attatem co modo obediretur dicto Theodoro, dummodo esse extre manusdicti D'Comitis Vizueum, e in sua liberrate, es non alicer, necalio modo, quo obediretur Marchioni Ioanni prasenti post comple-

. Jam zracem przdictam prodictis partibus przdictis pro induiso Forma autem fidelitatis fit in hac forma, videlicet, quod Martinus Falzonus, Henrieus de Morelio, & Andreas Valchus, Sindici, ac Sindicario nomine, & momine, & vice Communicațis prædicas, ac suo proprio nomine, de quo sindicaru constat instrumento recepto statim per Consadum de Turre Notarium, Es dicte Gubernatores, & Concliarij prædicti corum proprio nomine iura prad Sa-- da Dei Euangelia tachis lacris scripturis, in manibus Screnissimi Principis, & D. D. Octonis Ducis Brunsuicen, presentie, & recipiciatis suo proprie momine, & pro haredibus luis legirimisab iploidelcendentibus, pro quatra parte:proindimilo, & prottibus partibus, curatorio, gubernatorio, & edminiforarorio nomine nepous sui, cariffimi Illust. Principis p. Ioannis Manchionis Montisferrati pro iplo marchione & hæredibus luis legitimis, ab iplo legitime descendentibus prolente, & contentionte, omnia, & lingula lupraferipea, & infraferipea, & prædicta fieri requiren. quod ipli perperua erunt obedientes, fideles, & legaleshomines dicto D. Duci pro sua quarta parte, & proakje tribus partibus curatorio, & gubernatorio nomine dicti D. Marchionis, donec compleuerit dictus D. Marchio vie gelimum quintum annum. Post autem dictum vigelimum quinum annum, reducant se ad obedientiam dicti D. Marchionis pradicti, pro dictis sue cribus partibus, prout supra extitit ordinatum.

Item, quod non tractabunt, nec perquirent, nec perquirentibus consentient, imò toto posse obuiabunt, si essentible ovoi prædicta tractarentur; & quod aliqua iura in bona cuiuscunq; conditionis existant, quæ possideant, & teneant Domini prædicti, & in futurum possidere, & tenete contingerit non minuantur essentiblem; sed illa procurabunt au gere toto posse. Et si aliquid viderint, vel sciuerint, seù audiucrint, quod venire possit, in damnum, & iacturam inforum Dominorum, illud notificabunt D. Duci prædicto, tanquam Domino suo, pro dicta quatta parte, pro indiviso, pro ali is tribus partibus curatorio, administratorio, & gubernatorio nomine dicti D. Marchienis vsque ad tempus prædictum. Post autem dictam ætatem set ipsis duobus notitia de prædictis, aut deputato, vel deputatis ab ipsis Dominis. Secreta autem, si quæ sibi imponerentur per prædictos Dominos, seù alterum eorum, illa nemini propalabunt; salvo quod, si alter ipsorum Dominorum contra alterum aliquid mali perquireret, illud noti-

ficarent illi Domino contra quem perquireretur.

Item expresse convenerant cum D. Duce prædicto, ac iurauerunt tactis secris scripturis, vesupra, dicti Sindici nomine dictæ Communitatis, ac suo proprio nomine, & dicti Sindici, Gubernarores, & Consiliari je corum proprio nomine, quod dicto n. Marchioni, seù Theodoro fratti dicti D. Marchionis, in casu in quo

lucce-

stell non obediere, nee obedientis erunt in aliquo, vique quo compleuerit zer tem vigintiquinque annotum, immè vique ad tempus predictum erunt obedientes De Duci predicte noc alterum iplotum, seù ambos, receptabunt in Dominum seù Dominum seus presseum plotum, seù ambos, receptabunt in Dominum seù Dominum seus presseum dicti D. Ducis, Rectoris, Curatoris, Se Gubernatoria cora ma Past autem dictam zeutem completam habetet locum in persona dicti Thandere, illudquod supra in Marchione presenti extrit ordinatum i Teansecta in sur illudquod supra in Marchione presenti extrit ordinatum i Teansecta in sur illudquod supra in Marchione presenti extrit ordinatum i Teansecta in Marchionatu visupra, ipso existente, ad postulationem, & in manibus Comitia Virtutum, seù alterius cius nomine; transacta, & preserita similiter dicta exact viginti quinqua annotum, conuenerunt quod cidem Theodominista dicta exact viginti quinqua annotum, conuenerunt quod cidem Theodom nanobeditem, necobedientes essent, donce esser extra manus predictas, & in sua mera libertate, secum D. Duca predicto.

Item, quod facient guerram, & pacem ad mandarum dicti D. Ducis suo proprio nominer & gubernatorio nomine quo supra, ac singulos amicos dictorum
Dominorum pro amicis cotum tractabunt; Inimicos pro inimicis quemadmodum ipsi Domini facient. Ac omnia alia, & singula observabunt, que quilibet
boni, sideles, & legales homines Domino suo facere tenentur, & debent, & omnia, & singula, que in capitulis noue, ac veteris sorme sidelitatis plenius con-

rinemut,

Que omnia, & singula suprascripta, prædicti Sindici nomine dica Communitatis, Vnigersitàtis, & singularium personarum districtus soci prædicti, ac suo proprio: & dicti Sindici, Gubernatores, & Conssisti jeorum proprijs nominibus perse, hæredes, & successores suos observare promiserunt, & iurauarunt, dicto D. Duci stipulanti suo proprio nomine, & gubernatorio nomine, quo supra, & mihi Notario stipulanti, & recipienti nomine, & vice, cuiuscunq; & quorumounq; interest set interesse poterit, in suturum sobligando omnia, & singula bona Communitatis, & sua pro observatione prædictorum. Reservatis omnibus suribus Asten. Ecclesia sidelitate excepta, qua remanet semper ipsis D. Duci, & Marchioni, & corum hæredibus masculis ab eis descendentibus; de quie bus omnibus, & singulis preceperunt per me Gulielmum Cicolellum Notarium sieri publica instrumenta.

L'annamillesime trecentesimo ottuagesimo primo, hauendo Urbano Sesto, Sommo. Pontesicenella contesa del Pontisicato trà lui, & Clemente Settimo, priuato la Reginal Giouanna fautrice del predetto (lemente sigliuolo di Carlo Terzo Rè di Sicilia, & Apulia del Regno di Napoli, come inimica della Chiesa, richiese in agiuto, e fauor suo Ludovico Rè d'Andegania, quale gli mandò Carlo sigliuolo del quondam Aloisio Prencipe di Durazzo con numeroso essercito. E giunto à Roma su da V rhanocreato Senatore, e dopò alquanto tempocoronato Rè di Napoli; ilche intendendo la Regina Giouanna, mandò le Capitani snoi con potente comitiua per prohibirli l'ingresso del Regno. Ma auuenne, ch'essendo la potenza di Carlo maggiore dell'essercito suo, non gli potero far resistenza, e surono rotti. Onde Carlo Vedendosi vincitore, sollecitamente con l'essercito canalcò à Napoli,

TOTAL OF WILL AND

Napoli, la qual Città, senza contrasto alcano ottenno. La Regina Giolanna Dodendo la Cistà in poter destinimico, à fassica et al merdio ett su possibile, se riduste nel castello di Louo, douc sece subito mettere l'assello; Giossendo Gioranna possa in quest terminit, al socrorso suo supragiunse Ottone Duoà di Binissucio sub milito solo inel tempo dell'ingresso di Carlo in Napoli serito de la supragio di Carlo in Napoli serito de le supragio de conservata di mario de di Monferrato, e con quanto presidio di gente havena solucio eta Gionanni del disconore la margior parte delli suoi rimasero prigione, nolle mani de si minici de la Mario sosio si onde la Rosina delli suoi rimasero prigione, nolle mani de se della mano si in morri si onde la Rosina abbandonata da ogni presidio, vermo poi nelle muni, epoteri de Carlo, del cui cominan damento su per sine à gl'ultimi giorni della vita suaripentità, e conservata in bonorate carreri, come più singolarmente descrine Gionanni Nancioro Preposito Tubingense nel sepondo Volume della sua Cronographia, nella generation in silvivi.

pagnia di Azo, figliuolo di Gio. Galeazzo Visconte, & d'Isabella figliuola di Carlo Ri di Francia, sua prima moglie, per insino, che esse Azo morse, ilche interuenne l'anno meccle xij. che sul l'ottano anno dell'età del prodotto Theodoro, e l'Iltimo della Ditadel Marchese Giouanni suo padre, come di sopra si è detto. Et dopò la morte di Azo Gio. Galeazzo lo ritene ancora in gouerno suo, o appresso di se, per sine all'anno meccle x x x v. nel quale anno Gio. Galeazzo si creato Duca di Milano, da Fincèsta Imperatore, come al luogo suo vederete. Et oltre dopò, che esso Gio. Galeazzo su fatto Duca anni stato Vintiotto, su il predetto Theodoro dignissimo Prencipe, di bella statura, aspertissimo nel mestiero dell'armi, eccellente giostratore, huomo di singolare.

prudenza, & amatore della Giustitia, e Religione.

Si è veduto di sopra nella tregua, e compromesso fatto l'anno millesimo trecentesima fettuagesimo nono, in Clemente Settimo Sommo Pontesice, & Amedeo di Sauvia, trà Ot. zone Duca di Brunsuich, e Giouanni Marchese di Monferrato, e fratelli suoi per una parte, & Gio. Galeazzo Visconte Conte di Virtù per l'altra; come dubitandosi il predesso Duca sutore, e gouernatore di essi fratelli, che Theodoro, quale in quel sempo exa appresso del predetto Gio. Galeazzo, W in poten suo, non sosse indotto, & sedosto à fare contratto alcuno con esso Gio. Galeazzo, provide per un capitolo, contenuo in essa pregua, che detto T beodoro non potesse far contratto alcuno, con Gio. Galeazzo predetto, quale poteße fare pregiuditione à lui, ne à fuoi fratelli. E nientedimeno l'anno milless -mo trecentesimo ottuagesimo secondo, essendo per la morte del Marchese Giouanni peruenuto lo Stato al Marchese Theodoro, quale in quel tempo uncorn si ritrouauain Corte, & in potere del predetto Gio. Galeazzo, come si è scritto di sopra, su necossitato, 🗢 indotto à comporre la pace con esta Gio. Galeazzo, sopra le guerre precedenti, cen un pernicioso capitolo trà gl'altri, cioè che ciasche duno di loro potesse liberamente tenere, e possedere. qualunque luogo, che si tenesse per forza dell'altro. Et per wigore di esso capitolo il predetto Gio. Galeazzo occupo la Città d'Asti, al predetto vilarchese Theodoro.

L'anno millesimo trecentesimo ottuggesimo quinto, del mesede Marzo, il Marchese.

Theodore comincie la guerra contro il Conte di Sauoin, la quale duro mesi cinque : Gin essa guerra surono pigliati per la gente del Marchese al detto Conte, circa dieci milla huo, mini, che si dimandauano Tuggini, che vuol dire tutti uno, ouero di unu volonti e li quali poi per sentenza data per Gio. Galeazzo Visconte, surono rimessi al predetto Conso di Sanoia,

L'anno millesimo trecentesimo ottuagresmo settimo, alli otto del mese d'Aprile, l'Indiazione decima, nelle Città di Pavia, in casa dell'habitatione di Madonna Bianca, madre
di Gio. Galeazzo Visconte, Conte di Virtù, dopò lungo trattato su conchinso il matrimania trà Mudanna V alentino siglipola del predetto Gio. Galeazzo, & Ludouico Duca,
di Tunopia, Conte di Valesso, e di Belmonte, alla quale su constituino in soce dal presape
Gio Galeazzo lo Città d'Asti, con gl'altri castelli, Terre, e luoghi di Astefana, il dominio,
signorià i della quale dopò la morte del Marchese Giouanni detto Gio. Galeazzo, con si
anodi, vie, & juduntioni narrate di sopra banena vsurpato; la constitutione della qui dan
si cantiene nell'instroment o sopra di ciò rosato à Pasquino Capello, figlinolo di Baldessan
si cantiene nell'instroment o sopra di ciò rosato à Pasquino Capello, figlinolo di Baldessan
cittadino di Cromona, alla presenza di M. Giouanni di Viena Canalliero, M. Francoscodi Gastanaget Canalliero, Orbaydo di Cassarone, Antonio de Porriz Conte di Poloncio, Giacomo di Verne, Mormeto di Valogia, M. Farsolome o di Giacomo Dottore, Co
M. Fandino de Lantanis Donore, Consigliuti del predetto Gio, Galeazzo, socondo la
forma del seguente instromento.

Copie detionis in solutum Domine Valentine.

In nomine Domini amen. Anno Nativitatiseiusdem millesimo quadrigenseffmo tertio decimo, Indictione fexta, die penultimo mensis Innuarij. Cum proprer pericula, viarumq: discrimina instrumenta, & alias autenticas scriptuias posse, & debere exemplificari, constat legibusesse cautum. Et ideireo Mag. 1. D. Ludouicus de Montegaudio gubernator Civitatia, districus, & Capitaneus Aften, & Pedemontium, &c. prolliustrifs. & Inchyto D. D. noftro Carolo Duce Aureling. corundem Civitaris, districtus, & Capitaneus, &c. Domino instante. perente, & requirente; Discreto Viro pamiano de Valipono Ciue Ast. Notano, Procuratore, Fiscali, & procuretorio nomine D. Ducis præliberi commissi. Acin mandatis dedir, mihi Andrez Vaynerio Notario Civi Aft, quatenus exemplace debeam quoddam inftrymentum publicum dotis Illuft. D. D. Valenting quondem Ducissa Turonij, & Aurelian, cu us quidem instrumenti tenor talis est. Nos Ioannes Galeaz Vicecomes, Comes Vireneum Mediolani, &c. Impozialis Vicarius generalis. Vniverlis; & lingulis presens instrumentum inspectue riscum tractatus matrimonij per Dei gratiam celebrandi, inter Illust. Principes cariffimum q, nepotem, futurum generum nostrum, D. Ludouscum Dusum Titтопів, Сопнета, Valelij, & Belmontis fupes Haurum, висатівітат пачалі nostram Valentinam factus, & concordatus fuerit, modo, & formes, comsenus in licterie, feit instrumento, quarum renor noteintresse situal establication de

In nomine Domini amen. Per hoc præfens publicum indeumoneum cunclis
proset suidenten quod anno Domini millebmo urecentelimo costuagelism leng

to,

so, à sursectione, more patriz Gallicanz sumpto, Indictione nona, die vigesima con aua menfis Ianuarij Pontificatus Sanctifs. Patris in Christo D.N. D. Clemensis Divina Previdentia Papæ Septimi, anno nono, in Domini nostri Regis Franvorum, & Dominorum Ducum Birurientinen: & Burgundia Pautorum Reozum, & testium, ac nostrorum Notariorum infrascriptorum præsentia. Perso. maffrer constituti Mustris. Princeps, & D. D. Ludouicus germanus diat D. N. Regis Duz Turoniz, Comelá; Valelij,& Belmontis luper Ilarium ez vna parte, W Nob. Vir Bertrandus Gualehus gubernator Comitatus Virtutum, Procuta-Tot, & procuratorio nomine Illust. Principis, & Mag. D. Io. Galeaz Vicesomi. Gis Comitis Virrurum, D. Mediolani, Imperialis Vicatij Generalis. Necnoa Bliuft & Inclyte D. Valetine nate lue, prout pater per procuratoriam super hoe confessem quorum tenoresper ordinam subsequuntur. Et primo Procuratori Wieti D. Galesz, in nomine Dominiamen. Annoa Nativitate ciusdem milleste motreconselimo octuagelimo leptimo, die Sabban vigelima nona menlis Dea sembris, Indictione decima, cum Illust. & Inclyta D. Valentina trata Illust. Pring espis, & Mog. D. Galean Vicecomitis, Comitis Virturum Mediclani, & Imperialis Vicari, generalis, conflicuerit fuum certum Millum, Nunrium, & Procu-🚧 i virom nobilem ; & prudentem Virum Bertandum Gualcum gubernatorem, Comitem Virtutum præsentem, & mandatum hulusmodi sponte systemen ad incundum, famindum, & contrahendum matrimonium solemne per verba pie prieser aum Illust. D. Ludouico Duce Turoniz, & Comite Valesia, nato quondam recolende memorie Serenise D. Caroli Regis Francorum. Et in hoc prædictus D. Comes Virtutum eidem D. Valentinæ luum conlenium, fuamá; - du Boritarem interposuerit, dederit, & concesserit; prout de huiusmodi constisutione apparet publico instrumento, rogato per me Notarium infrascriptum. Erex certa feientia, & non propter aliquem errorem, & omni via, jure, modo, & forma, quibus idem D. Comes Virtutum potest. Idem Illust. D. Virtutum Comes ibidem prælens, intervenientibus solemnitatibus quibuscung, tam fæcij quam iuris, que in takbus funt vtiles, necessaria, & opportune,& ad maioris toporis firmitatem omnium contentorum in instrumento prædicte secit, consti-Buit, & creauit, facit, constituit ; ac creat prædictum Bertrandum specialiter noaninatim, & expresse ad promittendum, constituendum, & sche procuratorio nomine, & vice dicti D. Comitis Virtutum sele obligan. prædicto D. Ludouke Duci Turonia, Comitisq, Valelij, eo casu quo contingat matrimonium antedi-Rum firmisasem obtinere pro dote, & occasione dotis ipsius D. Valentinæ de illa pecunia quantitate, de illisq: Terris, Castris, fortalicijs, scudis, & supibus, de quihus sidem videbitut, & placuerit, & ad obligandum, & quod obligate foldmaieur policepezdicum D. Comitem Virtutum ad dandum, & foluendum prædieto D. Ludouico Duci Turonie prædictam pecunia quantitatem, & Terras, Costra, fortalicia, iuras ex seu da produte, & occasione dotis, prædictæ D. Valentine cum restitutioncommum, & lingulorum expensarum, & intereste, que sequi pollent, cocalu, quo latisfocao dicia dotis debitum luum effectum non habe-

ret,

zet, & ad promittendum, & dictum D. Comitem Virtutum obligandum prædid to D. Duci Turoniz omnia apparamenta, condecentia, personz dicta Domimæ, & hoc co casu, quo dictum matrimonium firmatum habere contingat, & ad. omnia alia, & fingula generalia factendum, que in prædictis omnibus, & fingulis, & circa prædictà, & quodlibet prædictorum, & dependen. & connex. vii-La fuerint, & necessaria, ctiam si talia forent, quæ plus speciale mandatum exigerent, seu dequibus etiam opporteret specialem mentionem facere. Dans in-Foper, & concedent præfatus D. Comes Virturam eidem Procuratori suo, plenu, liberum, generale, & speciale mandatum, cum plena, libera, generali, & speciali administratione in prædictis, & circa prædicta, & quoliber prædictorum, & inde dependen. & connex. & Inde promittens prædictus Illust. D. Comes Virtutum Shigan, le, & omnia bona sua pignori, & præsentia, & sutura mihi Notario in-Frascripto, publicz personz stipulanti,& recipienti,vicecorum omnium,& singulorum, quorum interetit, vel potetit quomodolibet interelle, sele, rata, grata, & firma habere, & senere perpetuò, quæcunq; dictus Procurator egerit, & fecezitin prædictis quilibet prædictorum tanquam si ipsemetidem præsens fuisset, Se prædicta omnia, fingula, & quodlibet ex eis penseipsum fecisset, & complemisser. Et volens prædictus Di Comes Virtutum relevare dictum eius Procurasoremabomni orere latisdationis. Promisit sub obligatione prædict. mihi Nogario recipienti folemniter visupsa, de indicio Sixti, & iudicato soluendo, cum omnibus suis clausulis. Et inde per omnia fideiussir prædictus D. Comes Virzutum pro Procuratore suo, obligando se, & omnia sua bona pignori mihi Notario prædicto, dicto nomine recipienti, co pacto tenore, & forma, quod si de, & proprædictis, velaliquo prædictorum vllo tempore agi contingeret, quod liceat,& licitu sit,dicto D. Ludouico Duci Turonia auctoritate propria,& sine aliquo infdicente, capere, & apprehendere de bonis, & rebus dicti D. Comiris Vireutum, víque ad plenam completam, & integram solutionem totius eius, quod habere debuit, præmissorum occasione. Renunciando excepcioni prædictorum omnium, & fingulorum, non ita actorum, vt factorum, & omni probationi, & defensioni in contrarium, quibus se tueri posset prædictus D. Comes Virtutum contra prædicta, velaliquid prædictorum. Actum in Castro magno Ciuitatis Papiæ, videlicet in camera su periori, quæ est apud cameram Turris deuersus iardinum, respicient ad occiden præsentibus Spec. & Egreg. Militibus D. Antonio de Porris Comite Pollentij f. q. D. Stephaneili, & D. Ottolino de Mandello f. q. D. Petri, ac Nobili, & Prudenti Viro Præuedino de Merliano f.q.Raymundi, te-, Aibus notis, ad prædicta vocatis, ibidem specialiter, & rogatis, & ad maiorem. prædictorum roboris firmitatem iuslit prædictus Illust. Dominus, & Comes pre-t sens Procuratorium sui sigilli impressione muniri.

Ego Pasquinus de Capellis filius D. Baldasseris Civis Cremonæ publicus Imperiali auctoritate Norarius constitutioni, & ordinationi Procuratoris superius nominati, & omnibus, & singulis præsenti instrumento insertis interfui, & hoc instrumentum per me rogatum, traditum, & abreviatum ad redigendum in pue

blicam formam dedi infrascripto. Andreæ de Matinis Notario Cremonæ alije occuparus, & solitum meum signum, & nomen apponens in testimonium præ

missorum publice me subscripti.

Ego Andreas de Marinis natus quondam Nicolai Ciuis Gremonensis publicus Imperiali auctoritate Notarius, hac cartam rogatam traditam, & imbreuistam per publicum Pasquinum Notarium, ac prædicti Illust, D. Comitis Virtutum Secretarium de ipsius Pasquini imbreuiatura, seù protocollo ex mandato suo sidelitet sumpsi, extraxi, & exemplaui & in hanc publicam sormam instrumenta redegi, scripsi, & me subscripsi, meum solitum signum apponens in tos stimonium omnium, & præmissorum.

Procurator Illust. D. Valentine silie Illust. D. Io. Galcaz.

- In nomine Dominiamen. Annoà Nativitate ciuldem millesimo trecentes. mo octua gesimo septimo, die Sabbati nigesima nona mensia Decembria, decimæ Indictionis, Illust. D. Valentina nara Illust. Principis, & Mag. D. Joannis Galeaz Vicecomitis, Comitis Virtutum Mediolani, & Impetialis Vicatij generalis, omni modo, via, iure, & forma, quibus melius poruir, & porest, incruenicarie bus criem ibidem solemnitatibus, quibuscung; ram facti, quam iuris, qua in talibus sunt veiles, necessaria, vel opportuna, ex certa scientia, non per aliquem errorem, ibidem præsencialiter constituta, secit, constituit, atque creanis, facit, constituir, atque crear, nobilem, & prudentem Virum Bertandum Gusschum gubernatorem Comitar. Virtutum præsentem, & mandatum huiusmodispontè fuscipientem, suum certum Nuncium, Missum, & Procuratorio, & quicquid melius, & efficacius dici, & esse potest pro infrascriptis negotijs petagendis, & quoliber corum, ac dependen. & connex. & inde nominatum specialiter . & expressè, ac etiam in omnibus, & per omvia, secundum quod de sure melius, & efficacius constitui, creati, & ordinati potest, ad contrabendum, incundum, persiciendum, & confirmandum, lolemne matrimonium per verba de præsenti, inter Illust. D. Ludouicum Ducem Turovien. Comitem q. Valesij, natum quondam recolendæ memoriæ Serenifs. D. Caroli Regis Francorum ex v na parre; & prædictam Illustriss. D. Valentinam ex altera; & ad faciendum omnes, & singulos actus, contractus, obligationes, & promilliones, qui, vel quæ pro dicto matrimonio incundo, contrahendo, perficiendo, & firmando fuerunt vtiles., & necessarij ad præmissaq; omnia, & singula generaliter facien. que in prædicia omnibus, & linguliscirca prædicta, & quoolibet prædictorum, & in dependen. & connex, exinde vtiles fuerunt, & necessaria, eriam si talia fotent, que plus mádatum exigerent speciale, seù etiam, de quibus opportet specialem mentionem sieri. Dansinsuper, & concedens prædicta Illust. D. Valentina eidem sno Procuratori plenum, liberum, generale, & speciale mandatum, cum plena, libera,& generali administratione in prædictis, & circa prædicta, & quoliber prædictorum, & in dependen. & connex. exm. Promittens insuper prædicta Illust. D. Valentina, obligando le, & omnia lua bona prelentia, & futura pignoti mihi Notario infrascripto publicæ personæ stipulanti, & recipienti vice, & nomine cozum omnium, & singulorum quorum intererit, velinteresse potorit quomodolibet se rata, firma, & grata habere, tenere, perpetuò, quæcunq; dictus Procurator suus egerit, & fecerit in prædictis, & circa prædicta, & quodlibet prædictorum, tanquam si ipsamet ibidem præsens suisser, & prædicta omnia, & singula, & quodlibet ex eis per se ipsam fecisset, & compleuisset. Et volens prædicta Il. lust. Domina releuare prædictum eius Procuratorem ab onere satisdandi promisitsub obligatione prædica mihi Notario recipienti solemniter, visupra, de Iudicio Sixti, & Iudicato soluendo, cum omnibus clausulis, & inde pro omnibus sideiussit prædicto Procuratori suo; se, et omnia sua bona pignori obligando mihi ipsi Notario dicto modo, & nomine recipienti, co pacto, tenore, & forma, quod si pro prædictis, vel aliquo prædictorum vllo tempore agi contingeret, quod licear, & licitum sit prædicto D. Ludouico Duci Turoniæ auctoritate propria, & sine licentia aliqua iusdicen. capere, & apprehendere de bonis, & rebusdica D. Valentinz víque ad plenam, completam, & integram solutionem eius, quad pro dote sua, fuerit eidem D. Ludauico Duci Turoniæ promissum. Et insuper ipsa D. Valentina volens omnia, & singula prædicta firmitatem habere, iurauit, & iurat ad Sancta Dei Euangelia per fidem sui corporis, tactissacrosanctis scripturis, se perpetuò habituram, rata, grata, & firma omnia supra-Icripta, & quodhbot suprascriptorum, & nullo tempore contrasacere, vel venire aliqua ratione, vel causa, quæ diceretur, vel excogitari possit. Quæ quidem ommia facta fuerunt in præsentia præsati D. Comitis Virtutum constituentis, approbantis, & confirmantis, consensum, et auctoritatem suam ad maiorem cauvelam, et sirmitatem ibidem solemniter imponentis. Insuper ipsa D. Valentina renunciauit, & renunciat exceptioni omnium prædictorum, & singulorum, non ब्रेश्व a Ctorum, & factorum, & omni probationi, & defension; in contratium, quibusse tueri posser contra prædicta, vel aliquod prædictorum. Actum in Castro Magno Ciuitatis Papiæ videlicet, in camera superiori, que est apud cameram curis deuerlus iardinum respicien. ad occidentem, præsentibus Spect. & Egreg. Militibus D. Antonio de Portis Comite Polentij f.q D. Stephanoli, & D. Ottinello de Mandello f.q.t.i.Petri Raymund, testibus notis ad prædicta vocatis ibidem specializer, & rogatis. Et ad maiorem prædictorum roboris firmitatem sussit, prædicta Illust. D. Valentina hoc præsens Procuratorium sui sigilli apprensione amuniri .

Ego Pasquinus de Capellis silius D. Baldexaris ciuis Cremonen. publicus Imperiali auctoritate Notarius omnibus, & singulis suprascriptis dum sic agerentur intersui, & præsens instrumentum rogatum, & imbreviatum per me tradidi
ælijs occupatus supranominato Andreæ de Marinis Notario Cremonensi ad
seribendum, & in publicam formam, solitum es meum signum, & nomen apposens in testimonium præmissorum me publice subscripsi, &c.

eus Imperiali auctoritate Morarius, hanc cartam rogatam traditam, & imbreniatam per prædictum Palquinum Notarium, ac predicti Illust. D. Comitis Vitz

Nn

tutum Secretarium de iplius Palquini imbreuiatura, leù protocollo de mandato suo sideliter sumpsi, extraxi, & exemplaui in hanc publicam formam rede gi, scripsi, & me subscripsi, meum solitum signum apponens in testimonium præmisforum.

Ex altera parce precedentibus, & habitis multis colloquija de matrimonio cotrahendo inter prædictum D. Ludouicum Ducem Turonen. & dictam D. Valentinam, in quibus tâm de dote, dotaricio, ac iocalibus, quâm de ceteris dicto marrimonio conuenienti bus plura fuerint hincinde tractara, dicta, & prolocuta. Tandem idem D. Turonie, predicto D. Regi cum instantia supplicauir, quatenus ipsum velit ad omnem tractatum dicti matrimonij concernen. auctorizari, & eidem ætatis veniam impartiri, qui quidem D. N. Rex ex deliberatione, & consensu dictorum parruorum suoru prædictum D. Ludonicum Germanum suum, si, & in quantum indiger, vel indigere porest, quoad omnia vniuersa, & singula dictum matrimonium, & ipsius matrimonij tractatum tangentia, & concernentia, cum omnibus dependentibus, emergentibus, & connexis facientia, concordantia, attendentia, & complen. cum effectu per se, vel per Procuratores suos, ad hoc legitime constitutos habilitauit, & habilitat, auctorizanit, & auctorizat, & eidem auctoritatem suam Regiam dedit, & dat, de sua scientia, auctoritate, sive Regia, & speciali gratia si sit opus, eidem q, ztatis veniam impartitus est, & ztatem impartitur, ita videlicer, quod ipse D. Dux Juroniæ sine alia auctoritate Regia, possit libere pro suo libito suz voluntatis a gere, pacisci, esse, stare in indicio, defendere, negotiari, contrahere, obligare, stipulari, obligation, recipere, ae sibi, & suis acquirere, & è se criam alienare. Et quod in omnibus prædictis ipsum tractatum rangendo habeat plenam, & liberam potestatem faciendi, & exercendi, tâm iniudicio, quâm extra, quæ verus homo maiot annis facere potest, & deber, seu ctiam exercere, minoritate suz gratis non obstante; quibus se actis inter partes prædictas, mediante licentia Summi Pontificis, fuit concordation, attestatum, & conclusum, quod dicta D. Valentina nubet, & matrimonium concontraher, cum dicto D. Ludouico Duce Turoniæ per verba de prælenti 🤃 Et vice versa prædictus D. Ludouicus Dux Turoniæ prædictam D. Valentanam ducet in vxorem suam legitimam, & cum ca contrahet matrimonium per verba de prælenti, & quod dicht matrimonij contemplatione dichus D.Io. Galeaz pater dictæ D. Valentinæ promittir, dabit, constituet, & assignabit ex nunc præfatus Bertrandus Guaschus Procurator, & nomine procuratorio eiusdem D. Io. Galeaz fciens, prudens, & spontaneus, ac de jure, & de facto, ipsius Domini sui ad plenum certificatus, ve dicit, promittit, & in dicto cafu dat, affignat, & conftituit in dotem, & pro dote nomine, & ex causa dotis dica D. Valentinæ dica D. Ludoulco Duci Turoniæ ibidem præsenti,& de, & cum auctoritate, & consenso di-&i D.N.Regis, vesupra solemniter stipulanti, & recipienti videlicet, Cinicatem Asten, cum omnibus alijs suis Terris, Villis, Castris, fochis, fortalicijs, inribus, & honorantijs pertinentibus, & spectantibus dice Cinitati, quæ tener, & possiderà Terris Annoni, & Rochæ Ayracij. Et omnes aliæ Terræ, que sum ab.ipsis Terris

Terris versus partes Alexandriæ, idest inter dictas duas Terras, & Alexandriam prædicto D. Io. Galcaz remancant, prout ante, nec non dat, constituit, & assignat omnes Terras, Villas, Castra, fortalicia, scuda, iura, & honorantias Pedemontium, & Capitançatus Asten. quæ, & prout inferius plenius declarantur, cum omnibus illis introitibus, exitibus, reditibus, iuribus, emolumentis, de quibus reddunt, & reddere tenentur predicto D.Io. Galeaz, ac cum omni iurisdir ctione, alta, media, & bassa, mero, & mixto Imperio, siluis, & nemoribus pratie, pascuis, aquis, stagnis, alueis, molendinis, surnis, & alijs pertinentijs quibulcunque nihil poenitus iuris proprietatis, iurisdictionis, vel dominij ibidem retinendo. quas quidem Terras, res, Villas, & Castra, Rocchas, que inferius subsequentur, videlicet. Primo Ciuitas Ast, & aliæ Villæ, Terræ, Castra, & seuda, quæ spo-Mant, & pertinent eidem Ciuitati vitra illa, que sunt de iurisdictione Capitaniasus Ast, videlicer, Ville de Monteclaro, de Cinaglo, de Cisano, de Sexant, de Seraualle, de Castro Ferij, de Cortacomerij, de Scuposolens, de Valegosia, de Vaglerani, quæ quidem Villæ omnes sunt benè populatæ, & clausæ, habentes, Cox mune, & obedientes dicto, et Domino Mediolani, et Ciuitati Astensi, et de iux risdictione einsdem Ciniraris. Secundo saquuntur Villa, et Castra, qua teneneur per ciues, er nobiles Asten. subdita, et subiecta iurisdictione Asten, videlicet, Castrum, et Villa de Frinch, quodet quam tenet Antonius Turensis, et sui fratres, Castrum, et Villa de Cameyrani, quod, et quam tenet Thomas, et Michael fratres de Asinatiorijs. Castrum, et Villa S. Georgij, quod et quam tenet Barsholomæus Pellera, et eins consories. Castrum, et Breida Sicardæ, quod tenes Pellete, et eius consartes. Castrum, et Bannum, quod tenet Bergonus Roer, Castrum de Paliarsa de Valle gorera, quod tenet Andrionus Malahayla. Car Arum Turra Valgoria, quod rener Raymundious Pellera. Castrum de Suber riet, quod tenet Secundinus la. Castrum de Murseglæ, quod tenet her. Spinot Roer! : Castrum Desepoint, quod tener Nicolonus de Playe. Castrum de Vil, la Septimo. Castrum, co Villam de Viallis, que, et quas tenent Petrus Gratello. et einstrater. Caltrum et Villa de Reuigliasch, quod, et quant tenet Joannes. Roer: Castrum de Treuezole n. hæredes Manuelis Alinarij. Castrum de Mor ta, quod tenet Franchinus Lastal :: Castrum de Mezadio, quod tenes france Brant dachieus Gotuer: Castrum de Moralet, quod tener Gasparonus Alien. Castiu de Catteler, quod cenco Margarica de Pullavira .: Castrum. de Castion: de Valz verse, quod renerhomede Casustech. Castrum Turris de Garreto, quod tenes Jacobus, Gulielmus, frances de Penuste. Castrum, er Villa de Pararorme, quod et quamitenent Aymoneurs Roer, et eius consones. Deinde sequentur Castra, ce Ville, que repetitur in seudum à dicto Domino Medioleni Rect. Civitat. Aft. or que forunt homagium. Primo Castrum, et Villa de Caloz, quod, et quam tenet Armohus Roer. Castrum, et Villa de Treoisse, quod, et quam tenet Leos nerus Laurendij. Castri, et Ville de Casten. et S. Iulia, qua jet quas tenet D. His ronymus de Carreto. Celtrum, et Burgum Cortemigliæ, quod et quam ignes Petrus Scarampus, et ems conforces. Castrum, et Villa du Petlot. Castrum ---3

Denfe. Castrum Xum, ac Castrum, et Villa de Castelleto, quæ funt Perini de Scarampis, & no. suorum consortum. Castrum de Mernal, quod tenet Aymonus de Mernalo. Castrum, & Villa de Monte Fangie, quod, & quam tenet Anconius Rocr. Castrum, & Villa de Monal, & Castrum de Bastita, quæ, & quam renent Manuel Asinarij, & cius consortes. Ville Cargnam, de Vigon, de Caramana,& certæ aliæ Ville, que sunt de feudo Asten. & tenentur per no. Comitem Sabaudiæ, qui de ipsis fecit sidelitarem Communitati Astensi, sicut patet instrumentum, vel instrumenta. Item sequuntur Ville,& Castra,quæ tenentur in seudum per Ciues, & nobiles Astenses subditos dicto Domino nostro Mediolaniab mobili Episcopo Asten. & quæ faciunt pacem, & guerram pro dicto Domino mostro Mediolani. Primò, Castrum, & Villa de Curtandono, quod , & quam zenet no. filius Garmegnon, Polleta, Castrum, & Villa de Cortanse, quod, & quam tenet Rigandon Pelleta, Castra, & Ville de Monteacuto, & de S. Stepha-210, & de Montealto, quæ, & quas tenent Dominicus Roerius, & cius fraires, & cius consortes. Ville de Castagneto de Montexel, quas Aymonetus Roccius temet. Castra, & Ville de Ferreria, & Cellareng. Castrum de Mombon, ac Ca-Arum, & Villa dictum castellum, quæ, & quas no. consortes Garreri. kum sequuntur Ville, & Castra situata, & situate in Pedemontio, quæ sunt Dominino. Ari Mediolani videlicet. Ville de Clarasch, & Ville de Braye, quæliber cum vno castello, quæ Castra custodiuntur per gentes dicti D. Mediolani . : tem sequunzur feuda, quæ idem Dominus tenet in Pedemontio. Primò, Henricus de Carreto Marchio Saonætenet in feudum à dicto Domino Villam de Castorie, quæ est clausa cum vna Roccha, & est ibidem Henricus adherens dicto Domino Mediolani denouem Castris, de quibus facit pacem, & guerram pro dicto Domino. Item Franciscus de Carrero Marchio de Saona tener in feudum à dicto Domino Villam de Salberto, & Villam de Parod, quæ funt claufæ quælibet cum vna Roccha. Item Thomas, & Torellus de Tunch, Melchion de Carrero tenent in seudum vnum Castrum vocatum Burgulo, & vnam partem, cuiusdam alterius vocati la Tour. Item Christophorus, & Iacobus fraires Marchiones de Coustement in feudum corum partem Ville de Ceua, que est Villa notabilis, & grossa. Irem sunt piedicti fratres adheietes dicti Domini de quing, Villis claus s cu Rocchis, vel turribus infra quamlibet. Item eriam funt adherentes eidem de portione sua trium aliarum Villarum, de quibus faciunt pacem, & guprantu pro di-Ato Domino Mediolani. Item Ioannes Pauli, Petrus, Luchinus, Andreas, Matzhæi, Ioannes, & Antonius nobiles hospicij, seù domas de Isnardis tenent in sevdum à dicto Domino Mediolani Villas de Summariue, Paterno de Simfredo, & est una Roccha in utraque, & sunt forter. Item Simonus de Brays, tenpt, in seudum, vtsupra Villam de Cornigliani, in qua est vna Roccha, & est fornis Villa. Item Dominicus Rocrius, & cius fratres tenent in boudum Villam de Correxok, & de Canallis, quæ est fortis, est infra una Roccha. Dominus Manfredusde Salutijs adheret prædicto Domino ad faciendum pacem, & guerram de Villa de Barigliane, queett fortis cum una Roccha; infrauplam. Bartholomeus, & Geor-

gius fratres adherent vilupra de Villa vocata Lequi, & etiam de portione sua Villo Veximi, necnon de tertia parte de Crauefana. Manuel de Salutijs adheres visupra de parte sua de Dian, & etiam Ville de Marsalia, que est clausa cum una Roccha. Ioannes de Saluti adheret visupra de sua parte dica Villa de Diani & de m-dietate Villæ de Bonixot, quæ est forris. Gulielmus cum fratribus de Burgesijs adherent vtsupra de Villa Cigleo, quæ est fortis cum una Roccha, Manfredus Fallettus adheret vtsupra de Villa de Sertalunga, quæ fortis est cum rna Roccha,& de sua parce Ville della Murra, ac Ville de Castion, qua sunt clau-Le queliber cum una Roccha, Bernardus, & Philippus corum fratres de Faylet eenent Villam de Pauca Palea eum vna Roccha, Item Villa de Brunel, Item medietatem ville della Morra, & semper temporibus retroactis, secerunt pacema & guerram cum dicto Domino Mediolani de Villis supradictis, Episcopus Alten, adheret vesupra de villa Veyne, de villa de Trinitate, devilla S. Albani, & de villa de Prora cumi vna Roccha pro qualiber carundem. Irem fequuntur ville, &castra, que debent esse de seudo Astensi, & que tenentur per infra nominandos, qui non fecerant fideluatem, neque homagium, sicut de ratione renenturi Primò, castrum, & villa de Casacho, quod, & quam tenent Ioannes Perínus, & eorum fractes de Asinarijs... Item castra, & ville de Costoglioles, & Canellis de Veteremes, & de Montebaudum, ac castra S. Georgij, & de Luy tenent Antonius Asinarij, & cius consortes. Item castrum, & villa de Muasth, quod, & quam renet relica Danielis Cachayratti, castrum, & villa S. Mattiani de Aquosana, 🍇 de Roccheta de Coxan quæ,& quas tenent Manftedus de Buscha, castrum, & villa de Nouel, quod, & quam tenet Iacobus Ducarret, castrum, & villa de Mócorij, quod, & quam tenet Coste de Carret, villa, & castrum de Cicue, & tora Terra, quam tenent Marchiones de Ceue, castrum de Balangier, quod tenet Antonius Asiner, castrum, & villa S. Stephani de Coxano, quod, & quam tenet Iacobus de S. Stephano, castrum, & villa de Bosse, quod, & quam tenet D. Henrieus de Carretto, castrum, & villa de Portis, quod, & quam tenet Manfredus de Porris, villa S. Damiani, quæ est grandis villa, & haber Commune, quam tenet Marchio de Monferr. villa de Colembra, quam tenet Marchio de Monferr. prçdictos. Item medieras villæ de Riua,ac castrum de villa de Poueri,quas,& quod zenet D. Comes Sabaudiæ. Prædictus D. Io. Galeaz habens ius, ve dicit en pluzibus alijs locis, villis, & caltris, ràm ad caulam dominij Pedemontium, quàm dominij Astensis, faciet valere summam triginta millium florennorum, ducatozum hzreditariorum, seù annui, & perpetui reditus, seù va lorem eorundem, & phra hoc, si Terræ, & res prædictæ plus valeant, illud plus prædictus D. Io. Gakaz dabit,& confignabit, & dictus Procurator in dicto casu dat, constituit, & affignat ex nune p ædicto D. Duci, & D. Valentinæ ad causam ciusdem. Si verd Terræ, & res prædictæ ad dictam summam triginta millium florenorum, ducarorum hareditatiorum, seu annui, et perpetui reditus non ascendant, dictus D.Io. Galeaz trader, deliberabir, et soluet prædicto D. Duci Turoniæ pro singulo mille floren, aunui, et perpețui redditus, cui desiceret de dicta summa decem

millium florennorum ducatorum, vel valorem corundem, semel tantum, et de inferioribus lummis dicti reditus, si quæ deficiar æqualenter, videlicer,pro quolibet florenno dicti reditus decem florennorum semel, absque eo, quod Terræ,& res prædickæ sint oneratæ de seudis, eleæmosynis, velalijs oneribus, quibuscunc, Aspendi js pro custodia fortiliciorum, ac vadus pro officiari js duntaxat exceptis. Et si D. Galeaz habeat litteras, & instrumenta, vel alia documenta, que fint ad commodum, & pro securitate maiori dicharum Terrarum, & rerum. Ipse eas, & ea tradet dicto D. Duci, seù eius certo mandaro nomine filiz suz supradictz, & inducer,& imponer dictos futuros coniuges, leù deputatos ab iplis, vel ab iplo D. Duce Turoniæ, statim cum ad dictum mazrimonium fuerit per Procurato. zem, velaliter per verba de præsenti processum in possessione,& sansuio pacifica, & quiera omnium rerum Terrarum, Castrorum, Rocherum, & fortaliciarum prædictarum, de quibus est iple in possessione, & lansuio, ve superius est dicum, & faciet idem D. Io. Galcaz, quod Vassalli, subditi, & fideles sui rat. rerum, Ca-Atrorum, & Terrarum prædictarum facient fidelitatem, & homegium dicto Domino Duci, aut ab eo deputando nomine dictæ D. Valentinæ de ipsis tebus, & Ferris, & etiam iuramentum, proutad hoc teneri noscuntur, & facere consucue. zunt Domini dictarum Terrarum, Villarum, ac Locorum. Et si aliquis, velatiqui vellent, aut conarentur impedire, vel molestare in prædictis ipsos futuros conjuges; prædictus D.Io. Galcazeos juuare toto suo posse, manu militari, & armata, ad defendendum, et custodiendum ipsas Terras, et rescontra, et aduersus adversarias personas quascunq: nemine excipiendo; quodquidem iuuamen, se à auxilium ipsi facient luis proprijs sumpribus, et expensis. Et in casu quo di-Cta D. Valentina decederet nullis filijs, vel filiabus reliciis de dicto matrimonio procreatis; pred. D. Dux Turonie teneatur redere, et restituere, ac reddere, & restiturre promisit, de, et cu auctoritate qua supra, dicto D. lo. Galeaz, vel suis, Terras, et res suprascriptas, in casu tamen quo ipse res et Terræ per guerrá, vel rebellioné antea captæ, er occupatæ, non fuissent nisipsa guerra, vel rebellio mota fuisset pro facto dicti D.N.Regis, seù dicti D. Ducis Turoniz, quo casu ipsi D. N. Rez, et Dux Turoniæ tenebuntur iuuare dictum Dominum Mediolan. ad recuperandum eundem, et ad hoc tenendum, attendendum, et complendum cum effectu per prædictum D. Ducem Turoniæ, cessante fraude, et malo ingenio quocunq; prædicti D.N.Rex, & Dux Bitricorien, et Burgundiæ se efficaciter obligauit pet præsentes. Est est actum inter partes, et in pactum expresse deductum, quod de, et omnibus prædictis terris dictus D. Dux Turoniæ non tenebitur vnquam facere fidelitatem, velhomagium dicto D. Io. Galcaz, vel suis, imò inhientur, et fient bonæ confederationes, et ligæ, inter ipsum D. Ducem Turoniæ, et dictum D. Io. Galeaz. Et promisit idem D. Io. Galeaz, et quod nunc promisit, et promittit dictus Procurator suus nomine suo, quod ipse D.Io. Galeaz non faciet, ne que permittet fieri guerram de Terra, et subditis suis, aduersus dictum D. Ducem Turoniæ, vel suos homines, et subditos. Et vice versa dictus D.Dux Turopiæ promisit, et iterum promittit, si sit opus, et super hoe fuerit requisitus, quod neque

neque de Terris, neque de subiectis suis ipse faciet, vel sieri permittet guerram contra dictum D. Io. Galeaz, vel suos homines, vel subditos, imò sese mutuo, & ad inuicem, iuuabunt sicut bonus pater, bonum filium suum, & bonus filius, bonum patrem suum, juuaretenentur; & super hoe sient bonæ securitares tam pet Regem, quam per patruos suos supradictos, melioribus modis, & vijs, quibus fieri poterit, ad commodum partium prædictarum. Præterea est actum, inter partes, & in pactum expresse deductum, quod vitra prædicta, memoratus D.Io. Galeaz pro dote, nomine, & ex causa dotis dictæ D. Valentinæ natæ, dabit, con-Mituer, assignabit, & soluet, & dictus Procurator dicto nomine dare, constituere, assignare, & solucre promisit, & promittit dicto D. Duci Turoniæ præsenti, & stipulanti visupra, aut eius certo mandato summam quatricentum quinquaginta millium florennorum, ducatorum boni auri, & legitimi ponderis, vel va-Jorem corundé soluen.ad modum, & ad terminos infrascriptos videlicet, statim, & in crastinum diei sponsationis, & cum sacuerint insimul dichi futuri coniuges, Summam trecentum millium florennorum, alios cenrum, & quinquaginta mille florennos, infra tres annos continuos, & proximos sublequentes, videlicet, anno quolibet quinquaginta millia florennos, & de dictis trecentis millibus florennis in crastinum sponsationis, vrest dictum so uen., dictus D. Dux Turoniæ lucrabitur, quod iple centum mille florennosad faciendum de iplis suam omnimodam voluntatem, absque co, quod vnquam restitutioni debeant subiacere; qui quidem centum mille florenni tradentur, & foluentur, & cosdem centum mille florennos prædictus Procurator dicto nomine tradere, & solucre promisir, & promittit eidem D. Duci Turoniæ stipulanti, vt supra in crastinum dictæ spo-Sationis, & cum ipsi coniuges iacuerint insimul, vi est dictum. Residuum verò videlicet, ducentum mille florenni, necnonalij centum, & quinquaginta mille florenni infra tres annos, ve est dictum soluen. sie soluentur, deponentur, seù custodientur cum quatuor clauibus, quæ claues custodientur, videlicet, duæ clanes pro parte coniugum, & aliæduæ claues pro parte dicti D. Io. Galeaz in loco, seù Ciujeate Cameracen, aut Ianuen, seù in Sabaudia, videlicet illo dictorum locorum, & paugande, quo dictus D. Io. Galeaz, & Nunci j dictorum D.N Regis, & D. Ducis Turoniæ magis fuerint concordes, & eligent dictæ partes quatuor Viros, de quibus eis videbitur expedire, scilicet vna quæq; pars duos, qui potestatem habebunt quærendi Terras, & hæreditagia in Regno Franciæ, vel extra, ve propinquius, & commodius fieri poterit, ad opus, & pro dote ipsius D. Valentinæ. In quarum quidem Terrarum, & hæreditagiorum emptione, & acquisitione dictæ pecuniarum summæ, videlicet tiescenti,& quinqua ginta mille florenni per dictos quatuor Viro, & de confilio, & assensu Dominorum.D. N. Regis patruorum luorum, & D. Io. Galeaz, & non alibi convertentur. Et in calu quo di-Cta D. Valentina nullis relictis liberis de dicto matrimonio procreatis decederer, vt est dictum, dictus D. Dux Turoniæreddere, tradere, seù reddi, & tradi facere tenebitur Terras, & hæreditagia, quæ de dicta pecunia empta fuerint modo præmisso dicto D. Io. Galeaz, veleius hæredibus, aut corum certis gentibus, & Nuntijs,

zijs, fraude, & male ingenio cessantibus qui buscunque. In casu verò quo ipsa D. Valentina decederet nullis liberis relictis vtsupra, & nullis, aut paucis Terris, & hæreditagijs acquisitis, & emptis, prædictus D. Dux Turoniæ, & alij, qui fummam, quæ supererit in custodia habebunt, illam dicto D.Io.Galeaz, seù eius heredibus, aut cotum certo mandato reddere tenebuntur, excepta duntaxat quarsà parte ip sius summæ; quæ quarta parsetiam, & quarta pars hæreditagiorum, vel Terræ, quæ de dicta sum ma ementur, vel acquirentur dicto D. Duci Turonie, & suis in omnem, & quemeunque casum restitutionis, tanquam res sua propria zemanebit: Et in casu quo dictus D. Dux Turoniæ præmoriretur nullis telicis liberis de dicto matrimonio procreatis, est actum, & in pactum, vt supra expressè deductum, quod Civitas Astensis, & omnes aliæ Tenæ, Villæ, Castra, & Rochæsupradictæ, & illa hæreditagia, quæ de dicta finaveria fuerint empræ, velaci quisitæ, empra, velacquisita, ac etiam pecunia, quæ superesset, excepta d untazat dicta quarra parte, tam Terræ emendæ, quam pecuniæ, quæ superesset, sint, & remaneant libere dicta D. Valentina, & dispositioni eiusdem; siucipsa in vidustate permanscrit, siue ad secunda vota transsuerit. Et post mortem ipsius remaneant filijs, aut hæredibus ipsius D. Valentinæ, velab ca causam habentibus, & ipsis filijs, filjabus, aut hæredibus non relictis, vel relictis, qui postea decederét sine liberis ab ipsis descendentibus, Terræ, & finutiæ prædicke ad dictum D. Io. Galcaz, & suos permaneant, & liber è reuertantur dicta quarta parte prout supra, dicto D. Duci Turoniæ, prout supra remanente. Item est actum, & in pactum solemni stipulatione vallatum expresse deductum, quod in casu quo prædictus D. Io. Galeaz Vicomes, Comes Virtutum, Dominus Mediolani, decederet fine liberismasculis de suo proprio corpore, et legitimo marrimonio procteatis, dicta D. Valentina sua nata succedar, et succedere debeat infolidum in toto dominio suo præsenti, et suturo quocunq: absque co, quod per viam testamenti, codicillorum, seù alterius aliculus vitimæ voluntatis, aut donationis inter viuos, i pse aliquid faciat, seù facere possit, in contrarium quouis modo. Et ex nunc ita voluit, concessit, et promisit, et vult, concedit, et promittit dictus Procurator dicta nomine, et quod dictus D. Io. Galeaz ità facier, et promittet, et super hoc dabit suas litteras obligatorias ad dictamen sapientum, quotiescung; super hoc post dictum crastinu diei sponsationis, et ipsi coniuges iacuerint insimul, fuerit requisitus, faciet, quod instrumento attingere sideles suos, et subditos, necno Capitan. Consules, Proceres, annon. et Custodes Ciuitatum, Castrorum, et fortaliciorum in dicto suo dominio, constitutorum, quod in casu prædicto videlicet, quo Alsissimus de iplo, nullis superstitibus filijs masculis legitimis procreatis de corpore suo, faceret voluntatem. Ipsi præsaram D. Valentinam, et eius liberos de dicto matrimonio procreandos suos Viros Dominos naturales reputabunt, ipsisque, et corum potestati, tanquam suis Dominis naturalibus obedient cum effectu. Poterit tamen idem Domino Ioanne Galeaz, in casu quo silias habebit ipsis prouidere in denatijs, et bonis mobilibus, prout sibi placebit, et honori suovidebitur conuenire, Item est actum, et in pactum vesupra deductum, quod dictus

Aus p. Io. Galeaz mittet dictam D. Valentinam benè icyelatam, ornatam, et iocalibus munitam, prout sibi, & honori suo, secundum statum personarum videbieur convenire; & quod in euentum restitutionis iocalium, consuctudo RegniFranciæ debeat observari, quodque ipsam mittet associatam honorabiliter, prout debebit cum omnibus expensis, vsque ad pontem Civitatis Matisboem. Abinde autem virsa prædicti D.N.Rex, & Duces conduci, & associari facere suis sumpribus debeant honorabiliter, prout eis videbitur, & placebit. Item est actu, & in pactum deductum vilupra, quod dictusD. Dux Turoniæ tenebitur donare, seù donalium, vel dotacilium facere dictæ D. Valentinæ de summa sex millium librarum annui reditus durante vita dicia D. Valentine, vel quod ipla habebit donalium, vel dotacilium secundum vium Regni Francie in Terris, de quibus .D. Dux, se Ducem, et Comitem, seù Dominum nominat de presenti videlicet, il--Ind èduobus, quod ipsa duxerit eligen. Item est actum visupra, quod Comitaausi Viriutum, & mirulus dicti Comitatus remaneant dicto D. lo. Galeaz toto temphrewitz suz. Postea autem perueniant ad dictam suam natam:, & suos haredes, vel causam habentes sicut debet, quæ omnia Vniuersa, & singula prout sunt Superius declarata, ve plenum roburaffirment, pariter, & effectum prædictus Ber-2randus Gualchus Procurator, & nomine procuratorio quo supra, sponte, & ex cestas seientia, & nullo ductus errore, dicto D. Duci solemniter stipulanti, & recipienti, ac nobis Notarijs infrascriptis, vt publicis personis nomine etiam ipsius D. Ducis, & omnium, & fingulorum quorum interest, vel intererit, seù in futurum interesse poterit, quouis modo. Necnon vice versa prædictus D. Turoniæ de, & cum auctoritate qua supra, in casu ramen, quo omnia prædicta pro parte Domini Mediolani effectualiter compleantur, in quantum quemlibet tangit, seù rangere potest, dido Bertrando Procuratori prædicto præsenti, & modo consimili nomine cuiusliber prædictorum. D.Io. Galeaz, & D. Valentina, quorum vices gerit in hac parte stipulanti, & recipienti permittunt, & spondent, ac etiam per fidem suorum corporum, quis vnus alteriteneri vult, & intendit; & sub hypotheca, & obligatione omnium bonorum dicti D. Io. Galeaz, & Valentinæ, & etiam dicti D. Ducis Turoniæ mobilium, & immobilium præsentium, & futuxorum quomodocuná, facere, tenere, foluere, executioni mandare, complere, & attendere cum effectu pure simpliciter, & bona fide, vt superius concordata, & promissa sunt; & ca omnia, & singula prædicti D. N. Rex, & Duces modo præmísso fieri, & adimpleri pro viribus procurabunt, reiectis cauillationibus, fraudibus, malo ingenio, & difugijs quibuscunque. Supponentes si quo ad hoc di-Ctæ partes videlicet dictus Procurator dictis nominibus iurisdictioni, cohertioni, & compulsioni D.N.Papæ, & vlterius cuiuscunq, Domini, vel Principis, quæ aliqua dictarum partium eligere maluerit, ita quod executio per Curiam vniusipforum Dominorum incepta alterius exenitionis non impediat, vel retardet, sed ad renend. præmissa, & complend. prout scripta sunt, vno, & codem contextu, temporis, cogi valeant, & compelli. Renunciantes partes prædictæ, & quælibet ipsarum, sponte sua, & bona side, videlicet dictus Procurator nominibus, quibus lupra,

supra, amni adioni, & exceptioni doli, mali, metus, & in factum, exceptioni suprascriptorum, non ita actorum dictorum, vel promissorum, ve superius est scriptum, omnique Iure Canonico consuerudinario, & Ciuili, per que vna pars contra aliam in præmissis, & circa præmissa aliquid facere, dicere, seù obijcere posset quomadolibet, vel venire. Et specialiter Iuri dicenti generale renuciationem non valere. Et voluerunt dicte partes, & quelibet ipsarum, videlicet dictus Procurator dicis nominibus, quod de, & super præmissis omnibus, & singulis fiant, & reficiantur litteræ opportunæ ad dictamen sapientis; semel, vel pluries, facti tamen substantia non mutata. Acta fuerunt hac, Parisijs in Castro della Para, præsentibus Reuerendiss. in Christo Patre D.D. Petro Cardinali Lugdunen. ac Reuerendis, in Christo Patribus Beluat. Barocen. Prætan Obrorcen, Epilc. necnon Nob. & Mag. Viris D. Io. Comite de Sacro Cæsare, D. Ludouico Viccomite Castri Beraudi, DD. Petro, & Giaco Cancellario Franciz, Ioanne Canandi, Cancellario Burgundiz, Nicolao Bragnz, Joanne Marcerij, Meli. de Fontonai, Petro de Terener, Amantico de Ordiaronte militibus, Stephano de Templo. & Francisco Cartaprinæ dicti D. Regis Consiliarijs testibus ad hæc vocatis spocialiter, & rogatis, anno, Indictione, & Pontificatu prædictis. Et ad maius robur. & restimonium omnium prædictorum dictus D. Dux Turoniæ præsenta litteras, seù præsens publicum instrumentum fecit sui sigilli appensione muniri. Et ego Ioannes de Bordonis Bachalarius in veroque Iure Canonicus, & Penitentiarius Ecclesiæ Parisien. Secretarius D. N. Regis, ac publicus auctoritate A postolica, & ipsius Domini Nostri Regis Norarius supp. astus dationi, arre-Ro, conclusioni, tractatibus dotis assignationi, dationi, & constitutioni, promissionibus, obligationibus, suppositionibus, renunciationibus de omnibus alijs, & singulis in præsenti instrumento manu alia scripto cunt. dum sic tractarentur, agerentur, fierent, interfui, & iplum vna cum Notarijs subscriptis, publicaui, & in hanc publicam redegi, signoq; meo solito, huic mez subscriptioni, manu mea facte proposito signaui requisitus, & rogatus in testimonium premissorum. Et ego Blanchot in vtroque Iure licentiatus Parisien. Ecclesiæ Canonicus, & D.N.Regis Secretarius auctoritate Apostolica Notarius vniuersis, & singulissuprascriptis, dum modo, & forma prælibatis sierent, seù agerentur vna cum testibus, & Notarijs præmissis interfui, præmissaq; alia manu scripta, publicaui cum Notarijs antedictis hie me subscribens, signum meum solitum requisitus inferendo. Et ego Petrus Mancha, &c. A postolicus Lenon. Diec. D. Regis Secretarius Apostolica auctoritate publicus Notarius vniuersis, & singulis suprascriptis, dú forma, & modo prælibatis a geretur, seù sieret vna cum testibus, & Notari js præmissinterfui, præmissaq; alia manu scripta publicaui cum Notarijs antedictis hic me subscribens signa mea instren. soluus requisitus, Notum facimus, & nos bona side grauiter, ac ex nostri certa scientia concordiam, arrestum, conclusioné dotis promissionem, dationem, assignationem, constitutiones, & alias promissiones, actus, tractatus, pacta, conuentiones, obligationes, submissiones, renunciationes, & amuia alia vninersa, & singula in dictis infrascriptis litteris, seù instrumenArumento contenta, specificata, & doclarata, ratas, gratas, & firmas, ratos, gratos, & firmos, ac rata, grata, & firma habuimus, & habemus, & cos, cas, & ca volumus, laudamus, approbamus, & tenore præsentium confirmamus, ratificamus, & nihilominus ex abundantia promissionis dedimus, constituimus, ass. gnamus, prædicto nepoti nostro Duci Turonie in dotem, & pro dore Villas, Tenxas, Rocchas, fortalicia, pecuniarum summas, & alia onera in dictis instrumen-Eis litteris, & instrumento latius declarata, sub modis, formis, & conditionibus contentisin ipsis. Promittens bona fide nostra, & sub obligatione, & hypotheca omnium bonorum nostrorum mobilium, & immobilium, præsentium,& Luturorum quorumenné, omnia vniuerfa, & singula in cisdem instrumentis, & præsentibus litteris, seù instrumento contenta, attendere, tenere, complere, & in perpetuum, & inuiolabiliter observare, nihil de contingentibus obmittendo. In quorum omnium robur, & testimonium, has patentes litteras nostras, seu in-Annumentum concessionis, & nostri fecimus sigilli appensione munici, in præseneia dicte nate nostre pradicta omnia, vniuersa, & singula in igsis litteris, scu; in-Arumento contenta, In quantum se ipsam tangit, seù tangere possit; cum licentia, & expresso consensu nostro volentes, laudantes, ratificantes, & approbaves. Necnon Reueren. Patris in Christo D. Petri Episcopi Pausien., Analdi de Corteylia militis primi Præsidentis in Curia Paussen. Parlamenti Consiliariorum, & Magistri Ioannis de Borchis Secretarij dicti Domini mei Regis Francorum Procuratorumq: & nomine procuratorio dieti D.Ducis Turoniæ, ac Notariorum publicorum stipulantium, & recipientium nomine, & ad opus dicti Domini Ducis, & omnium aliorum quorum interest, intererit, seù poterit in fururum interesse quomodolibet, & etiam testium subscriptorum. Acta fuerunt prædicta omnia anno à Nativitate D.N.I.C. sumpto secundum cursum Civitatis Papiæ millesimo trecentesimo octuagesimo septimo die ectavo Aprilis, decima Indictione, in Civitate ipla, in hospicio habitationis Illust. D. Blancæ de Sabaudia ipsius D. Comitis Virtutum honoratissime genitricis, videlicet in camera magna, inferiori respiciente versus vtrumque viridarium eiusdem hospicij. Præsentibus Spect. & Egreg. Militibus D. Ioanne de Vienna Domino de Rolins, Admirato Francia, D. Francisco, D. de Cassenagis, D. Orbaydo, D. da Cascarone, D. Antonio de Porris Comire Polentij, D. Iacobo de Verme, ambobus Consiliarijs prænominati D. Comitis, necnon Egr. Viro Mormeto de Toz. & D. Vallegre, atque Sapientibus, & Egreg. Legum Doctoribus D. Bartholomæo de Iacopo, & Faustino de Lantanis similiter Consiliarijs D. Comitis supradicti, testibus ibi ad prædicta vocatis, specialiter, & rogatis, D. Manfredo Marchioni Saluciarum,

Ego Pasquinus de Capellis natus D. Baldexaris Ciuis Cremonensis, publicus Imperiali auctoritate Notarius ratificationi, approbationi, & sirmationi, de qua superius sit mentio, & omnibus, & singulis in ipsa ratificatione, approbatione, & construatione dictis, factis, pariter, & conclusis interfui, & iussu, & rogatu partium prædicarum has patentes litteras, & hoc instrumentum publicum to-

gaui, & traddidi, & plutibus intentus, & occupatus negotijs per infrascriptum Notatium in formam publicam scribi sedi, & me subscribens, solitum meum signum, & nomen apposui, in testimonium pramissocum. Et ego Ioannes Dempia Clericus Sussir. Diœcesis, publicus imperiali auctoritate Notatius hanc cartam rogatam traditam, & imbreuiatam per suprascriptum Pasquinum de Capellis Notatium, & Secretarium infrascriptii Islust. D. Virtutum Comitis et ipsius Pasquini imbreuiaturis sideliter sumpsi, & extrani, & in hanc publicam formam instrumenti de ipsius mandato redegi, scripsi, & me subscripsi, meo signo

folito præpolito in teltimonium præmisiorum,&c.

L'anno millesimo trecentesimo ottuagesimo ottano, nacque grandissima discordia, inimicitia, & guerra trà il Marchese Theodoro, & Amedeo Conte quintodecimo di Samoia, fighuolo del q. Amedeo dettoil Conte V. erde, per rispetto, che banendo il . Marchese Giouanni padne di effo T beadoro, per oserunnza d' Yua arbitramentate sentenza, data per Giouanni Visconte quon. Artiuescono di Milano posta di sopra, nell'anno mil lesimo trecentesimo quadragesimo nono, dato, O assignato la metà della Città d'Inurea, che per lui insolidum si possedeua, al prefato Amedeo desto il Cante Verde. Et posta communemente alla custodia, e regimento di esa Città Aymone di Chialant, & Birtor Iello di Cereseto; il memorato Consenon haueua osseruato la predetta sentenza, & eras incorso nella pena di cinquanta milla fiorini d'oro. Però, che non haueua restituito al Marchese Giouanni li lunghi di Monteastruto, Cauazolio, 🗢 Vergnano. Et oltre di questo Giacomo di Sauvia quon. Prencipe d'Achaya, dopò la predetta arbitramentale. sentenza hauca occupaso al predetto q. Marchese Gio. l'altra metà d'essa Città d'Inurea, e li luoghi di Collegio, Castello Uzone, e Cinzano : 🖝 esso Conte Amedeo parimenti ha: ueua occupato al q. Marchese Secundotto li luoghi di Carruco, e rippa : o ad esso Theodoro le Terre di Leinico, Cordua, Sambuico, & il castello, e luogo di Balangerio, che si zenena, e possedena per Bartholomeo di S. Giorgio Conte di Biandrà suo Vassallo, e Coadiutore. Onde desiderosi tutti due di componere le discordie, controuersie, & inimicitie nate tràloro, ne fecero del mese di Luglio dell'anno predetto amplo compromesso in Gio. Galeazzo Visconte Conte di Virtù, e ne surono rogati ampli instromenti à Verolfo de Verulphis di Verolengo Notaro del predetto Marchese, & à Michellotto di Crosa Nozaro del predetto Conte Amedeo, sopra il quale compromesso, su ventilato lungo procesfo, auanti M. Nicolao Spinelli, e M. Bartholomeo di Giacomo, Dottori di Legge, Consiglieri, c. Commissarij del predetto Gio. Galeazzo.

L'anno millesimo trecentesimo nonagesimo secondo, alla quintadecima Indittione, alli vinicinque del mese di Luglio, nella Città di Monteuico, nella Chiesa di S. Francesco, alla presenza del Reuer. M. Damiano Vescouo di essa Città, M. Giouanni Marchese di Ceua, M. Giacomo del Carretto, M. Henrieto parimenti Marchese di Ceua, Dominico di socastello di Montilio, Lancia delli Gentilhuomini di Gabiano, Baldracco delli Gentilhuomini di Cella, M. Francesco Bogeri della Salla, Francesco di Cocastello di Montilio, Thebaldo Cerrato cittadino d'Alba, Bernardo Fauzono, Pietro Garbena, Henrico, e Tomaso del Chierico cittadini di Monteuico, Sindici del Commune, Università, & huomini di essa città; bauendo per le cose infrascritta speciale mandato,

rogato

rogato à Verolfo de Verulphis, e Gulielmo Biglone di Monteuico Notary publici, l'anno, mese, e di soprascritti fecero la fedeltà, & omaggio à Theodoro Marchese di Monferrato à nome suo, e di Gulielmo suo fratello, & anche di Ostone Duca di Brunsueich, con li giuramenti, e sommissioni opportune, e con riseruatione delli patti, e conuentioni. fatte, e firmate con li Predecessori di esso Marchese Theodoro, delle quali ne era stato rogato publico instromento alli predetti Verolfo, e Gulielmo Biglone.

Altre volte il luogo di Finario era di tre consorti Gentilhuomini del Carretto, In. terzo di Carlo, e Lazarino fratelli, che habitauano à Castel Gouone di esso lungo, da Carlo discesero Pirro, & Henrietto. Pirro manco senza figliuoli, Henrietto hebbe Carlo, e

Georgio de Zuccarello, da Carlo nacque Antonio, e da Giorgio Gio. Giacomo.

Lazarino hebbe Giouanni, dal quale discesero Galeotto, e Giouanni, Galeotto venne à morte senza figliuoli, da Giouanni suo fratello nacquero Galeotto, Giorgio, Carlo, Do-

minico, & Alfonso moderno Marchese di Finario, e gl'altri fratelli suoi.

Vn terzo di detto luogo era di Manuele, (t) Aledramo, quali habitauano in detto Ca-Hello di Gouone. Da Manuele sono discesi Georgino, e Conrado, da Giorgino nacque Marco, da Marco Damiano. Da Conrado sono nasciuti Georgio, Matteo, e Francesco, Giorgio morse senza figliuoli, Matteo hebbe Girolamo, e Giouanni di Calizano, Francesco hebbe Conrado, e Galeotto di Montebadone. Da Aledramo nacque Antonio, dal quale sono discesi Aledramo, & Pedro, da Aledramo, Alessandro, qual fece vendita del Luogo di Maximino al Marchese di Finario, da Pedro nacque Henrietto, quale ancura

tiene la sua parte di Calizano.

L'altro terzo di Finario era del prenominato Giorgino, quale habitana à Castelfranco appresso la marina, in esso luogo di Finario, e da lui non discese figliuolo alcuno. Et una notte di Natale detti Carlo, e Lazarino nel tempo della Mesa di mezza notte discacciarono li predesti Manuele, & Aledramo dal Castello, e dalla sua terza parte di Finario, e da lià certo tempo Galeotto figliuolo di Giouanni, con l'aiuto di Filippo Duca di Milano discaccio da desto Castelfranco Giorgino, e suoi figliuoli. Et appresso questo li Fregosi, e Genouesi si mossero guerra contro li prenominati Galeotto, e Giouanni fratelli Signori di Finario, & presero il luogo, e Castello di Finario, quali furono nominati, 🗢 essi fratelli ridotti à mal termine; ma per aiuto, fauore, & soccorso, che diedero Giouanni, e Gulielmo Marchefidi Monferrato à detti Galeotto , e Giouanni , li Fregofi , e Genouest furono scacciati dall'impresa, O il tutto fu ricuperato.

L'anno millesimo trecentesimo nonagesimo terzo, nella prima Indittione alli Vintisette del mese d'Aprile, nel Castello di Trino, nella camera doue è solito dormire il Castellano di desto Castello, Galeotto del Carretto delli Marchesi di Sauona, figliuolo del quondam Henrieto Nuntio, e Procuratore di Carlo, di Henrieto, e Lazarino suo figliuolo primogenito, & herede universale del quond. Lazarino, e di Giorgio figliuolo del quond. Henrieto del Carretto, della cui procura fece constare un publico instromento, riceuuto per Michele de Cellis, l'anno, & Indittione predetti à di Vintidue del mese d'Aprile sece la fedeltà, ligia al Marchese Theodoro, della parte del luogo di Finario, la quale essi Lazarino, e fratellinon teneuano in feudo dalla Communità di Genoua. Item delli altri luoghi infrascritti, cioè della V alle di Quedana, done sono Castelnecchio, & il Castello di ZucchaZuccharello. Item nella Valle di Naticino, il castello di Naticino, vil Castello di Barolio. Item nella Valle Arotia il l'astello di Aquilia, villa Gauenolla. Item Castello Alto, saluo la ragione del Commune di Genoua. Item Castello Balistino. Item Castello Bardinetto. Item lo seudo di quelli de Cazulinis, videlicet, il Castello di Roncinallo, vil luogo di Cinese in Albingena. Item delli altri Luoghi, Ville, Villaggi, giurisdittione, mero, vi misto impero, huomini, Vassalli, beni, redditi, acque, e discorsi d'acque, piscarie, venationi, monti, planitie, molendini, batitorii, angarie, perangarie, appenditie; vi di qualunque altre ragioni, per qualunque modo spettanti, e pertinenti alli predetti luoghi; con li patti, e conuentioni, che si contengono in vi instromento, rogato da Verolso de Verulphis Notaro del predetto Marchese Theodoro, in presenza dell'Illustre Sig. Gulielmo di Monferrato, Vi perto di Cocconato delli Conti di Radicate, e M. Pie-

tre Caffarello Dottor di Leggi, Vicario del predetto Marchese.

L'anno medesimo, alli vinti del mese di Giugno, Giorgio del Carretto figlinolo del q. Emanuele à nome suo proprio, e di Frate Marco Abbate di Grazano, e di Frate Francesco Abbate di S. Quintino di Spigno, & à nome di Luchino, e Conrado fratelli di esso Giorgio, ine secutione della donatione, e concessione Imperiale fatte al Marchese Theodoro, delle quali esso Giorgio protesto à nome de suoi principali essere pienamente informato, & bauerle vedute oculata fide. Indotto ancora dalla volgare epinione della discendenza fatta prima la renunciatione, o remissione de gl'infrascritti luoghi, che loro otteneuano, riconobbe in feudo dal Marchese Theodoro essi luoghi, li quali sono questi, cioè il Castello, e luogo di Calizano, I uogo, & Villa Oxelia, Castello, e Luogo di Maximino Diocesi Albense, la terza parte delle Terre, e ristretto di Miolia Diocesi Aquense, la sesta parte delle cinque parti delle Carchere. Certa parte di giurisdittione nelli confini di Cruciferia, che si chiama Paler; la sesta parte del luogo delle Carchere; Castello, & Villa di Carlanda nella Diocesi di Albenga, la metà di Riucrnerio, e Castellania, con li patti, e conuentioni espresse in vn'instromento sopra di ciò rogato al soprascritto V erolso nel Castello di Moncaluo, nella camera cubiculare del predetto Marchese Theodoro, in presenza dell Illust. Sig. Gulielmo di Monferrato, del Reuer. P. M. H.V escouo Aquense, e li Nob. M. Baldessar Spinola di Geneua, Antonio Rembaudo Dottor di Leggi, Vicario del predetto Marchese, Gulielmo detto Bogeri suo Cancelliero, Gulielmo de Cauagnolio Castellano di Moncaluo, Bartolomeo Palmerio di Montilio, e Giorgio della Salla Castellano di Montebello.

L'anno predetto, alli vinti tre di Giugno, Georgio figliuolo del Carretto delli Marchesi di Sauona, à suo nome, e del predetto Bonisatio suo padre, e di Luemborgh nipote
di esso Bonisacio, e de gl'altri compresi nell'instromento della procura sua, rogato da Anselmo de Passecundis, figliuolo del q Iuanno Notario publico, l'anno, & Indittione predetti, alli vinti del predetto mese di Giugno. In esseutione delli mandati, e concessioni
predette; riconobbe in seudo dal predesso Marchese Theodoro li Castelli, e luoghi infrascritti, cioè il Castello, e luogo della Roccha di Vignale; il Castello, e Borgo di Millesimo, con li podery loro; il Castello, e Luogo di Cruciseria; il Castello, e Luogo dell' Aliare;
la Villa, e Luogo delle Malle, con li patti, & insieme comprese in vi altro iustromento
rogato al predetto V erolfo nel Castello di Moncaluo, nella camera cubiculare del predetto

Mar-

Marchese Theodoro, alla presenza dell'Illust. Sig Gulielmo di Monserrato; Fra Pietro di Tonengo Abbate di Grazano, Antonio Rembaudo Dottor di Leggi, Vicario del predetto Marchese, Guliolmo detto Bogeri Cancelliero, Frate Oliviero di Montecaluo del-l'Ordine de' Frati Minori Capellano, Petrino Turco di Camino, Francesco Balistrero familiari del predetto Marchese, Francesco del Carretto detto Castellano, & Anschoode Passifundis de Corgnento Notaro, Germano Pastione di Vignale Tesoriero del predetto Marchese, & molti altri.

L'anno millesimo trecentesimo non agesimo terzo del mese di Giugno, hauendo inteso il Marchese Theodoro, che Amedeo Prencipe d'Achaya, era venuto di Sauoia in Piemonze, con molte genti armaté, gli fece scrinere, che li volesse dichiarare, se haueua à guardarsi da dette genti sue, o non. Al quale il predetto Amedeo fece risposta, che oltre à quelle haucua condorte alli Stipendy suoi, ne aspettaua anche dell'altre, & che à tutto suo potere, gli conteneria, che non facessero danno, se non à coloro, che haueriano offeso, & offendeuano il Territorio suo: E quantunque esso Prencipe occupasse indebitamente le Terre, e luoghi di Collegio, e Gassino, con le giurisdittioni, e regaglie loro, quali per concessione delli Serenissimi Romani Imperatori spettauano, e parteneuano ad esto Marchefe Theodoro. Il predetto Amedeo del mese di Luglio prossimo seguente hebbe trat-Rato con Gulielmo Rosengo di Castigneto di pigliare il luogo di Vulpiano, e tentò similimente di hauere il luogo di Caluseno in Canepicio, col mezzo di Giacomo di Cossate habi. ratore di esso luogo. Et oltre di questo del mese di Settembre prossimo, tento di pigliare uncora proditoriamente il Castello, e Terra di Ripparia. Et con li medesimi stipendiati hostilmente si transerse alli luoghi di Piperagno, e Bannete, sottoposti alla giuristitione det predetto Marchefe. Al quale luogo di Piperagno sono contermini li Territory di Villanoua, Bannete, S Biagio, & Clusio, & al luogo di Bannete sono contermini li Terristorij di Clusio, Piperagno, e Margarita, doue ficero molti homicidij, Grobarie; G parimenti fecero al tuogo di Dogliano.

L'anno predetto millesimo trecentesimo nonagesimo terzo, Indittione prima, alli otto del mese di Settembre surono contratti li sposality trà il Marchese Theodoro, e Giouanna sigliuola primogenita di Roberto Duca di Par, con la deputatione della dote di trenta due milla franchi, quali si haucuano à pagare per il detto Duca, in certi modi, e termini descritti in un'instromento sopra di ciò rogato, nel sastello di Gremoglie, della Diocesi sastello di Gremoglie, della Diocesi sastello nense à Roberto di Dangello, della Diocesi Carnotense Notaro publico, alla presenza del Duca di Borgogna Zio di essa Giouanna, e de suoi Camerieri, e Consiglieri, o l'anno seguente millesimo trecentesimo nonagesimo quarto su sposata, e consumato il matrimo-

nvio nel Euogo di Chinaßo.

L'anno predetto meccle en alli tredeci del mese di Agosto, nel Castello di Pontestura, alla presenza di Giongio del Carretto Nicolò di Filio, M. Nicolò Lendescho di Aquapenciente Dottore di Leggi, Boderi della Sala, Baldraco di Cella, Maphieto di Montilio,
Matteo Fauzono, è Benedetto, Carlo di Monteuico, Paolo delli Gentithuomini di Castigliono; e M. Luchino Pagano di Freabotta Dottore di Leggi, Sindici, e Procuratori della
Communità, & huomini di Monteuico, hanendo il mandato dalli Cittadini, V niuerstrà di essa Città. Renissero tutto il dominio della Città predetta al presate Marchese
Theo-

Theodoro, con li patti, e conventioni, che si contengono in vu'in Aromento sopra di ciò ro-

gato, dal predetto Verolfo de Verulphis Nodaro del predetto Marchese.

L'anno predetto mccclxxxxiii, vn' Antonio Piffero detto Turino de Ebries, della Prouincia del Delfinato famigliare di Amedeo Prencipe d'Achaya, fendo il Marche se Theodoro nel luogo suo di Chiuasso, hebbe trattato con Perrucchono di Largherio dell'Isola di
Sardegna, all'hora familiare di eso Marchese di farlo venenare, & occidere, insieme
con la Serenissima Regina di Maiorica sua madre, l'Illustre sua consorte, e l'Illust. Sig.
Gulielmo suo fratello, con molti altri Nobili, Vassali, e Curiali suoi; ma essendosi scoperto il trattato, il prodetto Antonio Piffero si riduse nelle Terre del predetto Prencipe
d'Achaya; il quale quantunque dal predetto Marchese sosse richiesto sopra la rimesa
di eso Antonio, mai però lo volse rimettere.

Il medesimo anno, trà il Marchese Theodoro, e Ludouico Duca di Orliens su con-

gratto una liga per dieci anni, con li capitoli, patti, e conuentioni, che qui seguono.

In nomine Sanctæ, & Individuæ Trinitaris, & totius Curiæ Celestis sæliciter Amen. Decet enim Principes, quos sangninis nectit affinitas illo sidelitaris sædere adstringi, quo emulorum potentia augeri non valeat. Ideo ad honorem, & exaltationem Sereniss. & Excellentiss. Principis, & D.D. Caroli Dei gratia Francorum Regis, in quem omnes infrascripti Domini habent deuotionem singulatem. Necnon ab honorem, & augumentum infrascriptorum Dominorum, & ad bonum statum, & tranquillitatem, ac pacificationem Nobilium, Vassallo-tum, Ciuium, Populatium, & Subditorum dictorum infrascriptorum Dominorum, ac rectius Reipublicæ, & ad repressionem malorum inspirantealtissimo.

Illustris Princeps, & Mag. D.D. Inguranus Dominus de Cuciacho Comes Succucisionensis, ac Locumtenens Illust. & Excell. Principis D. D. Ludouici Ducis Aurelianen. Ast, &c. Domini & vice, & nomine ipsius D. Ducis, necnon proloco Carmagnolæ, & alijs omnibus, quæ Sereniss, D. Delphinus Viane haber citra Montes. Necnon Illust. Princeps, & D. D. Theodorus Marchio Montisferrati, seù Nobiles Viri Dominicus de Montilio, Gulielmus dictus Bogeri della Salla, & Franciscus de Cochastello de Montilio Procuratores dicti D. Marchionis ad infrascripra specialiter constituti, yt patet publico instrumento, scripto per Verulphum de Verulphis Norarium publicum, anno, & Indictione, præsentibus die decimo Octobris, secerunt, inierunt, contraxerunt, & firmauerunt vice, & nomine inforum Dominorum, & Vassallorum suorum, & Subdisorum inforum Dominorum, & Vassallorum suorum, puram, & yeram ligam, vnionem, colligationem, & confederationem ad inuicem inter cos duraturam, Austore Deo, hine ad annos decem proximos venientes, sub capitulis, conditionibus, promissionibus, stipulationibus, formis, modis, & alijs infrascriptis.

Primò, quod dicti Domini, Nobiles, Vassalli, & Subditi ipsorum, tractentur super Terris, & districtibus ipsorum Dominorum amicabilitet, & benigne, & quod possint super ipsis Terris, & districtibus morari, & conversari, ac mercari,

ranquam proprij dictorum districtuum.

Item, quod ipli Domini le le ad innicem innare teneatur contra quascunque perso-

personas ad dessensionem Ciuitatum, Terratum, Locorum, Villarum, & districtuum, quas, & que ipsi Domini, & quilibot ipsorum, & Vassalli corum, & cuiu sibet corum habent, & contra quascunq; societates, & gentes armorum, que quomodocunque accederent ad dessensionem alicuius dictorum Dominorum, vel Terratum, & subditorum suorum, & ad ipsas expellendum, sele inuare vicisum, sidelitor toto posse, & ipsis ossendentibus, vel ossendere volentibus sideliter toto posse prohibere. Victualia auxilium, Conssium, & sauorem non prebere, intelligendo omnia prædicta, & infrascripta in Terris prædictorum Dominoxum, que sunt, citra Montes, & ipsorum Dominorum.

Dannitum, vel banniendum teum mortis homicidam, vel tebellem alicuius iplomum ad requintionem alicuius iplorum, vel officialium suorum, qui in suo dominio se receptabit, capere, & temittere in manibus illius Domini, in cuius distione delictum commiserit. Et similiter quilibet dictorum Dominorum teneatur capere, se de capifacere, si super suo territorio venerint, quoscunqi latrones, tibaldos publicos, & stratatum tuptores, in & super territorio alicuius dictorum Dominorum, in quibus committerent huiusmodi maleficia, & ipsos requisitos dare in manibus officialium illius Domini super cuius territorio tale delictum, vel maleficium commiserunt, ve de ipsis sier sustitute debitum, privilegijs, franchistis, libertatibus nonnullorum nobilium dictorum Dominorum, velasterius ipsorum in suo vigore permanentibus, quoad bannitos, & homicidas. Sed quoad proditores dictorum Dominorum, ribaldos publicos, & latrones, & ruprorea stratatum siat ius vesupra, per officiales, super cuius intisdicione delictum come misorunt. In cuius officialis manibus debeat poni.

Irem conuenerunt, quod quilibet ipsorum Dominorum tenere, & manutemere debeat patriam, & turifdictionem fuam securam, quantum poterit, & stratas liberas, & apertas, ita & taliter, qued nobiles, & lubditi. Dominorum prædi-Aorum, & cuiuslibet corum possint, & valeant per omnia territoria dictorum Dominorum libere ire, transire, negociari, conucriari, & morari, cum mercanzi js, wichualibus, bestijs, rebus, vel sine, simul, vel divism, semel, & pluzies ad cozum liberam voluntatem, solvendo pedagia consucta. Non derogando quin quilibet ipsorum Domicorum possitin suo proprio territorio secte suas ordinationes super provisione, arrestatione, & conservatione victualium, sicutante præsentem contractum, & continue facere consucuerunt, & facere possunt. Etsi per aliquem cuiuluis condicionis facta fuerir aliqua robaria, seù aliud contra libertatem prædickam teneantur dicti Domini, & ipsorum quilibet ipsum malefactorem capere si poterit, & specialiter ille Dominus, cuius subditus fuerit, si in einsterritoriu se reduxerit, & de ipso facere secundum, quod Iustitia suadebit, Ita, quod puniatur in loco vhi delictum commisetit. Et sine capi potetit, sine non, reneatur ille Dominus, cuius subditus fuerit, si ipse delinquens aliqua bona possidebit, de ipsis bonis restitutionem damnum passis sieri facere condignam, & possibilem, iuxtà arbittium, & declatationem omnium conservatorum in-

- Item convenerunt , quod si aliquis locus, vel aliquis hobilts Castellarque, subdicus, vel adherensatientus Dominorum prædictorum mouerie guerram alteri er diers Dominies cuiusnon est adhærens, vel subditus, sen si receptaucuit aliigios huitismodi, guerram, seu robariam committentes. & dontra predicta, vel aligned prædictorum faciences, teneatur ille Dominus cuius feent Oelte flanut adhærens, vel fubditus flia prædictis delistere; & rollitutionem fobariæ fa core noth volbeift, it ucie contra iplum & cius bona, & bona iplius locl quantum poterit vastare, & ipsum locum capere ad manus suas, & talice punite delinquenfes, quol ceffat coveris ad exemplum. Et ve dicus Dominus cuius adhærens, vel subditus fuerit; non possit se ratione im potentie excusare ; teneantur omnes dicht Dothinffe requiliti fuerint contribuere, & date conssium, & auxilium ad ad executionem prædictorum, secundum quod Conservatores infrascripti duxerint ordinandum. Etsi fueritaliquis ex adharentibus aliquius ipsorum Dominorum, vol aliter equiuluis conditionis; gradus, ltatus, & dignitatise ilfar; qui dicar, quod hoc potest à se ipfo facere, & facit cum scientia illius Illust, velsi dizerit le cum scientia talis Hust sio favere, & iple Hust. ab hoc se excuser, vel a absolute offenderit, non exprimendo aliquod prædictorum, nec aliam causam Tegitimam, & iuftain, nec velit defiltere, & reftitutionem facere; tencantur vnanimiter omnes dicht Domini procedere contra cum, & bona sua, tanquam publicum inimieum / Dummodonon sitaliquis, qui habeat cum aliquo ex dictis Dominis contrahentibus pactum enidens, publico inftrumento mediante, quo obstance non possit contra ipsum sgi, quo casu omnes dicti Domini, saltem sibi adinuicem auxilium, & fauorem prebeie debeant quoad deffensionem toto pos-Te, bona fide, & prohibete tali offendenti victualia, & connerfationem territoriorum fuorum, & fauotem suorum, & siccar ipsis Dominis, quibus offenderit, & quorum non erit adhærens, vel subditus fibi offendere ranquam hofti.

item, quia sunt aliqui, ex Valfallis dictorum Dominorum, qui ratione aliquarum discensionum, que oriuntut, seù aliter, secundum quod occurrit, sais delani fe mouent ad guerram adinulcem inter cos, non folum in ipforum cui-Mens damnum, imò criam in damnum, & detrimentum tonus contrate, & Reipublicated representation of maintainty of policy property of the policy mis ipforum. Conuentruntipsi Dominiquod comidetato, quod maium, & inconveniensele, quod'vbidictohim Vallallorum superiores sibi ad inuicem amicamur, ipfitales Vallalli inimicentur, & generent difcordiass bella, dichis cafibus aduenientibus, quilibet Dominus ex prædictis monere debeat illum talé Vallallam laum, si mouerir guerram, quod ab ca deliftar, & quod causam talis discensionis, remittat & committat in manibus consequatorum, qui pro temporchuellet, qu'il plant debeant declarafe de jure tantum, vel de concordia tanfum, vel de jure & de concordia mistim, in electione corum, qui distam discen-Sionem habebunt. Etli dicti habentes talem discensionem vellex ipsis aliquis semucitalrerum de prædichs facere, montantur, & inducantur ambæ partesad conlen-

confentiendum cum effecte, quod dicti confenuatores habeant bayffam recipiendk & videndi iura partium; & procedendi super facto; ralfacausa summazie, fimpliciter, & doplano, fine strepitu, & figura fudicij, vique ad conclusionem, & diffinitiuem fententiam. Ipfam autem diffinitiung fententiam mandent Confecuarores cognosci super intibus hineinde productis per voum Collegium sapientum, partibus non suspectum, & secundum que didum Colles gium declarauerit fiar, & pionarie obseructur. Erstaliquis x pregdictis non vohierità miche guerra deliftere, relmoliterit nd gliquement di Orisactibus dicta des clarationis fiendæ consentire, tencatur ille Domittus, etties fuerie Vassallus, & sia militer Ganes alij prædictie Domini vali renuent, prohiberevictualia, & conuctnationem Territoriorum Gotum, & omnem fauorem. Deliceat alijs Dominis quorum non fuerit Vassallus, sibi offendere fieis placebit? Erfi exinde prædictus ralisiniuriarus perderer aliquem de locis feudalibus; & quibus facicbar guerram; debeatile, quieum coperir, tenere dictum locum in feudumab illo Domino, à quo ille, curablatus fuccivillum tonebas, volfacta pace, illum remittere in manibus illius, cuius est feudum; Si verò alius qui se voluisset submittere omni equirent, schuri faliquem de distiss locis personde frencantur Domini, quorum non crie Vassallus, illum, qui dictum, locum amiserit inuare ad illius recuperationem, & criam alius cuius fuerit Vassalbas in his, quæ poterit cum honore.

nessein præsentis libertaus, & lige, convenerum, dicti Domini, quod omnes represaliæ, & concessa, vique in præsentem diem, tencantur vique ad annum integrum in suspenso. Ita, quod pro ipsatum represaliarum, & contracambiorum causa, nullus possit realiter, vel personaliter arrestari, vel aliterins ra terminum supradictum. Et quod pro aliquibus causis prædictis dictæ tepresaliæ, vel
velcontracambia vique addictum terminum non possint cocedi conuenciumo
quod pro ipsisalija causis dicti Coscinatores pluries simul sint, & auditis intibut
quæres antique clamme sum marie, prout corum discretioni placebit. Et ex mune
conuencrum, quod sint dicti Conservatores pro dictis causis in loco Villanouæ,

Trem, qu'ed subditi dictorum Dominorum, & cuius libet corum Terras, & poste sessiones habetures super territorio, & iutildictione alterius ipsorum Dominorus, possibletibere, & expedite, autranere corum fructus, & godias, natos, & natas super possiblem ibus suis, & absquealiqua solutione prosicentia facienda, & ducere ad loca incolatus corum ramen sodra, & taleas pro huius modi sossionibus impossionas, & sa possiblem possiblem imposendas solucre teneantur, ante omnia. Quam licentiam dichi Domini, & corum quilibet dare teneatur, notificara prius quantitate dictorum successione sociali successioni successioni dicti come secum successioni dicti come secum successioni dicti come secum successioni dicti come secum successioni successioni successioni successioni successioni successioni successioni successioni dicta possioni successioni succe

Treffi adulto, ve predicta, Depdante, soliciter perdutent convenerunt dicti
Domini, quod quither ipsorum eligat vnum vallentem Virum pro conservatorente on ma electi, de pro tempore elegendi habeant planam potestatem,
declarandi, casu quo aliquid sat, vel occurrat contra contenta impresenticontractu.

cractu. Et ad requisitionem cuinsuis de dictis Dominis, debeant omnes dicti Conservatores, videlicet subrogandi ab ipsis Dominis, simulesse in vno ex locis magis apris parti requirenti, & declarare super tali retransacta, & que occurret, & dare ordinem opportunum, & secundum quod per ipsos Conservatores declararum fuerit, debeant dicti Domini, & corum quisber, prout cum respezerit, facere observari.

Item, vt de prædicks nullus possit i gnorantiam prætendere aliqualem, prædi-Cta voce præconia in Terria, & locis iurisdictionis dictorum Dominorum, & cu-

iuflibet corum debeant diuulgari.

Item pro maiori omnium firmitate, & ve vllo tempore principales Domini, quorum nominibus prædicta contracta sunt, non possint ignorantiam allegare, conuenerunt vesupra, quod dicti principales Domini debeant omnia prædicta per tot instrumenta, ex quibus vnum cuilibet ex dictis Dominis mittatur, solemniter consirmare, & mittere ipsa instrumenta alter alteri, vel Conservatoribus prædictis infra Festum Nativitatis D.N.I.C. prox. futuri, in quibus instrumenta prædicta omnia inscrantur.

Îtem prædictus D. Marchio Montisferrati declarauit, quod prædicta non debeant intelligi in diminutionem honoris sui proco, quod senetur imperio Romano, nec contra ligam, & colligationem, quam habet cum Illust. D. Comite Virturum, nec eria, quod ad alicuius instantiam dictus D. Marchio esse teneatur contra D. Marchionem Saluciarum, qui est de genere suo, & subditus suus.

Item conuenerunt, quod per præsentem ligam, seu colligationem non deroz getur ligis, & confederationibus, quas præsati Domini, aut alter ipsorum prius

habebat cum Illust. D. Comite Virtutum.

Item conuenerunt, quod in præsenti liga possint esse Illust. D. Comes Sabaudiæ, & Amedeus de Sabaudia Princeps Achayæ, & quilibet eorum, sub modis in præsenti contractu contentis, si eis placebit, secundum beneplacitum, & dispositionem prædictis. D. D. de Cuciacho hinc ad festum S. Catherinæ prox. venturum Ipso Domino de Cuciacho prius assumente in se onus certorum debatorum vigentium inter dictum D. Marchionem, & D. Principem: Et in casu quo ipse p. Comes, & Princeps, vel ipsorum alter non vellent esse in dicta liga, & oritetur, (quod absit) guerra publica, & dissidata inter ipsos D. Comitem, & Principem, vel ipsorum alterum, & prædictum D. Marchionem; conuenerunt, quod prædictus D. Dux Aurelianen. non teneatur ratione præsentis ligæ ad alicuius instantiam esse contra dictos D. Comitem, & Principem. Et versa vice si oritetur guerra prædicta (quod absit) inter dictum D. Ducem Aurelianen, & dictos D. Comitem, & Principem. & Principem, & Marchio ad alicuius instantiam esse contra dictos D. Comitem, & Principem.

Quæquidem amnia, & singula promiserunt partes ipse nominibus, quibus supra, attendere, & observare, &c. Renunciantes, &c. & præceperunt de præditis vnum, & plura cius dem tenoris sieri publica instrumenta per nos Ioannem

Sicardi, & Verulphum de Verolengo Notarios publicos,

Actum

Actum in Ciuitate Astensi, in palatio habitationis dictim de Suciacho, via delicet in camera cubiculari ipsius D. de Cuciacho, prasentibus restribus Spectab.

Militibus DD. Francisco de Cassenatia Vignarei Gobernatore Ast, Gultelmo de Bracoronte Gabellario, Mag. Petro Becble Consiliario, Loanna Gilleti Secretario Regis, Nobilib. Viris Aymonetto, & Dominico de Rotatijs, Antonio de Pote ciuibus Astensibus, & pluribus alijs. Anno Domini millesimo recentesimo nonagesimo quarto, Indictione secunda, die decimasexta mensis Octobris.

L'anno madesimo, alli noue del mese di Decembre, Amedeo di Sausia, Prencipe & Achaia, ouero della Morea per vigore di vn capitolo compresonella soprascritta liga, disponente, egli lui frà il tempo della sesta di S. Catterina prossimo, pote se entrare nella prodetta confederatione, non ostante, che già hauesse mandato. M Filippo Simeone Caualliero, Gionne di Braida Iurisperito, & V berto di Piozascho à sare essa liga, per vna
parte, niente dimeno volendo più pienamente osservarla in ogni suo capitolo la consirmo,
co approvo per publico instromento, rogato in samberiaco, da Pietro Probo. Nodaro di
Genova, alla presenza di M. Bonifacio di Chialant, Giacomo di Villetta Cauallieri,
Antonio di Chirono ancora Caualliero, Co M. Antonio Faua di Valenza licentiato
in Legge.

L'anno millesimo trecentesimo nonagesimo quinto, alli vintitre di Marzo, il Marchese Theodoro, con Giguanna figliuola di Koberto Duca di Bar sua consorte produsse un figliuolo, che hebbe nome Gio. Giacomo, qual dopò esso Theodoro rese il Principato di Monferrato, come al luogo suo si leggerà, te in progresso di tempe hebbe ancora una si-

gliuola da lei nominata Soffia.

Eodem tempore lo. Galearius Mediolani procurs uit, & obrinuit ingenti quatitate pecuniz, & vt dicitur plulquam centum milhbus florennorum ab Imperatore Vincellao, Rege etiam Boemiz, dignitatem Ducatus, vt imposterum nominaretur, & esset Dux Mediolanensis, quam consecutus est, per manus Oratorum
dicti Imperatoris, de mense Septembris cum magna solemnitate, & gaudio accipiendo Birretum nomen, & alia Insignia Ducatus. Vnde postmodum vocatus est Dux Mediolani, qui prius denominaliatur, & erat Comes Virtutum. HeeAntonius Archiepiscopus Flor, in 3, par. Cronicz suz tit. 2 2. c. 3. §. 22.

Vinceslaus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus, & Boemiæ Rex.; Illust. Id. Galeaz Duci Mediolani, & omnium infrascriptorum Ciuitarem, Diec. Terrarum, Territorium, pertinentiatum, & aliorum inferius comprehensorum, ac Comiti Papiæ, suo, & Imperij Sacri Principis, gratiam Regiam, & omne bonum, & Augustalis potentia, Monarchia, cuius regimini omnipotentis Dei, bonitate miristat, quamuis in sufficientibus meritis præsedemus, ad hoc nostrum animum solicitudine quotidiana fatigat, vt ea, quæ dignitatem Romani Imperij selicibus incrementis applicant, atsiduirate quotidiana meditemus; quodquidem tune seliciter adimplerioredimus, dum in circuitu sedis Augustæ Illustrium Principum nume tum ad Imperij Sacri decorem sediciter adau gemus, Verum si ex labore dignitas peruenire consueurit, si laudabilis solicitudo actum publicorum parit gratiam liberaliter seruienti, summa gratiscamone personam ruam

wam meriti credimus efferendam, in qua paternatum laudum cognouimus, esse vestigium. Nec tantum experimur, pattem tibi dedisse imaginem corporis, quam signa fudisse virtures. Scimus enim, & longi temporis experimento didisimus, quod ardor tuz fidei, tempore paulatim semescente non defecit, sed vergenre deorsum conditione corporea, feruor, spiritus, in sublimiora conscendit; scimius etiam, quod longis temporibus retroactis nobiles quondam Progenicores tu, ac eriam tu, pro tuendis nostris, & Imperij Sacri iuribus, que diuersorum Magnatum, & Procerum in Italia, ac in alijs finibus consistentiam turpiter conculcare tentauit ambitio propria, non horruerunt aperire æraria insidiosis bellerum se submiscerunt euentibus, ipsorum q; solicitudine actum est, ve ipsa iura, Rabili, & fixo manerent in robore, & pro eildem recuperandis Imperium quiesceret à labore. Hæigitur, & alia multo plura probitatis merita, & præclaræ deuotionis infignia, que in te, ac cosdem progenitores tuos domus Mediolan. pia mater radicauit, antiquitas, & grata nouitas solidauit, limpidissimè intuentes non per errorem, aut improvide, sed animo deliberato, sanè Principum, Comitum, Baronum, ac Procerum, & aliorum nostrorum Imperij Sacri fide'ium, & sedente Concilio, Te Princeps dilecte, non ad tuz petitionis instantiam, sed de benignitate Regia, motud, proprio, ac tuæ originis nobilitate poscente, præseztim cum hæc latitudo dominij tui, & ampla subiecta tuz ditioni spatia, nec non, & intemerata fides tuæ Vniuersitatis, & populi, qua verusto iam tempore Sacrum honoraverunt Imperium, non immerito requirebant. He die in nomine Domini, & Saluatoris Nostri, à quo omnis Principatus, & honor petuemire dignoscitur, vitra Ducatum Mediolani, alias per Maiestatis nostræ privi'egium tibi, & descendentibus, ac successoribus tuis collatum, sivèconcessum, illustrauimus,& illustramus, & Ducem omnium Civitatum infrascriptatú Diæc. Terrarum, Territorior. percinentiarum, & aliorum inferius comprehensorum sublimamus, erigimus, & decoramus, ex certa scientia, de Romanz Regiz plenitudine potestatis, decernentes expresse, quod tu, hæredes, & descendentes, ac successores tui, nostro ord ne infrascripto, Ducatu Mediolani, & inferius comprehensis, & vt supra perpetuis, in quibus temporibus omni dignitate, nobilitate, iure, potestate, libertate, honore, & consuerudine gaudere ; debeatis, & frui continuò, quibus alij Imperij Sacri Principes, & nominati Duces Illustres freei sunt, hactenus, & quotidie potiuntur, Terras quoque Ciustates, oppida, Castra, Villas, munitiones, provincias, districtus, montes, colles, & plana, etiam Ciuitates Brixix, Bergomi, Cumarum, Nouaria, Vercellarum, Alexandriz, Terdona, Bobij, Placentia, Regi, Parma, Cremona, Lauda, Terras quoque sipe prope Tridentem, Cremæ, Soncini, Burgi S. Donini, Pontremuli, Masij moui, Felizani, Teeræ, & Rocchæ Aracij, & ca quæ tenes, seù qual, seù que ad te perrinent in Dieceli Aftenli, Serravallis, cum carum, & cuiulibet carum, scu ipsorum Diocesibus, districtibus, Comiratibus, iurisdictionibus, imperijs, & pertinentijs, accastris, oppidis, Villis, Terris, & Territorijs, aquis, stagnis, porteutipus lacubus, piccarijs, riparijs, & fluminibus, corum quegalibus in dictis DiœceDiœcclibus, & Comitatibus existentibus, & comprehensis, ac Cinitates Veronæ, Vincentiæ, Feltri, & belium, Terrarum Bassiam, cum earum, & cuiuslibet earum Diœcesibus, districtibus, Comitaribus, iurisdictionibus, imperijs, & persinentijs, ac Castris, oppidis, Villis, Terris, & Territorijs, acquis, stagnis, torsentibus, lacubus, piscarije, riparije, & fluminibus, corumqi regalibus in dictis Diecesibus, & Comitatibus existentibus, & comprehensis, que de Prouincia Marchiæ Trauisanæ anțes esse dicebatur vna cum parte Veronæ, Terram quoq; Scrazenz, Lauentinz, Carrariz, S. Stephani, & omnesalias Terras, Villas, & fortalicia, castra, & oppida, quæ sunt in Diæcesi Cumen, cum omnibus, & singulis prædictarum omnium Ciuitatum, Castrorum, Villarum, & Terrarum prædictarum, Dicecesum, Comitatum, & earum iurisdictionibus, imperijs, & siluis rubetis, acquis, pratis, acquarum decursibus, fluminibus, pascuis, piscinis, piscaturis, theloneis, Iudeis, monetis, indicijs, bannijs, siuè inhibitionibus, vemarionum, & pœnis inde sequentibus consucrudine, vel de jure; Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Baronijs, feudis, feudatarijs, Vassalicijs, Militibus, clientibus, Iudicibus, Ciuibus, Nobilibus, & plebeis, rusticis, agricolis, paupezibus, & divitibus, acomnibus corum pertinenti js, quas latitudo tui dominij, & dictarum Ciuitatum, & Dicec. comprehendit in verum Principatum, & Ducagum, creauimus, fecimus, ereximus, ac creamus, facimus, erigimus, & inugnimus, ac de prædictæ Romanæ Regiæ potestatis plenitudine, & ex certa scientia derogamus tibilliuft. Io. Galeaz Duci Mediolani, &c. vtsupra Ducatum, suè Principatum huissmedi cum omnibus honoribus, nobilitatibus, iuribus, iurisdictionibus, imperijs, privilegijs, ac immunitatibus, quemadmodum Ducatus, Aue Principarus insignes ab Illustrib. Romanis Imperatoribus, siuè Regibus possidentur, vel tenentur, seù possideri consueuerunt, hactenus, à Sacro Romano Imperio dependerit in feudum. De benignitate Regia conferentes, decernentes, & hoc Regio Romano statuentes edicto, quod tu, haredes, descendentes, ac Successores tui prædicti, ordine infrascripto perperuo Duces, ac Princeps Medioılani,&c, supra nominari, & appellari debeatis in antea, & tanquam cereri Imperatorij Sacri Duces, & Principes teneri, & honorari, ac ab omnibus reputari, compique iure, privilegio, bonore, grana, & dignitate, ac immunitate absque quibus alij Sacro Sancti Imperij Duces, & Princeps in impedimento,&c. dandis, seù percipiendis iuribus, & conferendis, seù suscipiendis feudis, & omnibus ali js Illustrem Statum, & conditionem Ducum, seù Principum, concernenziblis, freti sunt bactenus, seù quomodoliber potiuntur, quodque tu, hæredes, descendentes, ac successores tui prædicti ordine infrascripto Ducatus, seù Princcipatus cosdem in omnibus suis pertinentijs à nobis, necnon à Sereniss. Romaanis Imperatoribus, & Regibus successoribus nostris, & ab ipso Romano Impe--rio, quando opportunum fuerit. Et nos, & successores nostros in dictis Ducaribus esse continget debito solemnitatis honore personaliter cum vexillis, vt moris est, & solita reuerentia suscipere, & Sacramentum fidelitatis consuctum facere debeatis. Dum verò nos, & successores nostros extra prædictos Ducatus

306 esse contigerit, ex tune, tu, hæredes, & successores tui prædicti per solemnes Procuratores, & Nuncios, tâm prædicta feuda suscipere, quam etiam consuera iuramenta facere valeatis cum solemnitatibus prædictis, & consuctis, quemadmodum alij Sacri Romani Imperij Duces, & Princeps sua seuda suscipereconsueuerunt. Cœtetum, ne circa successionem huiusmodi Ducatum aliqua impo-Rerum dubietas erigatur; sed certus, & clarus succedendi modus detur, edicimus,& sancimus quod'aliquibus iuribus municipalibus, seù cosuerudinibus fa-Ais, vel fiendis, aliqualiter non obstantibus aliquibus primogenitis masculis natis ex legitimo matrimonio tui Io. Galeaz Ducis Mediolani, &c. dunta zat cesses in Ducatibus supradictis, & alijs frattibus præferatur. Et quod dicto primoge. nito decedente, veniente te Duce, primogenitus masculus natus ex legitimo marrimonio dicti primogeniti præteratur patruis, & alijs quibuscunq, in Ducatibus prædictis. Er quod idem seruetur in quibuscunq, alijs primogeniris mascu-Jis legitimis, & naturalibus primogenitorum descendentibus, ex primogenitis descendentium tui Ducis Mediolani,&c. in infinitum. Erquod idem servetus, & servați debeat în quocunq; masculo legitimo, & naturali ex descendentibus,& ex descendentibus legitimis, & naturalibus descendentium per lineam malculinam rut to. Galeaz Ducis Mediol. &c. ysque in infinitum, & quod primogenito. Duce Mediolani,&c. descendente, siuè descendentibus legirimis,& naturalibus, frater secundogenitus legitimus, & naturalis succedat in Ducatibus prædictis. Ersi fratrem, vel fracres legitimos, & naturales non haberet, succedat filius, & naruralis fratris subgeniti in prædictis Ducatibus; etsi no extiterint fratres, nec filij fratrum, admittatur ad Ducatus prædictos proximior legitimus, & naturalis descendens ex masculis legitimis, & naturalibus tui Docatus Mediolani, &c. Et quod decedente te Duce, & tuis, visupra descendentibus legitimis, & naturalibus masculis, siuè hæredibus masculis ex cis legitime descendentibus, co casa descendentes tui Ioannis Galeaz Ducis Mediolani, &c. legitimati, & legitimandi solemniter, & à nobis, seù successoribus nostris in Imperios, corumq; descendentes masculi legitimi, & naturales per lineam masculinam, vsque in infinitum succedant in Ducatibus prædictis modo, ordine, & forma prædictis, in çasu tamen quo contingeret ipsis trattibus prædictorum Ducum Mediolani,&c. non esse prouisum, vel ipsos non habere per modum, quo honorisice secundum corum conditionem, & starum vivere possent; co casu dictos fratres pro quolibe ipsorum, volumus à prædictis Ducibus Mediolani,&c. habere debere florennos duodecim millia annuatim, donec aliter ad honorifice viuendum cos haben contigerit, infrascriptis manentibus semper saluis. Decementes, & porestate qua supra staruentes, quia tu Io. Galeaz, tuiq; descendentes, & successores Duces Mediol.&c. possitis dare, & in seudum conducere descendentibus collateralibus vestris legitimis, & naturalibus, vel legitimatis, & legitimandis solemniter à nobis, velà Regibus, & à Romanis Imperatoribus successoribus nostris, cuiuscunq: ætatis fuerint, & esse reperiantur. Descendentes, seu collaterales prædicti de Cienitatibus, Terris, Castris, Territorijs, Villis, tebus, & oppidis dictorum Duca-

tuum Mediolant, &c. dum illis conditionibuit pactis, contexibus, & subjection nibus, & quibus videbitut. & placuerit. Er de dictis Ciuitagibus, Castus, Terris. & Territori je dictorum Ducaeuum perviam cuiuscunque vleime voluntatis disponere, & ordinare, ac etiam filijs, ac posteris vestris decapirandia, Marescalis. Tutoribus, Gubernatoribus & administratoribus & alije quibuscung: Regnum gubernationem, & confernationem corum Status, & Ducatuum prædictorum concernentibus providere; prout vobis videbitur, & placueritivaleaus, & alia. gerere, facere, & expedire possumus, criam de plenitudine posestatis. Inhibentes tamon, & prohibentes, quod descendéres, & successor pue es Medial & es non politatalieui persona extranca, exceptis descendentibus, & colleteralibus prædictis vendere, donáre, infeudare, nec alio quouis modo alienere aliquam Ciujtatem, Castrum, Oppidum, Tetram, nec aliquem pertem dictorum pucatuum Mediolani,&c. antequam fint in ztate vigintiquinque annarum; post di-Ctam vere ztatem in feudum date pollint de Castris, & Terrispradicis . Decernentes ex nunc irritum, & inane quo ad prædicta alienata si alitor actum fuerit, vel aliqualiter attentatum fueris. Ethocex co, vt dicti Ducatus descendentibus & successoribus tuis Ducibus Mediol.&c. quantum plus sieri poterit conservenur. Possurramen de bonis per cos acquirendis ad libitum, psorum disponere, & providere. Decernences, & de postræ Romanæ Regiæ potestaris plenitudine statuentes, voomnes, & singuli Barones; Marchiones, Comites, Nobiles, & alij quicigné, tenentes, lei quali dicta fenda Marchiopatus, Comitatus, concessenes, iurifdictiones, iura; & regalia quouiscunquin Ducatibus, Diceccibus supralictis, pecretoeuistporum que de seen dérium, & successorum pucaçus Mediol.&c. Requisitione de ipsis feudis, Marchionagibus, Comitatibus, concessionibus, rezalibus, jurisdictionibus, & juribus quibuscund, se inuestiant, & ca excipiant, & ecognoscantà se lo. Galeazzul que descendentibus & successoribus pucibus Melialani,&c. & quad eibi la. Galcaz, tuisque descendentibus, & successaribus Du-:ibus Mediolani, &c. præstent, & faciant sidelitatem, obedientiam, & homagju, idelitatis iuramentum quantum est pro Marchionibus, Comitatibus, seudis, concessionibus, regalibus, intildictionibus, & intibus, quibuscanda quas, & que rædicti tenent, & ecognouerunt, se recognoscere debuerunt, se hactenus à Saro Romano Imperio obtinere. Insuper volentes pro Comiteru Papiz te, & sucessores tuos Duces Mediolani, &c. alio titulo decorare, & sublimare, ac hares es, descendentes, & successores tuos Duces Mediol. &c. hodic in nomine Saluaoris Nostri, Comites Papiæ, Dioscelis pertinemiarum ipsius, feeimus, creavie jus, creximus, illustravimus, & sublimanimus, facimus, decoramus, & virture ræsontium erigimus, illustramus, & sublimamus. Decementes, quod tu, hei edes, & successores tui prædicti Comites Papiæ perpetuis in aurea temporibus. mni dignitate, nobilitate, inre, potestate, libertate, jurisdictione, imperio, haore, & consuctudine, gaudere debeatis, & frui continuò, quibus al i Impèri j. rincipes, & nominati Camites Illustres rocti sunt hactenus, & quotidie pountur, dictam quoque Cinimaem Papian, ciulque districum Dicecci. Con

308 mitatum, cum omnibus, & singulis, sibique pertinentibus, Villis, Oppidis, Castris, & Tertis, aquis, aquarum decursibus, iuribus, iurisdictionibus, & regalibus, & cum infrascriptis Terris, videlicet, Vigueria, Vigleuano, Bafignana, Casal Sancti Eugsij, & Valentia, & earum Territorijs, vbi verum Comisarum creauimus, ereximus, & dirigimus, & creamus, ac de predicta Romana Regia potestatis plenitudine, ex certa scientia derogamus, tibi Illust. Loanni Galeaz Duci Mediolani, &c. Comitatum huiusmodi cum omnibus oneribus, Comitatibus, Communitatibus, Nobilitațibus, iuribus, priuilegi is. & Comitatibus, quemadmodum Comitatus insignes, ac Illustribus Romanorum Imperatoribus, siuè Regibus possidentur, veltenentur, seù consucuerint hactenus, & à Sacro Romano Imperio dependent, in feudum, de benignitate Regia, cum potesta de qua supra in dicto Ducatu fit mentio, concedentes, dee.ernentes, & hoc Regio Romano statuentes edicto, quod tu, hæredes, & succes-Igres sui prædicti perpetud Comites Papiæ, & Dicc. Terrarumq: prædictarum nominari, & appellari debeatis in antea, & tanquam ceteri Romani Imperij Comites teneri, honorari, & ab omnibus reputari, emniq; iute, privilegio, gratia, dignitate, Communitate, absque impedimento perfrui, quibus ahi Sacrolan-Ai Romani Imperij Comites in dandis, seù suscipiendis iuribus, & inrisdictiomibus, in conferendis, seù suscipiendis feudis, & ab omnibus alijs Illustaissimis Matum, & conditionem Comitum respicientibus fretisunt hactenus, seù que modolibet potiuntur. Quodq; tu, heredes, & successor tui pizdichi Comites Papiz Comitatum cundem cum omnibus fuis pertinentije, sieut expressatur superius, à nobis, & ab iplo Romano Imperio, quoniam opportunum fuerit, & nos, & luccessores Romanos Imperatores, vel Reges in dictis Comitatu, & Ducatibus esse continger, debito folemnitatis honore, cui Vozillis, vt moris est, ac folita reuczentia, personaliter suscipere debeatis, ac Sacramentum fidelitatis consuctum facere. Dum verò nos, velsuccessores nostros extra prædictos Comitatus, & Ducarus esse continger, quod ex tune tu, haredes, & successores tui prædicti per so-Jemnes Procuratores, & Nuncios tâm prædicta fouda suscipere, quam etiam consucta incamenta facere valeatis, cum solemnitatibus debitis, & consuctis quemadmodum alij Sacri Romani Imperij Comites sua seuda suscipere confuenerunt. Decernentes, & hoc Romano Regio statuentes edicto, quod tu Ia Galeaz, & tui defeendentes Duces Mediolani,&c. Teneatis, & tenere debeatis di-Etum Comitatum Papiæ, sub nomine Comitatus, & tanquam Comites Papia, non autem sanquam Duces Mediol. & quod non possitis, nec valcatis dare, concedere, nec aliquo modo transferre dictum Comitatum Papiæ in aliquam per fonem, nec iplum Comitatum à vobis aliqualiter abdicare, nisi in personam ik lius, qui post obirum Ducis Mediolani,&c. succedere deberet in Comitatibus prædictis. Er qui tune sit, & vocetur Comes Papiæ; poscis tamen dunta zat a Io.Galcar Dur,&c. vitra prædicta; dictum Comitatum Papiz transferre,& conferre illi, & illum; ex descendentibus tuis legitimis, & naturalibus, de quo tibividebitur, & placuetit. Possis insuper; & valeas de Castris, & Terris dicti Comi-

ratus Papiæ dare, & in fou dum concedere illis personis, de quibus in concessione Ducali feei mus mentionem. Gaude igitur Princeps, & de impensis tibi per no. Rram Celsitudinem muneribus tua Proles exultet. Letare, Dux, & Comes, quem nostra Serenitas speciali, & ampla retributione præuenit; quem hucusque sibi paribas alijs pro etiam maioribus denegauit operatio sua; tamen grato concordet cum nomine, & austore Deo, concessis tibi per nos potiti valcas sæliciter dignitatibus, ac ctiam ad maiorem ascendere dignitatem; & prædicta omnia, & fingula valere volumus, & obtinese effectualiter roboris firmitatem, non obstantibus quibuscunq; legibus, iuribus, constitutionibus, consvetudinibus, clausulis derogatorijs, & alijs concessionibus, infeudationibus, vel titulis per nos, vel pet prædecessores nostros in Imperio alijs factis, vel concessis super præmissis, vel aliquo præmissorum per quæ, vel per quas præsentibus non expressa, vel totaliter non inserta effectus earum impediri valear, quomodolibet, vel defferri; etiam fi raha forent, de quibus oporteres superius fieri mentionem specialem in præsentibus, quibus omnibus, & singulis quoad sublimationem, erectionem, concessionem, infeudationem, & alia supradica de plena, & absoluta potestate, & ex certa scientia prasentibus derogare volumus, & etiam derogamus. Supplentes omnem desectum, si quis obscuritate verborum solempitat. omisit, seù aliàs quomodolibet repertus fuerit, in premissis ius tamen, quod in dicis concessioni-Bus nostris in Imperio saluum mancat, & illesum. Nulli ergo omninà hominum liceat, hanc nostræ illustrationis, sublimationis, creationis, decorationis, collationis, seù Decreti paginam infringere, seù ei quouis ausu temerario quomodelibet con raire. Si quis autem secus attentare præsumpsesit præter indignationem nostram, grauissimam pænam centum marcharum putissimi auti, toties, quoties contrafactum fuerit, se noverit irremisibiliter incursurum, quarum me-Ducis, & hæredum, ac successorum suorum vibus decernimus applicari; præsentium sub Regiz Maiestatis sigillo testimonio litterarum. Dat. Pragzanno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo secundo, die tertia mensis Octob. Regnorum nostroium anno Boemiz xxxiiij. Romanorum veiò xxj.

Danno millesimo tricentesimo nonagesimo sesto, alli otto del mese di Masgio, frà Theo-dano Marchese di Monferrato, e Gulielmo suo fratello per una parte, & Lodouico Conte di Sauoia, con Amedeo Prencipe d'Achaya suo fratello per l'altra, cominciò grandissima guerra; però, che il predetto Amedeo pendente la predetta liga, e confederatione, es contro la dispositione di essa, diede con le genti Armeniace condotte alli stipendi suoi grande offensioni alli Territori di Monteuico Città del predetto Marobese, & altre Terre, e Luoghi suoi, cioè Piperagno, Bannete, Moncucho, S. Sebastiano, Margarita, Rochabaudoro, Cunico, Dogliano, S. Damiano, Brezano, Rhodo, Castiglione, Roccha di

Chorio, e Montebarcherio.

Onde al stipendio di Theodoro si conduste non potonumero d'Italiani, masseme della fattione Gibellina; e con li predetti Conte, & Prencipe erano Oltramontani, & Armen niaci, la qual guerra con grande danno dell'una, e l'altra parte si mantenne quasi il sermine

Biglione di Montenico, al quale promise in predesto Amedeo bebbe trattato con Faciotto Biglione di Montenico, al quale promise in luogo chiamato Lequetto, e con molti altri complici suoi, di pigliare proditoriamente alli predetti Theodoro Marchese, e Gulielmo fratelli la predetta Città di Montenico, ouero Monte regale, la quale si possedena, O era sottoposta al dominio loro. E così poiche detto Faciotto, e complici hebbero fasto ribellare detta Città, il predetto Amedeo del mese di Luglio, dell'anno predetto la occupò, ne dall'hora in quà è stata ricuperata; benche esso Marchese Theodoro con gran cura, e per sono per il predetto Marchese carcerati in Montecaluo, e puniti come traditori suoi.

L'anno medesimo Facino Cane Casalense distido li predetti Lodouico, & Amedeo fratelli, e gli tolse il castello, e luogo di Varnono nel distretto di Cheri, il castello, e luogo di Varnono nel distretto di Cheri, il castello, e luogo di Vargnano; dandogli ancora molti danni nelli luoghi, e territorij di Torino, Cheris, Moncalero, Colegno, Pianezza, Carignano, Fossano, Berme, S. Albano, la Trinita, Sauigliano, Monasterolo, Rolfredo, Villanova de Falletti, Moretta, Bargo, Villasfran-

ca, Vigone, Casal grasso, e molti altri luoghi del Piemonte.

L'anno millesimo tricentesimo nonagesimo settimo, alli tre del mese di Gennaro, esemdo Tomaso Marchese di Saluzzo nel castello di Sinasso, richiede al Marchese Toeodoro d'innestitura di molti Castelli, Luoghi, e Terre, delle quali i Progenitori suoi anticamente erano stati innestiti dalli precedenti Marchesi di Monserrato, la quale benignamente gli su concessa, come si contiene nel seguente instromento, rogato à Verolso de

Verulphis, alla presenza di molti honoreuoli testimoni.

In nomine Dominiamen. Anno à Nativitate eiusdem Domini millesimo tricentesimo nonagesimo septimo, Indictione quinta, dieterrio mensis Ianuarij, Actum in castro Clauazij, in camera Consilij, swè parlamenti, præsentibus lllustri D. Gulielmo de Monteferrato, nobilibus Viris D. Martheo de Roccheta ex Marchionibus incifæ, & D. Philippino de Canibus militibus, Georgino Scasampo de Camino, & Thoma de Camino eius filio, Lanzagoto de Salucijs, Antonio de Isnardis de Valfenaria, & Bambolomzo de Mazneho testibus ibidem, & ante præsentiam Illust, Principis, & D. D. Theodoris Marchionis Montisferrati, &c. constitutus Illust. & Mag. D. D. Thomas Marchio Saluciarum ¿ consig derans, quod dignum, & iustum est, quod propter obitum Illust. bong memoriæ D. Federici Marchionis Saluciarum genitoris sui, recognoscat in superiorem, & Dominum dictum Illust. D. Marchionem Montisferrati, tam de locis, de quibus dictus quondam genitor suus, & sui alij predecessores recognoues unt Illustres, & recolen memoriæ D. Marchiones Montisferrati, & iplum D. Marchionem præsentem, quam de cæteris alijs locis, quæsunt, & esse debent seuda, & de pertinentijs dicti D. Marchionis Saluciarum, & de Baronis, Marchionatu, & dominio D. Marchionis Montisferrati, habens dictus D. Marchio Saluciarum respectu ad debitum, & ad Imperalia privilegia dicti D. Marchionis Montisserrari, exquarium tenore dicra toca comprehendumeur, & comprehendi debent. Quaquidem loca, tâm illa, de quibus antiquitus, & continue Illust. D. Marchiones Montisserrati suctunt recogniti in Dominos, quam illa, de qui bus præ-

sentialiter recognoscere se offert, inferius descripta, secundu quod diaus D. Marchio Saluciarum, ipsa comnia luca in scriptis exhibuit, mihi Notario infrascripto. Et prædicta latius, & seriosius explicauit in præsentia dicti D. Marchionis, & re-Rium prædictorum. Supplicanic dicto Illust. D. Marchioni Montisferrati, quarenus ipsum D. Marchionem Saluciarum dignetur de locis, de quibus sui Frædecessares fuerunt inuestite, inuestite, & alia prædicta in feudum concedere, & ipsum pariter inuestire, offerens dicto D. Marchioni fidelitatis debirum iuramenrum, & alia, in quibus debitum Vaffallatus dictorum locoru requirit, qui Illust. D. Marchio Montisferrati, audita dicta iusta requisitione cupiens ipsi D. Marrhioni Saluciarum consanguineo suo in omnibus possibilibus complacere, ipsum D. Marchionem Saluciarum per le, & suos hæredes, & successores recipienté inuestiuit, de omnibus locis prædictis, quæ dicti q. Prædecessores D. Marchionis Montisferrati sub modis, pactis, & conditionibus, quibus dieti D. Prædecessores D. Marchionis Saluciarum fuerunt inuestiti. Alia autem loca prædicta concessit in feudum ipsi D. Marchioni Saluciarum, & deipsis eum pariter inuestitiuit, Et prædictas inuestituras fecit dictus D. Marchio Montisferrati cum vna spata, quam in suis tenebat manibus; vt est sui moris, ac ipsas inuestituras, & concessionem, & omnia, & singula suprascripta secit dictus D. Marchio Montisferrati omni iure, via, modo, & forma, quibus melius, & efficacius potuit, & potest. Saluo inte su poridritaris, & feudi, & omni alio iure dicti D. Marchionis Montisferrati, &c. ac reservato iure alterius cuiuscunq: personæ; quibus sic actis, & fa-Ctis dictus D. Marchio Saluciarum per se heredes, & successores seos, promisit sa-Lemniter dicto D. Marchioni Montisfetrati pro fe, & suis haredibus, & successozibus stipulanti, ac iuravit ad Sancta Dei Euangelia tactis corporaliter sacris scri-Spturis in, manibus dicti D. Marchionis Montisferrati, quod de ipsis locis, & perrinentijseorum, etit perpetuo ipsius D. Marchionis Montisferrati, & successogrum suorum sidelis, & bonus Vassallus, & quod de ipsis locis, & pertinentijs pre. dictis, faciet, & adimplebit luo polle, tam in facto guerræ, treguæ, pacis, militijs, quam alijs omnibus, quicquid debirum, & natura Vassallarus dictorum 19corum infrafezipsorum, & cuiulibét corum exigir, & requirit & prout fecerunt, -& facere debenant dicti D. Prædecessons D. Marchionis Saluciarum prædicti, & prout fidelis Vassallus pro suo legitimo, & naturali Domino facere tenetur, & debet, & prountucapitulis fidelitatis nouæ, & veteris formæ continetur. Præcipien. de prædictis dicti Illust. D. Marchiones vnum, & plura einstem renoris fieri -publica instrumenta per me Verulphum Notarium infrascriptum.

Dicta verò lora, de quibus Illust. D. Marchiones Saluciarum, recognouerunt

antiquitus Illust. D. Marchiones Montisfertati sunt hæc, primo.

Locus Doliani, cui, & poderio, cuius coherent loca, & poderia locorum, bacinarum, Monrisclari, Beluedere, Montisfortis, Somani, & Rudiui.

Item feudum, & locus Marcenaschi, cuius poderio coherent fines locorum

Murræ, Albæ, & Barrolij.

Icem feudum, & locus Bonnicini, cui poderio coherent fines locosum Mullazani, lazani, Dogliani, & Brozolaschi.

Item feudum, & locum Marsaliz pro medietate, cuius poderio coherent fines locorum Mullazani, Rochz Cigleri, & Castellini.

Item locus Cameyranæ, poderio cuius coherent fines locorum Montiszemo-

læ, Montisbarcherij, & Saliceti.

Irem loca Montisbarcherij, & S. Benedicti, poderijs quorum coherent fines Iocorum Mullazani, & Niellæ.

Irem locus Castelletti; coherent fines Perni, Serralongz, & Montisfortis.

Item locus Demontis, & Rochæ Sparueriæ, & alia loca Vallis Sturanæ.

Loca quidem, de quibus dictus D. Marchio Saluciarum de nouo se submisse dicto D. Marchioni Montisserrati, & de quibus suit de nouo inuestitus sunt hæc, primo.

Locus Marsalia pro medictate,

Item locus Somani.

Item locus Casteglioni.

Irem locus de Beluedere.

Item loca Mullazani, & Faregliani.

Item feudum Erbazorum de Somano.

Item loca, & feuda Zoxoni, Rudini, & Lequij.

L'anno millesimo trecentesimo nonagesimo settimo, all'ultimo del mese di Luglio, nel castello di Pauia, nella camera della Torre, Gulielmo di Monferrato, à suo nome, e come Procuratore di Pheodoro Marchese di Monferrato suo fratello, & Lodonico di Sauoia à suo nome, e come Procuratore di Amedeo Prencipe di Achaya suo fratello, secero comprome so in Gio. Galeazzo Visconte Duca di Milano, di vutte le guerre, discordie, e controuersie, ingiurie, rancori, disserna e, biti, e questioni loro se delle querele, le quali il predetto Marchese haueua d'Antonio Pissero, familiare del predetto Amedeo, e di tutte le occupationi, cause, e rispetti, quali erano stati origine della guerra trà loro; nel modi, e forma, che si contiene nel seguente instromento, ricenuto per Cashalano de Christianis Notaro publico di Pauia.

Illustris D. Gulielmus de Monteserrato suo nomine, & procuratorio nomine, ac nomine, & vice Illust. Principis, & Mag. D. Theodori Marchionis Montisserrati, & Illust. D. Ludouicus de Sabaudia suo nomine, & procuratorio nomine, ac nomine, & vice Illust. & Mag. D. Principis D. Amedei de Sabaudia Principis Achayæ compromissum faciunt sub infrascriptis pactis, & conventionibus in Illust. Principem, & Mag. D. Io. Galeaz Ducem Mediolani, &c. Papiæ, ac Virturum Comitem, tanquam in corum arbitrum, arbitratorem, & amicabilem, compositorem, & amicum, de omnibus, & super omnibus, & singulis guerris, & discordijs, controversijs, contentionibus, inimicitijs, rancoribus, litibus, disferentijs, & questionibus inter dictas partes, & quamlibet earú, tâm coniuncim, quàm diussim vigentibus, seù quæ vigere possent, quoquomodo, vel vigebunt, seù orientur durante præsenti compromisso. Et de, & super omnibus, & singulis cedibus, ossensonatur præsenti compromisso.

Latapugnano, Magistro intratarum predicti D. Ducis, & Christophoro de Ca-Siliono Potestatem, quod possint recipere acta, & quascung; facere ordinationes vsquead sententiam exclusive, &c. Amolegantes ex nunc omnem sententiam forendam, per prædictum D. Arbitrum,&c. Promittentes eidem stare, & parere,&c. sub pœna florennorum quadraginta millium boni auri, & iusti ponderis. In quam pænam incidat pars non observans parti observanti, & toties committatur, & exigi possit, quoties contrafactum fuerit, qua pæna ezacta, vel non rata mancant pronuncianda,&c. Similner huius publici instrumenti vigore prædicte partes, suis, & quibus supra nominibus vieissem promiserunt, fele facturos, & cum effectu curaturos, quod decem hinciade de infrascriptis decem octo hominibuselectis pro fingula, & ab vtraqi parte, cum confensu Dominisui, promittent solemniter, & legitime per publicum instrumentum infra mensem vnum, in publicam formam, & cum iuramento prædicto D. Duci, per dictas partes transmittendum, quod co casu, quod non observaretut pronunciatio dicii D. Ducis super pace, & contentis, in præsenti compromisso fiende, quod se presentabunt in Ciuitatibus Mediolani, vel Papiæ in arbitrio D. Docis, & ad omno ipsius requisirionem infra vnum mensem tune prox. futurum. Et ibidem pio obsidibus residebunt, indeq; non discedent, donce arbitramentum, & sententia dicti D. Ducis fuerit executioni demandata, quam promissionem ipsi homines cum, & sub iuramento fide, & corpore ipsorum, & obligatione omnium bonorum suorum per publicum instrumentum solemniter, & legitime teneantur infra voum mensem prox. futurum: Et casu quo contigerit ante observatam pronunciationem fiendam per prædictum D. Ducem vi supra, mori vnum, ex decem hominibus obsidibus de quauis partium prædictarum, possite altera parsno. minare quatuor ex mobilibus subditis alteri parti, cuius mortuus erit, et ille et Dominis prædictis, cuius morietur, teneatur de illis quatuor facere obligari vuu infra mensem, tune prox. futurum, ad omnia, et singula visupra; et ita obseruari, et fieri debeat pro singulo dictorum decem, ab vtraque partium prædictarum obligandorum.

Nomina verò decem octo electorum pro parte D. Principis de Nobilibus subditis D Marchioni sunt infrascripta, videlicet, Petrus de Cochonato de Primelio, Ioannes de Robella, Franciscus de Gabiano, Bonifacius de Mirolio, Nicolaus de Tilio, Henricus de Cerexeto, Paulus de Lignano, Gulielmus de Cauagnolio, Franciscus de Montilio, Thomas de Camino f. q. Georgij Paulinus de Castiliono, Perciual Boba, Obertus de Fraxinello, Gulielmus Zabaudanus, Vbertus de Pogliano, Rauicia de Montilio, Baudracus de Cella, Maphietus de Montilio.

Nomina verò decem octo electorum pro parte D. Marchionis subditorum D. Principi sunt infrascripta, D. Philippus Simon, D. Ioannes de Frazascio, Vbertus de Plozascho, D. Romeus de Canallibus, Ribaldus de Ripalta, Plilippus de Solario de Moreta, Isoardus de Valle S. Martini, Michael de Luce-1a, Gulielmus de Noseto, Guronus Capellus, vel frater, Borinus de Arescha e Plozascho, Milletus Simon, Antoniotus de Canalibus, vel Gulielmus eiu-slius, cum aucto.

au Coritate parris, Bruno de Blubicis, Oddonerus de Nono, Valentinus Proua, nus, Ioannes filius Antonij Sorte, vel frater Simondus filius Guzeti, de Cambignono. Dummodo, quod dicti D. Marchio, & Princeps directe, vel indirecte, necquonis modo procurabunt, seù operabuntur, quod D. Dux non pronunciet infra terminum presentis compromissi; quinimò ex nunc cum omni instantia Procuratores ipsi à prædicto D. Duce requirunt, quod summarie dignetur semmeiare infra reentinum præsentis compromissi. Digneturos per suas litteras parentes promitiere, candem facere pronunciationem, ac criam promittere fideinbere, ad observantiam contentorum in præsenti compromisso pro vtracis parte, & quod erit proparte observante contra partem non observanté toto sub posse; quæ om nia, & singula promiserunt observare, &c. quod quidem compromissim voluerunt valere, & durarevsque ad annum proxime venturum cum potestateprorogande vique ad sex menses, & post dictos menses peralios sex mensess prout dicto D. Arbitro videbitur. Cui prorogationi promittunt stare, &c. Iurantes,&c. Renuncianses,&c. Præcipientes,&c. Actum Papiæ in Castro Præ, libati D. Ducis Mediolani, in camera Turris respiciente mane versus Iardinum situm in Porta S. Petri ad Murum, in Parochia Sanctæ Mariæ in Pertica. Anno à Natiuitate eius dem millesimo tricentesimo nonagesimo septimo, Indictione quinta die vliima mensis Iulij, hora inter vigesimam primam, & vigesimam secundam.

Fatto, e concluso il compromesso suprascritto susseguentemente trà esse parti, à nome loro, e delli partecipi dell'antecedente guerra, su fatto vna tregua, che hauesse à durare, tanto tempo, quanto duraua il compromesso; per la quale si disponeua, che il Marchese Theodoro douesse rimettere in mani di terze persone, li castelli, e luoghi di Benne, Aragnano, Pormoncello, e Pauarolio, vi il simile douesse fare il Prencipe d'Achayas, delli sastelli, e luoghi di Moresso, Bannette, Garesono, di Gasseno, per sine à tanto, che Gio. Galeazo Duca di Milano hauesse sententiato, e dichiarato, sopra le differenze loro per vigore del compromesso in lui fatto; e con vn capitolo toccante in specie la Città di Monteuico, vaggiunta di altri capitoli, compressi messa tregua, il tenore della quale è questo.

In nomine Domini Iesu Christi, eiusq; matris Mariæ Virginis Gloriosæ, totiusq; Celestis Curiæ amen. Ibidem Illust. D. Ludouicus de Sabaudia, suo nomine, & procuratorio nomine, ac nomine, & vice Illust. Principis D. A medei de
Sabaudia Principis Achayæ,&c. & etiam nomine, & vice Illust. D. Aymonis de
Sabaudia; & sllust. D. Gulielmus Procurator, & procuratorio nomine Illust. &
Magn. D. Theodori Marchionis Montisferratieius fratris; necnon nomine, &
vice Illust. D. Marchionis Saluciarum, D. V gonis de Salucijs, & omnium eorum, qui de præsenti guerra se intromiserunt,&c. eorumq; & cuiuslibet ipsorum
silijs adhærentibus, sequacibus, & subditis,&c. omnibus meliori modo, iure, via,
& forma, quibus melius, validius, & solemnius potuerunt, & possum; sponte,
non vi, dolo, nec metu inducti, faciunt, incunt, & contrahunt bonam, puram,
atue sirmam treguam duraturam hinc ad annum ynum proximè venturum, &

Rr 2 vice-

vicerius per lex menses de comramando post dictum cerminum sub parcies, &

conventionibue infrascriptis.

Primo, quod dicta partes se adinuicem non offendant, nec offendi faziant, nec corum subditos, adharentes, sequaces, nec ipsorum Dominorum, subditosum, adharentium, a sequacium, bona quouis modo directe, nec per indirectum, a quod offendentibus, siue offendere intendemibus dictos Dominos, se aliquem corum, vel corum, se aliquem corum subditos, adharentes, sequaces, non dabunt transitum, receptaculum, victualia, nec alium quem cunq; savarem, sed toto corum posse, bona side, prohibebunt per ipsorum territoria, contra talițer offendentes, se offendere intendentes vesupra.

Item, quod præsenti tregua durante, præsati Domini, corum que sobditi, adherentes, sequates, & coadiutores possint ire, & redire, conversati, morari, & alia facere, videlicer, vna pars, eiusque subditi, & sequates, & coadiutores per Territoria alterius partis, & è conversò; & de cursu aquasum sint liberi, omni impedimento cessante, prout, & quemadmodum facielement, & crant ante præsentem guerram motam, & tempore inceptæ guerræ prædictæ, prout, & quemadmodum si pax foret inter prædictos Dominos; solvendo tamen pedagia, & alia solita solvi ante præsentem guerram motam. Ita tamen, quod vna pars, ciusque subditi, adhærentes, & sequates non possint ingredi sortalicia alterius partis, absque licentia Rectoris, & Officialis existentis in fortalicio, saluis infrascriptis.

Item, quod in Tetris, & locis caprisper partes durante guerra, nec in eorum territorijs dictæ partes, seù aliqua earum non possint sacere, nec sieri, nec permitti sacere, aliquam Roccham, Bastiram, Castrum, Cittadellam, nec aliud fortalicium, saluo quod circumquaque Terras possint fortificare de muris, sossatier quàm diussæ similibus. Dum tamen talis fortificatio non dividet Terras aliter quàm diussæ essent præsentem guerram inchoatam; quodque dictæ partes, nec aliquæ earum non possint, nec debeant facere, nec sieri sacere aliquam donationem, venditionem, translationem, seù alienationem, vel alium contractum in aliquam personam. Communitatem, Collegium, vel Vniuersitatem de prædictis locis, velaliquo ipsorum, præsenti tregua durante; fortalicia autem sacta, liceat reædisicare ad libitum pomini ea tenentis, tàm in locis depositis, quàm in alijs.

Item, quod prædictus D. Marchio teneatur, & debeat libere, & expedire dare, tradere, & dimittere infrascriptas Terras cum Rocchis in eis existentibus, videlicer, Bennas, Aragnanum, & Pormoncellum, infra decem dies, & Pauarolium infra mensem prox. venturum in manibus infrascriptarum personarum, videlicet, Bennas in manibus Ioannis Zoppi cum paghis decem; Aragnanum in manibus Matthæi Gauoni cum paghis quindecim; Pormoncellum in manibus Thebaldi Bonæ de Crescentino cum paghis sex; & Pauarolium in manibus Alamanni Lanciauegiæ cum paghis quindecim, qui durante dicta tregua sint Castellani, & custodes dictarum Roccharum; & qui dictas Rocchas tenere, & custodire debeant nomine, & ad instantiam prædicti D. Marchionis, donec per Illust. Principem, & Excell. D. Io. Galeaz Ducem Mediolani, & c. sententiatum,

& pronunciarum sucrit inter prædictos Dominos, vigore compromissis sacti, pet prædictos Dominos, seu corum Procuratores in prædictum D. Ducem Mediol, Qua sententia, seu pronunciatione sacta, teneantur, & debeant dicti Castellani, & custodes sacere, & disponere de dictis Rocchis, & Terris, prout, & quemadmodum sententiatum, & pronunciatum sucrit, statim cum eis denunciata sucrit per litteras prædicti D. Ducis sorma ipsius sententiæ. Teneantur etiam ipsi Castellani, & custodes promittere, & iurare, & se, & sua bona obligare per corum litteras sigillaras, & subscriptas, dandas prædicto D. Duci de sic attendendo, & observando vesupra.

Item, quod prædictus D. Princeps teneatur, & debeat libere, & expedite dare, traddere, & dimittere infrascriptas Terras, & Rocchas in eis existentes, videlicet, Moresium infra decem dies prox. venturos, & Bannetas infra mensem prox. veturum in manibus infrascriptarum personarum, videlicet, Morezium in manibus Christophori de Puteo, cum paghis duabus, & Bannetas in manibus Matthei filij D. Georgij de Puteo, cum paghis quinque, qui durante dicta tregua sint Catellani, & custodes dictarum Roccharum, & qui dictas Terras, & Rocchas tenere, & custodire debeant nomine, & ad instantiam prædicti D. Principis, donec per prædictum Illust. D. Io, Galeaz Ducem Mediol. sententiatum fuerit vigore compromusti in eum facti, qua pronunciatione facta, prædicti Castellani, & cu-

Rodes teneantur facere, vrsupra dictum est.

Item, quod prædictus Princeps teneatur infra decem dies liberètraddere, & dimittere Terram, & Roccham bastire Caresoni, in manibus Branchæ de Puteo cum paghis quinque, qui durante dicta tregua sit Castellanus, & custos dictæ Rochæ, & qui eam custodire habeat nomine ipsius D. Principis, donec per Illust. D. Ducem Mediolani pronunciatum fuerit vtsupra. Et casu quo pronunciaretur per prædictum D. Ducem Ciuitatem Montisregalis spectare, & pertinere predicto D. Marchioni, & per dictum D. Principem debere restitui, & per Ciues di-Etæ Ciuitatis debere piæstari obedientia prædicto D. Marchioni. Teneantut prædicti D. Princeps, & Ciues exequi, id quod pronunciatum fuerit, & eo etiam un casu reneatur dictus Castellanus remittere dictam Roccham in manibus, & forcijsciulum prædictæ Ciuitatis. Et casu quo dicti ciues recusarent sacere id quod pronunciatum fuerit per prædictum D.Ducem, tunc predictus D. Princeps, ac Castellanus, & custos dicti loci teneatur receptare in fortalicio Villæ, non tamen in Roccha, gentes prædicti D. Ducis, & dicti D. Marchionis, & ipsis gentibus permittere liberum transitum, per ipsum locum; adeò quod possint ite, & redire pro exequendo sententiam prædictam contra dictam Ciuitatem, & ipsis Ciuitati, & ciuibus non dare co in casu auxilium, consilium, nec fauorem donec dicta executio facta fuerit.

Item prædictus D. Princeps teneatur infra dies decem proxime futuros, expedite dimittere, Castrum, & Terra Gasseni in fortiam D. Ducis Mediolani, qui ad omne eius libitu facere, & sieri facere-possit illud fortaliciu, quod sibi placuerit, expensis tamen ipsius D. Principis, in quo fortalicio postea, stare debeat Castellanus

Digitized by Google

lanus per dictum D. Ducem deputandus, videlicet, Federicus de Puteo cum illis paghis, de quibus eidem D. Duci videbitur, qui Castellanus illud tenere habeat nomine dicti D. Principis, donec sententiatum fuerit visupra, qua sententia, seù pronunciatione facta, teneatur ipse Castellanus de dictis Castro, & Terra Gasseni facere, & disponere; prout pronunciatum fuerit, per prædictum D. Ducem, statim cum ei denunciata fuerit forma ipsius sententiæ, & teneatur etiam dictus Castellanus se, & bona sua obligare per eius litteras sigillatas, & subscriptus, & similiter homines dictæ Terræ de attendendo, & observando, id quod pronunciatum sucrit per prædictum D. Ducem visupra. Et quod prædictus D. Duz pro auisamento sui, & agendorú, possit videri facere victualia in ipsa Terra existéria.

Item, quod liceat D. Duci prædicto Castellanos, & officiales dictorum locosum positorum vesupra, tâm per dictum D. Marchionem, quâm per dictum
D. Principem, & loci Gasseni, & cuiuslibet eorum amouere, & alios loco ipsorum subrogare, ex quacunq, causa necessaria superueniente, & ad quodeunque
tempus maluerit, conditionibus tamen, & modis suprascriptis, & faciendo mutationem de personis infrascriptis tantum, videlicet, in Castris, quæ dimitti debent per D. Principem de Iordano, Georgino, & Ioanne filio q. Nicolini omnibus de Puteo. Et in Castris, quæ dimitti debent per prædictum D. Marchionem
de Ricardino, Tizono filio Ioannis, & Ioanne de Tizonibus minore, Iacobo de

Petra Sancta de Cassinis, & Guidone de Bonsignoribus de Laude.

Item, quod datis, traditis, & assignatis Terris, locis, & fortalicijs suprascriptis, personis prædictis, sactisque ratisficationibus Dominorum principalium, tam de tregua, quam de dicto compromisso, vel saltem sacta ratisficatione per D. Principem. Prædictus D. Marchio teneatur, & debeat statim remouere, seu remoueri sacere bastitas, & alia propugnacula, suo nomine sactas, & sacta, ad obsidendum, & ossendendum dicti Terram Gasseni, vel poni eas iubeat, & saciat in manibus dicti D. Ducis, qui de ipsis saciat prout sibi videbitur, & amoueri saciat visupra. Et similiter statim prædictus D. Princeps ponat, & poni saciat quoddam fortalicium sactum durante guerra præsenti, versus Castrum Vici, quod tenetur per dictum D. Marchionem in fortia prædicti D. Ducis, quod ipsum fortalicium custodiri faciat, prout sibi videbitur, videlicer, per Bernabouem de Puteo silium Branchæ.

Irem, quod quilibet prædictorum Dominorum satisfaciat, & satisfieri faciat, Castellanis, & corum socijs deputatis, & deputandis ad custodiam dictarum Roccharum, & fortaliciorum videlicet, quilibet corum suis Castellanis vesupra.

Item, quod non observantibus, & infrascriptis predicti Domini, & ipsoru, quilibet possint, & eis, & eorum cuilibet, adhærentibus qui & sequacibus, liceat, victualia sua, in suis Terris restringere, & servare, salvo quod si vnus ex Dominis prædictis, vel eius subditi adhærentes, & sequaces haberent possessiones in Territorio alterius Domini, eius quadhærentium, & sequacium, quia tunc liceat eis dictas possessiones laborare, seù laborari facere, & fructus, ac reditus, qui ex dictis possessionibus perciperentur, & colligerentur, conducere, & conduci facere a seoru

domos,

domos, & habitationes, vel quò voluerint, solutione tamen pedagij, & oncribus solitis, ac antea guerram solui consuctis, semper salva. Non obstantibus aliquibus inhibitionibus in contrarium; & idem è conversò seruetur salvis infrascript.

Irem, quod tàm in Terris depositis, quam in alijs quibuscunq; quæ per dictos Dominos, seù corum alterum, vel ipsorum adhærentes, & sequaces detinentur, & in ipsarum Terrarum poderijs, nullus bannitus, rebellis, & forensitus possit babitare, stare, conucrsati, seù eius possessionibus vei, & frui, absque pressa licen-

tia Domini, per quem Castrum illud detinetur.

Item, quod dicta partes teneantur, & debeant eligere personas duas, videlicet, qualibet parts duas pro conservatione dicta tregua infra dies quindecim
proxime futuros, ad quas prius habeatur recursus pro tollendis, ac remediandis
inconvenientijs, si qua oriri continget, prasenti tregua durante. Et in casu
quo provideri non possent, habeatur recursus ad pradictum D. Ducem Mediolani, qui sit, & esse intelligatur supremus Conservator prasentis tregua, & quod
dicta partes teneantur date auxilium, & fauorem Conservatoribus pradictis in
omnibus occurrentibus necessarius, & opportunis. Qui Conservatores teneantur, & debeant promittete, & iurase de faciendo ossicium suum debire, ac legaliter, & bona side, in manibus eligendi pro parte, videlicet, D. Marchionis in presentia Ossicialis Taurinensia, & eligendi pro parte D. Principis, in prasentia Ossicialis de Clauaxio, & de exercendo dictum ossicium in loco magisapto isli negotio de qua quastio agetur.

Item, quod dica partes, & carum qualibet incurrat poenam quadraginta millium florennesum, si non observaverint prasentem treguam, & omnia, &

singula in ca contenta, & que ad ca spectabunt, & pertinebunt.

Item, quod quilibet ex Dominis prædictis teneatur, & debeat infra vnum mensem recedi sacere de eius Tetritorio, suorum adhærentium, & sequacium omnes gentes armigeras, forenses, & quoscunque alios stipendiarios, videlicer, D. Marchio Italicos, & Theutonicos, & dictus D. Princeps Vltramontanos, Italicos, & Theutonicos, & facese euacuari Territoria sua, de ipsis gentibus, absociatio sua de interes prosentibus dicta euacuario esiam dato, quod ipsi Domini, se u corum alter retineres prospecialibus causis non venientibus contra præsentem treguam, vsque in equis centum pro quolibes.

Item, quod quilibet ex dictis Dominis, corumq; adhærentes, & sequaces habeant liberum, & expeditum additum, introitum, accessum, et regressum, cum bonis, et sequacibus suis ad sua loca, et Castra, non obstantibus aliquibus impedimentis; soluendo tamen pedagia vistata. Dummodò, quod aliquis ipsorum non possit ite ad Rocchas, quæ deponidebet, visupra, nec ad Terras, sue Castras

su perius expressa.

Item, quod si per subditos, adhærentes, vel sequaces vnius partis siat aliqua offensio super Territorio alterius partis, siuè sequacium, vel adhærentium à virginti hominibus infra, etiam quod caperetur aliquod Castrum, vel Terra, post mensem à die præsentis treguæ computan, non intelligatur ex his treguamesse ractam,

fractam, sed pro tali offensa recursus habeaturad Dominum Superiorem facien= tium offensionem, vol ad cum in euius Territoriu le reduxent persona offendens, qui Superior teneatur infra quindecim dies post factam sibi notitiam sieri facese parti læfæ emendam debitam, & punitionem de personis, & bonis talium of-Rendentium; etsi expediens sucrit, habeatur etiam recursus ad dictos Conseruatores tregue, qui providere tencantur super prædictis. Nec pars, cuiusciunt subditi, vel in cuiur Territoriu se reduxerint tales offensores, incurrat pro tali offensa suprascriptam penam treguæ. Dummodò secerit circa emendam, & punicionem, id quod Conscruatores, seù maior ipsorum pars ordinauerir. Ad quod faciendum prædicti Domini suum auxilium, confisum, & fauorem præbere temeantur. Et casu quo caperetur per vnam partem aheri parti aliquod Castrum, vel fortalicium, vel fuerit aliqua offensio per homines, qui essent à viginti infra, & infra mensem prædictum; tonoantur partes prædictæ sibi ad inuicem ad re-Ritutionem disti-Castri, vel fortalicij, & simultorad restitutionem bonorum captorum. Si vetò Castrum, vel fortalicium capenetur, vel essenho sierer à viginti hominibus supra post mensem prædiciumis intelligatur sericontra treguam & porham commissam, & siat restitutio antedicta, & omnium damnorum retectio.

Item; quod casu quo Illust. D. Comes Sabaudiæ saceret, vel moueret guerram contra prædictum D. Marchionem, etul que adhærentes, vel sequaces præcedente distidatione, & mitteret suos Capitaneos cum banderijs ipsius D. Comitis cum tanta quantitate gentium, quod appareat ipsum D. Comitem guerram velle sacere contra prædictum D. Marchionem, eo in casu, si prædictus D. Princeps esset cum dicto D. Comite, non intelligatur sacere contra præsentem treguam; ita tamen, quod ipse D. Princeps non possir, nec debeat directè, vel per indirectum inducere, nec induci sacere prædictum D. Comitem, nec eidem suadere, quod gueram faciat, contra prædictum D. Marchionem, quod si secerit, vel sieri secerit incidat in pænam prædictum D. Marchionem, quod si secerit, vel sieri secerit incidat in pænam prædictum.

Item, quod casu quo Hlust. Princeps D. Rubertus Dux Baren. faceret, vel moueret guerram, contra præsatum D. Principem Sabaudiæ, eiusquadhærentes, vel
sequaces, præcedente dissidatione, & mitteret suos Capitaneos cum banderijs
ipsius D. Ducis cum tanta quantitate suarum gentinm, quod appareat prædicum D. Ducem Baren. guerram velle sacere contra ipsum D. Principem, eo in
casu si præsatus D. Marchio esset cum ipso D. Duce, non intelligatur sacere contra præsentem treguam. Ita tamen, quod ipse D. Marchio non possit, nec debest
directe, vel per indirectum, inducere, nec induci sacere prædictum D. Ducem,
nec eidem suadere, quod guerram saciat contra prædictum D. Principem, quod
si secerit, vel sieri secerit, incidat in pænam prædictam.

Item, quod D. Dux Mediol. reneatur, & debest esse pro observante dichem eneguam contra non observantem, & quod sit, & esse, intelligatur sideiussories charum partium, & pro omnibus, et singulisin præsent tregua contentis, dichæ partes concentur præstate ptæstato D. Duci auxilium, consilium, ot sauorem.

Januari Iron

Item, quod predicti D'Gulielmus, & Ludouicus promittent se facturos, & cue raturos cum effectu, quod prædicti D. Marchio, & Princeps, ac non inati, & nominandi adhætentes, & sequaces infra vnum mensem tatiscabunt præsentem treguam, ac omnia, & singula in ea contenta cum debitis, & solemnibus promissionibus, obligationibus, iuramentis, side corporum, renunciationibus, & cautelis opportunis. Et vitra, quod contra nolentes ratiscare, & non tatiscantes infra distum tempus suprascriptam treguam; & qui de suis locis guerram, vel captionem secissent, vel recepissent, præbere teneantur vna pars alteri, & è contra auxilium, consilium, & omnem possibilem sauorem. Cæteri verò non subditi, qui non ossenderunt de locis suis, neque captiuos, & prædas receptauerunt, & qui dictam treguam ratiscare infra dictum tempus non vellent, gaudere non debeant benesicio præsentistreguæ, nec debeat aliquis prædictorum Dominorum directè, vel indirectè eos inuare, seù eis dare, auxilium, reductum, vel transitum, vel fauorem.

Item, quod per prædicta non derogetur alicui Iuri D. Marchionis in facto; de quo declarauit Illust. D. Dux Borboni, casu quo tenentes dictum locum, proadhærentibus nominentur, & velint esse sub existente tunc cum eis in præsenti

tregua.

Item, quod Illust. D. Marchio Saluciarum, eiusque Vassalli, adhærentes, sequaces, & subditi quicunq, nominati, & comprehensi in alsa prima tregua, inter dictos DD. Principom, & Marchionem Saluciarum facta specialiter, & expresse, esse intelligatur in præsenti tregua, & benescio huius treguæ gaudere debeat; & casu quo sequeretur pax inter dictos D. Marchionem Montisserrati, & Principem, dicta tregua DD. Principis, & Marchionis Saluciarum vigere, & continuate intelligatur, & vigeat inter cos, corumque subditos, sub modis, & conditionibus contentis, & descriptis in tregua, quæ inter cos vigebat, ante præsentem guerram, vsque ad annum vnum, incipiendo post sinem, & terminum præsentis treguæ, sub tali conditione, quod si dictus D. Marchio Saluciarum frangeret dictam treguam, D. Marchio Montisserrati non possit, nec debeat ipsum D. Marchioni Saluciarum, liceateidem D. Marchioni Montisserrati eum inuare, non obstanto pace prædicta, & hoc cognosci debeat per Conservatores dictæ treguæ inter ipfum D. Principem, & Marchionem Saluciarum.

Item, quod ipsi Dominiteneantur facere, & faciat publicati dictam treguam super suis Territorijs, adharentium q, & sequacium suorum, videlicet, D. Marchioin Clauaxio, Montecaluo, Alba, Doliano, & Salucijs die quinto mensis Augusti prox. suturi. Et D. Princeps in Taurino, Cherio, Saudiano, Monteregali,

& Mascrano, etiam in dicta die.

Item, si vsque ad quintam diem Augusti prædicti inclusiue per stipendiarios, seù gentes armigeras, adhærentes, subditos, & sequaces vnius partis caperentur, seù muaderentur aliquæ Ciuitates, Castra, Terræ, vol Fortalicia alterius partis, seù adhærentum, subditorum, vel sequacium, libere restituantur illi, vel

Digitized by Google

2)

illis, quotum erantante dictam captionem, seù inuafionem. Si verd in fra dichum tempus sierent alique tobatie, seù præde aliquorum ponotum mobilium, suè personatum, bonaipsa sint capientis, seù capientium, & capti possint redimi.

Quanquidem treguam, & omnia in ca contenta promiscrumt diche par tes attendere, &c. obligantes,&c. iurantes,&c. renunciantes,&c. precipientes,&c.

L'eccellentissimo, & celeberimo Dottoro M. Aagelo de Vbaldis di Perosa, dopo lungo, e dispendioso processo, ventilato auanti à Gio. Galeaz Viscoure Compromissario, & deputati suoi, essendo richiesto à volere giuridicamente consigliare sopra la restitutione della l'ittà di Montenico, ouero Monteregale, col dispreno, e territorio suo, la quale littà era stata occupata per il predetto Amedeo di Sauoia, Prencipe d'Achaia, al memorato Marchese Theodoro, come si e veduto: discorrendo l'erigine, mezo, e fine di dette guerre, e discordie: consiglio quanto per ragione gli parena, e secondo, che in un suo consiglio trecentessimo decimo settimo, il quale comincia. In Dei nomine, & sua matris Virginis gloriosa amen. In qualtione vertente inter Illust. Principem Dominum Theodorum Marchionem Montisserrati, & D. Gulielmum cius frattem ex una parte, & c. & in un'altro consiglio susservati, & D. Gulielmum cius frattem puale camincia. Item Serenissimus Princeps Vincessaus Romanorum Imperat. & c. Descritti nelli volumi delliconsigli suoi si contiene; alli quali consigli, ogn'uno desideroso d'intendere il successo della occupatione della predetta Città, potrà hauere raccorso, e resugio.

L'anno mccclxxxxix. nella settima Indittione, alli undici del mese di Settembre, il memorato Marchese Theodoro sece donatione all'egregio Facino Cane di Casale sigliuolo del quondam Emanuele, del Castello, e luogo del Borgo S. Martino, con le pertinenze, & omaggio, & inseudogli eso luogo, come si contiene nell'instromento sopra di ciò ro-

gato à Verulfo de Verulphis di Verolengo Nodaro del predetto Signore.

L'anno millesimo quatringesimo l'Indittions ottaua, alli sei del mese di Febraro, nella Città d'Asti, trà Gulielmo di Monferrato à suo nome, e del Marchese Theodoro suo sua tello per una parte, & Lodouico di Sauoia a suo nome, e come Procuratore di Ameda di Sauoia Prencipe d'Achaia suo fratello, su fatto com, romesso in Filippo di Borgogna sigliuolo del quondam Giouanni Rè di Francia, di tutte le discordie, guerre, e differenze, che sosse si tutto il mese di Maggio prossimo auuenire; del che ne su rogato instromento à Verusso de Verusphis di Verolengo.

L'anno medesimo, del mese di Giugno, nella Vigilia di San Bernardo, Gulielmo di Monferrato Signor prudentissimo, di buona natura, e qualità, mancò di vita, & su sepolto in Montecaluo, nella Chiesa di San Francesco, dell'Ordine de' Frati Minori: e per non escere peruenuto all'amministratione dello Stato non è commemorato trà li Marchesi di Monferrato.

Il predetto anno, Amedeo Conte di Sauoia fece scriuere al Marchese Theodoro le

lessero del tenore infrascritto.

Nes Comes antedictus promittimus harum scrie, pernostram bonam, & legalem fidem nostri corporis Illust. D. Theodoro Marchioni, pronunciabi nus, præcipræcipiemus, & faciemus, quod omnès Terræ, loca, castra, & fortalicia, quæ per Principem Achayæ, & eius gentes captæ fuerunt D. Marchioni ex illis quas didictus D Marchio tenebat in dicta guerra, & post dictum tempus Mccclxxxxv1 & que nomine ipsius Principis tenentur personaliter, & specialiter Ciuitas Montifregalis cum eius fortalicijs, & pertinentijs, & loca Bannitij, Piperagni, Margaritæ, Bannetarum, & alia loca, nunc tenta in dicto tempore capta, restituenvur libere, & sine vlla contradictione D. Marchioni predicto infra mensem vnum proximum, post pronunciationem per nos siendam, & quam facere promitrianus visupra, intra duos menses proximos, à data litterarum potestatis nobis per dictum D. Marchionem dandæ. Ita, & taliter, quod dictus D. Marchio realitet habebit possessionem corporalem de locis, & fortalicijs prædictis. Et quod sic, & vt scriptum est facienus, promittimus sub dicta nostra bona side, & obligatione bonorum nostrorum. Et casu quo homines alicuius, vel aliquorum dictorum locorum se opponerent, in permittendo dari possessionem prædictam. Volumus teneri, dum stabunt in oppositionem prædictam, ad ipsos tractandum, & tractari faciendum per nos, & quoscunq; nostros subditos, tanquam publicos inimicos, & ad ponendum fortalicia, si quæ in ipsislocis, & district. sunt, sieut fortalicium Bastire, Carosomi, Morezium, Bannetas, & Montaldum, in fortia prædicti D. Marchionis. Et ad eundem nos, & Princeps, vel saltem nos, vel Marescallus noster, cum banneria nostra, & cum lanceis centum ad minus gentium armigerarum nostris expensis, & perseueran vsque obtentum dica possessionis cum prædicto D. Marchione, vel suo generali Locumtenente, & faciemus, quod prædictus Auunculus noster Princeps prædicta essectualiter observabit. Dat. Camberiati die vij. mensis Septembris Mccce.

Poi alli vintidue del mese di Nouembre prossimo, nel castello di Chiuasso, trà il predetto Marchese Theodoro, & Ibleto di Chialant, Capitano di Piemonte furono fatti gli

infrascritti capitoli.

In nomine Domini amen. Annoà Nativitate Domini millesimo quadringentesimo, Indictione octava, die 22. mensis Novembris. Actum in castro Clauaxij, videlicet, in camera appellata camera Confilij, præfentibus egregijs, 🐉 nobilibus Viris Georgio de Carretto ex Marchionibus Sauonæ, D. Vberto Nata vtrius q; Iuris Doctore, Ioanne de Camptolino Locumtenente infrascripti D.Capitanei, Francisco de Manfredo ex Domiuis Montilij, Rogerio Bellardo, & Ioanne Prouana testibus vocatis, & rogatis; quorum præsentia, cum Mag.D.Ibletus D. Chalandi, & Montifioueti Capitaneus Pedemontium,&c. Anhelans ad bonum infrascriptorum Illust. Dominorum, ac Patriarum suarum, requissuerit Illust. Principem, & D. D. Theodorum Marchionem Montisferrati, vt de, & suquæstionibus, debatis, & differentijs, vertentibus inter eum ex vna parte, & illust. D. Principem Achayæ ex altera, velie facere compromissum in Illust. Principem, & Mag. D.D. Comitem Sabaudiæ eius nepotem. Attento potissime, quod ipse D. Comes affectat omnibus viribus bonum veriusq: partis, & Terrarum sarum; & quad etiam iple D. Comes in securisate, & tuisione ipsius D Marchionis obser-Sf , 2

mbit, & adimplehit omnia cum effectu contenta in quadam littera einschem D. Comitis. Dat, in Camberiaco die 7. mensis Septembris. Et vitra, quod faciet, & concedet, & mittet ipsi D. Marchiomi infra dies viginti proximos alias litterat infrascripti tenoris, & in eisexpressa persictet, & adimplebit iuxta exigentiam, & continentiam carundem; quarum litteratum mittendarum primò tenor infrascribitur.

Nos Amedeus Comes Sabaudiz, sentito, ac percepto per nostroium side dignam relationem, quod Illust. Auunculus noster carissimus D. Marchio Montisferrati, tam singularem siduciam, & amorem gestat in nobis!, quod palam fuper debatis vertentibus inter iplum, & Illust. Auunculum nostrum Principem Achayæ, declarationem nostram se obtulerit aceeptare, & per instrumentum copromissi nobis præbere plenissimam potestatem. Visum fuit honori nostro conuenire, auod super quibusdam, que inter dictos nostros vertuntur, & verti possunt, Auunculos, & de quibus nostri parte eidem D. Marchioni datum fuit, intelligi, quid facturi sumus, eidem tenore præsentium pandamus. Et pro tanto medul ter aduertentes debata prædicta; & recto tramite intuentes dicimus; & repore præsentium promittimus, & sie sub iuramento nostro, & sub side nostri corporis effectualiter faciemus, quod de aliquibus damnis, expensis, & interesse illatis, & passis hincinde temporibus rettoactis in pronunciamento per, nos ferendo vigore compromiss prædicti in nos facti die 22. mensis Nouembris, non faciemus aliquam conventionem, nec dicemus, quod dictus D. Marchio ceneatur ad relaxationem, dimissionem, seù depositionem locorum, que non fuerint capta per dictum D. Marchionem eidem D. Principi rempore guerræ, de qua fix mentio in compromisso. Item, quod super facto Taurini Collegij, & Gasseni, dicemus solummodò, quod sententia arbitramentalis data Papiæ pro D. Marchione prædicto, respectu dictorum locorum sir cassa, & vana, & nullius efficaciæ. Insuper eriam dicimus, & sic etiam volumus, quod per compromissum prædictum, & veîba lua nullatenus intelligatur fuisse, vel esse derogatum in aliquo, cuidam nostræ litteræ super prædictis debatis. Dat. Camberiaci die 7, mensis Septembris proxime præteriti, nec etiam præfenti, velalij per nos concessæ, vel concedenda super pradictis, sed quod eo compromisso, & verbis suis non obstantibus, prædicta nostra littera præsens, & quæcung; alia vesupra per nos concessa, & concedenda cum contentis in eis, debeant per nos essectu mancipari, iuxta exigentiam carundem. In quotum testimonium,&c. Præsentibus,&c.

Nos Amedeus Comes Sabaudię, &c. Sentito per relationem nostrotum, quod Illust. Auunculus noster carislimus D. Marchio Montisserrati, tam singularem amorem gestat in nobis, quod palam super debatis vertentibus inter ipsum, & Illust. Auunculum nostrum Principem Achayæ declarationem nostram se obtulit acceptare, & per instrumentum compromissi nobis præbere plenissimam potestatem. Visum suit honori nostro convenire, quod super quibus dam, quæ inter dictos nostros vertuntur Auunculos, & quibus nostri parte eidem D. Marchioni

chioni datum fuit, intelligi, quid facturi sumus, eidem tenore prescentium pandamus. Et pro tanto meduliter aduertentes debata prædicta, & recto tramite intuentes, dicimus, & tenore præsentium promittimus, & subjuramento nostro. & subfide nost ri corporis effectualiter faciemus, scilicet, quod in aliquo pronunciaméto nostro feredo, vigore dicti compromissi non dicemus contra conuentionem, que est inter prædictum D. Marchionem Montisferiati, & Illust. D. Marchionem Saluciarum, sed cam observabimus, quæ est infrascripti effe-Aus, videlicer, quod in quacunq: pace, vel tregua, quam faciet D. Marchio Monrisferrati, includet ipsum D. Marchionem Saluciarum, & suos, & illa, quæ tenene in it à bonis terminis, & conditionibus sieut ponet, & includet se, & sua. Et casu quo non possir includi in pace ipsi D. Marchioni Saluciarum placibili, ponere debet iplum in treguam in ita bonis terminis, sicut erant tempore confectionis conventionis prædictæ. In qua tregua si romperetur D. Marchioni Saluciarum prædicto, D. Marchio Montisferrati teneatur ipsum iuuare suo posse. Item, quod non obstantibus verbis dicti compromissi, prædictus D. Marchio Montisferrati adstrictus non sit, pro Facino Cane, Armeniacis, & alijs Armigeris, ultraid in quo se convenient, & concerdes erunt, ipse D. Marchio, & Spectabilis D. Ibletus Dominus Chalandi Capitaneus,&c. in quorum,&c. Præsentib.&c.

Est igitur, quod prædictus D. Marchio, attentis præmissis, & inde sumpta oca çasione tactus affectione maxima, quam haber, ad præfatam eius nepoté D. Comitem antedictum, & requisitione amæna, prædicti D. Capitanei, cum hoc, cupiens, & desiderans bonum statum statum suum, & totius patriæ, sieut Deo notuit, sic Mundo pateat, quod per cum non stat, quin sit bona pax, & concordia: ex, & pro vna parte; & prædictus D. Capitaneus habens ad infrascripta arbirrium, & bailiam virtute cuiusdam litteræ D. Comitis antedicti sub. Dat. Camberiaci die 3. Nouembris, præsentis per me Notarium infrascriptum more solito, & sigillo prædicti D. Comitis scriptæ, & sigillatæ, prinsvisæ, & lectæex altera. Ex certa scientia, & spontanea voluntate ynanimiter, & concorditer peruenerunt, & peruenisse dicuntur ad infrascriptas pactiones, conuentiones, vniones, & confederationes, verbis solemnibus, & necessarijs hincinde, interuenientibus inter se, & ad inuicem firmatas, & vallatas, videlicet, quod prædictus D. Marchio illicò faciet compromissum, de, & super prædictis quæctionibus, & debatis in prædictum Illust. D. Comitem Sabaudiæita, & taliter, quod per aliqua, quæ dixerit, dicat, dicturus sir, vel facturus in codem compromisso, vel eriam post, ac etiam non obstante quacunque emologatione, vel approbatione in futurum fienda per ipsum D. Marchionem occasione alicuius sententia dicti, vel pronunciamenti per iplum D. Comitem proinde faciendæ, seù ferendæ, prælibatus D. Marchio non dicatur vilo modo astrictus ad observantiam alicuius promissionis, arbitramenti, laudi, vel pronunciamenti serendi quomodocunqi, & qualitercung: per prædictum D. Comitem super contentis codem compromissos & amplius, quod compromissum ipsum, & in co expressa, ac etiam sententia que cunq: per cum ferenda non habeant, nec sortianturaliculus roboris sirmitatem;

nisi eidem D. Marchioni observata, & effectualiter fuerintadimpleta omnia, & fingula suprascripta, & maxime in litteris antedictis expressa, & quæcunq; alia ci D Marchioni per cundem D. Ibletum Capitaneum promissa, & promitalioquin, & compromissum prædidum, & in eo contenta, ac eriam sententia, & pronunciatio prædicta sint ex nunc nulla, & nullius efficaciæ, & momenti, ac si prædicta in codem compromisso fu:hent nominatim expressa, nis aliter per expressum fuerit de voluntate eiusdem D. Marchionis; & etiam connenerunt, quod dicta littera scripta die 7. Septembris, & etiam Castrum, & locus Vulpiani, de quibus Castro, & loco sier mentio in dicto compromisso esse debeant ad cuctodiam Egregij Thomæ de Valperga præseutis, & intelligentis, donce pronunciarum fuerit, & prædicta extiterint observata sic, & taliter, quod vbi prædictus D. Comes non pronunciauerit, & prædicta non observauerit; quod dicta littera, ac locus, & Caltrum prædictum Vulpiani tradi, restitui, & relazari debeant, per eundem Thomam præsentem, volentem, & consentientem prædicto D. Marchioni absq; mora, & aliqua contradictione, dicto compromisso, & quacunq, promissione facta, seù sienda, per eundem Thomam eidem D. Capitanco non obstantibus; quibus in eausis prædictis sit, & esse intelligatur derogatum omni Jure, quo melius potest; & quam traditionem, restirutionem,& relaxationem in casibus prædictis, prænominatus Thomas se solem nitet obligauit, atque promisit eidem D. Marchioni, & sub iuramento ipsius Thome, & sub hypotheca, & obligatione omnium bonorum suorum facere, & effectualiter observare, aliqua exceptione, seù contradictione Iuris, vel facti non obstante. Ac non obstante aliquo præcepto, & inhibitione, si quod, vel quæ in contrarium fieret ex parteipsius D. Comitis, seù alterius personæ cuiuscung; Et in casu quo suprascriptus D. Comes supradicta attenderet, & observaret, quod sunc, & eo casu ipse Thomas tradere teneatur dictas litteras prædicto D.Comiti, seù dicto D. Capitaneo, velalteri pro co ad hoc deputato. Præcipientes de prædictis vnum, vel plura eiusdem tenoris siett publica instrumenta per me Verulphum de Verulphis Notarium.

Hauendo adunque il Marchese Theodoro nella guerra nata trà lui, & Amedeo di Sauoia Prencipe d'Achaia preso certi castelli, e luoghi del Prencipe, e similmente esso Prencipe al predetto Marchese alcani altri castelli, terre, e luoghi. Indotto dalle persuasioni d'Ibleto di Chialans, su conteto di tutte le guerre, e controuersie, ch'erano trà loro, & inspetie sopra la discordia di una sentenza data per Gio. Galeazzo Visconte Duca di Milano, farne compromesso in Amedeo Conte di Sauoia, e concederati ancora libera facoltà, e possanza di trattare, e sirmare un matrimonio, seguendo l'appuntamento trà Gio. Giacomo sigliuolo d'esso Marchese Theodoro, & una delle due minori sigliuole di esso Prencipe d'Achaya, la quale egli, ouero il predetto Gio. Giacomo eleggesse, en di ordinare la quantità della dote di essa sigliuola insteme con l'augumento, assecuratione, assentante la quantità della dote di essa sigliuola insteme con l'augumento, assecuratione, assentante d'auuenire; con posanza al predetto Conte di Sauoia di poterlo prorogare per un'altro messe. Promise ancora il predetto Theodoro di amologare il laudo, e pronunciatione, che su fa-

se faria par il predetto Conte, e di oseruarlo frà quindeci giorni, depò Dehe saria dato; e per sicurezza di questo fiscontento, econmenne di voler espedire. Comettere nelle mani d'Ibleto di Chialant Capitano di Piemonte, in nome del Conte di Saugia el Castello : Killa di Vulpiano, con ogni sue pertinenze, il quale l'hauesse à senere per fine accesto. che esso Theodoro haue se adempito, & osseruato la sentenza, e l'audo predetto. Et di questo ne furogato publico infromento al predetto Verolfo de Verulphis met castello di Chinaßo, l'anno, e di soprascritti, alla presenza del prodetto Iblato di Chialant, il Vescowod' Acqua Frate Marco del Carretto delli Marchofedi Savenes, Abbate di Grazano, Isnardo Canalliero, e Guidesto, tutti due di San Giorgio, e Consi di Blandrate, Georgio del Carrego Marchese di Sauona, Giouanni di Camprolina Luggorenente del predetto Capitano Meleto, Giacomo Lustione, V berto Natta, e Nicoled Acquapendente Dottori, Antonio delli Marchesi d'Incifa, Tomaso Come di Valperga, Francesco, e Manfredo di Monteglio, Rogerio Balardo, Giouanni Prouana, Giouanni di Azelio delli Marchefi di Ponzone, y Paolo di Castiglione. Et il medesimo giorno per poterli attendere alla pucificatione predetta, fu fatto trà loro parte una tregua, la quale bauesse à durane per zanto tempo, quanto duraua il compromesso, i re

Dall'anno mcccxliii, per sino all'anno mcccc. Gulielmo Baua di Grazano detto Bogeri della Sala, riceuette grannumero d'instromenti, & inuestiture pertinenti allo Stato.
di Monferrato comprese, & annotate in dieci protocolli suoi, i quali esendo stati occultati, e leuati dell'archinio dell'ostano Gulielmo moderno Prencipe, non bò potuto laggere.
stesamente, & applicarli alli tempi suoi. Mi è però parso essere al proposto fare elettione d'alcuni più importanti, che io hò ritrouati rubricati, e notati, secondo l'ordine, di esse
protocolli, acciò se ne habbi nelli tempi annenine qualche inditio, e memoria, Es in primis nel primo protocollo continciato dall'anno predetto mcccx liii, è notato, & rubrica-

to, vt infra, t) c.

: 3

| In rubrica primi protocolli Gulielmi Bauç de Grazano dicti I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bogeri       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| della Sallaincepti de appomecenta i i funt infertannotationes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | infra-       |           |
| scriptorum instrumentorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | <u>:</u>  |
| Domini, Pro venditione quarundam Glarcarum Clauaxij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fol.         | 20        |
| Domini. Pro donatione sibi facta de Castro Barbania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fol.         | 24        |
| Domini. Prodeminio Ciuitatis Ipporegiæ sibi dato per con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Glium</b> |           |
| Ciuitatis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fol.         | 75        |
| Petri de Burolio pro inuestitura Castri Bolengij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fol.         | 83        |
| Gulielmi Roffini de Robella pro requisitione inuestiturz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fol.         | 103       |
| Communis Clauaxi j pro pactis suis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fol.         | 124       |
| Domini. Pro iuramento prestito per Potestates Ipporegie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fol.         | 132       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | . (       |
| In Rubrica secundi protocolli incepti de anno Meccli. sunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | anno-        | . ,•      |
| tata instrumenta infrascripta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           |
| D. Abbatis Grazani pro inuestitura sua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fol.         |           |
| Domini. Pro dominio Cafali S. Euafij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fol          | . <u></u> |
| A CONTRACT OF THE PROPERTY OF |              |           |

Com-

| 318 CRONICA                                                                                          |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Communis Cafalis pro pactis fuis.                                                                    | fol.     | 7    |
| Domini. Pro donatione sibi facta per Bartholomeu de Ticineto.                                        | fol.     | 18   |
| Bastholomæi de Ticineto pro inuestitura sua.                                                         | fol,     | t 9  |
| Domini. Pro expeditione sibi facta de Castro Brandicij.                                              | fol.     | 67   |
| To Dubeica servii proposalli inconsi da enna vecale e e e Conse                                      |          |      |
| In Rubrica terrij protocolli incepti de anno mecel 1 1 1 1. funt i<br>instrumentotum subscriptorum . | iota,    |      |
| Domini. Protesta contra Bonifacium de Casali Borgono.                                                | fol.     | 20   |
| Dom. Pro dominio Casalis sibi tradito liberè per Sindicos Casali                                     | s. fol.  | 46   |
| Domini . Pro Castro Cocij.                                                                           | fol.     | 62   |
| Domini. Pro fidelitate hominum Calocij.                                                              | fol.     | 67   |
| Domini. Pro Signoria Ciuitatis Ast ubi data per Commune.                                             | fol.     | 69   |
| Salamonis de Coua inucstitura.                                                                       | fol.     | 75   |
| Hominum Poucrini pro pactis, quæ habent eum Domino,                                                  | fol.     | 81   |
| Domini. Pro fidelitate hominum Palestri.                                                             | fol.     | 107. |
| Domini. Pro fidelitate hominum Rodobij.                                                              | fol.     | 108  |
| Communis Cafalis pro pactis suis.                                                                    | fol.     | 114  |
| Domini. Pro sidelitate D. Manfredi de Beccharia.                                                     | fol.     | 119  |
| Domini. Profidelitate Centurionum Papiæ.                                                             | fol.     | 116  |
| Domini. Pro hdelitate D. Raynakli de Baccaria.                                                       | fol      | 128  |
| Thebaudani de Brachis de Papia.                                                                      | fol      | 128  |
| Domini. Pro fidelitate Rolandi de Arborio.                                                           | fol.     | 131  |
| Domini. Pro fidelitate Ricardoni de Ticionibus.                                                      | fol.     | 1 32 |
| Domini. Pro pactis Dominici, & frattum de Rosascho.                                                  | fol      | 133  |
| In rubrica quarti protocolli incepti de anno mecely 1 1 1. Sune                                      | <b>!</b> |      |
| inserta instrumenta infrascripta.                                                                    |          |      |
| Georgij Petrini, & Antonij de Asinarijs pro sacto Noni.                                              | fol.     | 5    |
| Domini. Pro pactis Playæ.                                                                            | fol.     | 10   |
| Domini. Pro Castro Playæ.                                                                            | fol.     | 10   |
| Domini. Pro pace facta cum Dominis Mediol.                                                           | fol.     | 35   |
| Domini. Pro ratificatione dictz pacis.                                                               | fol.     | 47   |
| Domini. Pro D. Ioanne de Stampes.                                                                    | fol      | 62   |
| In rubrica quinti protocolli incepti de anne Mccelx 1. funt                                          |          |      |
| instrumenta infrascripta.                                                                            |          |      |
| Domini. Pro fidelitate hominum Solerij.                                                              | fol.     | 17   |
| Domini. Procura pro pace quam fecit cum D. Galeaz.                                                   | fol.     | 62   |
| Domini. Compromissum factum pro pace, quam fecie cum D                                               | om i-    |      |
| Galcaz.                                                                                              | fol.     | 63   |
| Domini. Sententia dictæ pacis.                                                                       | fol.     | 64   |
| Domini. Pro ratificatione dicta pacis per Procuratores suos.                                         | fol.     | 68   |
|                                                                                                      | 0-       |      |

| DELEADON FBIKATO.                                                      | •        | 32 <i>9</i>                             |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Domini. Pro rathicatione ipsius pacis per ipsummet. A acit             |          | 70                                      |
| Bellardi Rotarij, & nepotis proconfirmatione Montate fangi.            |          | 77                                      |
| Dominit. Pro fidelitate Petrini Gutuarij pro Riuofranchore A           | fol.     | i i 8 2                                 |
| - Domini. Pro fidelitate Vbertacij Gutuari pro Riuofranchores.         | fol.     | 71. J. <b>8</b> 3                       |
| Bonifacii de Robella inuestitura.                                      | fal.     | 34                                      |
| Domini. Pro confirmatione Nouelli, & Monderij in Iacobum               | ı de     |                                         |
|                                                                        | _        | 86                                      |
| Lacobi, & Theræde Carrettoinuestitura Montisfortis!                    | fol.     | 88                                      |
| Luysij Prouanæ pro inuestitura partis suæ Leynici. Ledrados            | fol.     | . 192                                   |
| Domini. Pro conuentionibus factis pro cambio Viqueriæ.                 | fol.     | 94                                      |
| Dominorum. Bonifacij, Abbelloni, Guieti, Ioannis, & Vhert              | i de     | فنور                                    |
| Cocchonato pro suis inuestituris.                                      | fol.     | 1.09                                    |
|                                                                        | fol.     |                                         |
| Domini, & Dominorum della Boxia pro infeudatione Castri d              | lella    | •<br>مردن                               |
| Beria.                                                                 | fol.     |                                         |
| Federici de Ceua inuestitura quartæ partis Palodij.                    | fol.     |                                         |
| Antonij de Passero pro sua inuestima.                                  |          |                                         |
| 7.200. Pro publicatione sus prinilegij precipuè pro illis de Cocconate |          |                                         |
|                                                                        |          |                                         |
| In sexto protocollo incepto de anno mecclay i i i i sunt rubri         | <b>—</b> | s .                                     |
| cara infrascripta inuestitura.                                         |          | •                                       |
| Domini. Pro Castellania Capuzons Gutuarij pro Castro Manij.            | fol      | 26                                      |
| Domini. Pro fætis Valentiz, & confirmatione Comunis Valentiz           | _        | ,3 [                                    |
| Dominorum de Aglano pro solutione, & confirmatione Aglani.             | _        |                                         |
| A medei Rottarii pro promissione Castri Rouigliaschi.                  | fol.     |                                         |
| L'Iscobi, & Ioannoni de Scarampis pro confirmatione Castri Mor         | tif-     | ٠.                                      |
| bersarij.                                                              | fol.     | 49                                      |
|                                                                        | fol.     | 50                                      |
| Castellelli Fabæ, & frattum de Frotis de Gambalerio investitura.       |          | 88                                      |
| Dominoru de Bodonis de Ronsicho pro infeudatione, & sidelitate.        |          |                                         |
|                                                                        | fol.     | 92                                      |
|                                                                        | fol.     | 10%                                     |
|                                                                        | fol.     | 1,52                                    |
| ·                                                                      | fol.     | 153                                     |
|                                                                        | fol.     | 155                                     |
| Ratificatio testamenti Illust. quond. D. Ioannis facta per Illust. D.  |          | - , ,                                   |
|                                                                        | fcl.     | 166                                     |
| Illust Ioannis, Theodori, & Gulielmi cura, & tutela ipsorum, & p       | -        | 400                                     |
| ratificatione testamenti patriscorum, & protassignationibus, & divis   | _        | •                                       |
|                                                                        | fol.     | 171                                     |
| Comunis Liburni recognitio facta Spect. Theodoro de Moteferr.          | _        | 1:79                                    |
|                                                                        | $\sim$   |                                         |
| D. Thomayni Scarampi pro fua inuesticura viginci.                      |          | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| T <sub>k</sub> ko                                                      | r        |                                         |

| 330 E R U N I C A                                              | _      |              |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| or Inrubrica septimi prococolli incepti de anno Mccely 1 11.   | lunt   | *            |
|                                                                |        |              |
| 4 Francisci de Asmanijs pro inuestriura Noni.                  | fol.   |              |
| ¿ Domini sidelitas Communis Montisuici.                        | fol.   |              |
| Domíni, fidelitas Communis Albæ.                               | fol.   |              |
| Domini, fidelitas Communitatum Piperagni, Bonizij Marga        | rice . | 5.7          |
| & Bennarum.                                                    | fol.   | : = <b>z</b> |
| 8 Domini, Io. Bastardi innestirura, & obligação Malamortis,    | fol.   | 3            |
| D. Marchionis Saluciaram inuestitura.                          | fol.   | . · 4        |
| Petrini Scarampi de Curtilmilio investituta.                   | fol.   | 4            |
| Francisci Asinatij inucstitura Nomi,                           | fol    | 5            |
| 6 Toannoni della Boxia inuestitura.                            | fol.   | 5.5          |
| 7 Communis Albæ confirmatio pactorum,                          | fol.   | 56           |
| Communicarum Piperagni, & Bonizij confirmatio pactorum.        | fol.   |              |
| & Aymoneti Rotarij pro emptione, & inuestitura Guarenæ.        | fo!.   |              |
| D. Abbatis Grazani inuestitura.                                | fol.   | 86           |
| Tidelitates factæ D. Marchioni per multos Ambasciatores Terr   | eru m  |              |
| donearum, & pro pactissuis.                                    | _      | -107         |
|                                                                | -      | •            |
| In rubrica octavi protocolli incepti de anno MccelxxxI I. fun  | E .    |              |
| inserra infrascripta instrumenta.                              |        |              |
| Communis Montisuici pro pactis suis.                           | fol.   | 16           |
| Communitarum Piperagni Bonizij,& aliarum inuestirura.          | fol.   | 21           |
| Illust. D. Marchionis Saluciarum.                              | fol.   | 25           |
| Antonij Scarampi de Curtismilio inuestitura Curtismilij, & ali |        | - /          |
| feudorum.                                                      | fol    | - 49         |
|                                                                |        | •            |
| In Rubrica noni protocolli incepti de anno Mccclxxxy. funt     |        |              |
| annotata instrumenta infrascripta.                             |        |              |
| Luylij Scarampi de Currifmilio inuestirura.                    | fol.   | 58           |
| Dominorum S. Georgij de Canapicio, & Confilij dicti loci inue  | stitu- |              |
| 20, & fidelitas.                                               | fol.   | . : 5        |
| Ratificatio, & fidelitas D. Abbelloni de Cocchonato.           | fol.   | 57           |
|                                                                | •      |              |
| In rubrica decimi protocolli incepti de anno Mccelxxxx1.8      | ε      |              |
| finiti in Mcccc. sunt instrumenta infrascripta,&c.             |        |              |
| Donatio facta Domino de locis Montifelari, & Maluicini.        | fol.   | 34           |
| Inuestitura Francisci de Carretto de dictis locis.             | fol.)  | -            |
| Donnio facta Domino de locis Trifolij, & Prædaschi.            | fol.   | lubla        |
| Antonij Malaspinæinuestitura de locis Tresobij,& Prædaschi.    |        |              |
| Domini, donatio facta per lofredum Falletú de loco Burgi Ama   |        | 5.5          |
| Inuciticura Iofredi Falletti deloco Burgi Amati.               | fol.   | •            |
|                                                                | 0-     | •            |
|                                                                |        |              |

L'anno millesimo quadringentesimo primo, alli fette del mese di Marzo, Dedendo il -Marchefe Theodoro, che già il tempo del compromesso, a della treguaera spirato, & che il Conte di Sanoia non solamente non pronunciava secondo la facoltà à lui data, e les promissioni, che egli per lettere sue haueua fatto, ma ancora non offeruaua le prime promeße ad esso Theodoro faces, in farli restituire dal Prencipe d'Achaia le Terre, Enoghi. Lastelli, e Fortezze, che gl'erano state prese per il detto Prencipe, e genti sue, nel princ -cipio della guerra; dell'anno mecolxxxxvj. e particolarmente la Città di Monteuico. e li luoghi di Bannisto, Piperagno, e Margarita, con le fortezzo, e pertinenze loro. Mando Henrico d'Acqui, e Nicolao Lendesco d'Acquapendente suoi Procuratori à s'amiberiaco, dal Come di Saucia predeno, quali alli 25. del medesimo mese, alla presenza del We feoro di Muriana, e quello di Lofana , Gulielmo di Chialant Abbate di S. Michele della Sclufa, Francesco di Montone Maestro di casa diesso Conto, Francesco di Cocha-· stello di Montilio, Giouanni Prenana di Chiuaso , 🗢 alcuni altri, gli richiefero l'osser--uanza delli capiteli, lettere, o promissioni sante per lui. Pure il Conte con alcune assai -leggiere, e pache honorevoli escusationi terginersando, e suggendo non volse oscernare la fede data ad esso Marchese. Sopra del che per l'ona, e l'altra parte surono satte alcune proteste, alla presenza delli prenominati sestimonij . O rogati instromenti da Bartolomeo Generis Secretario del Conte, e dal predetto Verulfo de Verulphis Secretario del Man-- chese. Et in questo modo le promesse del Conte di Sauoia surono mandate in sumo, Cr -is compromesso con la tregua espirarono; e su bisogno, che la guerra procede se trà lora. -Mel progresso della quale auuenne, che il Marchese Theodoro, Gil predetto Prencipe 'd'Achaia ritrouandosi al parlamento inscense, sopra le fini di Santo Rassaele, appresso la -Torre di simena, fesero una tregua, con molti capitoli, la quale hauesse à durar tre anni. e mezzo; con un capitolo trà gl'altri, che ad ogn' uno di loro foße lecito potersi fortificane nelli luoghi, che l'uno, a l'altro tenena, al tempo della guerra predessa. Eccesto, che il Prencipe d'Achaia, non posessa oltre la bastita sua nuoua, fare fortificatione alcuna contro la fortezza di Vico, la quale si teneua per il Marchese. Ne alcun Castello, Eittailella, ouero Rocchetta, dentro la Città di Montenico; non intendendo, che la refirmitione della Città, quando se banesse à fortificare durante la tregua, sudouesse nominare Cittadella. Et che il Marchefe, olire il fantalicio di Vica, non poteffe havere se non il terremo, quale gli su terminam nella rregua sassa à Pausa per Gio. Galeazzo Duca di Milang; & che

chechterritorio, qual era trà decastolla di l'inque la bastica necessia, con en share distrutto per il Marcheso, inniusa esta bastica merobia si porosso per alcani di loto samissi case, ne coltinare; non pregindicandos però alle ragioni d'alcuna di esse parti. Li Cionservatori di essa tregna surono Mansirdo di Mansilio pur parte del Marcheso, e Gio. Filippo del Solero pen parte del Prencipe.

L'anno millestima quadrigemessimo secundo, alli quindoci del mest di Gennaro. Giomana sigliuola di Roberto Duca di Bar, e moglie del predetto Marchese Theodoro: fermo sine al viner suo. Et à Luglio seguence Gio Galear vo Visconte Duca di Milano passo

ancora egli all altre fecolo.

L'anno millesimo quadringentesimo terzo, Theodoro si rimaritò in Margarita figlio nola di Lodonico Prencipe d'Achaia, con la quale non hebbe alcuni figlinoli. La dote à lei

conficults fo di trenta milla iannini d'oro

L'appe medesimo, alli vivinone del mese di Marzo, il Marchese T beodoro à suo meone, Or come berede del quandam Gulielmo suo frasello, per se, suoi beredi, e successori, Vasalli, sudditi, adherenti, e seguaci, & Lodouico di Sanoia Prencipe d'Achaia à sano nome, to come hereded' Amedea di Saucia suo fratella quendam Prencipe d'Achaia par se, beredi, e succesori, Vassalli, adherenti, e seguaci suoi, per induttione di Giouanni de. Fontanis Configliero, e Cambellano del Re di Franza, e Gonernatore d'Asti, e di Giamanni di Castel Morando Luogotenente di Giouanni Lemeyngre detto Buciquant, Marescalso di Franza, Luogotenente del Rè, e Gonernatore di Genova, prorogerono la trequa, facta dell'anno meccej. alli Dinziocce di Nomembre per dieci anni, quali havessero à cominciare il giorno della presente prorogazione; e conuenzero insieme, che la sistà di Montenico si donesse mettere in mani di due huomini da bene, delli quali se ne bauese ad eleggere uno per caduno di esse parti, che baue sero à gouernarla senza pregiudicio alcuno di esse parti, in nome di tutti due loro, Prencipi per indiniso, e non più per l'uno, ceme per l'altro, durante il tempo diessa tregua: insieme con li luoghi sottoposti ad essa Cited, quali sono Villanoua, Roccaforte, Freaboza, Montalto, Roborengo, Monastero, Vascho, Muline, Basticauico, & Moreso, con parco, che le fortezze di Montalto, e Roborengo si hauessero à guardare per le persone, che si eleggeriano per il Prencipe, à 'nome però di tutti due essi Signori; e similmente li luoghi di Bonisto, Piperagno, Banne--ee, Margarita, Brusaporcello, e la bastita, i quali al tempo della tregua predetta si taneuano per esso Prencipe. E che nelli luoghi di Sant' Albano, la Trinicà, Sinio, la Basta, Caresono, Castelnico, Pormoncello, Vergnano, e Sambuico, quali Terre al tempo predetto si teneuano per il Marchese, il Prencipe non potesse eleggere, ne deputare Officiale alcuno: Anzi se bauessero à depatare per il predetto Marchese, con promissione giurata, di tenerli à nome di tutti due esse Signori per indiviso, mentre che durasse la sopraferitta tregua. Connennero ançora, che gl'Officiali, quali sariano deputati al gonerno di Monteuico douessero giurare, che quando nel tempo della tregua predetta non si facesseso trues Prencipi altre connentioni, rimetteriano essa Città al predetto Prencipe d'Acheia, di quindici giorni aunni il fine delli dessi anni dieci . E quanco alli altri luoghi, ogni was diesse parti restasse not suo primo frato: con molti altri capitoli, concernenti il regimente de essa Cirrà di Montonico, diffusamente compresinella predetta tregua, quale. Romagnano Prepulsa di Manuscenito, Giouanni di Mantebello, Romagnano Prepulsa di Manuscenito, Giouanni di Mantebello, Romanno delli Marchefi di Buscha, Marten della Rocchetta delli Manchesi di Incisa, emplicativi. All'ad z
eima poi del predetto mossi i presenti Marcheso, e Prencipo nella Ciuà predetta d'Asi,
ordinarona che Paolo di Custiglione Capitano, e Giorgio Borgheso Vicario di Montenico
fossera Cansornanori diossa tregna, con bauessora quella bailia, che hauessono Munifredo di
Adonailia, e Gio, Filippo del Solero. Et il preseritta Paola giuro l'orsticia nelle mani di
anti due lona Signoria Cril Marchose la depuio, e gli diede auttoricà di riccuere il San
eramano da Georgio Borghese prenominato, di osservara la conuentioni satta trà esse parti
di quali giurarono ancora la liga per diaci anni come durana la tregna, a di questo ne su
romo rogati instromenti à Serassona di Santa Maria Secretario, e Detara del Marchese.
Corà Pietro Probi Nodaro del predetto Prencipe.

L'anno mille simo quadringentesmo quarro, l'Indictione duodesima allidiesi del mosse di Marco, escendo per auanti fatta perpetua confederatione, cliga, trà Madadama Casse derina Duchessa di Milano, e Comessa di Pauia, e di Angera, a Gia Maria Duca di Milano, Signore di Pisa, e Sena, & Filippo Maria di Pauia, figliali della predetta. Catterina, & del quondam Gio. Galeazzo Visconte per una parte, & Theodoro Marcobessa di Minsterato di suo nome, e di Gio. Giacomo suo sigliacolo per l'altra. Nella quale liga crattà lora stato connenuto, che la Terra, & i suoi Castelli di Casale si donessera restituirene rimettere adesso Theodoro. Volendo essa Duchessa, e sigliaci suoi osceruare asse connentioni, deputarono Giacomo Cacua di Novara loro Procuratore, e Mandataaio con patente, lettere di commissione. Il quale sece alli Procuratori del Marchese la remissione predetta, delche ne su rogato instromento da Verolso de Verulphis Novaro di,

Verolenga.

L'annomedasimo, alle sette del mese di Giugno, Theodoro, Marchese di Monfergaso, Co Amedeo Conte di Sauoia, & Lodonico di Sauoia Prencipe d'Achaia, nel castello di -Chiuassa confirmorono tutte le lighe faste per il passato trà loro, e convennero insieme di - semere al commune Stipendio lero millo, e ducento huemini d'arme, delli quali il Merche-. se ne hanesse à pagare trecento, e cinquanta, & esse Conte, e Prencipe il rosto. Dopò qua-Ho Filippo Maria Duca di Milano aspirando al dominio della Città di Vercelli, che se possedena per il Marchese, tratto di far parentella col predetto Amedeo., e connenneno insterne di prostarsi agiuto, e fauore l'ino all'altro, e procurare, che i predetti trattate, e prattica hauessevo buon effetto. Conclusero ancora, che acquistando alcuno di loro qualsche Luoghi, Terre, e Castelle frà tre anni seguenti, si hauessero à dividere equalmente. frà loro tre Prencipi : cioè, che il Marchese ne bauesse la terza parte, e l'altre due fossero di essi. Conte e Prencipe, con riseruatione, che il Marchese non intendeua face cosa alcuna contra la liga perpetua, contratta per lui, alli sedici del mese di Gennaro, con la Duchessa di Milano, e figliuoli, della quale ne era stato rogato instremento da Theidoro di Salio Cancelliero della preditta Duchessa. E di questo ne su rogato, instrumento dal predetto Verolfo de Verulphis, alla presenza di Amedeo di Chiesant, Rihaldove · Beccuto Dostore, Giacomo Suftione, Giberto di Chalant, e molitalità.

In questi tempi il pradesta Marchese acquisto medes Terre nel Vercellese cinè Gen-

stelnoneno, Confianzana, Guttinara, Salizola, Lignana, Sant'Angelo, Bilanengo, Lomello, Burotio, Roppolo, Alice, e Ronsicho, Azelio, Sandigliano, e la Città di Vercelli. L'unno millasimo quadringentesimo quinto, l'Indittione terzadecima, alli vinviste del mese di Gennaro, nel castello di Pontestura, il Marchese Theodoro sposò soffia sua siglima nola à Filippo Maria Conte di Pauia, con l'internento di Castellino, e Minsipolo di Beccaria, e di Pietro di Corte Dottore, Procuratori, e mandatari di eso Filippo, quali promissione di mandare al predetto Marchese la di spensatione del Pontesice sopra la consacrifica.

La limitatione della dote surimessa in arbitrio di Facino Cane, dominante in Afessandria, e sapitano Generale del predesso Conte Filippo, e di Giorgio del Catrosto delli
Marchesi di Sauona, quali poi la tassarono à trenta milla franchi. Il qual matrimonto
non hebbe essetto, però che ossendo i Procutatori di Filippo Maria mancati di mandare
la dispensatione promessa, il Marchese maritò la siglinala Sossia in Gionanti Palcologo
Imperatore di Constantinopoli. Mà dopoi, che su tradotta, non potondò tollerare li constitui de Greci, con honesta, O honorenole comitina ritornò al paese, done sinitresidos

della vita sua.

3340

L'anno millessimo quadrincentesimo settimo, l'Indittione decimaquinta, alli bino quavpro del mese di Marzo, pretendendo Amedeo Conte di Sanoia hauere alcune vagioni sopra la Città di Vercelli, e l'altre Terre acquistate per il Marchese Theodoro; nel distresto di Vercelli, mentionate di sopra, massimamente per vigore di certi patri suà di loro, conuennero insieme di permutare alcune Terre, e Luoghi compresi nelli segmenti in-

firomenti rogati dal predetto V erolfo.

In nomine Domini amen. Anno à Nativitate ciusdem Domini millesimo quarricentesimo septimo, Indictione quintadecima, die vigesima quarta mensis Martij. Per hoc præsens publicum instrumentum cunctis fiar manifestum, quod cum cerræ differentiæ, & querelæ, extiterint inter Illuft. Principes D. Theadorum Marchionem Montisferrati parte vna, & Amedeum Sabaudiæ Comitem parte altera, super eo videlicet, quia prædictus Illust. D. Comes prætendebat, & allegabat certa iura, & quærelas se habere in Ciustate, Territorio, & di-Aricu Cinitaris Vercellarum, & maxime vigore certerum pactorum, & conventionum nuper factorum, & initorum inter prædictum D. Marchionem, ac Illust. D. Ludouicum de Sabaudia Principem Achayæ, nomine prædicti D. Comitis vitra certa loca, Villas, & Castra, que nunc habet, tenet, & possidet idem D. Comes, & quam Civitatem, & certa loca, & districtus ipsius, idem D. Matchio tener, & possidet de præsenti, & de quibus iuribus, idem D. Comes per di-Aum Illust. D. Marchionem petebat sibi satisfieri, dicto D. Marchione dicente se ad hoc non teneri, & dictas conventiones, & facta fore nullas siuè nulla. Hinc est, quod in præsentia nostrorum Notariorum subscriptorum personaliter con-Aixuri Reuer, in Christo Pater D. Gulielmus de Chalant Episcopus Laufan. spe-&abilisq; Miles D. Gerardus Dominus Terniacij, egregiją; Viri D. 1acobus Sustionus, & Henricus de Columberto Consiliarij, & Procuratores prædicti Illust. D.CoD. Comitis, prounde corum potestate, de procuta constat, quodam publico in-Promento facto, & recepto per Ghiotum Columbi vas cum Personere Culti Notarios, & Secretarios dicti D. Comitis, anno, & Ludictione quibus supra; & etic decimatertia mensis Ianuari jen vna parte, & Hust. D. Vgo de Salucija, spe-Etabilesqi & egregij D. Georgius de Carretto Marchio Saona, D. Vbertus Nata Legum Dector, & Manfredus de Cachastello de Montilio Procuratores prædi-Di Illust. D. Marchionis, vt de corum porestate, & procura constat quodam publico instrumento facto, & recepto per Simonem Cicalellum de Viralengo Nazarium dictisanno, & Indictione, die duodecima mentis Martij parte altera Qui quidem D. Procuratores dictis nominibus cupientes dictas differentias, & querelas pro bono dictorum Daminorum, vizamicabili terminaria: Voluntas rem, & mandarum dictorum corum Dominorum in hac parce insequences, ad bonam transactionem, & concordiam de, & super præmissis unanimes, & concordes, prout infra devenerunt, videlicer, quod prædictus Illust. D. Marchio in recompensationem dictorum assertorum Iurium, & querelarum, & pro bono Ratu pacifico dictorum Dominorum, & patriz, tradat, tradereté, & expedite des beat dicto D. Comiti, seù eius certo Commissario ad hoe deputando, loca Saluzolæ, Cabaglacæ, & Monrisgrandi, cum mero, & misto imperio, iurisdictione omnimoda, uribulq; pertinentijs, & appendentijs, quibulcunq: dictorum locorum, quos dicus D. Marchio habet, vel tenet sub modis, conventionibus, & pa-Ais, sub quibus in fortia, vel potestate dicti D. Marchionis posita sunt. Saluis zamen semper, & reservatis infrascriptis, videlicer, quod in dicto loco Saluzola ponantur Rectores, & Castollani egregij Visi Perinus, & Guidetus de S. Georgio fratres, qui vocentur Castellani, & Rectores dicti D. Marchionis, qui Castel-Jani ipsum locum Saluzolæcum Juribus, & pertinentijs suis prædictis tencant, regant, & gubernent, vice, & nomine, & ad opus dicti D. Comitis, re, & effectu, acomni iure; sub voce tamen, & apparentia dicti D. Marchionis, hinc ad octo annos proxime futuros, sub salario competenti eisdem Rectoribus, & Castellanis constituendo, dando q: & soluendo per ipsum D. Marchionem. Et casu quo dictus D. Marchio tradat, & restituat libere, & absolute absque fraude, & sictione dictam Ciuitatem Vercellarum, cum locisin eius manibus positis, & recommendatis, & quæ tenet, vel tunc tenebit, Illust. D. Comiti Papiæ, seù habenti causam ab co, absq. spe, ipsam Ciuitatem & loca recuperandi, seù rehabendi, quod co casu przuominati Castellani, & Rectores dicti loci Saluzolæ reddere, & restituere debeant libere abiq; impedimenta quocunq; dicto D. Marchioni, aut babenti causam ab co, sine dilatione quacunq:. Et dictus D. Comes etiam co casu rellituere debear dicto D. Marchioni, vel habenti causam ab eo, dicta loca Montilgrandi, & Cabaglacæ ablq; impedimento, & contradictione quibuleunq, & sine dilatione quacunq. Et eo casuidem D. Comes sibi retinere possit, & valeat pro expensis per eum substentis, dictisq, iuribus, & querelis, medieratem doris Illust. Joanne de Sabaudia sororis suz, vxoris futuræ Illust. Io. Iacobi filij disti D. Marchionis, cuius medieratis doțis solutio zerardetur ysque ad dictum

tempus. Et casu quo dicta Ciuitas Vercellarum aliquibustitulis, occasionibus, vel caufrs, etiam dicta restitutione dicto D. Comiti Papiæ, vel suis, vesupra facta, & dictis locis, velupra restitutis ad dictum D. Marchionem, vel suos successores regerteretur, ipsamg steneret, & possideret, idem D. Marchio, & eius successores soneantur, & debeant ipsa loca Saluzolæ, Cabaglacæ, & Montisgrandi cum eorum iuribus, & pertinentijs quibuscung; tradère, & expedire libere absque exceptione; & contradictione quibuleun que dicto D. Comiti, & suis. Quo casta idem D. Comos, & sui tencantur ad solutionem integralem dicta medictatis dotis ex dicta causa recente. Et casu quo prædictus D. Marchio dictam Ciuitatem Vereellarum cum dictis locis sibi recommendatis, & que vesupra tenet, & renebit non restituerer, traderer, & expedirer dicto D. Comiti Papiz infra dictos annos octo proxificuros. Velcasu quo dictus D. Marchio etiamante dictos octo annos esset, seù remaneret Dominus dicta Ciuratis, & dictorum locorum sibi recommendatorum, quod ipsiscasibus eidem, seù alteri ipsorum aduenientibus, dicta loca Saluzola, Cabaglaca, & Montifgrandi, sint, & remaneant liberè expedite, & absolute dicto D. Comiti, & suis successoribus. Et ipse Domino ten neatur, & debeat restituere, reddere dicto D. Marchioni medietatem salatij dictorum Rectorum, scù Castellanorum Saluzolæ pro tempore quo ipsum locum Saluzolæ tenuerint, & rexerint. Et inde ipsi Castellani, seù Rectores Saluzolæ, ipsum locum Saluzolæ cum iuribus suis, & pertinentijstradere, & expedire dobeantlibere dicto D. Comiti, & suis, & seu cius certo Commissario ad hoc depusando, omni contradictione, & exceptione remotis. Et dictus D. Comes eo casa solvere debeat, & reneatur dicto D. Marchioni medieratem dictæ dorisex dicta causa retentæ vtsupra, & non soluræ cum similibus Terris in instrumento contractus marrimonij dictorum Illust Io. Iacobi, & Ioanne de Sabaudia descriptis, quæ loca tradantur, & expediantur, videlicet loca Cabaglacæ, & Montisgrandi dicto D. Comiti in manibus Commissarij sui super hoc deputandi. Et dicus locus Saluzolæ in manibus dictorum Castellanorum, seù Rectorum, die qua Illust. Ioanna soror dicti D. Comitis sponsa Illust. Io. Iacobi tradetur Illust. D. Marchioni, seù eius gentibus in loco Rippolarum, seù alia die, de qua dicti Domini fuerint concordes Et casu quo vnus dictorum Castellanorum, seù Recto+ rum dicto tempore durante decederer, quod alius, qui supererit sit insolidum, & pro toto Castellanus, & Rectordictiloci Saluzolæ; etsi ambo Castellani, scù Rectores infradictum tempus decederent, dicti D. Comes, & Marebio eligere debeant de communi consensu, loco aliorum, vnum, vel duos Castellanos, seù Rectores dicti loci Saluzola, qui ipsum locum teneant, & gubernent, & regant modo, & forma supra, & infrascriptis; qui Castellani, seu Rectores debeant, & teneantur promittere, & jurare in manibus dictorum Dominorum, & vetiusque ipsorum per corum iuramenta ad Sancta Dei Euangelia præstanda,& per sidem corum corporum, ita quod fides non deroget iuramento, nec è contra piædida omnia, & fingula, & prout ad quemlibet spectat, & pertinet, tenere, & inuioiabiliter obscruare, amni excusatione cessante. Non obstantibus sidelitaribus, quibus

quibus dictis Dominis, seù corum alteri astringuntur. Quibus præmissis mediantibus dicti D. Procuratores prædicti D. Comitis, Procuratorijs nominibus prædictis, fecerunt, & faciunt dicto D Marchioni quittationem, transactionem, & pactum de virerius non perendo, & prout melius, & validius fieri potest, de omni iure, & actione, si quod, seù que ipsi D. Comiti spectar, seù pertiner, & spectare, seù pertinere potest, quomodocunq: & qualitercunq; occasione, seù causa aliquorum contentorum memoratis contractibus, & quolibet corum, dependentibulq; & emergentibus ex eis, quouis modo, & etiam dicte Civitatis Vercellarum, & locorum Territorij, & districtus eiusdem, contra dictum D. Marchionem, & hæredes suos, & super bonis, & iuribus suis, seù per ipsum tentis, seù possessionibus præmissorum. Saluis dicto D. Comiti locis, quæ tener, & per ipsum, seù suis nomine possessis in dicto Territorio, seù Episcopatu Vercellensi. Et fuit actum, & in pactum expresse deductum inter dictos Procuratores dictis nominibus, qui durante termino dictorumocto annorum dicta Ciuitate Vercellarum cum locis recommendatis vesupra, in manibus dicti D. Marchionis, prout modò sunt, remanentibus, homines supradictorum locorum Saluzole, & Cabaglaca, & Montisgrandi, non debeant, nec possint compelli ad faciendum ipli D. Comiti, seù alteri pro co aliquid, quod sit contra conventiones, sub quibus sunt positi in gubernatione dicti D. Marchionis; & etiam ipsis hominibus observare debeat dictus D. Comes franchisias, & libertates eis per dictum D. Marchionem concessas, & promissas; quæ omnia, & singula dicti D. Procuratores procuratorijs nominibus dictorum Dominorum iurauerunt, & promiserunt nobis Notarijs infrascriptis, more publicarum personarum recipientibus, & folemniter stipulantibus vice, & nomine, & ad opus dictarum partium, omniumq; aliorum, & singulorum quorum interest, intererit, seù interesse poterit, quomodolibet in futurum per iuramenta sua ad Sancta Dei Euangelia corporaliter præstita, & sub ipsorum Dominorum expressa obligatione, & hypotheca bonorum mobilium, & immobilium præsentium, & futurorum, iurium q: & actionum quorumcunq; tenere, attendere, complere, & inviolabiliter observaze, observarió; teneri, attendi, & compleri facere, cum effectu, proutsupra, & in nullo contrafacere, vel venire, nulliq; contrafacere, vel venire volenti in aliquo confentire, reddere, & restituere in integrum vna parsalteri omnes sumprus missiones, & expensas, quas una pars contra aliam faciet, & substinebit quouis modo, pro assecutiono iuris sui in premissis, & ipsorum observatione, facereq: & procurare cum effectu, quod dicti Domini, & corum quilibet, prout ad quemlibet ipsorum tangit, prædicta omnia, & singula ex abundanti ratificabunt, & approbabunt infra, & per totum Mensem Aprilis proxime venturi. Submittentes se dicti Domini Procuratores nominibus, quibus supra, dictos q, D. Marchionem, & Comitem, & ipsorum quemlibet, prout quemlibet tangit, & corum bona pro observatione præmissorum, Curijs D.N Papæ, & eius Cameræ Apostolicæ, Regis Franciæ, parui sigilli Montispesulani. Necnon omnibus alijs, & singulis Curijs Ecclesiasticis, & Secularibus, corumq; sigillis, stillis, & viribus, & carum cuili-V u

euilibet per dictas partes, & alteram ipsarum eligendis. Ità,quod vna electa possit aliam eligere, & ad aliam redire. Ità, quod per electionem vnius, nullum eis genererur præiudicium, quin aliam possint eligere, seà ad aliam redire: & quod in vna cœptum fuerit in alia, & per aliam terminari possit, & compleri, ac ad debitè executionis effectum demandari. Renunciantes insuper dicti D. Procuratores, quibus supra nominibus, juri dicenti, subicienti, se alienz jurisdictioni ante litem contestaram, se penitere posse. Juri perquod deceptis in contractibus subuenitur; omniq; Iuri Canonico, & Ciuili, statutis, libertatibus, franchisijs, priuilegijs, inducijs, factis, & siendis, concessis, & concedendis, impetratis, vel impetrandis, omniq; auxilio, exceptioni, & dessensioni, per quæ contra prædi-Aa, seù aliqua ex ipsis quomodolibet possent facere, vel venire, seù in aliquo se tueri, & maxime luri dicenti generalem renunciationem non valere, nisi præcesserit specialis. De quibus omnibus, & singulis dicti D. Procuratores nominibus prædictis, præceperune per nos Notarios subscriptos, fieri duo publica renoris eiusdem vnum, videlicer, ad opus cuiustbet partis instrumenta ad dicamen, & Consilium Sapientis. Datum, & Actum in Castro Laynici, in sala Saladini Prouanæ ex Condominis dicti loci, præsentibus egregijs Viris Georgio, & Henrighino ex Comitibus Valpergia, Simonello Cicolello de Verolengo, Perronetto Cultri Notarijs testibus vocatis ad prædicta rogatis,&c.

Maritaggio del Sig. Gio. Giacomo.

Nel medesimo tempo Gio. Giacomo primogenito del Marchese Theodoro affidò, e sposò Giouanna figliuola del quondam Amedeo Conte di Sauoia, e sorella del Conte Amedeo figliuolo, e successore del predetto Amedeo. Alla quale su constituito la dote di siorini sessanta milla à ragione di grossi dodeci di moneta nuova del predetto Conte per siorino; che si hauessero à pagare nelli termini compresi, e designati nell'instrumento sopra di cio rogato, da Simonello di Verolengo Nodaro del prefato Marchese, e da Ghiotto Colombi Nodaro del predetto Conte.

Fatta la affidatione predetta, fu celebrato trà di loro, ouero suoi Procuratori vn'instromento di permutatione di alcune Terre, e Luoghi, rogato al predetto V erolfo, il

quale segue, e dice così.

In nomine Dominiamen. Anno à Nativitate eius dem millesimo quatricentesimo septimo, Indictione decimaquinta, die vigesimaquarta mensis Martij. Per hoc publicum instrumentum cunctis siat manifestum, quod cum proptet situationem, vicinitatem, diuersa dominia locorum infrascriptorum, diuersas que hominum, subditorum ibidem habitantium voluntates, eorum que relas malenconicas, subditorum ibidem habitantium voluntates, eorum que relas malenconicas, subditorum ibidem habitantium voluntates, eorum que relas malenconicas, subditorum offensiones, guerræ, subditorum Dominorum Amedei Comitis Sabaudiæ, subditorum, subditorum subdita subdita subditorum subdita subdita

nes dictorum locorum in pace, & tranquillitate valcant viuere, & manere, & ad multa scandala evitanda, fuit transactum, & concordatum in præsentia nostrorum Notatiorum, & testium infrascriptorum per Reueren. in Christo Patrem D. G. de Chalant Episcopum Lusan. spectab. Militem D. Giraldum Dominum Termacij, egregiofá; viros D. Iacobum Sustionis, & Henricum de Columberio Consiliarios, & Procuratores prædicti D. Comitis Sabaudiæ, vt de corum posestate, & procura constat quodam publico instrumento scripto, & recepto per Guiotum Columbi Notarium, vna cum Perineto Cultri Notario, dictis anno, & Indictione, quibus supra, & die decimasexta mensis lanuarij ex vnà parte, & Illust. D. Vgo de Salucijs, spectabiles q'i & egregij Viri Georgius de Carretto Marchio Saonz, D. Obertinus Nata Legum Doctor, & Manfredus de Montilio Procuratores prædicti D. Marchionis, vt de corum potestate, & procura constat publico instrumento facto, & recepto per Simonellum Cicolellum de Verolengo Motarium dictis anno, & Indictione, & die vigesima secunda mensis Martij ex parce akera, videlieer, quod fiant, & fieri debeant inter dictos D. Marchionem, & Comitem permutationes, & excambia de infrascriptis locis, videlicet, quod prædictus D. Comes ex causa permutationis, & ex cambij dabit, tradet, & expedier dicto D. Marchioni loca Axiglani, Larizate, Montanarij, Quinti, & Colobiani, cum corum hominibus, iumbus, & pertinentijs quibuscunqi, ad, & pro locis infrascriptis. Et dictus D. Marchio in recompensatione dictorum locorum en dicta causa permutationis, & ex cambijdet, & tradat, & expediat prædicto -D. Comiri loca Buneglij, Ropoli, Alicis, Azelij, & Sandighani cum corum hominibus, iuribus, & pertinentijs quibuscung;, quarum permutationem execusiones siones, & sieri debeant per dictos Dominos, seù corum Procuratores quando ipsis Dominis videbitur expedire, infra tamen biennium prox. post aduentu dicte Illust. Ioanne de Sabaudie ad domum dicti D. Marchionis, que omnia, & -fingula dicti D. Procuratores, procuratorijs nominibus dictorum Dominorum, jurauerunt, & promiserunt nobis Notarijs infrascriptis, more publicatum perfonarum recipientibus, & stipulantibus solemniter, vice, & nomine, & ad opus distarum partium, omnium qualiorum, & singulorum, quorum interest, &c. prout in alio instrumento prox. suprascripto continetur, & cildem anno, Indi-Crione, die loco, & reftibus,&c.

L'anno seguente millesimo quatricentesimo ottauo, alliotto del mese di Decembre, non potendo ascendere al duario di cinque milla siorini di moneta di Saucia, assignato à Giquumina di Saucia, all'hora futura sposa di Gio. Giacomo di Monserrato, sopra i redditi delli luoghi di Trino, Palazolio, e Fontaneto alla predetta somma. Il Murchese Theodoro per il compimento, gli assegnò i redditi, censi, e gabelle, molini, forni, e possessimi, boschi, e qualunque cumentioni, or il mero, e mista impero del luogo di Casale, come appane per il seguuente instromento, rogato al predetto Verolso.

In nomine Dominiamen. Anno à Nativitate eiusdem Domini Mcccculi I. Indictione prima, die octavo mensis Decembris. Actum in Castro Pontisturie, videlicet, in camera paramenti, præsentibus testibus vocatis, & rogatis Illust;

OT CORE DEWARD CO TO CO

De Vgone de Salucijs, egregijs, & nobilibus Viris Righino ex Comiribus Valpergiz, Manfredo Cocastello de Monnilio, & Antonio, dicho Arcello de Salucijs de Dolfano, quorum prælentia cum Procuratores Illust. Principis,& D.D.Theodori Marchionis Montisferrati contemplatione, & Procuratorio nomine pradis CtiD. Marchionis, dederint, & constituerint Illust. Ioanna de Sabaudia Sorord Illust Principis, & D.D. Amedei Comitis Sabaudiæ sponsæ, & futuræ vxori Illust. Io. Iacobi filij Illust. Principis, & D. D. Theodori Marchionis Montisferrati, is duarium, & procius duario, seù dotalicio quinque milla florennos valoris geoff. duodecim, moneracurentis in Sabaudia, pro quolibet florenno anni redditus periplam Illust. Joannam percipiendorum, in caluquo dictum eius Virum futurum ante iplam decedere contingeret, pro iplius loannæ flatu, & expensionportandis ad ipsius Ioanne vita duntaxat. Ita, quod post ipsius Ioanne deels Tum, ipla quinque millia florenn reuerrantur ad hæredes, & successores dicilos annis Iacobi cius Viri; quos si quidem quinque millia Aorenn. annualium rede dituum posuerunt, & assignauerunt, dichi Procuretores habondos, & percipinados anno quolibet per ipsam Iouannam dicto casu aduenmente, in & super Da Itris, locis, & reddiribus infrascripcis, videlicet, Tridino, Morano, Palanolio, Fonfariero, hominibus; reddicibus, centibus, pedagija, gabellis, furnis, molendinis, aquis, aquarum decursibus, terris, possessionibus, nemoribus, obuentios nibus quibuscundi, mero, & mixto imperio, & omnimoda jurisdictione, cum sus alije iuribus, & pertinentije quibuscunq,, vique ad integram solucionem di-Ctorum florennorum quinque millium. Et si dice loca non valerent dacistarennis quinque millibus annui redditus, promiserunt dicti Procuratores, quad dictus Illust. p. Marchio, illud quod defficier, quoties idem D. Marchio pare dicti p. Comitis fuerit requisitus de ipsorum locorum redditu annuali alibi an & Tuper alijslocis idoneis, & proximioribus dictorum, supplebit vique ad integram 'quantitatem dictorum florennotum quinque millia annualium, ompi jurgifuperiorirat, in omnibus supradictis, & infrascriptis locis remamente haredibus, & Juccesson dicti Illust. Io. Iacobi. Que loca promiserunt dicti Procuraçores guarantire, & dessendere dicta llust. Joanna, prout de prædictis omnibus. & Ingulis larius constat publico instrumento recepto per Guiorum Columbi, & Simopellum de Verolengo Notarios publicos, anno Domini Merceva Ladie vigessima mensis Martij: Cumque pro parte dicti Illust, D. Comitis suspicarum lir, & dictum dicto D. Marchioni, redditus dictorum locorum Tridini, Morani, Palazolij, & Fontancti non posse afeendere ad valorem ; & summan dichocum annualium reddicumm florennorum quinque millium prædictorum. Ex quo rediffitum fuit, quod ipse D. Marchio provident juxta modum predictum vique "ad supplementum prædictum. Hinc est, quod Illust. D. Marchio psæferus, nolens deficere in aliquibus, vtsupra eius parre promissis, in quantum reddirus predictorum locorum non sufficient ad dictam fummam, pro tollendo omnem dububictatem præfati D. Comitis. Addidit, poluk, & allignauit vlque ad complementum prædictum redditus, centus, gabellas, molondina, forna, possessiones,

mes nemore, & obuentipues qualcunque, & merum, & mixtum imperium loci Calabs, lub modis, formis, canditionibus, & pramissionibus in dicto instromento contentis, & descriptis, & supranarratis. Præcipientes de præmissis publicum instrumentum per me Notarium infrascriptum sieri.

Esfendo Gio. Maria primogenito di Gio. Galeazzo Duca di Milano di età d'anni rejuti ino, e le cofe di Milano Roste inrouina, già molte Cirià, e Castelli quali erano staze nella fede del Duca Gio. Galegzzo, si erano ribellate. E principalmente Giouanni Sucedo hauena occupato Bergomo, la famiglia de Coglioni, il Castello di Trezo, Georsio Benzone, Crema, Giouanni di Vignate con la fattione Guelfa, Lodi, Gabrino Fondolo, Cremona, Quobone Terzo, Parma, e Regio, e Facino Cane per Theodoro Marchele di Manforrato, Alessandria, Or Vercelli, con molte altre Terre. Et l'anno millesimo quadraceptesimonono, Pandolfo Malatesta, al quale il quondam Duca Gio. Galeazzo fu contento di dare molte Terre del Bergamasco, ca Bressana, in processo di pochi giorni, si fece Signore di Bressa & hauendo radunato grandissimo essercito contro il predetto Duca Gio. Maria, si partidal Bressano, & venne in Bergamascho, e poi per la Valle di S. Martino passo il finme d'Adda; à Brivio, per entrare trà i monti di Brianzas O Martesana; Co hauendo passail fiume con l'essercito, si ridusse nelli predetti monti. In questi tompi Facino Cane il quale si era ridotto in confederatione, & amicitia del Duca, nuonaments era conflupito Conie di Blandrate, con le forze di Theodoro Marchese di Monferrato, si transferse nelle parti del monte di Brianza, doue su commesso uno stretto fatto d'armi contro di Pandolfo nella Valle di Rouignano. Dopa il quale il Marchese, e Facine bebbaro ragionamento con Pandolfo, e gl'altri Malatesti, e su facta la pace, forto capitolidi mettere due Gouernatori communi in Milano. Onde per il Marchese. Facino Cana, e la parte Gibellina fu eletto il Vescouo di Feltro se per Pandolfo un'V goline da Fanno. Poi ordinarono, che Malasesti douessero venire à Milano, dalla banda delle porte Comascha; & il Marchese, e Facino per porta Ticineuse, Co vnitamente entrando in Malana dout Bero sentere Antonio della Torre, e Marco di Posbonello, con i fautori suoi, quali erano, fiati causa della partita della parte Gibellina, che all'hora con - wolonia del Duca era ferra introdotta in Milano, doue esendo entrati secondo l'ordine. : preso, Gibellini venniro à parlamento col Marchese, e Façino Cane, i quali con le genți dero alleggianano al luoge di Ronchetto fuori della porta Ticinense à due miglia. Dopo il quale ragionamento il Marchese, e Facino leuareno il campo Co andarono à Mazenza, e Pandolfo ancora egli si parti di Milano.

ta, e Pandolfo ancora egli si parti di Milano.

Liqua i prodetto meccecuiti. del mese di Settembre, la parte Gibalina di Genona, che erano Spinoli, & Orij, con molti altri amici di Theodoro Marchese di Monserrato, eagliarone in pezzi un Monsiguore Zaratono, Luogotenente di Bucicaldo, Gouernatore di Genova, per il Rè di Francia, mentionato di sopra; & alli cinque del predetto mese Genovesi con grandissema allegrazza introdussero in essa Città il memorato. Marchese con le gentidanni, e santarie sue; il quale sece partire Facino Cane, che con le genti sue era accampato à S. Rietro d'Asena; sacendogli prima dare da Genovesi trenta milla iaunini d'oro. Luca del Fiesco aon, i seguaci suoi s'intromise, ne dall'ono, ne dall'altro canto: considerando egli, cha Busicaldo, per suo conseglio si era partito da Genova. Facino

caldo bauendo haunto nuova di questo, & ancora come Theodoro era constituito Prencipe di Genova, impaurito si partida Milano, e singendo voler andare all'assedio di Castel Sant' Angelo in Lodesana, caualtò con le genti sue verso Nove, e giunto nell' Allessandrino, su dall'essercito del Marchese, e da Facino Cane rotto, e debellato sopra la Frascheya, & Monsignor della Fayeta, e Chaucort nelle Langhe; perilche partendosi ritornò in Francia, (V) il Marchese rimase Signore di Genova, e n'ottenne il dominio anni due.

L'anno millesimo quatricentesimo undecimo, ritrouandosi il Borgo di Desana per le passate guerre destrutto, & inhabitato, il Marchese Theodoro desideroso di assicurare la strada, la quale si tiene da Vercelli per il camino d'esso Borgo in Monserrato, ne concesse il dominio, e giurisdittione à Lodouico de Ticionibus sua cancelliero, & oltre detta concessione fece scriuere da Simonello Cicolello di Verolengo al Podestà, Vicario, e Conseglio

della predetta Città di Vercelli, lettere del suseguente tenore.

Marchio Montisferrati Ianuæ Capitanens, &c.

Egregij, & Nobiles Viri Prouidi cariffimi nobis. Confiderantes, quod fi locus Desanæ habitatus esset, illa Civitas muka commoda consequererur, videlicet, propter securum transitum, qui sieret ad ipsam Ciuitatem, tam tempore guerræ, quam pacis: ex quo ipfa Ciuitas aliquo tempore victualibus non careret, quia conducerentur continue de Monteferrato, & slijs locis Territorij nofiri, attentis quoque multis alijs bonis respectibus, quos prudentia vestra concipere potest. Cum itaque nobilis Ludovicus de Ticionibus dilectus Cancellarius noster disponatipsum locum facere habitari, dummodò ipse Ludonieus habeat rectum dominium, & omue ius dicti loci, quia aliter reducere non posser homi. nesad ipfum locum habitandum, ideò vos hortamur, vt omnimodam iurisdictionem, quam Civitas habet in dicto loco, per folemnem donarionem tradete placeat, & remittere Ludouico prædicto, ita quod locus ipse, qui inhabitatus est, & perditur, habitetur; & netanta bona, & commoda remaneant imperfecta, nedum ipfi Ciuitati, fed & toti patriz feruata, in hoc itaque gratam complacentiam præstabitis nobis, dispositis similiter donare eidem Ludousco omnimodá iurisdictionem, & præminentiam, quam habemus in loco prædicto, itaut locum ipfum habeat liberum, & ab omnibus absolutum. Dat. in Pontesturia quinto decimo die Septembris Mccccx i. præcepto D. Simonellus.

Egregio Potestati, seù cius Vicario, ac Viris nobilibus, & Providis Sapienti-

bus Generali Consilio Vercellarum carissimis, & dilectis nostris.

In essentione delle quali lettere M. Guidino di Morano Dottore di Leggi, Visario, e Luogotenente di M. Guidetto di S. Giorgio delli Consi di Biandrà, Podestà della Cistà predetta, e distretto suo; sece congregare li Credendarij. Vi il generale Conseglio, nella sala grande del Borletto di essa sittà, i quali secero pura, e mera donatione di esso luogo di Desana al predetto Ludonico, con i contermini, e conditioni, che si contengono in mainstromento sopra di ciò rogato alli sedici delli predetti mese, Conno, l'Indittione quartà, da Giouanni Gabanna Nodaro, e Cancelliero del Commune di Vercelli.

Digitized by Google

In nomine D.N.I.C. amen. Anno à Nativitate eiusdem millesimo quatri? centesimo vndecimo, Indictione quarta, die sexto decimo mensis Septembris, hora tertiarum, conuocato, & congregato generali Consilio Credeniiæ Communis Vercellarum more solito, & loco consueto, videlicet, super sala magna Borleti dicti Communis, vbi huiusmodi generalia Consilia Credentiæ sieri solent, sono campanæ ter pulsatæ, vocisq, Præconis, & sono tubæ, prout moris est, de mandato egregij Legum professoris D. Guidini de Morano Vicarij, & Locumtenentis spectabilis, & egregij Viri D. Guideti de S. Georgio, ex Comitibus Blandratæ Ciustatis, & districtus Vercellar. honoran. Potestatis. Adquod gemerale Consilium, & Credentiam interfuerunt, & præsentes fuerunt ipse D. Vicarius, & Locuntenens, ac egregius Vir D. Francischinus Balisterius Capitaneus Cittadellæ Vercellarum, necnon nobiles Viri Thomas de Mirolio, & Colleterales præfati D. Potestatis, ac infrascripti Credendarij, & Ciues dictæ Ciuitatis, quorum Credendariorum nomina sunt hæc. D Ricardus de Tizonihus filius quondam D. Ioannis, Nicolinus de Sonomonibus, Sucius de Sonomonis, Ioanninus de Maxino, Srephanus de Bondonis, & Francischinus de Agatijs Jurisperitus, Simon de Freapanis, Georgius de Cagnolis, Philippus de Vassallis, Bartholomæus de Tronzano dictus Carestia, Roglerius de Ranzo, Bernardino de Mortario, Raynerius de Cerridono, Antonius de Centorijs, Dominicus della Muta, Perinus de Candia, Bullinus Bolla, Guidetus de Tizonibus, Antonius de Clauaxia, Eusebius Cazanus, Benedictus Cazanus, Eusebius Roba, Iacobus de Maglono, Doratus Cimator, Dominicus de Strata hospes, Zanotus Cocharella, Dominicus de Raspis Norarius, Girardinus de Bullo, Bartholomæus de Ghigono, Eusebius de Moxo Speciaris, Bartholomæus de Sustegno, Eusebius Mistiola, Damus de Balbo, Berrolinus de Becurris, Michael de Lanino, Perrinus della Mota, Ruffinus de Donna Becearius, Conradus Taliaferrus, Antonius de Arborio, Antonius Ceua de Bulgaro, Antonius de Cabaliaca, & Simon de Brocardo omnes Ciues, & Credendarij dichæ Ciuitatis Vercellarum, qui fuerunt, & funt non solum duæ partes, & vitra Credendariorum dictæ Ciuitatis; quinimò ferè omnes Credendarij eiusdem Civitatis, & per quos huiusmodi, & alia dicti Communis negocia sunt solita pertractari. Prædicti namque Ciues, & Credendarij dictæ Ciuitatis Vercellarum omnes vnanimes, & concordes corum nominibus, & à parte, vice, & nomine totius Communitatis, & singularium personarum dictæ Civitatis Vercellarum; considerantes, & animaduertentes quanta commoda sequentur; ne dum huic Ciuitati, sed, & cœteris locis districtus eiusdem ex habitatione, & ratificatione, seù reædificatione loci, & Burgi Desanæ districtus, Vercellarum, qui propter guerraru plurimarum discrimina inhabitatus est, & sterit pluribus annis præteritis. Ex cuius loci habitatione, strata publica, & magistra, qua itur à dicta Civitate ad partes Montisserrati, secura siet. Ita, & taliter, quod quocunq, tempore tam guerræ, quam pacis per ipsam stratam tututus, & continuus fiet accessus ad ipsam Ciuitatem, cum victualibus, & mercantijs, motiqialijs laudabilibus respectibus ipsi ciuitati magna commoda concernen-

cernentibus. Ex sincera quoque affectione, & laudabili probitate egregij Viri Ludouici de Tizonibus, filij quondam Ioannis Ciuis Vercellen, plenarie confidentes, qui intimo zelo, quem haber ad hanc ciuitatem promotus, disposuit, & mente concepit; dummodo de iplo loco, & Terra Desanæ eidem Ludouico solemnis fiat donatio, ac ipsius loci dominium in ipsum Ludouicum plenatie erasferatur. Receptiscum ca, quà decuit reuerentia, & sibi præsentatis per su prascriptum egregium Ludouicum, litteris Illustriss. Excellentiss. D.D. Nostri clausis, & sigillatis vero sigillo præfati Illust.D.N. apertis, lectis, & publicatis in presenti generali Consilio; quarum litterarum tenor talis est, videlicet. Marchio Montisferrati Ianua Capitaneus, &c. egregij, & nobiles Viri Prouidi carissimi nobis; considerantes, quod si locus Delanæ habitatus esset, illa Ciuitas multa commoda consequererur, videlicet, propter securum transitum, qui fieret ad ipsam civitatem, tam tempore guerra, quam pacis, ex quo ipsa civitas aliquo tempore victualibus non carerer, quia conducerentur continue de Monferrato, & alijs locis territorij nostri; attentis quoque multisalijs bonis respectibus, quos prudentia vestra concipere potest. Cum itaque nobilis Ludouicus de Tizonibus dilectus cancellarius noster disponat ipsum locum facere habitari, dummodò iple Ludouicus habeat rectum dominium, & omne ius dicti loci, quia aliter reducere non posset homines ad ipsum locum habitandum. Ideò vos hortamur, ve omnimodam iurisdictionem, quam ciuiras habet in dicto loco per solemnem donationem tradere placeat, & remittere Ludouico prædicto. Ita, quod locus ipse, qui inhabitatus est, & perditur, habitetur, & ne tanta bona, & commoda remaneant imperfecta, nedum ipli ciuitati, sed & toti patriæ securata. In hoc itaque gratam complacentiam præstabitis nobis, dispositis similiter donare eidem Ludouico omnimodam iurisdictionem, & præeminentiam, quam habemusin loco prædicto; itaut locum ipsum liberum habeat, & ab omnibus absolutum. Dat. in Pontisturiæ die 15. Septembris Mcccc 21. præcepto Domini. Simonellis, à tergo, egregio Potestati, seù eius Vicario, ac Viris nobilibus, & Prouidis Sapientibus, generali Consilio, Vercellarum carissimis, & dilectis nostris. Et ipsis litteris diligenter inspectis, carum q; præmeditato tenore ipsorum ciuium, & Credenciariorum nomine discrepante, per se se, suosqui hæredes, & successores, vice, & nomine totius communitatis, & Vniuersitatis Ciuitatis Vercellarum sponte, & ex certa scientia, ac consultè, & deliberatè fecerunt, & faciunt puram, meram, simplicem, & irreuocabilem donationem ad præsens, & inter viuos prædicto nobili Ludouico de Tizonibus ibidem præsenti, & acceptanti pro se, suisá; hæredibus, & successoribus masculis, & de agnatione Tizonum tantummodò, ita & taliter, quod præsens donatio nullo modo transcat, vel transite possit in aliquam fæminam, sed tantummodò remaneat, & remanere debeat in masculos dicta agnationis Tizonum. Et quod nullo modo prædictus Ludouicus, eiufá, hæredes, & successores, quouis modo, veltitulo possint, & valeant inter viuos, vel causa mortis, iure institutionis, vel legati, aut alio iure vltimæ voluntatis vendere, donare, permurare, legare, vel iure fideicommissi, vel institutionis vniuersalis, vcl

vel particularis relinquere infrascripta donata, alteri persone, præterquam maseulis de dicta agnatione nobilium de Tizonibus tantummodo nominatiue: deloco, Burgo, poderio, & territorio, ac finibus Desanæ districtus Vercellarum, necnon mero, & mixto Imperio; ac omnimoda iurildictione, homagijs, fidelitatibus, fictibus, furnis, molendinis, pistis, follis, venationibus, piscationibus, palcuis, raydis, dacitis, oneribus realibus, & personalibus, mixtis, angarijs, & perangarijs, aquis, aquarum decursibus, domibus, seditionibus, pratis, terris cultis, & incultis, nemoribus, pontibus, planiciebus, & vallibus, ripis, ripaticis, & alijs quibuscunq, pertinentijs, & omnibus, & singulis solitis retroactis remporibus pertinere Communi, & hominibus dicte Civitatis Vercellarum nomine Ciuitatis eiusdem in dicto Burgo, posse, & territorio dicti loci Desanæ, & finibus eiusdem vsque in hunc præsentem diem; cui loco, Burgo, & territorio Desanæ coheret ab vna parte terra, seù locus, & territorium, seù posse Constanzanæ, ab alia terra, & territorium, seù posse Auxiliani, ab alia locus, & territorium, scù posse Larizatæ,& ab alia terra,& territorium, seù posse Lignanæ. Etsi ad prædicta donata aliæ, seù aliter forent coherentiæ, proptetea non obsint, sed 'quantacunq sint prædicta donata infra prædictas coherentias, vel alias, si quæ forent in hac donatione; & dato; fint, permaneant, & existant libera, & absoluta ab omni seruitute, feruitio, seù sichi præstatione. Ita, & taliter, quod prædictus nobilis Ludouicus de Tizonibus pro se, suisq: hæredibus, & successoribus fuis'de progeniæ Tizonum malculis, duntaxat prædicta denata, simul cum omnibus accessibus, ingressibus, & egressibus, finibus, & terminis superioribus, & interioribus, & omnibus alijs, & singulis pertinentijs, & iuribus suis in integrum, vsque in vias publicas, & omnibus, & singulis, quæ dicti locus, & territorium, seù posse dicti Burgi Desanz habuit, visi sunt, & habere censentur supra, infra, intra, & circa se, de cœtero habear, tenear, goldeat, & possideat, vel quasi, & inde faciar, quicquid facere voluerit, tirulo, & nomine præsentis donationis, saluo ramen visupra sine contradictione, & non obstante contradictione prædictozum Credenciariorum, Communis, hominum, & singularium personarum di--ctæ Communicatis Civitatis Vercellarum, & alterius cuiuscunq: personæ. Insuper prædicti Ciues, & Credenciarij dictæ Ciuitatis Vercellarum corum nominibus, & à parte, vice, & nomine dictæ Communitatis Vercellarum ex titulo,& nomine donationis prædictæ eesserunt, dederunt, transtulerunt, atque mandanerunt, ac cedunt, dant, transferunt, atque mandant prædicto nobili Ludouico de Tizonibus stipulanti, & recipienti visupra, omnia, & singula iura, omnes actiones reales, & perfonales villes, & directas, ac mixtas, hipothecarias, & in fa-Chum, ipsis Ciuis, & Credenciarijs, at dictis Communi, hominibus, & singularibus personis dicta Civitatis Vercellarum spectantes, & pertinentes, ac spectanria, & pertinentia, & que sibi modo aliquo spectare, competere, & pertinere possint, & poterant, in prædictis donatis, & datis, visupra occasione quacunque, ita, quod de cœtero prædictus nobilis Ludouicus de Tizonibus prose, sussque Açredibus malculis, vilupra sit, & esse debeat in ipsorum Credenciariorum, Com-Xx

munis, & hominum, ac singularium personarum dicta Cinitatis Vercellarum loco in agendo, petendo, defendendo, vendicando, tenendo, & possidendo, vel quasi viendo, & fruendo, & omnibus alijs modis, & juribus faciendo, & exercendo, sicut, & quemadmodum prædicti Credentiarij, Commune, homines, & fingulares personæ dictæ Civitatis Vercellarum sunt, & facere possunt, ac erant, & facere poterant ante præsentem donationis, & cessionis contradum; Constituen. prædictum nob. Ludouicum de Tizonibus in prædictis Procuratorem, tanquam in rem suam, & ponentes ipsum totaliter in locum suum. Necnon constituen. se se prædicta donata nomine prædicti Ludouici de Tizonibus tenere, & possidere, vel quasi donce de prædictis donatis, & cessis ve supra, possessionem acceperit corporalem, quam accipiendi deinceps intrandi, & se retinendi, qua die, & hora voluerit, sibi licentiam omnimodam contulerunt, atque dederunt. Dicentes insuper, & protestantes dicti D. Credentiarij, & Ciues corum nominibus, & à parce, vice, & nomine dicti Communis Vercellarum se se habere animum, & propositum possessionem prædictorum donatorum deserendi,& in ipsum nobilem Ludouicum de Tizonibus vesupra stipulantem, & recipientem totaliter transferen. & se se corundem amplius possessores non esse jed ipsorum possessionem transtulisse,& translatam esse velle in predictum nobilem Ludouicum de Tizonibus, vigore præsentis donationis, & cessionis contractus nihil insesse corum nominibus, & dichi Communis Vercellarum de prædictis pænitus retinen. nec retentum esse intelligatur, seù aliqualiter reservatum; Quamquidem donationem, cessionem, & omnia, & singula, yt permittitur donata, & tradita vtsupra, prædicti Ciucs, & Credentiari j corum nominibus, & à parte, vice, & nomine dicta Civitatis Vercellarum, convenerunt, & solemni stipulatione promiserunt, & promittunt prædicto nobili Ludouico de Tizonibus prose, & suis hæredibus, visupra stipulanti, & recipienti perpetuò firma, rata,& grata habere, & tenere, attendere, & observare, & non contrafacere, nec venire, per se se, nec per alias submissas personas, aliqua ratione, vel causa, de iure, nec de facto: Ipsamá; donationem aliqualiter non infringere, vel renocare, vitio, ingratitudinis, velalio quouis iure, modo, vel ingenio, sub hipotheca, & obligatione omniú bonorum ipsorum Ciuium, & Credentiariorum, corum nominibus, & dici Cómunis, seù Communitatis dicta Civitatis Vercellarum prasentium, & futurorum; ac restitutione damnorum, expensarum, & interesse; quæ bona sua proinde, ac pro sic attenden. & observan. in omnibus, & per omnia, vtsupra legitur, prædicto Ludouico de Tizonibus pignori obligauerunt, & obligarunt, renuncian. fori privilegio, omnium q; restium probationi, conditioni sine causa, vel ex injusta causa; beneficio restitutionis in integrum; exceptioni donationis,& cellionis velupra non factarum, quitationis, & remissionis, vesupra non sequutatum, rei sie visupra, & infra non gestæ, vel se se haben doli, mali, actioni, exceptioniqi metus causa, sine causa, actioni in factum, condictioni ob causam, juri dicenti, præsentem contractum simulatum, vel fictitium nullum, siue iniquum, se fuisse læsos, vel circunuentos, aut dolo, vel fraude ad hoc inductos, seù terrore e.it.Cits

Digitized by Google

versose fliprascriptarum litterarum Illustris. D.D., Nostri. Lege competit, C.de, præscriptione triginta, sel quedraginta annorum : & cuicunq: bancficio, privilegio, seluri Canonico, vel Ciuili, aut municipali. Et ne possint dicti D. Ciues, Se Credentierij viloventuto tempote dicere, vel opponere se le alienum factum promissie, & ideò non teneri, aut alicui luris, vel facti contratiam exceptionem. opponere. Et generaliter omnibus alijs, & singulis legibus, iuribus, decretalilibus, & decretis beneficijs; reformationibus, provisionibus, constitutionibus, & flamities ac litreris imperratis, & imperrandis, conterisquis inris, quam facti auceptionibés, & defansionibus quibuscunq: , quibus contre prædicta, velaliquod prædictorum possent aliquo modo facere, vel venire, aut à prædictisobservandis que modolibes le sueri; quam quidem donationem, & omnia, & fingule suprescripte, antodictus D. Vicarius, & Locumtenons dicti D. Porcstatis Veteallarum, sedens pro Tribunali magno, & supremo existence, super sala magna dicti Broleti, ratificavit, & approbavit, ac ratificat, & approbat omni iute. via, modo, causa, & forma, quibus melius, & vtilius potuit, & potest; ac causa plent cognita, in prædictis omnibus, & singulis suum officium exercendo, sui, & dicti Communis Vercellarum auctoritatem, qua fungitur in hac parte interposuirpariter, & dectetum. Imponen. & committen. tam prædictus D. Vicazius, & Loounteneus, qu'am dicti D. Credentiarij tenore huius publici instrumonti nobilibus Sucio de Sauomontis,& Georgio de Caglis, Sindicis dicti Communis Vercellarum ibidem prælentibus, audientibus, & intelligentibus, quacenus de ipsorum Dominorum Vicarij, & Credentiariorum corum nominibus, & quibus supra, licentia, impositione, parte, & mandato, vadant, ponant, & introducant, dictum nobilem Ludouicum de Tizonibus in corporalem possessio-- nem dicti Burgi Defanæ, & iurifdictionis eiuldem, ac omnium, & fingulorum, ve permissitur ipsi nobili Ludouico de Tizonibus per prædictum Comune Vercellarum donatorum, & traditorum, vesupra; Ponen in manib. & gremio ipsius nobilis Ludouici de terra, herba, frundibus, & alijs existentibus ibidem in signum verzi, & adeptz possessionis corporalis dici Burgi, & iurisdictionis loci Defanz, & aliorum, vesupra donatorum, & traditorum, ac alia facien. & executroni mandan que necessaria fuerint, & opportuna. Et que sieri, & exequi in similibus consucrunt; & ad maiorem prædictorum roboris sirmitatem iurauerunt prædicti D. Credentiarij, prædicta omnia, & singula vera esse, attendere, & observare, & contra non facere, nec venire, aliqua ratione, velcaus, de iure, nec de facto. Præcipientes, & rogantes, tâm dictus D. Vicarius, & Locuntenens, quam dicti D. Credentiarij corum nominibus,& dicti Communis Vercellarum, ac criam dicus nobilis Ludouicus de Tizonibus de predictis tradi, & fieri vnum, & plura publica instrumenta per me Ioannem Cabancam Notarium infrascriptum, ae Cancellarium dicti Communis Vercellarum, quam melius sieri porerunt, & dictari vnius, et plurium dictamine sapientum. Actum in dicta Ciuitate Yercellarum, in Broleto Communis einsdem, videlicet, super dicta sala magnadicti Broleti, præsentibus testibus ad prædica vocatis, et rogatis spectab,

DEB IN IN WEBER YTO.

34B Chohoran. Vite D France V beitel de Theoribum misiri Benespione de propose es Etttefiæ S. Iacobi Plestifolimitantohio quondalmegtegijaling D. Iacobita 1143-51946 acobihode And ode Configura Physica Vinted Hopfofilian Donde to Joien. Actima giftio il chrico de Balbis Armani Doctono; ot ika mati e profine de Das regente filio quanta Magiste Ornaizo Guideno di RonBi gon liota Balanta dello quendam Gutielmi; Ahronib Igonestorio Samorentin quendam la colin Eu fo Bie file quondam Dominici Aque vij Dominio, Nicoli milagha Escario a filo a Rainte Pacobi, Pacobino de Mandolto Caligação a dipropues da tra la contra de contra Forthe Benis Surfere; Glio quondam Micolini antinbun Qubito, Virellando, rued prædidosum polistentiqui es el statera vis vontros aut à p. silingogia and momine Dominiament Anno à Nativitate sul fedent currence mille fonc quadringeniclimo viidecimo p Indictione quarta i Aprilis. Per hoc prælens publicum instrumentum cun die bat muntellus quod sum in contractuissa simoni j tractari ; facti per completi, promisi set Anhafciatores, et Procuratores Illust. DID. Amedei Comitis Sabaudia set Nobbanchiodem Montissettationteolibest loulacubum, filium puedichi D. Marchausias (qu Toannam fororem prædikti Hoft. D. Comitis Sabaudiæ; Prænominet Anibas sciatores, er Procuratores dicti D. Comitis dederint, en confirment mederni Diboanhæ, dicto que eius Vied futuro, nomine, co ex canta potiniphus loadina fexagime millia florenties Sabaudia ad rationem duodecim denationin proflomm monet noue diet De Comités pro quobbet florenno, inclusis quinque ginz Militous florentis dotis ein (dem ivanne per Illust.bone momoria Di A medenn Sabaudiæ Comitem vius patrem, & imquibus ipla libi hæredem inftir zie lo hien. certis terminis in infissentinento dichi vontractus matrimoni j contemis : & declaratife la la ramen cortis pactis, limitationibus, declarationibus, com fo finonibus, se mansactionibus factis pet eices Ambasciatores, & Procuratoresmomimbeselistomm Dominorum in contractu certorum pactorum peniplos Am-Bafcial ores factorum; so initorum; de quibus ininftrumento dicticontractus matrimonij sie menud, fuird, inter prædictos Ambalciatores, & Brocuratores actum, quod idem D. Comes super solutione dicta doris, bonos, sufficientes, & idopes fideiusores dafer, ad conveniendum faciles, qui se, se quiliber ipsorum infolidum efficacirer obligarent pro folutione diche doris; erga præfarum Illust. Jo. lacobum, leq, submitterent, &cremuciarent, prout in dicto influmonto coctinefur, que promisso, & obligatio senda erat in Ripolisiuxtà formamiconuebeionum inde fecutatum, &c. "Cumque dicti fideiussores prælenti fuctint in Ripolis, nomine prædicti D. Comicis die decimonono præsentis mensis, juxte i formam dictarum conuentionum. Hincestiquod personaliter constitutus præ-- dictue Illust. Io, Iacobus Comes Aquofananto præsentia prædicti Illust. Princii pis, & D.D. Theodori Marchionis Montisferrations genitoris, & cum cius con-- senso, & consilio, & coramme Normio J& restibus infrascriptis, in camera superfori prope Turrimgen eius mera grerre; se pomanea scientia, fuit confessus, & contentus se habuisses ecopisses Procuratoribus, & Agentibus dicti D.Comitis, - 3 d 35

Togatisi8/c.? 31 A st Transfer Wella gadrea, che fu nell'anno meccenj tràil Christianissimo Rè di Francia, e Gen nouesti, rierviuladosi V golina di Abomonte Capitano, e Castellano del luogo di Vuada pen il : redecto Reige similmenteda: Communita, D huomini di esso luogo per la diuturnità della guerra in grande penuria di vittouaglie; e di altri soccorsi, quali aspettauano di Francia, e non potendo rollinares pilul incommodica del diffesto del venire; mandarono in Acqui, doue all bora firitronaua Gio. Giacomo primagenito del Marchese Theodoro s & Conte di Acquesana, Luchelle Docto, Antonio Forte, Rolando de Lançois Notary, Domilaico Pagtiario, Co Christofovo Botacio Sindici della predetta Communità, come si diemioltirana per il Procuratorio clore rogato da Antonio Forte, Notaro publico di Vuada. Fanno predetto, alli noue debinese di Luglio. Et insieme con loro vi ando il detto V goz lino Castellano à richiedere esso Gio. Giacomo gli volesse soccorrere; promettendos li, che, ope m'do dalle bande di Franza gli fosse mancato fra le Calende di Novembre seg pre dell'aspettato Joscorfo, gli dariano il Castello, e Terra di effe luogo di Vuada. Afferendo, the non gli occourena persona, allaquale par convenientemente si potes tro fettomettere, ché à d'esso Gio. Giacomo, per esser lui disceso della prosapia del Re di Francia. Però il spredetta Gio. Gidcomo se contento per rispetto del predetto Re di darli soccorso, e tratte. nimento

se sapientibusiviris D. Benedicto de Granellis, Legum Doctore, Francisco de Cochastello de Montilio, & Bertino de Cucharo testibus ad prædicta vocatis, & rimento per fine al detto tempo. E fopra di questo surono trà loro celebrati certi capito li, delli quali ne su rogato instromento da Giouanni Bascheria Nodaro di Acqui, nella chiesa maggiore di esa Città, l'anno predetto, alli dodeci del mese di Luglio, circo l'hora della Compieta, alla presenza di Percivallo Vescono d'Acqui, Marco Abbate di Grazano, V ghetto di S. Giorgio, Francesco di Montilia, Bernardino de Granellis, Erbertino di Cuccharo, Giouanni Ferrerio di Chiudso, Mansredo di Azelio, Giacomo delli Marchest di Malaspina, e Frate Giouanni de Legerije d'Acqui.

L'anno medesimo, alli vinti del mese di Decembre i Guest, & Gibellini intrinseci, & estrinsici del luogo di Vuada, ad essortatione del Sig. Gio. Giacomo di Monserrato, Conto di Acquosana loro Signore, secero pace insteme, con le conditioni, e capitoli compressi in Instromento sopra di ciò rogato dal predetto Giouanni Bascheria Nodaro d'Acqui, nelli Airalli di Vuada, suori della porta Genouese, alla presenza di Giacomo Malassi, na, Giouanni Verro di Trisobio, Antonio detto Becchalino habitatore del luogo delle Mondare, Iredino de Buedinis, Antonio Carracia di Soptebrio, e Mansredo Lermo di Visone; & il medesimo giorno satta la pace predetta, i Gibellini del luogo predetto secero, e giurarono la sedoltà nelle mani di M. Bernardino de Granellis Dottore, & Vicario, e di Verulso di Verolengo Secretario di eso Gio. Giacomo suoi Commissari, e deputati per

lettere, il tenore delle quali è qui fotto essemplato.

Ioannes Iacobus de Monteferrato Aquosanz Comes,&c.de prudentia,& diserctione sapientis Viri nostri Bernardini de Granellis Vicarij, & Verulphi de Verolengo Cancellarij nostrorum; considentes ad plenum, eis tenore præsentium committimus, quod possint recipere nomine nostro in communi, & singulari, & hominibus Terræ nostræ Vuadæ, & ibi habitantibus, & habitare vo-lentibus, & tam intrinsecis, & extrinsecis sidelitates, & alterius generis iuramenta, & alias promissiones, & obligationes, ac cum ipsis hominibus facere, & inter ipsos fieri facete conuentiones, & pacta; In dictaque Terra facete ordinamenta statuta, decreta, & præcepta, que nos facere possemus, & que ipsis D. Bernardino, & Verulpho videbuntur, & placebunt, sub ponis, modis, conditionibus, solemnitatibus, cantelis, & alijs, qui, & quæ eis videbuntur conuenire, & quod possint alium, vel alios subrogare, qui candem bayliam habeant ad recipiendum dicta iuramenta, fidelitates, & fideiussiones quales volucrit subrogandus prædi-Aus, gratum, & grata, ac firmum, & firma perperuo habituri, quicquid in præmissis, & circa præmissa, ac in dependentibus, & emergentibus à prædictis, & connexis eidem, actum, ordinatum, statutum, conventum, receptum, & factum fuerit, siue gestum. In quorum testimonium has nostras litteras sieri fecimus, nostriá; sigilli munimine roboratas. Dat. in Pontikuria, die duodecimo Decembris Mccccx1.

L'anno millesimo quattrocentesimo quartodocimo, alli vinti del mese di Settembre, Sigismondo Imperatore per un suo autentico privilegio, spedito in Heydelberga, constitui Theodoro Marchese di Monserrato Vicario generale perpetuo suo, e del Sacro Imperio, in tutta Lombardia, il quale Vicariato è poi successivamente stato confirmato alli successori di esso Theodoro per Federico Terzo, e Massimiliano suo sigliuolo Imperatore, L'an-

L'anno meccexiij. il Marchese T. heodoro constitui suo Procuratore Henrico Vescoño Feltrense à sar pace, e concordia con la Communità di Genoua, delche ne su rogato in . Stromento da Lodouico Ticione, registrato per luinel primo suo protocollo sol. 3.

L'anno mccccx v. alli vintinoue del mese di Gennaro, essendo nata nella Città di Gènoua gran discordia trà la parte Gibellina, e Giorgio Adorno, e seguaci suoi, per rispetto dell'elettione del Duce di Genoua, Isnardo di Ciriacho, Battista di Montaldo, & Brascho de Franchis, e compagni Cittadini, e Populari di Genoua domandorono in sussidio loro, e di tutta la parte Gibellina, il Marchese Theodoro contro il predetto Georgio Adorno, e suoi partiali inimici, & rebelli del Sacro Imperio, e di esso Marchese, e con lui, come Marchese di Monservato, e come Vicario Imperiale, constituito da Sigismondo Imperatore, come si è detto, conchiusero capitoli circa la creatione del Duce di Gencua, e regi-

mento di esa (ittà, narrati nel seguente instromento.

In nomine Domini amen. Illust. & Excelsus D.D. Theodorus Marchio Montisferrati Imperialis Vicarius Generalis, suo proprio nomine, & priuato, & ranquam Vicarius Imperialis, & omni nomine, quo melius potest, sciens se ipsum .D. Theodorum dictis nominibus vocari, à D. Isnardo de Guarcho, Baptista de Montaldo, & Brascho de Franchis, & socijs, ciuibus, & popularibus Ianuæ, in ipsorum adjutorium, & subsidium, ac etiam totius partis Gibellinæ, & corum qui fidelessunt Sacri Romani Imperij, contra D. Georgium Adurnum, & suos parriales, re vera, inimicos, & rebelles dicti Romani Imperij, ac inimicos dicti Illust. D. Marchionis, & ipsorum Dominorum Isnardi, Baptistæ, & Braschæ, & sociorum, & volens dictos Dominos Ilnardum, Baptistam, & Braschum, ac totum dictum populum Ianuensem, qui aliter non inuocassent auxilium dicti D. Marchionis, nisi subspe, & fide, quod infrascriptas faceret cautiones, spontè, ex certa scientia, & nullo iuris, vel facti errore ductus, sed omni modo, iure, via, & forma, quibus melius potuit. Promisit, & solemniter convenit mihi Norio infrascripto tamquam publicæ personæ, officio publico præsenti stipulanti, & recipienti nomine, & vice totius dicti popoli Ianuensis, ac omnium, & singulorum aliorum, quoram intereft, & intererit, vel interesse poterit quomodolibet in futurum, quod idem Illust. D. Marchio, & Vicarius, postquam fuerit Ianuz infra octo dies, & ab inde in antea semper, & quandocunq; ad requisitionem dictorum Isnardi Baptista, & Braschi, & cuiusliber corum, & similiter ad requisizionem cuiulliber de dicto populo, facier convocari Ciues Civitatis Ianuæ, & eligi Ducem vuum popularem Gibellinum, qui sit, & vocetur Dux Ianuensis, & populi defensor, ac Vicarius Imperialis, voi Idem D. Marchio habeat potestatem, & bayliam à Serenissimo Domino nostro Romanorum Rege possendi aliquem constituere, vel substituere Vicarium, qui Dux eligendus debeat esse Dux pro tempore, & cum salarijs, & obuentionibus de quo, & quibus Ciuibus Ianuensibus melius videbitur & placebit. Et qui regere, gubernare, & teneredebeat Civitatem, & districtum lanuæ, ac Ciues, & districtuales, sub statutis, capitulis, regulis, & ordinibus Communis Ianuæ, tâm conditis, quâm condendis in voluntatem, & beneplacitum dictorum Ciuium, tanquam Officialis, & Rector

Rector corum, sublata, & pænitus remota omni spe tyrannidis, & dominij. Item, quod Illust. D. Theodorns Marchio, & Vicarius dictis nominibus, & ipsorum quolibet, dictam Ciuitatem, & districtum per totum illud tempus, quo Accerit Ianux, vel in districu, manutenebit in suis libertate immunitatibus, & . & franchisijs, & non quæret dictam Ciuitatem, & districtum sibi,nec alteri fubmittere, nee in ea, vel eo præeminentiam, dignitatem, vel officium habere, sed per id tempus dictum D. Ducem tuno electum adiuuabit, & pro suo posse manutenebir, ac finet, & consentier pacifice, regere, & gubernare Civirarem Ianua, & districtum, secundum dicta statuta, capitula, regulas, & ordines prædictos in voluntate, & ad beneplacitum dictorum Civium, & in nullo contrafacere, vel venire quouis modo; quæ omnia, & singula supra, & infrascripta suprascriptus Illust. D. Marchio, & Vicarius dictis nominibus, & ipsorum quoliber, promisir, solemniter convenit, & iurauit ad Sancta Dei Euangelia, necnon per sidem pro-. bitatem, & excellentiam fidei corporis sui me Notario infrascripto, tanquam , publicæ personæ, officio publico præsenti, stipulanti, & recipienti, nomine, & vice dictorum DD, Isnardi, Baptillæ Braschi, & sociorum, ac totius populi Ianuen, rata, grata, & firma habere, & tenere pusseq: suo attendere, complete, & effectualiter obleruare, & in nullo contrafacere, vel venire aliqua ratione. occasione, vel causa, quæ quouisingenio dici, vel excogitari possir, de iure, vel de fa-. Cto, etiam si de iure posset, sub pœna florenn, decem millium auxi, in tantum taxara solemniter, et conuenta, pro damno, et interesse dicti populi Januensis, qua solura, vel non, tata tamen, et firma perdurent omnia, et singula suprascripta, et sub hiporheca, et obligatione omnium bonorum suorum habitorum, et habendorum. Et promissa omnia, et singula promisit, conuenit, et iurauit prædictus D. Marchio bona tide, ac toto suo posse, attendere, complere, et esse cualiter observare supradictisetiam D. Isnardo, Baptiste, et Brascho, et socijs: populoq: Ianuensi ponentibos cum in statu, sibique suffragantibus, ve prædicta facere possit. Et cum hac conditione, quod tam ipsi Domini Isnardus, Baptista, Braschus, et socij, ac populus lanuensis, quam etiam Duz eligendus versa vice folemniter promittant, conueniant, et iurent ohedire in omnibus, et parere Sereniss. D. N. D. Sigismundo Dei gratia Romanorum, et Vngariæ, etc. Regi, ac Sacro Imperio. Illaque facere, observare, et adimplere, que tam iuxtà formam fidelitatis per cos præstitæ præsato D. Regi, qu'im su xtà tenorem conuentionum quas secum habent, facere, adimplere, et observare teneatur, et debeat, et insuper substinere, et iuuare prædictum D. Marchionem contra quoscunque cum offendentes, et volentes offendere quouis modo.

Acta fuerunt hæc in Ciuitate Aquensi, in contrata de Dony, in domo Iacobi Sismundi habitatione prædicti Illust. D. Marchionis, in camera de angulo. Præsentibus testibus vocatis, et rogatis, speciab. et egregijs D. Mattheo de Cocchonato ex Comitibus Radicate, Conrado de Carreto q. D. Georgij, D. Iacobo de Ganibus de Vercellis, Ludouico de Tizonibus, et Seraphino Cancellari js predicti D. March. currete anno Domini Meccexy. Indict. viij. die xxix. Ianuarij.

L'anno

L'anno millesemo quarridensessemb derino fertimo; Indittione decima, alli vinti del mese di Mares ; effen do nate alaune difference trà Filippo Maria Buca di Milano, Theodore Mancheso di Morferrato, mit ti quali per auanti era stata grande inttinf phizea; e frascanicas percebohe al tempo del quondam Cibuanas Maria Buca di Midano fratello del prodecco Filippo Maria all'hora Conte di Paula, che lo flato era fragide cor agicato damolte porturbutioni, effor heodoro non senza grandiffima guerra, spo--fa, er affunni hausua diffefo, & faluato la Città di Vereblit, e Noudra; con le pertinen--zelorg; come frè derro, dalle adunationi delli circonfiantische s'ingignaudind directupare ese (ittà, façol mezzo, e vrattato di M. Gughelmo Conte di Prata, & Peraphino di Camporegale Ambaseiatoris & Nanty del Serenissimo Sigismondo Rede Romani, & canco di Francesco Visconte dereo Ourmagnola Conte di Costebnuono; contratta, confatta Luona, puna, & finodra regua pertoro, heredi, & saccessori fuci, la gatte hanese de durane parcinquanta unni proffemi d'anvenire; en plire per due anni di constamando, rigernaca però la votontà del predesto Re de Romani fopra l'offernatione di esa tregna. Rimettendoft Bono all'altro tuesto l'inimicitio, e d'ani paffati, co patto chè dur ala dettà tro-Qua alcuni fuddiciso adherenni di e si Signori non douestero per modo alcuno offendersi. Et Sollec di questo considerando is predetto Duca Filippo, che il memorato Theodoro per sua magnanimità haueua diffeso consernato le predette Città di Vercelli, e Nouara conconoltraltri luoghis, e cafedise di più haucuà acquistato alcune Terre; volendolo ricomspensure, pli promise, de siobligo di conservarlo, e diffendere lui, heredi, e succeffori suoi con la Stato, e Terre sue, da qualunque Communità, o Nobili, che gli volegero offendere; seccessuande folamente il Rode' Romani; e conuennero, che mouendo alcuni di esse Signori, ouero beredt, e fuecesser faoi guerra centre akri Signori, d'Communità non a a herente, ne sudditadoro, non douisse l'altro dare agiuto, configlio, ne fauore à colui, contra il qua--te si mouesse la gama. Ancora il predesto Duca obtre to concessioni fatte ad esso Theodoro per la Dachesa fun madre, O il quendam Duca Gio. Maria della Terra, Terrieporio, Incoling Conhabitatori di Cafale S. Enasio, Diocost di Vercelli, la qual Terra esso ir beodoro dal compo de detta concessione sino al presente, pacificamento haucua tenuta. e poffeduta, & anche olire l'alera concessione fatta di esa Terra ad effo Theodoro, per il -predetto quondum Duca Gio. Maria, per cerse conuentioni fatte trà loro. Iterum, O dinuouo di faa spontanea volontà, co certa scienza informato d'ogni ragione, Leggi? Conftitucioni, parte quali bauesse posuto contrauentre alle predette traditioni, e concessioni già fatte; diede, transferse, dono, e concesse à lui, heredi, e successori suoi detta Terra Me Cafale, don li Castelli, o fortezze, con il dominio mninerfo, e territorio, e fine fue, mero, Co mifeo Imperio, & omnimoda giuridizionese con qualunque Nobili, Incoli, Terrigo esi, & hubirarori di esfa. Abdicando da se qualunque rugione, dominio, e potestà, che di spetsaffe, e presentesse. Concedendogliancora il buogo di Villanuoua, Diocesi Vercellens. vol custello, fescalezze, e podere suo, mero, di misto empero, or omnimoda giurisdittione, separandolo in sucro dalla Ciscà di Vencelli, per effer luogo motro conueniente à Cafale. E parimenti gli diede forto la medofima forma, e modi li luoghi di Frassmetto, V almacha, Ond Borgo di S. Martino; con de spentinenza logo. Confirmandoli similimente la donde pione, che gli haucua facto, escendo Conte di Pauia, Cumomorce in alleviminno d'Aprè Ty

le, del luogo, castello, e giurifdistione di Salugio, Diocesi V excellense, con paere però, che effo Theodoro permetteffe, che ogn' voo, il quale houefe poffessene, e bent in este luogo, li poseffe tenere, e possedere, purche non s'intramettessero uel farealicio, che pli era, ouero, che per l'anugnire se gli faria. Dichianando però eso Dusa, che per le concessione delle luoghi predetti non si facesse pregindicio alcuno alle ragioni delle altre Città. Terre, e Castelli , comprese nella concessione Imperiale del Ducaco suo di Milano , & che l'eno , e l'altro di essi Signori, bauesero à procurare di hauere dal Re de Romani, la confirmatiome di dette concessioni quale baunta, o non, miente dimanco donessero stare ferme, & bauere effecto; per modo,che el beredise successori diaso Duça ven bauestera per alcun tempo da intromettersi nelle Terre, e luoghi predetti. Mediente la quale concessione Courado del Carretto, Con Foresto delli Scaciosi. Procuratori del predetto Marchese promisero al predetto Duça di restituirgli, e configuarli la Città di V orcelli, col Castello, Cittadella, Terre, Ville, e Luoghidel V escougro di esa Città, con ogni razione, e pertinenze sue, & ogni altro luogo, che fosso peruennte alle mani di esse T deodoro, pagando però il predetto Duça le spese fatte per il gouerne di detta Cuttà, seconde la rasa, c'havena fatta d' sonte di Carmagnola prenominato, quale era di fiorini sei milla d'oro. Gli premisero ancora di rimestergli frà due mesi tutte le Terre delli Vescouati di Pauia, e Nouara, quali il predetto Theodoro haueua bauute il precedente anno in generno, pagande eso Duca forini dieci milla di Milano, quali eli haueua prestato, come constana per Inimstromento rogato da Antonio de Rippis, e Gio. Francesco Bellina Notorij publici. E simulmente gli promisero di assignarli li luoghi di Asigliano, e Larizate, benche non sostero compresi sotto il gouerno di l'ercelle. Et come più amplamente si contiene in uno istromento celebrato nel castello di Pauia, nella camera cubiculare del predetto Duca, situata verso il Giardino ; alla presenza di M. Fabiolo de Vicomercato. Cittadino di Milano, fonfigliero del Marchese Theodoro, Ser Perrono de Petrasanta Cittadino di Milano, e Gionanni Caruino di Aresio, Configliero, e Secretario del predotto Duca: 🗢 rogato da Giovanni de Oliarys, figliuolo del quondam M. Augustino di Paula, Alberto de Marinis di Soncine, figluolo del quondam M. Giacomo, Cancelliero del Conte di Carmagnola, & Antonio de Rippis, figlinola del quan. Angelino Secretario del predetto Marchese Notari publici.

L'anno medesimo, il Marchese Theodoro in essecutione, & oscructione delle precedenti connentioni, foce remissione della (istà di Vercelli, col Castello, Cittadella, Terra, Ville, e luoghi del Vesconato di essa (istà delche ne su rogato instrumente da Lodonico

Ticione, registrato nel suo primo protocello fol. x hij.

Il memorato Theodoro si marità prima in Giouanna figlinola di Roberto, Duca di Bar, Provincia del Reame d'Austrasia, quere Francia Orientale, con la quele, come si è detto, produsse un figlinole nominata Gia. Giaçame, Oruna figlinola nominata Sossia. Et è da sapere, che il prodetto Duca Roberto fratello, e successore di Odoardo, hebbe con Maria sua moglie figlinola di Giouanni Rè di Francia, ciuque figlinoli, auero sei, come hà voluto Maestro Sympheriano Champier Gallieo, vel sesto libro dell'historia del Reame di Austrasia, il maggiore delli quali hebbe nome Henrico, che su marito della Contessa di Marle, il quale vinenda aneora il padre venne à morte. Il secondo Odoardo, che l'anno mescessa. escudo venno à morte il Duca Roberto, successe al Ducato, e l'anno mescessa.

ر پيدا

71,R

faci

Tar. Pom

W/A

71

7 0

fie

rek

mcccorroj. secondo il prenominato Autore, seguendo la parte del Re su morto nella basa zaclia D'agiencourt, insieme con l'altro suo frasello minore; Commaltro nominato Henrico fu morso nell'Isola di Cipro contro Saraceni di Siria, & hebbe quattro figliuole. Alcuni Dogliono, che delli figliuoli predesti ne andassero quastro col Duca di Borgogna. alla guerra di Vngaria contra Turchi, e tutti quattroin essa guerra fossero morti; perilche. il Ducato, e Signoria di Bar, rimafe à Lodouico frasello Vescouo di Poitiers, di Chialons, e di Verduin Cardinale della Santa Chiesa. Delle quattro figliuole, la primogenita fu la memorata Giouanna, moglie del predesso Marchese Theodoro. La seconda nominata Iolant fu maritata à Giouanni, figlinole di Pietro Re di Aragona, quale da lei non. bebbe se non una figliuola nominata Iolant, che fu madre del Re Rainero d'Angio. La terza fu moglie del Ducadi Mons, ne da loro rimase figliuolanza alcuna. La quarta, W vlima fù marnaca in Monf. di Mearta, il quale con lei hebbe vna figliuola, che fu maritata nel Conte di San Paolo, che poi per ragione della moglie successe il Contado di Lyni, ouero Leigninel predetto Duçato di Bar, benehe il prefato Maestro Symphoriano commettendo errore, dica, che Iolant moglie di Giouanni figliuolo di Pietro Re d'Aragona fu la primogenita, il che è contro l'autorità del publico instromento, celebrato nel trattato del matrimonio della predetta Iolant.

Il Cardinale Ladinico, quale era restato Duca di Bar, vedendo mancare beredi al Ducato, e Signoria predetta, mando in Monferrato, essendo già morto il Marchese. Theodoro, dal Marchese Gio. Giacomo suo figlinolo, à richiedergli gli volesse mandare. ans delli suoi figliuoli, il quale dopò lai fosse Duca di Bar. Onde fu deliberato per conseglio delli tre Stati, dimandarli il Sig. Gulielmo, quale come nel progresso si vederà, era secondogenito del predetto Gio. Giacomo, che all'hora non eccedeua l'età di cinque anni, e con fu messo in viaggio. Ma passando per Saucia, Amedeo suo zio Duca di Saucia. non-volle, che eg bi pasasse più oltre, e per questo stette due anni à Tonon in Sauoia; 🗪 frà questo tempo vedendo il Cardinale predetto non poter hauere il Sig. Gulielmo, mando per il deero Raynorost Angio suo nipote, e l'anno meccessuij. lo adonto per suo figliuolo, & herede del Ducato, e Signoria di Bar, lasciando però per testamento al Marchefe Gio: Gincomo il Puzfe) e Signoria di Pusoya, doue è Santo Ferriolo di Corda, nel Contado Niuernense, sotto la quale Signoria sono trentasette Casate di Gentilhuomini, Cauallieri, e Scudieri, tuvi fendi, & huomini di S. Ferriolo; ouero San Furgoy, & hà vintiquarro peschière à modo de laghi, che in Francese si chiamano estang. La qual Signoria Giouanni primogenito del memorato Gio. Giacomo dopo la morte del padre à porfudfione d'i Lodouiso de l'alperga, & alsre persone fu indosto à bendere à Iaques Corda, ouero Cueur argentero di Franza per dodecimilla scuti, che fruttaua d'intrata quattro milla franchi ogn'anno, come appare per instromento roguto da Eusebio Guiscardo Secretario del predetto Marchese, l'anno meccelj. Indittione decimaquanta, alli Dintisei di Marzo. Lascio ancora il predetto Cardinale al Marchese Gio. Giacomo quattro. Terre nel Prenostato di Bar: cioè, Viena, Cleremont, San Vider, e Lupi, con alcuni altri Villaggi nella Campagna di Franza. Douena auche hauere esso Gio. Giacomo dal Re di Francia per parte della dose della quondam Gionanna sua madre scudi dieci milla, li quali esso Re si era obligato per instromento di paggie. Altri dieci millane doucus sbor-Tyz

sare il profato Duca Roborto, il quale si obligò, & accordo di pagare ogn'anno à ragiona di sette per cento, per seno à tanto, ebe hauesse pagato la somma predetta. Il Duca da Lorena ne douena ancorà egli pagare dieci milla, insieme con l'areragio, perche indebitamente ritenne, & occupò la successione del Ducato di Bar, con l'altre Terre, del prefato Cardinale, c'hauena lasciato per testamento al detto Gio. Giacomo in Campagna di Franza, ananti la morte sua, la qual su nella Città di Verdun, lontana da Bar lo Duc circa quindici leghe.

L'anno meccessuij. Bonifacio Adorno sistadino di Genova convenne, e giurò di dare al Marchese di Monferrato li castelli di Capriate, secondo che si conviene in un'instromento della promissione predetta, registrato nel primo protocollo di Lodovico Ticione,

in fol. xxxvij.

Et il medefimo anno detto Lodouico fu rogato della fedeltà fatta per Giouanni Freylino del Carretto per li luoghi della Rocca Mairana, Malucino, & Dego. Item dell'inuestitura fatta à Giouanni del Carretto dell'Altare per Dego, registrate per lui nel detto

suo protocollo, in fol. xlijij. & xlvij.

L'anno predetto millesimo quatricentesimo decimo ottano, essendo il Marchese Theodoro peruenuto à morte, il cui corpo è sepolto nella Chiesa di S. Francesco de' Frati Minori di Montecalno; Margarita sua seconda moglie, siglinola di Lodonico Prencipe d'Achaia sopra nominato si sece Monasca nel Monasterio di S. Maddalena della Città d'Alba, done visse in grande santimonia, sino all'anno millesimo quatricentesimo sexagesimo quarto, nel qual anno del mese di Nonembra lasciò la terrestre vita, e su sepolta in esso Monasterio, in un'honorato sepolero, o è sonnumerata trà le Beate, o elette das DIQ.

L'anno millesimo quatricentesimo decimo nono, Lodonico Ticione Nodaro, e Cancelliero del Marchese su rogato d'alcuni instromenti, & investiture, notate nel registro dal suo secondo protocollo.

Et primo dell'inuestitura di Cathalano, sigliuolo del quondam V ghetto di Mazadio,

per la sua parte di Mazadio, posta in sol. 9.

Dell'inuestitura fatta à Conrado di Montecucco di Murlengo delle parsi sue di Monsecucco, Plebata, Casteluecchio, & Cerreto, fol. 26.

Della fideltà della Communità del luogo di Spigno, fol. 9 s.

Dell'inuestitura fatta à Conrado, & Oddonino del l'arretto per le possessioni del Barbato sopra le sini della littà d'Acqui fol. 1 i o:

Dell'infeudatione del castello, e luego di Cairo fatta ad Antovio, e Giouanni de Sca-

rampis, fol. 111.

Et l'anno millesimo quatricentesimo vigesimo dell'inuestitura di Giouanni del Carretto dell'Altare, per il luogo di Dego, ful. 2000.

Della renuciatione delli beni paterni, e materni di Soffia Imperatrice de' Greci, fo. 2 o 2.

Del matrimonio di essa imperatrice, e della promissione della dote sua, fol. 203.

Dell'assignatione à lei fatta del Contadodi Montebello, fol. 207.

Et l'anno millesimo quattricentessimo vigessimo secondo su rogato dell'inuestitura del Marchese di Saluzzo, registrata nel suo terzo protocollo, sol 24.

- Diquella di Giouanni Scarampo per il luogo di Vesime, registrata in fol. 29.

Di quella di Giouanni Bulla d'Acqui per il luogo di Montecrescente, fol. 114.

Di quella di Henricta, Bartholomeo, Oddonino, e Secundino della Fragia di Monteanoco delle parti loro delli fendi della Plebata, castel Vecchio, Cerreto, e Montecucca, fol. 142.

Di quella di Matteo Luchino, e Petrino di Brofulo per la sesta parte di Casal Ben-

gone, fol. 153.

Gio. Giacomo figliuolo del quondam Theodoro Marchese di Monferrato, e di Gionanna primogenita di Ruberto Duca di Bar, morto il padre rimase Signore, & Rettore, del Stato; e con Gionanna sorella di Amedeo Duca Primo di Sauoia produsse quattro figliuoli: cioè, Gionanni, Gulielmo, Bonisatio, e Theodoro, & due figlie, Isabella, & Amedea.

Il memorato Gio. Giacomo nel principio dell'amministratione di Filippo Maria Duca di Milano, nel cempo delle turbationi, O auersità, che lui hebbe, dopo la morte del Duca Gio. Galeaz suo padre, e di Giouanni Maria suo fratello, prima che fosse stabilico nel Stato di Milano, fu molto propitio, e fauorevole ad esso Filippo, nella quale mutua amicitia, e beneuolenza perseverarono per sino all'anno meccexxo, nel quale Fiorensini, perche Filippo haueua già occupato gran parte della Romagna, e raccolto gran numero di gente d'armi per passare in Toscana, essortarono Alfonso Re di Napoli già offeso da Filippo à mouerli guerra per mare. Perche Alfonso mando à Venetias Oratori per confederarsi con Venetiani; ma perche essi haueuano ancora cinque anni di diça con Filippo non Volferò asensirli. Pure conoscendo Fiorentini le cose esfere in molto pericolo di nuouo mandorono à Venetia Lorenzo Ridolfo Dottore di Leggi, il quale conaccommodatest efficaci ragioni induße il Senato Veneto ad accettare la liga, 🗢 in osa entrarono il Marchese Gio. Giacomo, (\*) Amedeo Duca Primo di Sauoia, li quali l'anno seguente millesimo quatericentesimo vigesimosesto con molticanalli consero nel Vercellese, per modo che tutto il paese sino à Milano era poste in grande pugna. Onde Filippo Duca predetto mando Lancilago, figlinolo di Paolo Ginisio Signor di Luca, con buon numero di caualli per fare resistenza alli predetti Gio. Giacomo, & Amedeo : ma vedendo nel progresso della guerra, che lo cose sue poco prosperauano sece pace con Amedeo; melli capitoli della quale concluse volere sposare Maria sua figliuola, e donarli la Città di Vercelli, con il territorio, e dominio suo di quà da Sesia. Et fatta la conclusione del matrimonia, l'anno predetto, alli otto del meso di Settembre, il predetto Amedeo mando Manfredo Murchese di Saluzzo, Marescalco di Sauoia à pigliare il dominio, e posessione della predetta Città di Vercelli.

L'anno millosimo quattricentesimo vigosimo ottavo, Filippo Maria Duca di Mila) no, Amedeo Duca di Sauoia, e Gio. Giacomo Marchese di Monferrato secero trà di lord nuove confederationi, delle quali sà memoria Serasino di S. Maria Socretario del predetto Marchese Theodoro in un suo instromento, celebrato trà esso Marchese, & il predetto Duca Filippo, l'anno predetto, Indittione sesta, alli nove del mese d'Aprile, alla presenza di Arcello di Saluzzo Cavalliero, Giovanni delli Consi di Valperga, Henrieto

Natta Cittadino d'Afti Vicario, Masseo de Cocconato delli Conti di Radicate Consiglieri, e Lodonico de Ticionibus Cancelliero del prefato Marchese Theodoro.

L'anno millesimo quattricentesimo nono, alli quindici d'Aprile, Gionanni di Robella delli Conti di Radicate fece vendita per se, e suoi heredi à Gio. Giacomo Marchese di Monferrato della metà del castello di Robella, e delle altre parti delli luoghi sche se contengono nel seguente instromento, rogato da Serasino di S. Maria Nodaro, e Secre-

zario del prefato Marchese.

In nomine Dominiamen. Anno Domini millesimo quatricentesimo vigesimo nono, Indictione septima, die decima quinta Aprilis. Actum in Villa Montiscalui, videlicet, in domo habitationis infrascripti egregij Ioannis de Robella ex Comitibus Radicatæ, præsentibus Prouidis Viris, & discretis, Ioanne de Cazulino de Sancto Saluatore, Milano Campanino de Blanzatz, & Dominico de Cocio de dicto loco Blanzare, testibus vocatis, & rogatis. In quorum, & mei Notarij infrascripti præsentia, ipse eg regius Ioannes de Robella ex Comitibus Radicatæ, per se, & hæredes suos, & successores dedir, vendidit, & tradidir, & datum iuris fecit, & facit, iure proprio, & in perpetuum, ac iure decreti dominij. & proprietatis, & in liberum, & francum allodium Illust. & Excell. Principi D. Io.lacobo Marchioni Montisferrati, &c. pro se, & hæredibus suis, & successoribus, & mihi Seraphino Notario publico infrascripto ementi, & recipienti vti publicæ personæ, officio publico stipulanti, & recipienti nomine, & vice predicti D. Marchionis, & hæredum suorum, & omnium, quorum interest, & inreresse poterit in futurum, loca, terras, castra, iurisdictiones, debita, seù nomina debitorum infrascripta, & infrascriptas, cum hominibus, iurisdictione, mero. & mixto imperio, ac omnibus, & quibuscunque spectantibus, & pertinentibus eidem Ioanni quouismodo incastris, locis, & villis, & nominibus prædictis. Primò, medietatem castri, iurisdictionis, hominum, & loci Robella, quam har bet idem Ioannes, excepta sexta parte totins dicti loci, quam prætendit habere in dicto loco egregius Matthæus de Cocconato, cui toto loco Robellæ coheret.

Item mediciatem loci Cortioni, & Valexij Cantonorum Robellæ, cui coherent loca Broxuli, Vertucæ, Villæ Mirolij, & Odalengi magni. Item fextam partem Cocconati nitidam, cui coherent locus Robellæ, Broxuli, Tonengi, Aramenghi, Marmoriti, Plebatæ, & Montilij. Item mediciatem Aramenghi excepta duodecima, vel quintadecima parte, quam habent Poglanus, & illi de Cafali Bergono, cui coherent loca Tonengi, Cocconati, Albugnani, & Cafalis Bergoni. Item tertiam partem Plebatæ, & Cerreti, & Nouenum plus de tertia parte, quibus coherent loca Castriucteris, Montilij, Cocconati, Passarani, & Cereti. Item duodecimam pastem Casalis Bergoni, cui coherent loca S. Sebastiani, Castigneti, Cinzani, Berzani, & Aramenghi. Item denarios, seù pretium, quod idem Ioannes debet habere pro venditiane sexte partis loci Bagnaschi, quam vendiderat Antonio de Montasia, & sunt ducati auri sexcentum viginti nouem, ve patet instrumento recepto per Ruzildinum de Furno de Casali. Ethæc omnia pro pretio, & nomine pretij storennorum octo millium moneræ

& perfeutrare vique ad finem, omnibus luis lumptibus, & expensis quadu non

faceret,

fucoret, veladim pleset, secerit, vel adimpleuerit, & propterea pro ipla propriesate deffenden. idem emptor, vei ful haredas, aut quibus dederint, damnum a limuod pateretur, dutempenlas facerentiniadicio, velentra: totum ipfim dami-Muminterelle & expense pradictus Vonditor dicto emptori integra sitte ites cere, & refinuera promisir, & connenieramis obtinuerit, quam succibueficien in caula. Similater, & pretium supersteriptum pro rate rei cuicle. Et sie ebligauil, & obligat dicto emprori, & mihr Notario stipulanti, ve supra, omala sa bona pignori. Quamquidem venditionem, cellionem,& traditionem;& ommia, & fingula suprascripta, pradictus leannes venditor per le, & hæredessues promitir, & contenie suprascripto flustri D. Marchioni, & mihi Notario, ve suprastipulanti pro se, & hæredibustuis, semper, & perpetuò habere; & tenere gratam, ratam, & firmam, ac artondere, adimplere, & obletuare, & nullatobus contra facere, vel venire direct è, nec por indirectum de juse, vel de facto nec altqua ratione, occasione, vel causa, ever dici, vel excogitari possi, net comma fat Lienticonferrirein poens, & lib poma integra reflectionis,& refinetionis ons mium, & singulorum damnorum, interelle, & expensarum licis, & extitifica obligatione pradicta. Et renunciquit, & renunciat dictus Ioannes vendror werfusidictum D. Marchionem, & me Notarium vilupra, eius nomige recipientem; euceptioni norphabiti; & non numerati pretij prædicti, & exceptioni non factanvel non legitima facta pralentis venditionis, & exceptioni noti numeral respecunia, & spei furbierreceptionis, & numerationis, & refrom Ac, Peptediciturnon gestarum; exceptioni doli, mali, conditioni succausa, ob qui san; vel ex iniulta cable, & om hi iurijenceptioni, & honelieio legum, ok ulibus pull ser contra prædicta, vel aliquod prædictorum modo aliquo facere, vel veniras Pracipiontes de pradicus dicte passes fieri publicum instrument un saddictions nindi eidem ex made meette an e fare men Supientis

L'anno millesimo quattricentesimo trigesimo, Inditisione otrava, die Mereuroj, il promo del mosso di Febrara, Papelmo d'Incisa à suo nome, e come Procuratore di Secondo Giouanni suo fratello, sigliuoli del quondam son pno, e di Giacomo figliubio del quondam sullardino, Giorgio, Conrado, e Bourello, sigliuoli del quondam sullardino, Giorgio, Conrado, e Bourello, sigliuoli del quondami sullardino, Giorgio, Conrado, e Bourello, sigliuoli del quondami sullardino, si conferti si confedenti del propie sulla del quondami sulla sono confedenti del productione del sulla sono publica, quero ferrasa guerra di cinque Castellise Terre à loro vicine: cioè s Nicus, Montebarucio, Bruno, Riculdono, W. Alice, ne doue sero hauere le tro piu prosimi al luoge d'Incisa; e similmente quando non ne pigliasseno se non quatero, trò, due s o cono si tembre alcunivaleri capitale particolarmente descritti in vin publico instromanto, rosato da Milano, in casa di M. Gassare Visconse, in porta Vercellina, nella Parochia de Sinse del producto Duca, e da Beleramino de Rossis eirea, dino di Milano Notary publici, alla presenza di Franceschino de Custiglione Doctore, e Consiglioro Ducale, Honrico Petrenavio città dino d'Alesandria e Paolo di Castiglio-pe città dino di Milano.

L'anno millesimo, quastricentesimo viegesimo primo, il Conto Francesco Ssor da con

Is genet di Witippo Daca di Atilano vende in Monferrace contro il Marchefe Gio. Gian como, mel dominio del quale fece gran preda, e piefe molei Caftelli; e Terre cioè; Valà madra, Occimiano, Mirabello, Baldescho, e Custel di Grana; Solare il sime di Tanaro, Consifelle, Spigno, Silmans, Roccas Ciglaro, Tagliole, es Ifolnie molti alini luoghi; fendali, e recrofendali, quati fono il Caftello. O Villa di Mornierio, fafalegio, Cremolied, in solare; Caffinalle, Marbollo; Mielia, Matuicino, la Rocchera, Mayrana, Ors Links Cyproste Curebores Coxeria, Millefino, Montechiaro, Minafterio di S. Gina has la Bonga, Bubid, Sexumo, Cuffenufcho, Majamo, te, Cexote, Véxime, Cortemiphia porta quara parte, Cottafecha, Rodello, Coffano, Mangano, Dogliano, Robino, Bol zolascho, Monrebarchonio, Camerana, Bonuicino, Beluedere, Marsaglia, Cixone, Son homos Castigliono, Perno, parte della Morra, Beniuello, Calizano, Oxilia, Maximis no, Pulchrone, Roncomale, Piana, Lodefio, Castelletto di Val di Orba, Taglitte, Coil fustelle) er Villa d'Mola. Occupo similmente l'adherent estell'infrustritti bioght: bioè, Francio, Leynesid, Carrette, Brouia, Altesino, Nonello, Sino, Monteforte, Nontechias po, Caruna ana, Monifilio, Benengo, Serranalle, Albareto, Fafolto, Niella, Cafteno, Santa Giulia, Ponte, Borgumallo, Incija, Bergamafeho, Castelmuono, Valle; Cortanfero, e Castello Consambardo. E nella detta guerra il Marchese Gio Giacomo prese ndeune Terre, e luoghi, quali spettauano in parte ad Antonio di Primelio, Giovanni di Cafal Bergone, Henrierro, e fratello di Robella; cioè, Calliano, Robella, e la Plebate, O & Two chero delli Turchi il Castello, e luogo di Frincho, & à Barchotomeo Pallio di Att li Caftelli, e luoghi di Grisano, e Podio, e molte altri luoghi, quali l'anno meccenno. dopò la conclusione della pace furono restituiti, come si legge per l'instromenti sopra di ciò regati da Serafino de S. Maria Secretario del prefato Marchefe, e da Amonio Ficione Wotaro di esso Marchese, registrato nel suo primo protocollo, fol. 45.

L'anno millesimo quattricentesimo trigesimo secondo, Sigismondo Imperatore parsendosi da Milano, doue il Duca Filippo à richiesta del quale era venuto in Italia, nonl'haucua pur voluto vedere, se ne venne in Monferrato, e stette per spatio di un'anno nel luogo di Montecalno; doue partendosi con l'agiuto delli denari del Marchese Gio. Giacomo, andò à Pisa, e poi à Roma, doue da Eugenio Quarto hauuta l'Imperiale corona, ritornò in Germania.

Facendosi la predetta guerra contro il Marchese Gio. Giacomo, Amedeo Duca di Sauoia suo cugnato, e socero di Filippo Duca di Milano, che per sino all'hora haueua temporeggiato, desiderando di arrivare al dissegno suo, il qualo per le cose seguite; si arguiste, che sosse l'affettatione della perpetua adberenza, omaggio, e sedelà del predetto Marchese, e luoghi del dominio suo, come si dirà. Dissidò la guera ad eso Marchese, quale conoscendo la potenza sua impare à potere sostenere l'impeto dell'uno, e l'altro Duca, ritrouandosi ancora nelle Terre dello Stato suo, accetto la pace, quale il predetto Amedoo suo cugnato nell'atto della dissidanza della guerra, gl'hauea offerto. Et parendogli poter pigliar sede, e sigurtà di lui, per la fraternità c'haueuano instemè; li secu scrivere publiche, & autentiche lettere, pregandolo vole se houerlo raccommandato insteme con la consorte, e sigliuoli suoi, & essercontento di accettare la pace, che nell'atto della dissidanza gli haueua offerta. E per consumarlo d'anim s, che esso Gio. Giacomo per se la baueua offerta. E per consumarlo d'anim s, che esso Gio. Giacomo per se la consuma della dissidanza gli haueua offerta. E per consumarlo d'anim s, che esso Gio. Giacomo per se la consuma con la consorte della dissidanza gli haueua offerta.

parsentazella nella solita fodo, considenza, e dilettione, che sempre hauena baunta ver
Bai sui. Gli concese piona baylia, e facoltà di potere disponere, di ordinare delli beni
suoi à suo piacere, comancha di potere componere ogni guerra, questione, condenare delli beni
trà lui, et il predetto Duca Filippo, così di ragione, come di fatto. E per maggiore,
consirmatione di tale promessa, depose tutte la sittà. Ville, Terre, Luogbi, Gastelli, è Fortilitie sue, dessalli, adherenti, co reccommendati con tutta la Patria sua, ostatil Rè,
e Doria, e tutte la Terre del Monserrato, che non erano state occupate per le genti del
Duca di Milano nelle mani del Mariscallo di esso Amedeo à nome suo: et essi pose poù
in essi Castelli, e Terre li Castellani, Officiali, e Rettori, che le conservarono della gente,
del Duca di Milano, per spatio di quattro anni, e più, senza però alcuna spesa del predesto Amedeo, ma più presto con ananza ggio, e benesicio di essi suoi Officiali, si quali nel

rempo predetto hebbero li salarii, guadagni, eredditi di essiluoghi, e castelli.

Fatta la predetta remissione, il Marchese Gio. Giacomo sotto fede di un salua condotto à lui fatto, per il Marescalle del predetto Amedeo, ando con Giouanni suo primogenito da esso suo cuanato, e lo richiese volesse trattare la pace trà Filippo Duca di Milano, e lui; alchorispose, che quansunque hauesse giàmandato suoi Ambasciatori. à Milano per tal effecto, doue ancora se crano ritronati gl'Ambasciatori di esso March se, nondimeno non si era potuto ottenere. Però, che il Duca Philippo già banena, dato carico ad esse Amedeo insolidum di potere componere qualunque puerra, discordia e differenze, che fassero trà essi Prencipi. Onde dopo elquanti giorniesso Amedeo, per la posanza, o autorità che gl'hauena dato il Duca di Milano, internenendoli ancora il consentimento del Marchefe Gio. Giacomo, dichiaro, e pronunció, che trà esse Marchese, e Duca di Milano, done se per l'auenire essere buona pace, perpetuo amore, & insima. dilectione, e che tutti li danni, & offese douessero ce sare, per modo, che li V asali, suddici, adherensi, e ricommendati dell'ono, e l'altro Prencipe potessero liberamente connersare. o commerciare insieme. Alcuni dicono, che nel tempo, che il Marchese predetto, e Giomanni suo primogenito dimorarono nelle Terre, e forze del predetto Amedeo, e pendente il trattato delle predetta pace, furono trà loro celebrati alcuni capitoli, patti, e conuentioni, del tenore delle quali non si hà però notitia.

Hauendo adunque (come si è detto) il Marchese Gio. Giacomo raccamandato la Stato suo ad Amodeo Duca di Saucia suo cugnato, Giouanni suo figliuolo ritornò à Chiuasso; & lui alli due del mese di Maggio moccocxxxi; parti per andare alla voltadi Uenetia, facendo il camino d'Alemagna: W alli sedici di eso mese, giunse à Castel Franco, luogo della Signoria di Venetia, & ini stette la notte senza esere conosciuto. Il giorno seguente su riconosciuto, & il Podestà con li primi del luogo, l'andorono à vistare, & fatto il desinare l'accompagnorono per il spatio di miglia quattro; e poi lasciandolo andò à dormire à Nonnalle Terra di S. Marco, similmente incognito, done poiche, su il Podestà con bonorata compagnia gl'andò incontro per più di sette miglia, e giunto à Mestri, trouò notabile compagnia gl'andò incontro per più di sette miglia, e giunto à Mestri, trouò notabile compagnia di Gentilhuomini, quali lo condusero ad alloggiare ne nel Palazzo della Signoria, molto ornato di honesti ssimialloggiamenti, e camere. La mattina seguente di giunsero molti Gentilhuomini, mandati dal Prencipe, per tener compa-

compagnia al predetto Signore, à significarle con quanta allegrezza; edesiderio se aspesà tana la vienuta sua à Venetia. E fattoil desinare, esse Gentilhuomini condustero il predatto Signore alle loto barche, magnificamente ornate di tapizarie; che erano più di trecento, to auanti, che giungesero à Marghera erano più di seicento, ricchissimamente. ornate. Giunto à Marghera trono Palischermi, infiniti ornatissimi, & carichi di Gensilhuomini, con trombetti, e piffari, e con detti Palischermi erano innumerabeli barche. sopra le quali ascese il predetto Signore, e nauigando verso Venetia incontrò il Prencipe di Venetia, quale gliera venuto incontro più di quattro miglia, accompagnato damolti Gentilbuomini di ogni etade, e tanto splendidamente vestiti, che era cosa stupenda, Er non èmemoria, che per auanti fosse stato riceuuso alcuno Signare così honoratamente, ne con tanta dimostratione. Accostandosi il predetto Prencipe di Venetia, ricolse il Marchese sopra il legno suo, con innestimabili segni di allegrezza, e dopo le salutationi, 🖘 abbracciamenti se navigo verso la Città, la quale era tutta festiva, e gioconda, per la venuta del predetto Signore: e smoutati si andò à San Marco à fare oratione al Santo. Le finestre della Città erano fornite di donne ricchi simamente ornate, e belle. Le strade coperce d'innumerabili persone, & il mare di barche. Al partir del Tempio il Prencipe accompagno il Marchese per fino alla barca, e dalla barca al palazzo ornatissimo, deputato per l'alloggiamento suo, accompagnato dal Collegio V eneto, doue gli furono fatte. despusos, e similmente à Mestri. La seguente mattina ando alla Messa à S. Marco, edopo in palazzo, il Prencipe gli venne incontro, e fatte le debiti cerimonie, entrarono nel Consiglio, done il predetto Signore con ammirabile commendatione espose il caso, & infortunio suo, e si parlo di molte altre cose; finito in Conseglio su accompagnato all'alloggiamento suo.

- Nel medesimo tempo la predetta Signoria di Venetia , inteso il caso del Marchese. Gio. Giacomo suo confederato, fece apparecchiare un vallido effercito per campeggiare le T'erre del Duca Filippo, cioè quattordeci milla caualli, sette milla fanti, carri, e guastatori infiniti. Delche essendo stato certificato il Duca Eilippo, fece trattare la pace trà lui , e la Signoria predetta , la quale l'anno meccexxxiij. ritrouandosi ancora esso Marchese Gio. Giacomo in V enetia su conclusa trà loro, can un capitolo trà gl'altri, che il predetto Duca Filippo, douesse liberamente, & espeditamente restientre al Marchese Gio. Giacomo tutti li Castelli, Terre, e luoghi, che gli erano. Sati occupati per lui, e genti sud, nella precedente guerra. Onde dopò la conclusione di esa pace, il predetto Marchase com amplo saluo condotto del Duca Filippo, e con huena licenza, e gratia del Senato Veneto si parti da Venetia, e per tutto il dominio della precedente Signoria, e similmense di Milano, fu honoreuolmente raccolto, e provedutoli delle spese per lui. e tutta la famíglia sua. Et giunto à Milano dal Duca Filippo, il quale giocondissimamonte, a con lieta fronte lo ricolfe; esso Duca gli disse, che haveua compassione al caso sur, perche sapeua, che non si era indotto per colpa sua, ne per propria volontà à prouvedresdetta guerra, ma che era proceduto per il mal configlio, che gli era stato dato; però era contento, e così gli promise di farli libera restitutione delli Castelli, e Terre, che gli erano state tolte per li suoi, nella precedente guerra. Perilche essendo poi ritornato esso Gio. Giacomo in Monferrato, mando A. Hevrietto Natta Dottore, e Bartolomeo della

 $Z_{\zeta}$ 

Salla suoi desta pace, gli richiesero la restitutione delli Castelli, e Terre à lui occupate :
La quale restitutione per all'hora non potera ottenera, per le molte, & varie oppositioni, che si faceuano per li Commissarij del predetto Duca, quali dicenano, che il Castello; e la lago di Spigno, spettana à Gionanni Freylino del Carretto, & era del seudo di Genoma, & à questo non haueua ostare la remissione fatta per Tomaso di Camposregossi mquel tempo Duce di Genoua: però, che nella detta remissione non internennero le solennità debite, & su conditionata; cioè, in caso, che li Vassali ratificassero. E il detto Freylino mai volse ratificare. E teche ostanano ancora le parole della sentenza, le quali concludeuano, che si deuese fare restitutione delli luoghi di esso Marchese, adherenti, e recomendati suoi; & che al tempo della presa di esso luogo, Gionanni Freylino l'haueua tolto senza agiuto delle genti del predetto Duca, e lui non era suddito, ò collegato, ne delli compresi nelli articoli, e consignamenti, non si doueua restituire, Il medesimo si disena del Castello di Valmacha.

Circala restitutione delli Castelli di Occimiano, Mirabello, Baldestobo, & Grana, opponenano, che quantunque si done sero restituire, secondo la dispositione della sentenza, niente dimeno perche il Conte Francesco era creditore della Communità, & huomini di Occimiano di dodici milla siorini, quale somma gli su promessa da esa Communità, & huomini, accio non sossero posti à saccomano, dal quale esso Conte gli hauena saluati. Etche li luoghi di Mirabello, Baldesco, e Grana gli erano stati dati dalli Gentilhuomini di essi luoghi, quali erano suoi captini, non era conneniente si dourssero restituire al predetto Marchese, senza li pagamenti di dodeci milla siorini, de oltre delle altre somme connenute con essi Gentilhuomini, per liberarsi dalla captinità.

Item, che il Castello di Cortansero, quale era stato tolto alli figlimoli, con heredi di Gabriele Pelletta, quali erano adherenti del predetto Marchese, non si douena restituire, però che detto Castello era devoluto alla Camera Episcopale d'Asti, per la guerra fatta per li Vassalli, contro il Vescono di essa Città. Et il Vescovo si opponena à detta restitutione per le ragioni sue:

Item, che li Castelli di Calizano, Oxilia, & Maximino, quali si teneumo per Galeotto del Carretto, non si doucuano restituire à Marco, & suoi consorti del Carretto feudatary del predetto Murchese, quali ne erano stati scacciati per detto Galeotto; però, che trà essi Galeotto, e Marco su per lungo tempo guerra, nella quale detto Galeotto havueua preso detti Castelli, even per rispetto d'alcuna guerra del Duca di Milano, savore, ò sussidio delle genti sue l'accione del considio delle genti sue l'accione del carretto d'alcuna guerra del Duca di Milano, savore re, ò sussidio delle genti sue l'accione del carretto del carretto

del Marchese.

Item quanto al Castello di Siluano superiore haueuano fatto, quanto baueuano potuto, acciò che Henrico di Ponzone, il quale teneua esso Castello lo donesse restituire; ma che egli haueua leuato il stendardo del Marchese di Monferrato sopra esso Castello, e diceua essere di buono accordo con l'Illust. Sig. Giouanni di Monferrato.

Item quanto alla Rocca di Cigliero, che li Gentilhuomini di Ceua, qualinon sono suddiți, ne adhereti del Duca, diceuano hauerla presa, e spettare à loro per giuste cause, exitoli. Item, Item, che il Castello di Lequi era xetrofondo.

Item, che il Castello di Castello to di Valle d'Veba era posto in mano de gli Agenti per Theram Adorno, quali ne hanessero à fare, quansone saceus eso Theram, con il predetato Marchese.

- Ituni diceua, che il predetto Caftello, & Villa d'Insula anticamente era della Comumunità d'Asti shenche sosse stato occupato per il Marchese nella guerra fatta per lui contro esa Communità d'Asti, la quale non era suddita del Duca di Milano, enon nella auerra, che su trà il Duca Filippo, e la liga.

in Item, che li Vaßalli, e Fendatary del Marchese, non doueuano essere restituiti; però, che le parole della sentenza non contenenano, che quelli, quali spontaneamente, & vo-

tontary fi erana dati, douessero essere restituiti.

Item, che li Castelli, e Terre di Cassinascho, li quali teneuano gli henedi di Vbertino Gutuerio, spettauano alli detti detentori, li quali hauendo in essi Castelli, e luoghi buona

ragione, se crano ingegnati di ricuperarli da loro medesimi in essa guerra.

E sualmente dopo lunga altercatione l'anno millesimo quattricentesimo trigesimo quarto, Indittione duodecima, allivintinoue del mese di Genaro, connennero si donesse fare desta restitutione nel modo, che si contiene nelle conuentioni, e transattioni sirmate, e concluse trà Nicolao Picenino di Perusio, Luogotenente, e (apitano generale del predetto Duca, & essi Oratori. Delle quali conuentioni ne su rogato instromento, da Lorenzo de Martignonibus, Nodaro publico Milanese. Ratisicate pos l'anno medesime, il secondo giorno del mese di Febraro, dal predetto Duca Filippo, per sue lettere patenti.

Primò, conuent, & promisit prædictus Illustris. D. Dux eidem D. Marchiomi, restituere omnes Terras, omnia q. Castra, & loca ipsius D. Ducis, aut suorum
existentia, quæ olim sucrunt ipsius D. Marchionis, & per eum immediate temebantur.

Irem, pro maiori reintegratione status ipsius D. Marchionis conuenir, & promissipse D. Dux, eidem D. Marchioni restituere ex liberalitate omnes Feudatarios, adhærentes, & recomendatos olim ipsius D. Marchionem redire, & ex toto in dicti D. Ducis, qui contenti sunt ad ipsum D. Marchionem redire, & ex toto in hoc dissentes, & reclamantes non sucrunt. Et viterius ipsos Feudatarios, adhærentes, & recomendatos, hortari, rogare, ac stringere, quo efficacius sciuerit, & poterit, vi contenti remaneant, redire ad obedientiam prædicti D. Marachionis.

Irem convenerunt dictæ partes, quod pro alijs Fendatarijs, adhærentibus, & recomendatis, qui nec sponte contenti sucrunt, ad ipsum Dominum redire, neu precibus, aut persuasionibus stecki poterunt, sieri debeat commissio in vnum considentem communem ipsorum DD. Ducis, & Marchionis, qui cognoscat, & iudicet, asi ex parte teneatur ipse Dux eos omnes, aut aliquos tantum restituere, cuius decissoni debeant ipsi D. Dux, & Marchio aquiescere, & stare; respunciando ex nunc alij cuicung; sudicio.

Item, quod particulariter per Oratores D. Marchionis specificari debeant, Castra, loca, & bona restituenda, necnon Vassalli, adhærentes, & recomendati

D.Mar

Domini Marchionis, quibus restitutio sit sienda.

mes Terras, Castra, bona, & loca in guerra capta, & ablata, quæ in manibus eius, adhærentium q; Vassallorum, & recomendatorum suorum existunt. Pro alija verò, quæ sunt in manibus D. Ducis Sabaudiæ operabitur ipse D. Dux Mediolani, quod restitueretur eidem D. Marchioni. Et si quo tempore ad manuscius,

ant suorum peruenerint illa restituet, & restituere promittit.

Fatto l'appuntamento predetto, il Marchese Gio. Giacomo mando Oratori suoi, in. compagnia di M.Orsato Iustiniano Oratore della Signoria di V enetia, da Amedeo Duca di Saueta, à segnificarli quanto dopoi la ritornata sua di Venetia baueua operato cel Duca Filippo circa la restitutione delle Terre, gli erano state occupate per le genti sue, Co à richieder li la restitutione del resto della Patria sua (à lui come si è detto) recomendata; quali alli vinti delli predetti mese, & anno, ritornati à Chinasso, doue si ritro. uaua il predetto Marchese, gli secero intendere, che conclusiuamente non haueuane poruro riporear dal predetto Amodeo altra risposta, se non che hauendo lui fatto tanto per il Marchefe, quanto haueua fatto per un suo carnale fratello, e che per l'industria, prudenza, e conseglio suo era andato à Venetia, perilche le cose sue erano riuscite in bene, non doucua e sere ingrato derso di lui di tanto benesicio: massimamente, che al sempo, che esso Marchese fù da tui, sirmò, e concluse seco alcuni capitoli, patti, e conmentioni, le quali quando osseruasse, & olere di questo gli facesse restitutione delle spese fatte per lui, circo alla conferuatione della Patria del Monferrato, non ricufaria di fare essa restitutione, e di osseruare quanto ancora lui ghi bausua promesso. E quantunque effi Oratori, doppoi il ringratiamento del Consiglio discua hauer dato al predesso Marsbese, gli facessero conueniente risposta: dicendo, che delle conuentioni, e patri, quali lui presupponeua non si haueua alcuna notitia; e che nella custodia delli Castelli, e Terre à lui raccomandase, non doueua verifimilmente dire, hauerli speso del suo, perche l'entrate, quali erano peruenute alli Officiali suoi, che le guardauano, erano di muggior redito, che non rileuauano le spese della custodia predetta. Et che M.Orsato Giustiniano in privata audienza gli dimostrasse, che senza grandissimo carico dell'honor suo, non potena ricufare detta restitutione, con soggiungerli, che persissendo in detto suo propofito, la Signoria di Venetia, con la quale ambidue erano confederati saria necessisata à metterli la mano. Nientedimeno vedendo, che niente operavano, elessero di rizornare dal predetto Marchese. Et dopò la partita di essi Oratori auenne, che ritornando il Marchefe Nicolo da Hesti dalla peregrinazione sua di S. Antonio di Viena, il predesso Amedeo mando M. Francesco de Thomatis Doctore, e Consigliero suo à visitarto, e dirli per parce sua, che passando per Monservato, si degnasse auisarent Marchese. Gio. Giacomo, che se lui rimetteua tutta la Patria sua, oltre il Po, e Duria, che gline facena fideltà, con recognoscerla in fendo da lui ; & oltre di questo se gli facena adherenza di tutta la Patria di Monferrato, tra contento in tal caso farle la restitutione delli Castelli, e luoghi à lui raccomandati. Il Marchese mostro essere contento in tal caso farli la restitutione, e così scrisse levere al predesso Amedeo, of mando da lui, per tal'effetto, Frace Gulielmo di Cafale, Maestro in Theologia, e Generale dell'Ordine de' Frati Mi-

Minori, al quale esto Amedeo fece risposta, che in breve mandaria suoi Ambasciatori dal predetto Marchele per adempire detto trattata. Et dopo alquanti giorni in luogo de suoi Ambasciatori, assutamente mando à Torino Lodouico Prencipe di Piemonte. primagenito, la venuta del quale, intendendo il Marchefe Gio. Giacomo per fare l'officio del buon parente, mando Giouanni suo primogenito ad incontrarlo, & arrivati. che furono à Torina, dans insieme fecero le Feste della Matinità del Saluatore, detto Lodoùico fece arrestare, e carcerare il predetto Giouanni, e publicamente comincio quera reggiare la Terra di Chiuasso, la quale tenena, e possedena il predetto Gio. Giacomo de alcuna altre Terre à lui fottoposte. Per causa della qual guerra, e discordia su nel progresso fatto compromesso in Filippo Maria Duca di Milano; il quale bepelo mandasse sani Ambasciatori per componer la pace trà loro. Nientedimeno su necesseuso il Marchese Gio. Giacomos ancorche fosse infermo, di andare in Sauoia per tre cause; l'una per la liberatione del figliuolo, l'altra per compiacene a del Duca Filippo, la terza, perche il predetto Amedeo apcora tenena occupato la maggior parte delle Tierre à lui raecomandate per esta Gio Giocomo. E con, come il predesto Duca di Sauoia suo cognato fu mediatore, Korarhitro della pace, trà il Duca di Milano, & esse Marchese, così il Duca Filippo fu assunto mediatore, & arbitro della pace trà essi cognati. Il frutto della quale fu, che se il predetto Marchese volse liberare il figlinolo, 🕫 se medesimo, e ribauere li Castolli, a Terre sue raccommandate al predetto Amedeo, su bisogno, che pli facesse cessione, adonatione di tutta la Patria sua Donia, feudata, e retrofeudata, oltre il Pò, e Duria, con promissione, che saria lasciata in seudo al memorato. Giouanni suo primogenito. Et oltre di questo gli su necessario farli adherenza del resto del dominio suo di Monferrato, che hauena di qua, e dità da Tanaro. Ritenando però in se il predetto Amedeo li luoghi, e fedelià delle Terre infrascritte, che furono prese al predetto Marchese, per il prenominato Lodonico suo figlinolo: cioè, Chinaso, Brandisio, Settimo, Engenia, luogo delli Nobili di S.Giorgio in Canauese, Fleto, Lombardono, Monsenario, & l'adherenza di S. Benigne, fatta al predetto Lodouico per l'Abbate Aledramo del Carretto, 🗘 il Vakallagio di Azelio; ritenne ancora il luogo di Mazadio. Et oltre di questo volse, che il predetto Marchese Gio. Giacomo gli facesse la quittatione, e liberatione ditutto quello, che restana hauere per la dote di Gionanna sua moglie, sorella di esso Amedeo; e così mediante le condiționi predette, & alcune altre obligationi, il predetto Giouanni fu liberato dalle carceri, & al Marchese suo padre furono restisuite le altre Terre, e Castelli. Dalle quali partendosi gl'Officiali, che gl'erano stati po-Sti per Amedeo Duca di Sauoia, ne rouinarono alcune, W alcune altre spogliarono d'ogni monitione, e mobili. E tutte le predette cose furono fatte in Torino, essendo il Marchese Gio. Giacomo, e Giouanni suo primogenito nelle forze del predesto Amedeo; con trattato, che gli Gratori di Filippo Maria Duca di Milano, l'annomillesimo quattricentesimo trigesimo quinto, Indittione decimaterza, del mese di Genaro, come più ama plamente si consiene in un'instromento per esse parti, rogato da Antonia Bolonerio Secretario del predetto Duca Amedeo; con espresso, patto, e conuentione, che Giouanni, Gulielmo, Bonifacio, e Theodoro, figliwoli del predetto Gio. Giacomo, douessexo con giuramento loro ratificare tutte le predette cose, e promettere per se, e descendenti loro rele **∫a**riano

sariano osservate. Benche Giovanni suo primogenito, divendo ancora it padre, sacesse secretamente una protesta, per publico instromento, che accadendo sarse per lui, o per altri à suo nome la sedeltà, o altro segno d'obedienza ad Amedeo Duca di Sauoia, à quatunque suo successore, la faria con li medesimi rispetti di paura, e non spontamente, ne con animo di convalidare, ne consirmare le obligationi dia successore in anissessamente erano nulle, essendo in quelli tempi captivo, es arrestato personalmente nelle sorse del

predetto Amedeo, & essercito suo.

L'anno medesimo, alli otto del mese di Febraro, Retrino, e Giouannino sigliuoli del quondam Giacomo Scarampo, ricanobbero in feudo al predetto Marchese Gio: Giacomo il luogo di Vexime, la quarta parte del Quarterio di Cortemiglia, e la fua parte del luogo di Salucio, del che ne fu rogato instromento da Serafine di S. Maria Notaro, . Secretaro del predetto Marchefe, nella sala grande del Castello di Casale, alla presenza di M. Henrietto Natia Vicario, Lodouico Ticione Cancelliero, e Giouanni della Salla. Il predetto anno, alli sette del mese d'Agosto, in Rippaglin luogo di Amedeo Duca di Saucia fis concluso il matrimonio trà Lodouico Marchese di Saluzzo, 🗪 Isabella figliuola di Gio. Giacome Marchese di Monferrato, con la constitutione di dote di dieci mil-. la fiorini di Monferrato, da essere pagati per il predetto Gio. Giacomo, e con aggiunta di fiorini cinque milla, quali si hauessero à pagare per il predetto Amedeo Duca di Samoia nella forma, che si contiene in vn'instromento sopra di ciò rogate de Antonio Bo-Iomerio di Poncino, Diocefi Lugdunense Nodaro publico, & Secretaro del predetto Duta; alla presenza di Lodonico di Sauoia Prencipe di Piemonte, Gulielmo Viderio Vestouo Bellicense, Constanzo di Salucio, Secondino Natta, e molti altri. Della quistatione del pagamento di essa dote, ne su rogato l'anno seguente instromento da Antonio Tia eione Nodaro, registrato nel primo suo protocollo à fol. 77.

L'anno millesimo quattricentesimo trigesimo sesto, Indittione decimaquarta, alli dodeci del mese di Giugno, alta presenza di M.Giouanni di Belforte Caualliero, Viriberto bastardo di Sanoia Signore di Grandecorte, e di Montagniaco, Lodonico bastardo d'Achaia Signore di Reconifio, Giouanni di Saysello Signore di Bariatto Marescalco di Sauoia Caualliero, Henrietto Natta Cancelliero di Monferrato, Secondino Natta suo fratello Dottore, e Gulielmo Bolonero. In Thonon Diocefi Gebenense, Lodouico di Sanoia Prencipe di Piemonte primogenito, e Luogotenente generale di Amedeo Duca di Sauoia per una parte, e Giouanni di Monferrato Signore di Trino primogenito, e Luogotenente del Marchefe Gio. Giacomo per l'altra, fecero confederatione, & liga insteme, non pregiudicandosi però alli patti, e conuentioni fatte trà loro à Torino, l'anno millesimo quattricentesimo trigesimo quinto del mese di Genaro. Nella quale nuoua liga si conteneuano li capitoli infrascritti. Et primo di prestare ogniaiuto, e fauore à Filippo Maria Duca di Milano contro V enetiani; & similmente alli figliuoli, che nasceriano da Madama Maria di Sauoia consorte del predetto Filippo Maria. Et se à caso accadeße, che il predetto Duca mancasse di vita con figliuoli, ò senza figliuoli inanti, che la predetta Duchesa Maria l'uno, e l'altro di loro, daria ogni possibile agiuto, e fauore ad essa Maria, circa la conseruatione delli beni del predetto suo marito di quà dal Pò. Be in enento, che il memorato Filippo Maria mancasse senza figliuoli legitimi, e natu-

rali

nali prochemidal prophio Jankoupo, adegizimo en merieno não sprecurariano, che insce los Gittà, Caftelli, Terre, Ville, Oquedunque domini di Milano, Pania, Nonara , Lodi, Como, Cremona, Cremas Medactia, Abdas Vaffalls fendati, e'retrofendati, adherenti, exaccomandati, e generalmente secrete altre soufificeri di que dal fiume del Po, perueneriano insolidum, & pleno iure al predetto Amedeo covero saoi beredi, e successori finz alsamo impedimanto del predetto Gionanni, amonadi Gio. Giacomo suo padre . Et merfa wice ogni altri Castelli, Terre, Fostezer, Coninci li dominij di Alessandria, Tuntava, Wolanza, Baffignana, Pincenza, Barria, to, sonte lo alton Città; Caftelli, Torres, Ville, e Fontezze, con li domini, feudi, remofendi, adberemi, e raccomandanti fuoi. confistenti obere il fiume di Rà, con li territori, antrata, e redditi, gabelle, coralere fue per inenze, e similmente della Città di Pama, Contado, e distresso suo; li quali fo possadevano per il predetto Duca Frieppo, ecceltuando solamente la Città d'Afti, con il tenzizorio smo, fasero, ex spezzasero insolidum al Marchese Gio Guermo, heredis e sucsessori suoi, con patto es prosso, obe se alcun Luogo, Terra, e Castello poruenisse in posanza di esta Duca, e Prencipe, beredi, e successori, e genti sue, non pereffero senza espresso consentimento di essi Marchese, & heredi suoi ritemerle sanzi fesseroobligati vemetterle in manos e banlia loro. Et quanto sia al Castello, Città, Territorio, Cantono, & Domivia di Pania, ancora che il Marchese dicesse fossero state possedate per il Sig. suo Ano; nientedimeno, perche il Duca di Sauoia dicena detta Città, e Lunghi effere talmente conuenienti à ghaltri domini riscruati, per la portione sua; che senza quellinon gli poteua suramente conservare. Convennero insieme, che ottenendo essa Cisià, e Territorio li prodetti Duca's e Ladonico fossero obligari ad ogni richiesta del presaro Marchese, e di Gionanni predatto, heredi, e successori fuoi, rimetterli senza dimora tanti Territorij fisramonnani propingui alla Territorij del Marchesato di Monferrato, che sossero equiualenti alle Gastelli Ville, e pertinenze di Chinasso, Settimo, e Brandisso, e d'anantaggio, secondo il giudicio, & arbitrio del predetto Duca di Sauoia, con conditione però; che ne dauessero riconoscere in feudo ligio, & della superiorità, e resorto esso Duca, e successori suoi con le medesime conditioni, che si erano obligati per le connentioni fatte in Torino. E perche herisimilmente alcuni Signori, e Capitanei, come sono li Signori di Mamoua; e Marchese di Eerrara vorriano, e desiderationo forse entrare in detra liga, connonnero per maggior facilità di ottenere l'intento loro, deuerli ammettere. E che il Duca di Sausia potesse donare, rimectere, e concedere à suo piacere per tal'effetto delle Cistà, e Terrigory di Cremona, e Crema, & il Marchese delle sittà, e Territory di Parma, e Piacenzascon quelli modi, e forme à loro più expedients, & villi. Conclusero ancora, che venendo il casu della morte del predetto Duca Filippo Maria l'uno , ò l'altro di loro do-. ueße preparare, & accumulare à sue proprie spese, senza dimora, edilatione ogni sue. possibili-forze, & esfercito per ouiere, che la Città di Milano, & altre principali Cittàsi a Luoghi non foßero preoccupati da altri s e dicammunicare liconfigli, e parere l'amo, all'altre; e tutto quello potriano sensire, parere, & intendere effera à propofito, di maindanage effecto le intelligenze loro, e di tenerle secrete, per modo, che non hanessero davienire à novitia ad alcunos feuza sapura, velontà, e consenso dell'uno; e dell'altro-Les obligationi della offeruanza delli predetti capitoli, e conuentioni. furono mutue. e con: Maa

Amento. Volsero aucora, che accadendo qualche dubbio sopra quanto baucuano consenuto insieme, donessero stare al giuditio di quattro Consiglieri, cioè due per caduna parte, li quali poiche sariano eletti hauestero à ritronarsi in Torino; hauendo però quelli del Marchese amplo saluo condotto, Gini trà loro decidere frà quindeci giornò

qualunque oscurità, e discottatione occorrente.

L'anno millesimo quattricentesimo digesimo settimo, Indittione decimaquinta, alli wintitre del mese di Semembre, in Rippaglia, Diocest Gebenense. Precedente il trattato di Amedeo Duca di Saucia, e col mezo del Reverendiß. & Illustriß. M.V gone di Lufiguano Vescono Tusculano, & cognominato il Cardinale di Cipro, amministratore, Barba, Gouernatore, Procuratore, e Mandatario speciale suo, e di Amone V escono di Torino, der anche per opera di Paulino Capitano, Scudiero di esso Cardinale, & altri sostimiti fuoi. Et similmente per il mezo di M. Secondino Natta Dottore, e M. Georgino Scarampo di Camino, Camareri, Ambasciatori, e Procuratori di Gio. Giacomo Mara chese di Monferrato, su concluso il matrimonio trà il Serenis. Giouanni di Lusignano Re di Gierusalemme, Armenia, e Cipro, & Amedea figlinola del predetto Marchese. Gio. Giacomo, con le sussegnenti connentioni; cioè, che il predetto Serenis. Re hauesse à mandare per tutto il mese di Agosto all'hora prossimo da Denire suoi Ambasciatori, e Procuratori dal predetto Gio Giacomo con una galea fino à Venetia, per accompagnare la predetta Amedea nel Reame di Cipro, con sufficiente mandato dal predetto Re, di fare concludere, ratificare, approuare, e consirmare detto matrimonio, Gà confessare, e ricognoscere bauere bauuto, e riceunto à nome di esso Re ducati vinticinque millia, promessi per il prefato Marchese Gio. Giacomo per la dote della predetta Amedea sua siglinola, e di rinunciare alla somma di esta dote; e di assicurare Amedea, che in caso di Diduitade potesse bauere per suo dotalicio la somma di ducati cinque milla ogni anno, sopra le Terre, & entrate di Cipro, in luogo sicuro: & che saria honoreuolmente riccuusa dal predetto Rè, quando giungeria nel detto Reame. Et versa vice, che il predetto Marchese Gio. Giacomo hauesse à mandare honoreuclmente per tutto il mese di Decembre all'hora prossimo la predetta Amedea con wn'altra galea al detto Reame, con decente compagnia: cioè, quattro Gentilhuomini, quattro Damigelle, un Capellano, In Medico, due Cameriere, vn Cameriero, & vn Cuocco per la jeruitu sua. E benche secondo la dignità Regia la dote predetta non douesse esere di minor quantità, che di cento milla ducati, nientedimeno li prefati Ambasciatori del predetto Rè; considerate le grawezze occorfe, e che alla giornata diversamente occorrevano al memorato Marchese, furono contenti à nome di esso Rè delli detti venticinque millia ducati Venetiani, li quali si done Bero pagare con litermini, & modi infrascritti: cioè, ducati sette milla per glornamenti, condetta, e spese del viaggio; & il resto di essa dote, quale ascende alla somma di ducati dieceotto milia si pagasse per il predetto Marchese in Venetia, in termine di disciotto anni: ciod, ducati mille ogni anno, e come più amplamente si contiene in uno instrumento, rogato da Antonio Bolonerio di Poncino, Diocesi Lugdunense, alla presena di Lodonico di Sanoia Prencipe di Piemonte primogenito, e Filippo di Sanoia Conte. Gebenense, V berto di Sauoia, Glaudo di Sasso, Amedeo Campione, Gionanni di Capesio, Francesco di Bonisso Dottori, Giorgio de Vaxax, Giorgio di Valperga Scudieri, & altri. Lanno

L'anne millestimo quatricentestimo quadragestimo quinto, li 13. Marza il Clarissimo al benigno Prencipo. Gin Giacomo Marchese di Manferrato manco di disa, Co il corpo suo sa sepolto nel convendo di sa Francesco de' Frati Minori in Casale S. Enasio. Per la cui morre Giouanni stoppo imogenito rimase successore, del Stato, Co à Gulielmo suo francello secondogenizo, contesse ha Terra di Trino. Fil Giouanni munifico, gentile, e benignissimo Signore, madi servità della persona suo se sono Gentilhuomini. Et alcumo volta esendo richiosta ed accettare qualcheduno di basa liga, ristutandolo soleua dire, the Gentilhuomini, erano fatti per servire Signori, Co Villani per servir Gentilhuomini.

In questi tempi sucendosi la guerra par il Duca Filippo contro Bolognesi colligati com Vanetiani, e Fiorentini, il Sig. Gulielmo di Monferrato, per silegno, che lui haueua, proso comre Carle di Gonzaga, parendogli, che il Duca Filippo volese darli più autorità, e credito, che à lui; si parti dal stipandio di esto Duca e si condusse con Venetiani. Et essendo all'hora Carlo al Castel S. Gionanni de' Bolognesi, la cui Rocca guardauano li soldani di Gulielmo, quali erano per partirsi essi soldani, per ordine preso trà Gulielmo, e Tiberto Brandolivo, tirarano in essa Roccha Tiberto, il quale saccheggiò tutta la genre di Carlo, e lui con pochi de' suoi suos suos en seco callo improvisamente con burn momero di settembre dell'anno mosescalvi, detto Carlo improvisamente venne con burn momero di sente in Monferrato, com sessa suo il Cerro Valmacai, e Frasmen, dicendo volersi ristorare della perdita, che hausua hauuto à Castel Si Giouanni, pur al sino midiante quarro mila ducati si pari, e seco restitutione di esse suo sul salla di mondo, che su ordinato per Flippo Maria Duca di Milano. Et Bulognesi all'hara per publico decreto, ordinaro per Flippo Maria Duca di Milano. Et Bulognesi all'hara per publico decreto, ordinaro per Flippo Maria Duca di Milano. Et Bulognesi all'hara per publico decreto, ordinaro per Flippo Maria Duca di Milano. Et Bulognesi all'hara per publico decreto, ordinaro per Flippo Maria Duca di Milano. Et Bulognesi all'hara per publico decreto, ordinaro per Flippo Maria Duca di Milano.

L'anno millesimo quatricentessimo quadrage simo settimo, allitredici di Agosto, à hore me di motte. Elippo Maria Duea di Milano paso di questa vita sin'essa Città di Mitome, n'i ka astello di Parancobia, senza sigliuoli legitimi maschi, o semine. Perilabe, in Milano nacquero granda insbationi, e modestie; li successe delle quali Enea, Siluio minimo all'bora Gandinale Senense melli gesti di Europa imperante Federica Terzo, destina sser stati questi.

b AApute Insubres, Vrbamairasa samosam Orbe Mediolanum, Philippus Maria Dus Gemis, qui Gemam ditionis un apon. subegerat, Amedei Sabaudiz Dus missiliam matrimonius bi conjunzerat. Alphonsum potentissimum Regem, cum timbus frattibus, altero Rege Nauatiz, altero militiz compostellano, Margistoris, multissi negulionavali pralio, victum, captum, & ad se deductum, ing solice sins liberalizate, magnificentissimum donarum, libertati dimiserat. Sigisfimundum Cassom Romam perentem; cum Mediolani ageret, visitate cotemps foratio Bononiam, Forlinium, Imolam è manibus Tiranorum armis etepps sattosancia Romana Ecclesa testituerat. Atroccia suirensium gentem bello domitis. De Florentinis ar Venetis per suos Duces sapius triumphanerat; so-eamqueum, Italiam entrope affecerat. Iam recedente fortuna, perdita Genua, Plicolao Piccinino, sid quo matrime sidebas desuncto, exercitus suo ad Casale

maius iuxea fiumen Padi Duce Micheleto ab hostibus pralio fuso, & Castris éxuto, magno numero equitum, peditum que capto, eo ductus esat, ve non modo Venetis, sed omnibus per circultum populis, ac Principibus contemprai ela set. Et Veneti quidem Abdua flumine transmisso, in agro Mediolanens Ca-Aramentatitantum ei rerrorem incussere, ve de relinquendo Imperio cogitanes rit; quæ sunt vitra, & citra montes auxilio Regum deposcens, sed quæ sorranatum, atque hostibus insukantem omnes honore, ac fauore dignum existimauere; idem in calamitate constitutus ab ompibus, tanquam odio dignus reli-Ausest. Vnus tamen omnium Alphonsus accepti beneficij memor, ad opem ferendam se seaccinait. Sed cum serus iter agit, interim Philippus primum ob aduersam valicudinem oculis captus, deinde ex ipsa arce hostilium armorum fragore audito, vehementer commorus vita radio, fimul, de langores mortem obijt, iplo Alphonfo Regeinstituto; fuit autem Philippus ingenti corà pore in iuuentute macer, in sent cute pinguissimus, deformi facie, ae terris bili, instabilibus, & pragrandibus oculis, ingenio peracri, & calido, in largiendo profusus, in pareendo facilis, in audiendo difficilis, ar vbi in colloquia venisser, mitis, ac placidus, cultus corporis, ac mundiciarum, omnisque lenocinij negligens; venandi cupidus, equorum studiosus; cœrerum quietis, impas tiens, atque im peritandi auidus. In pace bellum, in bello pacem qua finit: fis mulandi, atque dissimulandi egregius artifex. In milites quam in Cines indula gentior; raro in publicum prodijt. Delatoribus facilè credidit; in fuspitiones adeò pronus, ve lepè fidissimos à se, amicos leuissimis de causse alienaucre. Puls chris indutus vestibus agros ad se venire permisit. Sermonem de morte audiuit inuitus. Tonitrua, ac fulmina mitum immodum expanie, tabifica lue percullos, ex Vibibus migrare in agros iustir, corumqi domos incendio salli; qua cura innumerabilem illum Mediolani populum, multisannisintactum, quodamodo ab ca peste sernauir. Huic cum vita decessisser funus, nec ranto Paincipe dignum, nec fuis maioribus du aum est; nec sepuleri decus additum. Populus cognita Ducis morte in libertatem (espè proclamanit. Duodecim vitis electis, qui Rempublicam admnistrarent; Castrum porta louis instar excellenrillima Regie caprum, ac dirutum eft, & teltamentum Philippi dilaniarum: Ad dominium Mediolanense multi aspirauere, sed qui coloratia vierenturitulis, quatuot tantum fuere. Federicus Imperator devolutum ad se Principatum Philippo fine liberis legitimis vita subtracto contendebat . Alphonsus ex restamento hereditatem petebat; Carolus Dun Aurelianensis en sanguine Viceco. mitum natus, ab inteltato fibi debere Ducatum aiebat. Franciscus Sfortia Vicecomes coningem suam, quæ Philippi filia sucrat, hæredem patri suscipiendam affirmabat. Audite sunt legationes omnium in Senatu Mediclanensi, quarum alique sermone directo dominium perieresalique per simulationem oblati contra Venetos auxilij, insinuare se populo, atque inde punlatim vendicare dominium satagebant. Sed Civitati, que iam libertate ganderet, & imperandi cupiditate, demortui Principis militiam conduziffet; mulla conditio placuit, que iugum

ingum quouis pacto in capita Cinium vidererur inferre. Obtulit ramen Impezarozi censum quotannis aureum poculum, si libera suis legibus dimit cretut. Dilaniabnue interea vadique Philippi hæreditas: Veneti, Placentiam, Cremá, Laudam, occupantere; & multa præteres minora oppida Dux Sabaudiæ Ludonicus Valentiam, & Confluentiam inualit. Astenses ad Ducem Aurelianensem Carolum defocere, qui susceptis à Rege Francie no paruis auxilijs, Alexandrinorum agros vexare coperunt. Papiens es intestinis agitati discordijs diù ancipises facre, quibus se potissimum partibus jungerent; Nouerenses, Comenses, Alexandrini, & Terdonenses; Mediolanensium Imperium subiere. Parmentes in societate quodammodo recepti sunt Franciscus Sfortia per idem tempus in Picono a gebat, quamuis maiorem eius Provincia partem, iam amifisset: Quem Filippus non multo antequam moriretur, sibi per communes amicos reconcilia. ve ad se reddirer in Venetos pugnaturus accersiuerat rogato Alphonio Rege, sibi ve septuaginea milia auri nummos suo nomine anumeraret : que facto iam paratis, atque instructis copijs itinerise accinxerat, com mors Philippi annunciata, com qui longo tempore ad Mediolanenses inhiasser magis, ac magis properare copulit. Quem ve in Lombardiam primum ingressus est, Mediolanenses incerti quò menseius inclinarer, nè vel per seipsu, conjunctus Venetis, suis ceptis obuiam iret, missis oratoribus, & oblatis non paruis stipendijs conduxere; moxq. Duce sui exercitus facto, ve Placentiam omnibus copijs oblideret imperaverunt. Ipse dicto parens, dum ad Placentiam. in obsidione seder, Papienses, quia iam mediolanense Imperium, tanquam fa-Midiolum, & intolens derra Carunt, sele sibi dedentes accepit; que rea Mediola nensium animos haud mediocriter conturbauit, qui per conuentiones inhibizum Francisco dicebant, quempiam ex Vrbibus quas olim Philippus tennisset, -occupate, Branciscus veto non se occupasse, sed dedentem, & vitro se offeren--com recepitie Civitatens aichat; At Mediolanen ses cum eius potentiam vererenzur diffimuladam potius statuere; Ille continuata apud Placentiam obsidione, -mademilaciona vi oppugnare adorlus vrbem, quamuis magna, & forti milita znanu munitam, armis tamen oppugnauit, ac dirripuit; Mediolanense regimen pecid tompus penès nobiles fuit, & apud cos, qui Philippi quon, confilium direzent. Irad, resprospere sapientium ductu cedebant, sam non parua Gallozum manus nameireiter tria millia equitum delecti roboris, que Alpes transerar)apad Alexandriam profligata, delataqi fuerar; Et Veneti apud Carauagia magno prelio supersei, omnes penè copias amiserant, & Lauda ab cor. imperio erepra in poultaum Mediolanensium redierat. Cum Franciscus Sfortia ad infostandum Brigienses missus, sinè quod Principarum Mediolanen, cuius opinionem-fibi ium pridem finzerat, alio modo consequinon posse speraret; siud quod Mepielanenses cum Venetis amicitiam, socientem q; clam sequentes, ne falui vtriusq, populi prede relinquererur, preueniendos censeret, priòr cum Veneris fœdus inije, in quo cum multa hine, arq; inde promissa essent, illud inter cærera conuenir, ve ad Vebem Mediolani, dinonem q: eius obtinendam Francisco cum copijs proficiscenti, Senatus Venetus, & pecunijs, & armis auxilio esset. Qua refirmata, mox in Mediolanensem duxit. Militabant co tempore apud Mediolanenses Bracciani, qui cum Ludovicum de Verme, ac nonnullas alias Francisci copias apud Modoctiam fudissent, tandem reliciis Mediolanensibus ad eum defecere. Franciscus filiam suam Iacobo Picinino vxorem despondit. Carolus verò Gonzaga, haud ignotus copiarum ductor, qui paulo ante à Mediolanensibus desiciens ad Franciscum venerat, postquam desertos cosdem Mediolanenses, & sine vllo Duce relictos animaduerrit, irerum ad Mediolanenses relicto Francisco transsuit. Erat hic vasto corpore, formaj: penè gigantanea, viribus verò, quæ magnitudini responderent, dicendi copia clarus; litteris Græcis, atque Latinis instructus, sed animo inconstanti, & ingenio ad omne facinus, siuè honestum, siuè nepharium parato; cui non parua spes fuie; oppressa Mediolani libertate, dominium Vrbis arripere; sed fortuna iam -Mediolenensibus nouercante; Placentini, Terdonenses, Nouaricuses(4; populi ab eis deficientes Francisci præsidia receperunt; Alexandrinicum nullam in eis Spem sitam esse contuerentur, Gulielmi Montisserrati Principis fratzisimperio se commiserunt. Respublica medio tempore ex nobilitate in plebem defluxezerat; lectiq; Viri duodecim, qui Vrbi de more præcssent, ex fece populari ignobiles, atque incogniti magistratum gerebant. Hi cum nobilitatem, quam multis modis offenderant, suspectam haberent, ne cum Francisco tentiret, suadente Gonzaga, qui cam viam, ad Principatum Vrbisattipiendum, commodif simam existimauit, septem primarios cives genere nobiles, & opibus abundantes, raptim interceptos per noctem, obtruncauere, ac deinde in foro plebi spectaculum obiecerunt. Inter quos sacobinus Bossus egregiusadoloscens placidus, moribus, & litteris eruditus, & nobis amicitia iunctus; pressusiamocens supinus truncuci iacuit. Nec diu post, Ioannem Caymum Venerabilem Sonem, & filium eius Franciscum egregia forma iuuenem, non altocrimine irensitos, nili quod illustristime Blance Marie, Francisci conie gi languine innoi rant, crudehbus affectos cruciatibus necauere. Exinde Georgius Lampugaamus luris interpres sub specie legationis tanquam ad Impenatourin mittenum an Modoctia captus, atque interfectuseft, magnus libertatis afferior h. & qui se stamentum olim Philippo, populari faciens regimini, laniasset. Ner Theodoro Bossio admodum in Ciuitate gratioso pepercerunt, quem cum divinarinculis genuissent; tandem interemerunt; Galcotus quoque Tuscame; & iplomate nobilis, atque opulentus ciuis intercifus occubuit; quibus ex uchquiam sulla libertatis forma relicta esset: Et duodecim viziausu Tirannico vahem sedibus, as rapinis fædarent; successorumás comicia prohibentes, inuita populo sibi ipsis Imperium prorogarent. Commota denique, asque incensaciuntascorreptis armis, nouo Magistratu ex nobilitate creato, tiravos è Republica delectos in carcerem-coniecit. Ast cum neque hac modo respirare populus posser, nam perditis omnibus excepta Civitate Comensi, ac Parmensi, que in officio ad vltimum perstiterat, Franciscus dura obsidione Ciuitarem præmebat. Iterum plebs

plebs incenfa nobilitate & palatio pepulit Tirannos, dempris vinculis, tanquam liberraris amatores, & optime de Republica meritos in priorem locum reftreuit. Hi ad priores arres reuerfi, cum fatellites magno numero fibi affumplifient, multadi suadente Catolospolia perpettatent, nobilitatemo; prorfus opprimegent non tamen ei viam ud invadendum Principatum permilere. Quod cum ipse animaduettiffer, & iam sibi periculosam apud Mediolanenses moram intellexisset, per Internancids Francisco reconciliatus, ac magnis allectus præmije laudam ili prodidit. Tertiod; iam fidem fellens, non fine magno Medicile nenfium damne, ac plebis confernatione ad com transuit. Non tamen defun Tiradis animus, quin postulatis vudiq; sublidijs, Francisci iugum iam propè ceruicibus imminens, excurere consrentur. Sed cum alide fruftra rogallent Venetos, tandem ne le derelinquerent peruleurunt; nam neque illis ex viu videbatur, Franciscum zeare florentem rei bellica peritissimum, cuius iam vires, arque arma non line graui jactura senfissent, co Imperio poriti, quo suo par tandem videretur. Percusierunt igitut fædus Veneti cum Mediolanensibus; legefq; quas tota citerior Gallia lequi deberet, præscripserunt; mandantes Sfortiz, ve certis contentus luribus, ac terminis, Mediolanenses in pace dimitreret. Ille haud ignatus, se breut periturum vbi Venetis paruisset, Imperium corum contempsit; & quamun descrius ab omnibus videretur; nam soli Florentini, & hi qui quidem parce opem ferebant, in oblidione ramen perseuerare decreuit. lam mortuo Francisco Picinino frater eius Iacobus cum Bracchianis ad Venetos transiuerat. Iam Leonardus Venetus à Senatu Veneto missus Mediolanum, ingressuzulia, & commeatus magnam copiam, quibus Civitas indigebat, prope diem afferte policebatur. Erat, & in exercitu, & in Ciuitate summa omnium terum indigentia i na vi dubium videri posset, an obsidens Franciscus, sa obsessiva dici deberet, Vix ei bis mille equi supererat, qui ferre insessorem possent; & milites stipendio fraudati pro cibis se se armis exuerant. Neque enim Francisco argentum erat, quò stipendiari miles posset; sed interspem, metumá; dubius, oblidionem de die in diem, verba pro factis oftentans, producebat. In Civitate verò cum iam frumentum omne ablumptum esset inccaliud genus edile restaret; neque canes qui, cœteraq; id generis animalia manedrentur, nec ferreamplius famem multitudo posser; collecti in vnum apud portam Vercellinam, correptis armis, in forum prorumpunt; obuiumq; Leonardum Venetorum legatum gladijs confediunt, ac discerpiunt. Exinde paulatim fusis Tirannorum satelitibus aggrediuntur, quo sine resistentia occupato, quos inuenerunt, ex Tirannis vincula indidere. Exinde missis ad Franciscum Legatis, Principatum ei Ciuitatis chrulerunt, qui mox ingressus, dominium Vrbis accepir: & deinde non mukis interiectis diebus, cum liberis, ac coninge, Ducalibus infignibus exornatus, in triumphátis modum in Vrbem intrauit. Qui cum ism Comum, Parmamá, in deditionem accepisser, Gulielmoqi Monteferratensi Alexandriam ademisser, non paruum deinde bellum Florentinis socijs cum Veneris, & Alphonso Rege diutins gessit In quo cum acrius premeretur (neque. enim

onim tante potentia par elle poterat.) Rhenatum & cyem fortillique squien m cohoutibus cincium, ax yltetiati Gallia magnis sipadinose promisis allectum, ipanxilium accertiuit; qui cum superasis montibus intentam, desendifier, ac Vilhelmum è Montsferrato etma panere per amichiami ec necessitudinem copuliffet, & iam Castrasua Francist Castris copiugos, in bostilomagrum de-Icendisser, expugnatis; rapsim monnulis Castellis more Galliso mortales omnes in cio completellos trucidossos antes mor tortos. Veneros intestit, ve iam Caftra Caltus sonferra amplinantilo parto perfurerone; neciam reginere posse, vel Brixiam, vel Bergomum agris emilia coasiderens, Guman Turcarum pellum tervoinm menitimes intellerer tehante brater omninu poinionem, -par que dition Senara de postolico frustra sucra raginara moderativa apud Laudam interventu eniuldam probate, & integrativital Monachi, inter Venetos & iplum Franciscum clam Regerentiach i que resve Beginnolestanta Franse sins non in grant in the selection of the single size of the college of the co

Datesto luogo richiede, she cass come per la precedense bistoria si è inselosche la Siato di Milano dopo la morte di Filippo Maria Visconte, peruenne al Conte Erapcesco Sforza estraneo successone di esto Filippo se conosca aucora KE intenda l'origine, e descenden-Za del pradetto Come Francescon Il primo autore della quale some ha feritipR. Volaterrano, nel quarto libro delli Commentary, suo Rayum, Lishanarum; fu vino nominato Sforza Attendolo di Costiguola Villa di Romagna, buomo d'incerta genitura, il quale leguendo la militia del Conte di Cunio nalli principii quoi fu leta in campo, e nel progresso saccomano, & estendo gagliardo, e di procera statura sforzana d'altri faccomani. togliendoli le torse, & altri buttini lora: onde su cognominato lo Sforza. Poi di saccomano seguito li stipendij di milite pedestre, e successivamente d'huomo d'arme equestre. Co indi condottiero, e Capitano. Il fine della vita (na fumiserabile, perche l'anno, millesimo quattricentesimo Vigesimo quarto passando il siume Aterno, overo Pescara in Abbruzzo, volendo soccorrene un suo ragazzo, che in lingua Gallica è detto paggio, insieme con lui fu sommerso, pe mai più in alcun luogo apparue. Lascio sette figliugli il primo de quali era il Conte Francesco, che su Duca di Milano, conceputo con una gionine plebea del luogo di Cottignola, nominata Isabetta sua consueta l'altro Leone, il terzo Alessandro, il quarea Bosio, il quinto Conrado, che fu Arciuescovo di Milano, denominato Gabriele; il sesto Fietro Frate dell'Ordine de' Mineri di S. Francesco, quale poi fu V escouo d'Ascoli. Bernardino Corio scriue, che lo Sforza pacque in Codognola L'anno mccclxix. alli diece del mese di Giugno, in Martedi, à hore orio de che al battesimo su nominato Giacomo, e poi Muzolo, e che suo padre hebbe nome Giouanni Attendolo, huomo nell'effercitio suo estimato in quella Terra, e la madre Elisia de Petracipi, la quale col predetto Giouanni sua marito generò fglivoli vintiuno maschi, delli quali non ne campo se non Bartolomeo, e Francesco, & Ina sigliuola nominata Maria, la quele si marito in V golino Conte di Centona, l'altra bebbe nome Ni argarita, e di lei nasque Foschino, e Marco; la terze marito à Martino Carrazolo Conse di S. Angelo, fratello di Gionanni gran Marescalco del Reame. Alcuni vogliono, che la prodetta Isabetta fosse Ina gionine Senefe, condoua à Costognola dal Sforza, e che la maritaße poi in In Marco £ . . . . . 3

de Forliand co the dater nafeeffe thisig. Couradants avents lipela parimena Benzi Generation che fu moglie di Trayla di Resista Distra di Calabina a Nopoti del predesso Estante fro from ino . Constante figlistolo di Alghandro Preveiperdi Pefara . Tonucafa di Bolo Const di Savie Riana a Giouanni di Cani ada. ILConte Kunne fen com 14 adonne Bianca figliuola morurale del Duna Filippe Maria, proceso affi figlinali sipe Galage To Whippor Sperga, Ladovico, Afeavia, chefie Sandsuel vdella or Chefasta Oceaniano; figliosoli noti cinque : cioà, Sforza, Triftano, Polidera, Giulio, e Leonardo, W dua finiusta suradiominara Hippolica Maria, Laqualo famaricasa in Alfonsa Duca di Colabrim faltuplo di Ferdinando Re di Sicilia, Lalera nominara fabarta, cha fa moglio di Galieland Sestimo Marchese di Monfentato quali suni babbaro dinerse fartune Co alti. Galeazze primogenies, com Bona fighinola del Duta Lodovico di Savojas produffer Gipuonni Galcazzo, KI Hermes, & dua figlinole, l'ina nominara Rianca, la quale fin manicara in Maffimiliano Imperatore, figliudadi Esderito Terza, e l'altra naminatae Annarquale fu promassa ad Alfanso, primagenica di Hercule Duca di Fernara. Il predetto Galeazzo bebbe encora quattro figlinoli kastardi : cioè Carlo, Alesandro, Gar leazzo, & Ottaniano. Finil predetto Galkazzo afinto, sagace se prudente huomo. Et quando Gio. Andrea de Lampuenano Milanefer l'anno meccel ex Dij. alli Vintefette del mese di Decombre non gli havese insidiosamente intercoputo il dinere, havena animo di dilatare molto più le Stato-suo. Giouanti Galeazzo primogenito del predetto Gadeazza, con Isabella figlinoladi Alfonso Re di Napoli bebbe Francesco, il quale dapa la espulsione di Lodovico suo rio, su mandato in Francia, per commandamento del Re Lodonico, & fatto Abhate di Marmotier. Lodonico fratello del predetto Galeazzo, winendo il nipote Gio. Galeazzo, & Hermes suo fratello, da Maximiliano Imperatore sucreato Quea di Melano. E con Bearrice figliuola di Hercole Duca di Ferrara bebbe due figlinoli; cioè Hercole, qual dapo la espulsione del padre dallo Stato di Mila no, sepuendo la Corte dell'Imperatore permuto il primo nome, & assunse il name di Massimiliano con l'aginto di Heluccij dopo la morte di Ladonico Re di Francia, ricun però lo Stato se dal Re Francesso Primo, ne fu cacciato, e mandato capituo in Francia del mille cinquecento quindeci. Suo fratello detto Duca di Barri fi riduse in Alamagna. sed quad deinceps fir in factis, incompairum adhuc clt. ....

L'anno predento millesimo guatericentesimo quadragesimo, settimo alli quindecidel mejedi Decembre, fix contratta una liga, e confederatione perpetua mà Carlo Duca Aurelianense, e di Milano, Conte di Valesio, Bles, Pania, e Beknomte, Signore d'Asti, e, Conciaco à fuo nome, & anome di Carlo Re di Francia, e di Lodovico primogenito del predetto Re Delfino di Viena, con Raynaldo di Dudrefnay, Bayling, Senonense Regia Luogotentuse, Gouernatore, e mandatario per Ina parte. Et Giquanni Marchese di Monferrato, son intenuento di M. Henrietto Natta Dottone, Oratore, e Mandatario · fue per l'alera à musua defensione de gli Stati loro. Della qual ligane su rogato instramento à Mastro Dionisso Bertolino, della Diocese Caruatense, Nodaro del predetto Duca Aurelianense', e da Gulielmo della Sala, Nodaro del Marchese, alla presenza di Fusandi Ganalliero, e Raymunda Frichoni Mastro di casa di esso Duca, e di Mastro. Bbb

Giacobino di Blandrate Fisico dal predetto Marchese.

5. S. 30

L'anno

in M. Tannovintaginio questi precentefino queste agrifino ottano, estendo il Sig. Gulielmo di Monferiolo à pti stipendi de Melanefi, in huge di Barrolomeo di Bergamo, quale nelli ibempi, che il decen Francesto Osforza cumpoegiana in littà di Liedi, suggi da esse Milamessis de ando da Evenchani, modiance infrasoritte promissioni, se conduste co'b prethere Course Princefes, can le condicioni, che por immediate fe loggeranno. compos Franciscus Storela Wiescomes, Book Promerciumo tiberaje puna federat Hare MINAfre Sig. Gulielmodi Monferrato Capitano, Co la Città d'Alesandria, con elesa To A Jab Hiffronto, Of V efconiato, widelioon, it Caftellaccio, il Boscho, Fregarollo, Cafales di Cermelli, Pecceso, Ex Preda de Marraci, Monsecastello, Solero, Sico, Caffine. Burginatto, Ridaboue, Galamero, Pioura, Rouettino, il castello della Spina, la Roccha di Kaldorba; la Priesa, Pozollo, V guilio, & generaliter om altra Terra; Castello, SIMa, Vinde del detto diffreeto, Or Vesconaro Al fandrino com nominato, come noi in queste. nostre presenti lettero ; e così separate come conite della detra Città d'Alesandria in mano suitiberamente. Ricognoscendolern nobile, è gentile fendo sempre, e quandocunque per qualunque modo, Or via veniamo ad banere la derea Cierà, Terfe, fastelli, Ville, e Inoght; & per hauerla far , e tempare ogni mode, to via simulata, to mora à noi possibile?"Er in caso, chenon hauessimo la detta Vika, Terre, Castelli, & c. prestare orni fauore, Maginto, congrue tempore al desie Illust. Sig Gulielmo per hauerte hostilmente. amicabilmente. Item il luogo di Felizano, la Rocca d'Annone con la Terra, o giurifdireione fua, & femilo di Maxio, della Rocchetta di Tanaro, e fendo della Roccha, Co Perra della Morra. Item promettiamo di dar sempre, Or quandocunque hauremo, O porcemo hauere in nostra possanza l'infrascrieto Cittadi, Torro, Ville, e Castelli. En ins caso, che il predetto Siz. Gulielmo tentasse de hauere le dette Città, Terre, e Castelli: promettiamogli arcora di dargli ogni fauore, agiuto, e sussidio, così amicabilmente, come hostilmente per hauerle, e ricuperarle : e similmente li feudi infrascritti. Soggiungemo anche, e promettiamo, che se per oblivione, dimenticanza, ò altrimenti fosse dimenticas a alcuna Terra, Villa, e Castello delli accessory, che tali siano in determinazione di quello che pronunciaranno il Mag. Andreadi Birago Co lo Spettabile Maestro Laco. ming di Biandra. Le Città, Terre, Castelli, Ville, delle qualinella presento se fàmemoria son queste. Primo la Città di Terino col distretto, & Vescouato suo : cioè, Mont calero, Carignana, Rivali, Auigliana, Sufa, Lanzo, Cyrie, Cafelle, & ogni altro luogo del differerso, et V'escouato così ssecificati, come non specificati. La Città d'Inurea, col distrecto, & Vescouato: Bardo, Augusta, Salizola, Rina, Rouerino, la Città di Monrenico, Benne, Carri, la Trinità, S. Albano, Caualler maggiore, Caramagna, Gaffeno, Bardazano, Verruca, Chinasso, Setto, Brandicio, Mace, l'Abbatia di Samballenio, con Terre sue; i sendi di Valperga, di S. Martino, i sendi de Prouani, con Pancalero, e Polunghera: li feudi della Casa di Cocchonato: i feudi delli Gentilhuomini di Azelio, edi Guische. Con questo, che cadune delle dette sittà, Terre, e Castelli, che non si tronano essere, od essere state del dereo Marchesato, siano date, e concesse con quella obligatione, è data, e concessa la listà d'Atesfandria col distretto, e Vescouato suo. E sutte queste cose s'incendano essere concesse, si & in quantum se trouano essere state cenure per l'Illust. Casa di Minferrato. Et caso gli occorrosse alcuna differenza, si debba stare alla

alla dichiaratione, che ne faranno i predetti Andrea di Birago, e Mastro Iacomino di Biandrà. Et la sedeltade così di Alessandria, come delle altre Terre, delle quali il detto Sig. Gulielmo sarà tenuto, secondo la sorma della presente scrittura, non sia il detto Sig. Gulielmo tenuto à fare in sine à tanto, che noi non siamo Signore di Milano. Nientidimeno in questo mentre delle Terre s'intenda esere nostro adherente, ò raccomandam, secondo piacerà à Noi. Et in sede, e testimonio delle soprascritte cose, habbimo satio sare le presenti lettere, e sigillare del nostro sigillo; e di nostra propria mano le habbiamo sottoscritte: Dat. in sedicibus Castris nostris in Villa Casolatæ die primo Nouembris, millesimo quatricentesimo quadra gesimo octavo.

Franciscus Sfortia Vicecomes manu propria, &c.

Et fatte le antecedenti promesse, il medesimo giorno il Sig Gulielmo si condusse à gli stipendi del Conte Francesco, con li capitoli, patti, e conuentioni, qui di sotto essemplati.

Et primo, il predetto Illust. Sig. Gulielmo per li presenticapitoli si conduce, e ferma alli seruigi, soldi, e stipendi del predetto Illust. & Eccel. Sig. Conte Francesco Sforza, &c. con la condotta di lance settecento, ouero 7 o o. à ragione de caualli tre per lancia, che sono in somma caualli due milla, e cento, & fanti cinquecento, ouero 5 o o. per tempo di otto mesi fermi, e continui, cominciando il di primo del mese di Nouembre mcceccelvii. & con riserma d'altri otto mesi à beneplacito di esso Illust. Sig. Conte Francesco, con proussone di sorini sei milia seicento, ouero siorini 6 o o o per ciaschedun mese, à ragione di soldi cinquanta quattro d'Imperiali per siorino, per la soprascritta condotta. Et con la detta condotta di lancie settecento, e fanti cinquecento, promette esso Sig. Gulielmo servire il predetto Illust. Sig. Conte bene, dirittamente, & sedelmente, sonza eccettione, scusa, o contraditione alcuna. & violdire ogni commandamento del predetto Illust. Sig. Conte, conforme al suo potere.

Item, promette il predetto Sig. Gulielmo al predetto Illust. Sig. Conte, che se per lui, ò per quelli di sua compagnia si pigliasse alcun Sig. Capitano, ò Condottiero di gente d'arme, ò altro huomo di dignità, e conditione. Item alcuno altro, che sosse ribello, ò bandito dalla Eccellenza di esso Sig. Conte, lo consegnarà, ò sarà consegnare in mano di esso Sig. Conte, ò de suoi mandati: Pagando pero esso Sig. Conte la taglia giusta, & honesta.

che quelli tali, o tale done sero pagare.

Isem, promette il detto Sig. Gulielmo ad esso Hust. Sig. Conte, che durante il tempo della detta ferma, non tenerà pratica con alcun Signore, Cammunità, o Signoria senza licenza, e saputa di esso Sig. Conte. Anzi tutto quello, che sentisse, che si se per alcun modo contro la persona, o stato di esso Sig. Conte, lo notificarà fedelmente à S.E.

Item, promette ibdetto Sig. Gulielmo al predetto Illust. & Eccelso Sig Conte, che sinita, che banerà la detta serma, ò riferma hauendo luogo, non offenderà esso Sig. Conte ne suo Stato, ò gente d'arme da cauallo, ò da piedi per alcunmodo publico, ne priuato,

per termine di tre mesi.

Et e converso il predetto Unst & Eccelso Sig. Conse Francesco Sforza, &c. accetta, ferma, e conduce il predetto Illustre Sig. Gulselmo di Monferrato con la detta condotta. di lancie 700. e fanti 500. per il detto tempo, & ferma di mesi otto prossimi da Venire, cominciando il detto giorno primo di Novembre, e con riferma d'altri mesi otto imme-

diate susseguenti à beneplacito di esso Illust. Sig. Conte ; con questo, che di due mestinanzi il sine della serma, esso Illust. Sig. Conte deua auisare il detto Sig. Gulielmo della sua intentione, e non auisandolo s'intenda rifermo, con tutti li patti, e conuentioni, che nelli presenti capitoli si contiene.

Item, promette il predetto Illust. & Excelso Sig. Conte al predetto Sig. Gulielmo per le dette lancie, e fanti dargli per provisione mensuale ducati sei milla seicento, ouero ducati 6600 di quelli ducati, che S. E. è solita dare, e dà alli suoi Capitani, e genti d'arme, e promette fargli buone sette paghe della serma, & altre tante della riserma.

hauendo luogo.

Item, promette il predetto Illust. & Eccelso Sig. Conte Francesco dare al detto Sig. Gulielmo per prestanza, per ciascuna delle dette lancie ducati quaranta, ouero xl. di quelli ducati soprascritti. Et per ciascuna paga delli detti fanti ducati cinque, ouero s. & farli esborsare di presente ducati sei milla, & il resto in calende d'Aprile prossimo, che viene; la quale prestanza si deua poi scontrare nella detta provisione mensuale.

Item, promette il predetto Illust. & Eccelso Sig. Conte, che caso, che sornita la serma il detto Sig. Gulielmo restasse ad hauere dall'Eccellenza Sua alcuna parte della detta prouisione, lo pagherà del suo servitio intieramente, ouero gli sarà buone assignationi, co tale, che meritamente si potrà contentare, o il simile promette sare nella riferma, accadendosi rifermare.

Item promette prestare ogni fauore, agiuto, e sussidio, in far hauere al detto Sig.Gulielmo il resto del suo seruitio dall'Eccelsa Communità di Fiorenza del tempo, che è sta-

to al soldo di quella Illustrissima liga.

Item promette il predetto Illustre, & Eccelso Sig. Conte Francesco Sforza, &c. insogni accordo, ch'egli facesse, ò farà con Milanesi, ò altri Signori, ò Signoria hauerà sempre raccomandato lo Stato, & il bene dell'Illust. Sig. Gulielmo, e per il detto accorde

non mancherà in cosa alcuna promessa al prefato Sig. Gulielmo,

Item, promette il predetto Illustre, & Eccelso Sig. Conte al predetto Illust. Sig. Gulielmo, che essendo rotta guerra al detto Illustre Sig. Marchese di Monferrato per alcuna potenza conuicina, o altra, bisognando sua Signoria, sarà tenuta à dare, e darà licenza al detto Sig. Gulielmo con tutta, o parte della compagnia, secondo il bisogno, per andare alla desensione delle dette Terre, e di più porgerà ogni fauore, & agiuto, emolumento, e sussidio possibile per conservatione delle dette Terre, e Stato del predetto Illustre Sig. Marchese di Monferrato.

Item, promette il predetto Illust. Sig. Conte Francesco, & wuole, che esso Sig. Gualielmo con tutta la compagnia sua, con tutte le robbe, panni, armi, e beni loro possano stare, passare, e ritornare per tutte le Città, Terre, Castelli, luoghi, passi, porti, e ponti di Sua Eccellenza, senza alcun pagamento di datio, pedagio, bolletta, ne gabella, come gli altri Capitani, e gente d'armi sue; e di più, che esso Sig. Gulielmo, e tutta la compagnia sua debbano godere di tutti li privilegi, prerogative, & emolumenti, che godono, e go-

deranno gl'altri Capitani, e genti d'arme dell'Eccellenza Sua.

Item, promette il predetto Illustre, & Eccelso Sig. Conte, che niuno Collaterale, od Officiale suo, ne altra persona, che si sia, eccetto l'Eccellenza Sua, si posa, ne debba impacciare pacciare del dette Sig. Gulielmo, ne d'aleune di sua compagnia per verun delitto, ne eccesso per lors commesse, ne per altra causa, che voglia si sua; eccetto in Crimine lase Maiestatis; anzi la bidienza, cognitione, e punitione de' suoi delinquenti stia in esso Sig. Gulielmo.

Item, promette, & vuole il predetto Illustre, & Eccelso Sig. Conte, che il predetto Sig. Gulielmo possa condurre liberamente, e sicuramente nella detta sua compagnia da cauallo, e da piedi qualsiuoglia persona, di che conditione si voglia, eccetto che sosse bello, e bandeggiato dall'Eccellenza Sua.

Item, promette il predetto Illustre, & Eccelso Sig. Conte, & c. alli luoghi, e tempi congrui provedere al detto Sig. Galielmo, e compagnia sua, così da cavallo, come da piedi di convenienti alloggiamenti, strami, & altre cose opportune, secondo che farà all'altre.

genti sue.

Item, pramette, che volendosi partire alcun condottiero, huomo d'arme, od altro della compagnia del Sig. Gulielmo tanto da piedi, come da caualto, non gl'accettarà, ne lasciarà accettare da alcuno suo Capitano, condottiero, ne altro, à cui Sua Eccellenza possa comandare contra volontà, ne senza licenza del predetto Sig. Gulielmo. Et versa vice egli non toglierà quelli dell'Eccellenza del Conte, ne de' suoi altri Capitani, ò condottieri senza licenza sua.

Item promette Sua Eccellenza non impacciarse delli seudi della casa delli Scarampi, Carrettini, Malespine, Marchesi d'Incisa, quali altra volta surono adherenti, e seudatari della casa di Monferrato. Eccetto, che se alcuno sosse, che hauesse satto con l'Eccellenza Sua contratto alcuno per sine al presente giorno, per il quale Sua Eccellenza gli sia obligata, potendogli lasciare al detto Sig. Gulielmo ouero essendo contenti essi seudatari li rimetterà in sua libertà.

Item, promette il predetto Illustre, & Eccelso Sig. Conte Francesco, che finito il tempo della ferma, ò riferma, accadendosi rifermare esso Sig. Gulielmo, possa con la detta sua compagnia trattenersi per vn mese nelle Terre dell'Eccellenza Sua libero, esscuro, e che saranno trattati come le altre genti dell'Eccellenza Sua, quanto per rispetto delli allog-

giamen**ti** .

Item promette, che finita la ferma, & accadendo non rifermarsi, ouero rifermandost finita la riferma, esso Sig. Gulielmo possa mandare suoi Cancellieri, od altri Messi spetiali, che gli parera per curare, e trattare suo auiamento; e di più per libito partirsi con la detta sua compagnia, così da piedi, come da cauallo, e transferirsi done, che gli parerà liberamente, e speditamente, senza impaccio, ne contraditione alcuna.

Item promette il predetto Hlustre, & Eccelso Sig. Conte Francesco, che duxante las ferma, e riferma, & similmente poi la detta riferma, esso Sig. Gulielmo, e tutti della compagnia sua, così da cauallo, come da piedi saranno salui, e sieuri nelle Terre, e persimenze sue, con tutta la robba loro; Eccetto, che se fossero ribelli, o banditi dall'Eccelt lenza sua, ouero trastassero contro lo Stato, o persona della predetta Eccellenza sua.

Ma finalmente le dette parti videlicet, l'Illustre, & Eccelso Sig. Conte Francesco Sforza, & c. & il predetto Illustre Sig. Gulielmo hanno promesso, e promettono l'una all'altra, e l'altra all'altra, sotto obligo di tutti li loro beni presemi, e suveri diosergare, attendere, & adempire tutte le cose soprascritte, e ciascuna di quelle realmente bene, & fedelmente senza eccettione, cauillatione, ne contraditione alcuna. Et contra quelle, ò parte non faranno, ne veniranno per alcun modo, via, ò forma, diretto, ò indiretto. Et in fede, e testemonianza di questo le dette parti hanno fatto fare li presenti capitoli dupplicati, sottoscritti di mano loro proprie, & sigillati de' loro sigilli. Ad laudem, & gloriam omnipotentis Dei, beatissima, & gloriosissima Virginis Maria, totius q'; Cælestis Cutia triumphantis. Dat. in sælicissimis Castris prædicti Illust. & Excels. D. D. Comitis Francisci Sfortia, & c. in Villa Casolati die primo Noquembris 1448.

Franciscus Sfortia Vicecomes manu propria,&c. Gulielmus de Montescreato manu propria,&c.

Nel tempo, che per la morte del Duca Filippo lo Stato di Milano era perturbato, come si è detto, & in In medesimo tempo Lonello d'Hests haueua occupato Castelnuouo, e Cupriaco; & Nicolo, Manfredo, e Giberto da Correggio, Brisello; Genouesi, Fiachone, Voltabio, e Noue; & il Duca di Sauoia tentaua di occupare li Castelli, e Città di Nouara, Pauia, & Alessandria. Promettendogli per Oratori suoi farli immuni, 🗢 essenti da ogni tributo; perilche molti di quelli Castelli se gli diedero: trà li quali li primi furono Valenciani, Bassignana, Wil Borgo; e Giouanni Marchese di Monferrato haueua molta intelligenza in Asti, & che motti contendeuano per li particolari titoli, e ragioni, che ogn' uno di loro pretendeua bauere sopra il dominio predesso di Milano; ciae, Federico Terzo Imperatore, il quale diceua esso Stato essere deuoluto all'Imperio per esfere morto il Duca Filippo senza figliuoli legisimi. Il Re Alfonso per virtu del testamento di esso Filippo. Carlo Duca Aurelianense per essere proceduto da Madama Valentina: figliuola legitima di Gio. Galeazzo, e sorella del predetto Filippo. Et il sonte Francesco, dicendost addottivo figlivolo di Filippo per essere maritato in Bianca Maria fua figliuola. E Milanesi desiderosi di Dendicarsi la libertà, Dacillauano circa la depusasione de Magistrasi loro, per la differenza, quale era dal popolo alla nobilià, perche ogn'uno volena se constituisero i Rettori della parte sua. Alesandrini i quali per auanti si erano conseruati in libertà, vedendo le cose essere in tali termini, & che il sonre Francesco haucua mandato Scena di Corte à confortarli, se dassero à Gulielmo di Monferrato, fatta trà loro esatta, e matura consultatione nel generale Consiglio, deliberando dar il dominio di essa Città, e distretto suo à Gulielmo predetto, e farlo loro Signore; constituirono, e deputarono per publico instromento Sindici, e Procuratori suoi , e di essa Città , Luchino Gambario , Filippo Sorriglione , Ranuscho Squarciafico, Gabrio Lemugio, Gaspardo Tachono, Martino (anefro, Giouanni Rebutto, Domenico Inuiciato, Manuele del Pozzo, Paolino dal Bosco, Luchino Arenucio, Manfredo Gandino, Giorgio Mantello, & Milano Sardo, ad eleggere, e deputare Signore di Alesandria, e distretto suo il predetto Sig. Gulielmo, heredi, a successori suoi. Però congregati essi Sindici, Oratori, e Procuratori vella Chiesa maggiore di Alessandria, inanzi al conspetto, e presenza di esso Sig. Gulielmo, gli diedero il Dominio, e Signoria della Città di Alessandria, e gli fecero il giuramento di fede, nel modo, e forma, che si contiene pel publica instrumente qui sotto e semplato.

aI

min mounineisanstages and und und Tromuseis a men. Abushiris sininger Do dichimne added et immudio pointe lanuarij. Actum in Boch fantation & Beri Apostolie Quinners: A leman dries; poplemeit pes 6 poct abs Dellech fioren Machardine Addales Magidis la cobino de Blandrace Philico de Tridina, don Auromo Spis nole, fandspinblevinibile Lanux, Georgio de Scerempis ex Deminis Cominis, CafparinmfilidiqaD, Plebign Marchionibus fineifa, ao Marino Prouancy filità Didasahiste Clausedorellibus ad infrasque pocaris, schrogaris in que mund, de mais Notali je prusontial, Cum post, decessum llust de Exect D: Philippi Marie Duca Medichani Sco. Civiras Alexandrice in Lombaldia Genara propue in prefentem diem four et erit 4: 80 gu beronnerithub no mint se mula liberten ist dinting & circle agent, when rempore confilmence perceit, emugation, & deminio Estudaminte fatubritor poller, & cuiustutelq, & gubernia communi, & ame pliari ciù ihus, honoribus, dignitaribus, rebus, & diu inju Cinimpopla roffer, & Longantipatis potist, & in vnione, caritate, & fraternadibilioneine icem gue bentariulambeis quipuscumqi parrialitatibus, odijs,& rancoribus; & Bollis dinilibusiplorum ciumm, & quorum cun q'habitantium ipfus Civitaris; facta tutem per roaturd continue du ullione, disputatione, & madatusquem in cotum superiorem, & dominum eligere, & recognosorie possene, ac bene, & recte gui bernati, Mandem consideratis maximis, & pene Divinis virtetibue; somma vero, prudentia, influia, confrantia, fidei integritate, magnanimitate plibes ralitate, hu manitate, & clementia illust, & Excel Principis D. Gughelmanitati fæliers, & piæ memorjæ D.Io. Iacobi Marchionis Monnisferrati, ac ipsies, & proguorum factum generala propagine. Confiderata denique antiquitaire de inneuerque beniuolentia qua Illust. & generoli D. Marchiones Montisselvani schickelilexerunt Civitatem ipsam Alexandrez, & ciucs & habitatoresipsiusi Giues iphy nenimes, & concordes, constituerant, decesues unt, & statuerunt in equen, & dicta Cinitaris, & partinentiarum fuarum quarumeunquacciperthal der firmate, & cenercin corum, & cuiuliberiplorum verum, perperuum; & legitimum Daminum, & Superiorem pizfarum Illust. D. Gulielmum de Mont reference. Et ad hooagendum, & perficiendum; Cives iph in pleno; & genesali Cossilio di Car Ciuntaris, cum omaibus, & fingulis folemaica cibus foliris, nes acfarus, & apportunis, faceront, & constituerunt corum, & dicha Cipitalis Sindidos, Oratores, & Procurarores Specials, & egreg. Viros D. Luchinum der Gama harinis Militem ; & Dactorem, D. Philippum Storriglianum I egum Doctor rom, D. Ranuschum Squarciaficum Legum Doctorem, D. Gabrium Legurs givin Legum Doctorem Gulielmum Lanciauegiam, lacobinum Ferroffmum -quondam Loannis, Gasparem Tachonum, Martinum Canefrum, loannem Rel Lutum , Dominicum Invictioum, Manuelem de Purco, Paulimam de Boscho, Luchinum Archutium, Maofredum Gandinum, Georgium Mantellum, & Milauum Sardum ; rede premissis constat publico instromento recepto, & ab. breniato per Dominicum Meladium cinem Alexandriz, & tuno Caradheium Commu-Sul Buil

384 Communication de la Pinicaria, sub-anno millesimendir mentes de Indichione in en contentis; proutineo seriosus apparet. Ecce, qued Sinditi, & Prucuratorio nomine dista: Civitatis, & omnium civium, & incolarum, & habitararum dicha Civitatin Alexandria, ex corum spontanes, & cene feientia i 50 volumes. an & non visnon dolo, vel metu, nec in aliqua circunucati, ominiquid via fora ma, se mado, quibus melius poruerunt, & polluns, allorentes, de ibidemptote-Hantescomnia, & lingula suprascripta forè, vera, elegement, constitueront, accoppanerunt, prdinguemnt, & depurauerunt in dille Ciuitatis; & iplocoin, & gujuliber corum civilim, hominum, Terrarum, Gastrosum, & Willarum splius Ciniraris, & adiplam, quomodocunq, & qualicercunq, spectandom, Correia nentium, & then masoulorum, quam forminatum, & cuiuscond generit; gradus, qualitatis, dignitatis, & conditionis extitente verum, & namialem Domia num, Superiorem, & supremum prafatum Ihust. D. Gulielmum ibidean præ Lentem, & arceptantem pro le, & quibulcunq: luis dolcendentibus, masculis,legitimis, & naturalibus, & quibulcunq, alijs hæredibus, & successoribus suis malculis, le gitimis, & naturalibus, qui fint, & fue nint de propagine domus Monsufertati nune, & perpetud in forurum, cum omni superioritate, præcminentia dignitate, mero, & mixto imperio, & omnimoda iurisdictione, & gladij untéstate, introitibus, redditibus, datijs, pedagijs, & gabellis, prouentibus, emolumentis, iuribus Filcalibus, zegalijs, & alijs quibuscunq; iuribus, & persintentijs dicta Cianatis, & ad iplam quomodocung; & qualitercung, spectanibus, & percinentibus, & qui, & quafpectare, & percinere possent, & potesunt in futurum. Saluistamen manentibus omnibus, & fingulis contentis in capiwirulis concessis, & firmatis prædictæ Communitati, & Ciuitati Alexandria per Illust. D. Bonifacium de Monteferrato frattem, & nomine, & vice pradicti Illust. & Excel. D. Gulielmi, & per ipsum Illust. D. Gulielmum hodierne die nonfirmandis, & de nouo concedendis ipsi Communitati, ut pater publico in-Arumento recepto per me Notarium infrascriptum, dominioqi, ditionis & posestati prædichi Ilintt. D. Gulielmi, & dictorum eins hæredum, & successorum fo fe d'Conomine; & iplos ciues, incolas, & habitotores, & iplam Connatem cum propibus, & singulis, fa pis camen confencisio dictiscapitulis, submiffertie, & submittunt, dominium q; leù quali, & tam directium, quam vtile, & poffessionem, seù quasi dicka Cinitatis, & omnium, & sir gulorum suprascriptonum, in prafarum Illust. D Guliolmum pro so, & dictis haredibus, & successoribussuis accipientem, transferunt, & transtulerunt. Constituentes prædicta omnia; & Lingula se cenere, & possidere, nomine, &vice prædicti Illust. D. Gulielmi .ido. nor de en possessionem acceperit corporalem, seù quasi, quam accipiendi,&c. Prominentes, &c. iurantes, &c. remunciantes, &c. Pro quibas firmitet anendendis, & observandis spsi Sindici, & Procuratores nominibus prædictis, omnia boma mubilia, & immobilia prælentia, & futura corum, & dica Communitatis Civitaris Alexandriz, prædicto Illust Di Gulielmu, & einshæredibus, & successoubus prædictis, obligancrunt, & obligant. Mandantes de omnibus, & Lingulis

Engulis sieri debere per me Norarium infrascriptum, vnum publicum inftrus mentum ad dict amen Sapientis,&c.

Er ego Stephanus filius quond. Petri Caluini de loco Castignolarum Montisferrati, publicus Imperiali auctoritate Notarius, & prædicti Illust. D. Guliel-

mi Cancellarius,&cc.

Li soprascritti anno, e di, nella Città di Alessandria, e nella casa di Simonino Ghiglino, situata sopra la piazza, nella sala superiore di essacas; alla presenza di Henrietto Natta cittadino d'Asti, Dottore, e Marchionale sonsigliero; Mastro Giacomino
di Blandrate Marchionale Fisico; Giorgio Scarampo di samino; Gasparino figliuolo
del quondam Phebo delli Marchesi d'Incisa; Giacomo Lanciangia; Paolo Giouanni
Inviciato; Lorenzo Gambarino; e Conrado Collo cittadini d'Abessandria. Il Sig. Gulielmo di Monferi de confermò ad Alessandrini li capitoli, quali erano stati conclusi à
suo nome col Marchese Bonifacio suo fratello; del che ne su rogato instromento dal so-

pradesto Steffano Caluino.

Nel medesemo tempo Giouanni Mutto, Giouanni Medea, Anerancio de Henrietis, Domenico de Schelinis, Gio. Tomaso Gioya, e Giacomo di Bigato di Felizano Sindici, e Procuratori della Commanità, & huomini di esso luogo, per l'edidente bene, e somma vilità della Terra, & huomini di Felizano, deputarono, e constituirono perpetuo Signore di esso luogo, e pertinenze il prelibato Signor Gulielmo, e qualunque heredi, successo in e descendenti suoi, e gli prestarono il solenne giuramento di fedeltà; della qual cosa ne su rogato instromento dal sopradetto Nodaro, alla presenza di Henrietto Natta Dottore, M. Giacomo di Blandrate Fisico, Giorgino Scarampo, Giouanni sigliuolo del quond. M. Giorgio di S. Giorgio Conte di Blandrate, Consiglieri Marchionali, Martina de Prouanis, Manfrino di Cella, Matteo de Pallidis, & Ferrarino di Cucharo. Il simile secero i Sindici della Communità, & buomini del Castellacio, e di molte altre Terre, e Luoghi. Quelli del Boscho dopò lunga recusatione si diedero ancora esti à Bonisacio Marchese di Monferrato fratello di esso Gulielmo.

L'anno predetto, hauendo inteso il Conte Francesco, che il Sig. Gulielmo hauena ordinato di ritronarsi al prossimo calende di Maggio in Pauia, done all'hora era Madama Bianca, moglie di eso Conte. Del cui amore il Sig. Gulielmo era stimolato à persuasione di Marcello, & Andrea di Birago, ordinò, che eso Sig. Gulielmo sosse ritenuto. Et così sece essequire al Sig. Roberto di S. Senerino, il quale sentendo, che il Sig. Gulielmo volcua andare à Pauia à spasso, si osserino, il quale sentendo, che il Sig. Gulielmo volcua andare à Pauia à spasso, si osserino, il quale seguente nella Rocca à Visiona adunque à Pauia l'vitimo giorno d'Aprile, & il calende seguente nella Rocca à Visionare essa Madonna Bianca, e quando si Volse partire su esso Gulielmo ritenuto dalle guardie; e su comandato alle genti sue, che donessero seguire il campo, & essi stette detenuto nella Rocca di Pauia vn'anno, e dieci giorni; ne il Conte lo volse riponere in libertà, per sinche egli, essendo ancora in carcere, non hebbe rinunciato, per capitoli espressi substituato per capitoli espressi substituato, e molte altre Terre; quali capitoli, dopò nella Città di Lodi, a dinstanza del predetto Francesco Sforza, quale era peruenuto al Ducato di Milano, su similmente necessitato ratiscare, & appronare per publico instromento, riceuuto per Battimente necessitato ratiscare, appronare per publico instromento, riceuuto per Batti-

stricentesimo quinquagesimo, la terza Indittione, alli winti sei di Maggio, alla presenza di Gisuanni Cossa di Napoli. Il Conte Franceschino Buscha, Foschino de Attendulis, delli Conti di Cottignola, Sig. Roberto di San Sonerino, Antonjudi Eoligno, Ornevre del Conte d'Vrbino, Moretto di S. Nazario, Andrea di Birago, figliado della Maffiolo, civiadino di Milano, Francesco, & Antoniò di Landriano, figliado del q. Bertramo, Gionanni della Noca Canalliero, figliado del q. Pallotto della Terra di Crema. Il Conce Gionanni Balbiano, Pietro de Thebaldeschi di Norsia Canalliero, Pietro di Pusterla, figliado della Città di Milano, & di Matteo Bùttigella, sigliado di Thomino della Città di Rouisi capitoli sono essenziali qui di sotto.

In Dei nomine auto; Anno Nativitatis eiul dem mille lungqua drincente-Limo quinqua gelimo in Civitate Lauda, die nono menlis Mai); Questi sono espitoli, patti, e conventioni fatte, praticati, sirmati, e conclusi fra l'Illust. & Eccellen, Sig. Francesco Sforza Visconte Duca di Milano da una parte, con Illust. Sig. Guliela mo di Monfarrato dall'altra parte, modo, e forma, di infra videlices, con.

In primis, il predetto Illust. Sig. Gulielmo promette al predetto Illust. Sig. Daca di Milano, che ad ogni suo piacere, volonià, e termine rimettoria; transferirà, darà, e concederà nelle mani, arbitrio, e possanza disesso Illust. Sig. Daca, o di chi illa S.E. piacerà la Città di Alessandria, le Terre di Freguerallo, Castellaccio, Seccedo, Cassol Ciriollo, Camalero, con Borgo ratto, è sei altri luoghi, giunistimioni, o pertinenze, che sosse con salero, con Borgo ratto, è sei altri luoghi, giunistimioni, o pertinenze, che sosse capitoli, e che sandria, delle quali non sosse satta mentione, e nominatione nelli presenzi capitoli, e che per est. Signori Marchese, e Sig. Gulielmo siano state prese, tenute, e possedute dopò la morte del predetto Sig. Duca Filippo, siano tenuti restituirle, e sarba consignare ad esso Sig. Duca Sforza, ò à suoi mandati, ad ogni sua requisitione; ma per que sto non s'inatenda, che il Sig. Gulielmo debba stare à Milano più come di suo piacere, e volontà.

tem, promette il detto Sig. Gulielmo al predetto Illust. Sig. Daca di sare, e procurare con effetto, che l'Illust. Sig. Marchese di Nionferrato suo fratello darà, transferirà, consegnarà effettualmente al predetto Iliust. Sig. Duca li luoghi, e Terre, che al presente hà, tiene, e possivestituirà esso Sig. Gulielmo intieramente tutti, e qualsuoglia seudi, quali dopà la morte del predetto Duca Filippo sono stati al Sig. Gulielmo concesso per esso Sig. Duca Fracesco, disobligandoli da ogni obligatione, che hauessero fatta, per qualuque modo, e forma ad esso Sig. Gulielmo, restituendogli, e lasciandogli nel grado, e stato ch'erano quando tolse la fedeltà, & obligatione da loro; e questo medesimo delli seudi s'intende nel capitolo di sopra: eccettuandone però Bernardo di Macro per Rinsranchorio.

Item, promette il detto Sig. Gulielmo al predetto Sig. Duca Francesco, che liberato, che sia del Castello di Pania, non si partirà del territorio, tenimento, e giurisdittione dell'Illust. Sig. Marchese di Monferrato suo fratello, ouero da ividano, ouero dal territorio, e giurisdittione di esso Illust. Sig. Duca Francesco sino à sei mesi prossimi d'auenire, cominciando dal didella data delli prosenti capitoli. Depò per sino ad un'anno non teattarà, ne commetterà costa alcuna contro lo Stato, e persona di esso Illust. Sig. Duca,

ne si acconciardent pigliaris partito teleums con alcuno inimite di esso Sig Ducas durante il foprascritto termine di un'annos senza saputa, tonsontimentos e volontà di esso Illust. Sig Duca:

Item, promette il predetto Sig Gulielmo al predetto Nlust. Sig. Duca; che essequite saranno, espandate ad effetto tutte le cose soprasoritto, ratificarà tutte le dette cose per nuouo instromento ad sunno del Sauio di esso Illustrision Duca.

Et versadise, il predesso Illust. Sig. Duca promotte al predetto Illust. Sig. Gulielmo, che subisso, che bauerà S. E. oucro altri in suomome riceumso la possessione, e corporale tinuta di Alessandria, Bosco, Fregarollo Castoliaccio, Annono, e Felizano, con le fortezze sue, es che il detto Sig. Gulielmo habbia rimesso il luogo di Cassine in quel grado, chelo trouo, quando l'hebbe; rilasciarà esso Sig. Gulielmo dal Cassine in quel grado, chelo trouo, quando l'hebbe; rilasciarà esso Sig. Gulielmo dal Cassine in quel grado, chelo trouo, quando l'hebbe; rilasciarà esso Gulielmo dal Cassine in quel grado, chelo trouo, quando consegnate tutte le altre Terre, è luoghi nominati nel primo, e se condo apitolo; e dopò fatte le dette escettioni, possa andane, stare, prasicare, e conversare in Monferrato, e per tutto il territorio, e dominio dell'Illust. Sig. Duca, liberamente, e senzi alcuna estettione, d'ontradittione, come sarà di suo piacere; osservandos però per ess Illusta Sig. Gulielmo, quanto per esso e promesso nel soprascreto terzo capitolo del termo di messi dieciotto.

Ism, vuole, e promette il predetto Idust. Sig. Duca, che il detto Sig. Gulielmo habbia on'anno sopra l'entrate di S.E. di Pauta, ò di Milano ducati due mila d'oro, per compenstione dell'entrate di Alèssandria, sin che gli sai à dato contratambio equiualente; quae entrata habbia intre tormini per anno.

tem per rispetto, che i cittadini di Alessandria, e così gli huomini de gl'altri luoghi, chal presente ticne esso Sig. Guhelmo, si sono dati ad esso Sig. Gul elmo di volentà di esse llust. Sig. Duca di Milano; promette la Signoria Sua sempre hauerli per raccommadati, e che confermarà loro i capitoli, conuentioni, e patti, the il detto Sig. Gulielmo h fatto loro, e concesso, e che per rispetto del detto Sig Gulielmo sempre farà ad esse ogni dono trattamento. Et similmente esso Sig. Duca osseruarà li capitoli fatti per l'Illust, to Marchese alle Terre dette di sopra; quali per vigore delli presenti capitoli restituisce l'Illust. Sig. Duca di Milano.

I tem, non ostante alcun capitolo, patto, ò connentiene espressa, foritta, ouero infrascritta, è convenuto frà le parti per putto espreso, che se la Citià d'Alesandriu, onere alcuni delli Luoghi, Ville, ò feud i domandati dal predetto Illust. Sig. Duca, nominative li
capitoli, esplicitamente, ouero implicitamente, peruene sero direttamente, overo indirettamente alle mani di esso Illust: Sig. Duca, ouero ad alui per sua parte, ò à persona à lui
per modo alcuno sottoposta; per questo non resti l'Illust. Sig. Gulielmò obligato à detta
assignatione; anzi s'intenda la detta assignatione essere conseguira, o esso Sig. Gulielmo
di questo libero.

Item sono contenti i soprascritti Illust. Sig. Ducia, e Sig. Gulielmo, che se frà le soprascritte cose, ò depondenti da quelle, accadesse qualche differenza, ò debutò, che gli sopretabili Giouanni Oossa, & M. Angelo Azazoli, le habbiano ad începdera, e terminane, a dichiarare, che i predetti Signosi restino contenti della loro dichiaratione.

Le quolitutte, esangula cose soprascritte d'una parso, e baltra insiement reciprocamemse banno promesso, a promottono di attendere Co osservandona sede, puramente, e semplicemente, C inviolabilmente senz'alcuna eccettione, cavillatione, o contesa, C varia
interpretatione, sotto sede, e parola di Leggide Prencipi, e Signori. Rinunciando espresamente ese parti per rigore delli presente capitoli ad ogni scrittura, C ogn'altra cosa,
che in contrario sosse particolarmente esso. Sig. Gulielmo ad ogni capitolo, e ragione, che
per qualsunglia modo navesse in Alessandria, C Alessandrino; E nelli altri luogbi, e
Terre contenute nel prima, e secondo capitolo di sopra, quali par alcun modo potessero
alli presenti capitoli ostare, e derogante. Et à maggior cautela, e sermezza delle soprascritte cose, essi illust Sig. Duca, e Sig. Gulielmo banno sottoscritti li presenti capitoli
di soro proprie mani, e satto sigillare delli soro sigilli, l'anno, giorno, mese soprascritti,
Presenti li Magnifici buomini, Giouanni Cossa di Napolo, Angelo delli Azavolidi Fiorenza soldato, Boccacino delli Alamani di Fiorenza, C Angelo Simoneta di Policastro
del prelibato Illust. Sig. Duca Secretario, e Consigliero testimoni alle predette cosi banu-

tis e pregatisors. Dopo, che il Duca Francesco comparue con li capitoli fatti con il Sig. Gulielno, e rarificatione antecedente d'hanère afficurate le cose dell'Alesandrino, mando suo ratella Conrado Sforza con trecento caualli, e cinquecento fanti in Alessandria; e ridotti che. bebbe la Città in sue potere, fece mettere in libertà il Sig Gulielmo; il quale dopo; be fu nel dominio di Monferrazo l'anna medesimo, alli sette di Gingno, per publico istromento rogato da Ensekio Guiscardi del luogo di Blanzate, Secretario del Marchel Giouanni suo fratello, nella Terra di Trino, fece una solemne protesta, alla presenza i honoreuoli testimony, haver fatto i soprascritti capitoli, patti, e conuentioni, non perpropria sua volonia, ma più presto per paura de' tormenti, O horrenda morte à lui comi, nata, per li sateliti, e sicary, i quali il predetto Duca teneua alla guardia d'esso Sig. su-Lielmo. Protestando ancera, che la ratificatione fatta per lui in lode, la fece dubitado di esfere ritornato in carcere, perche ancora, che si ritronasse esere nella Città di Lod. e fuori del Castello di Pauja, era però ancora nelle forze, e dominio, & nella custodia lui data dal Duca Francesco: e similmente protestò, che accadendo, che sosse richie dal predetto Duca, à douere fare nuoua ratificatione, & approuatione di esse capitoli, n milmente li faria, come sforzato, e contro il voler suo, per dubio, che quando ricusale wolerla fare, esendo il Marchese Giouanni suo fratello ineguale di forze ad eso Duca. il quole haueua le genti sue d'armi disposte, temeua della perditione dello Stato, considerata la natura sua, come più ampiamente st logge nell'instromento qui inserto.

In nomine Sanctæ, & Individuæ Trinitatis amen. Anno Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi millesimo quadringétesimo quinquagesimo, Indictione decima tertia, die septimo mensis lunij. Actum Tridini videlicet, in domo hetedum q. Francisci de Montilio, præsentibus Spect. Legum Doctore, D. Petrina de S. Georgio ex Comitibus Blandrate & Nob. Francisco de Medicis de Casali, silioq. Vasini testibus notis, & idôneis ad infrascripta vocatis, & rogatis. In quotu, & mei infrascripta Notari i præsentia Illust. & Mag. D. Gulielmus de Monte-ferrato, armorum Capitaneua, & c. Recolens, quod cum arrestatus, & carceratus

in Caltro Papiæ fuerit anno prox. prædicto, vbi sterit detentus per vnum annu, & dies decem, per Illust. Comitem Franciscum Sfortiam, Comitem Papia, punc eriam Ducem Mediolani, necesse fuit eum pro sui liberatione, certa pacta, & conventiones facere cum præfato Duce, præcipuè super traditione Ciuitatis Alexandria, & totius recritorij Alexandria, & multarum aliatum Terratum, quarum Civitatis, & Terrarum idem D. Gulielmus erat verus, & legitimus Dominus, & iusto titulo acquisiucrat, & tenebat, que pacta, co adhuc existente in dicto Castro Papiæ, facta, sigillara, & cius manu subscripta sucrunt, & deinde in Civitate Laude ad instantiam, & requisirionem prædicti Ducis, de novo tatificata, & approbata per ipsum D. Gulielmum extitetunt, & nune parte ipsius D. Ducis requisatur, et itetum prædicta confirmet. Ecce, quod ex certa scienzia, & animo deliberaro coram suprascriptis testibus, & me Notatio infrascripta, dicit idem D. Gulielmus, & porestatus fuit, dicit, & protestatur, quod di-Cas conventiones, & pacta fecit, & ad cas, & ca deuenit metu necis hortendæ mimo in Castro Papiæ, cum iam ranto, ve præmittitur tempore, & sub vigili. custodia sacellitum dicti Ducis, ibidem stetisset carceratus, intra manus iplozum fatellieum, & liceriorum positus. In Civitate quoque Laudensi dictam satissionem, & confirmationem fecit metu redeundi ad carcerem, & metu. supplicij, eo quad sunc foret in potestate ipsius Ducis, & sic non erat sui iuris. liberi; & talis erat merus, qui verisimiliter caderet in virum constantissimum. Nunc autem, quia veretur potentiam ipsius Ducis potentissimi, cum ipse D. Gulielmus sit ab co spossatus dictis Ciurrate, & Terris Alexandria, & alias non habeat Terras, sueq; gentes armigeræ sint pro majori parte intra fortiam, & territorium ipsius Ducis, pariter ipse D. Guljelmus dixit, & protestatus funts dicit,&! protestatur, quod si de nouo, prout ab ipso D. Duce requiritur, prædicta pacta, & conventiones confirmamerir, & ratificauerir, hoc faciet contra cius mentemu voluntatem, & liberum consensum, & tanquam coactus nimio metu potentie, &. iniqui tractamenti dicti Ducis; ne si reculauerit confirmare bellum, iple Dux. gerat contra illust. D. Marchionem Montisferrati eins fratrem, aliosque eius fratres, & infum; & ad inforum omnium fratium destructionem, & dominij vsurpationem procedat iple Dux; cui ad resistendum ipsi D. Marchio, & fratres sunt inhabiles, & impotentes; & sic omnia predicta taliter gesta meticulose, tâm Papiæ, & Landæ, quâm quæ sient ratione dictæ consirmationis, dixit idem: D. Gulielmus, ac dedreuit, lustit, & mandauit quantum in se cht, fuisse violenta, & nequaquam valere renuncian. & c. præcipien. & c.

Dopo le predette proteste, e giustificationi esso Sig. Gulielmo, si conduste allo stipendios del Re Alfonso, e de Veneriani, con condotta di ottocento lancie di buona gente de mille a pedoni, con lo stipendio di tre mila settecento, e cinquanta ducatril mese e sotto alter conviditioni, e patti narratimali instromento sopra di ciò rogato du Giemente de Fhebaldinia, Secretario del Duce de Venetia se da Eusebio Guiscardo Secretario Munabionale, lanna meccelis. Indittione decimaquinta, alli nove del mese d'Aprile, con i quali l'annamede simo cavalcò in Alessandria, e talmante strinse Conrado Sfonza, che poor manco non ri-

در د

cupe-

cuperaße la Città di Aleßandria; delche essendo auisato il Duca Francesco dal fratello, gli rispose, che quando pur non si potesse tenere; si desse a Francesi; nientedimeno mando Giouanni della Noce al soccorso suo, e Gulielmo hauendo preso Pozolio, diede il guasto à Tertona, e stando Conrado, e Giouanni della Noce rinchiusi dentro la Città, scorse sino à Pauia, & acquistò tutti li Castelli dell'Alessandrino, eccetto Castellaccio, e Cassine, doue hauena posto l'assedio.

Nelli medesimi tempi il Re Rainero, quale era stato inuitato dal Duca, e Fiorentini à congiungersicon loro contro Alsonso, Venetiani, che loro faceu uno guerra, e già moltidanni haueu ano dati in Toscana, con promessa di aiutarli à ricuperare il Reame di Napeli dalle mani di Alsonso, e darli cento, & ottanta milla sorini d'ero ogn'anno, giunse all'Alpicon l'essercito, e trouò occupati li passe per il Duca di Sauoia, & il Marchese di Monferrato, secondo li capitoli della liga, che haueu ano con Venetiani; il perche delibero ritornare in Prouenza, e per mare venire in Riuiero di Genoua. Ma Lodouico siglinolo di Carlo Re di Francia, e genero del Duca di Sauoia, per adio, qual grandemente haueua contra Venetiani, radunate gran genti nel Vianese venne all'Alpi, e rimouenda quelli, che li guardau ano, conduse sicuro l'essercito in Asti. Re Ruinero con le due galere, quali Pietro Fregoso pen capitoli, che haueua col Conte Francesco, e Fiorentini li haueua mandati à Marsiglia, venne in Italia, e poi per Terra si vincon l'essercito suo; col quale venne in Alesandria, doue in sue mani il Sig. Gulielmo pose la differenza,

quale haueua col Duca Francesco, come si contiene nel seguente instromento.

- In nomine Dominiamen. Anno Nativitatis Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo terrio, Indictione prima, die decimaquinta mensis Septembris, hora tertiarum, in Alexandria, in domo hæredum q. Antonij de Pureo, nunc Ressidente Serens. D. Regis Sicilia, &c. Norum sit cunctis, quod inter Illustris. Principem, & Excellentis. D. D. Franciscum Sfortiam Vicecomirem, Ducem Mediolani, &c. Papiæ, Angleriæq, Comitem, ac Cremonæ Dominum, gentelá; suas, & subditos, vassallos, confederaros, complicesá; & arrecommendatos suos parte vna; & Illust. & Excel. D. Ioannem Marchionem Montisferrati, eiufq, fratres, gentes, subdiros, vassallos, confederatos, complices, adherences, & reccomendatos suos ex alia, seù alijs parribus, oriæ, & versæ fuerint iampridem inimicitie, & discordie, ac controuers ex quibus guerre exitiales, captare incendia, prædæ, homicidia, & alij guerratum fructus, diuersimode processerunt, ac fortassis possent deteriora contingere imposterum, nisi Dinina gratia, vitinsque partis mentes inspiraret. Et ducte fint ipse ambæ partes ad veram bonitatis intelligentiam, ve maxime morem 3188 reuerentiam gesant Christianissimis, & Serenissimis D. Regi Francorum, & Regi Sicilizad pacem, & concordiam, inter ipsas parces plus mum enicentibus; "Ideirco Mag. Viri D. Angelus Azayolus, Miles, Orator Florentinus, filius q. D. Iacobi, & Angelus Simonera, films q. D. Gentilis Confiliarius, & Orasor prælibati Hustrifs. D. Ducis Mediolanisambo Procurarores, & Mandatarij speciales Illustris. Prinsipis D. Ducis Mediolanicad Infrascripta omnia, & singula peragendum, ve conflat publicis patentibus litteris, picfati D. Dueis luc ligillo sigillatis, & ciuf-

dem

dem manu propria l'ubscriptis. Dac In Castris apud Ghedum die vigesimaprima Augusti, anni præsentis, & signæds Cichus, cuius mandati tenori&c. Et pro quoctiam Illustrifs.D. Dude, pradicti Dellerocaratores, & Mandatarij pronuferunt; les buna sua propria cobigando pignori, auhypothecæ ad cautellam? quadprædiotus D. Dux approbabis, & maintabigia fra foripra um nia, & fingus le infra sparam quindecim decram ; & Mag. Vis D. Henricus Natea verius de Luris Dodor & toannes do S. Goorgio, films q. D. Guideriox Dominis S. Georg gri, & en Comisitus Blandrane Couliliarij, & in hat parte Procuratores, & Mandarariffpeoistice confirmi, & deparari pes prabbitum illuft. D. Ioanne Mari chionem Montinscorari, luby & nomine Illuth. Di Gulielmicius fratris, cum promissione de rato, sec.ve pator corum publico mundato per literas etus de D. Mara chronis. Dar Cafali Saffualip Diceccus Vercell annopratemigdie duodecimo Septembris, ad modern inframonti fact. cuttis tenor, 800. Walentes, remotis guerraremanfractibus, Dedauctore, ad bonam, veramq: & solidani pacem, & copositione se le babere, dichis nominibus, singula, singulis congruè referendo; compromiserupt, & compromissum; secrunt, & factunt, amplum, latum, lattifimum, & generate de iuro, & da facto, alto, & balse, & de amicabili composimone, ac omnibusatijsmelionibus via modo, & forma, quibus efficacius fieri pollie, in Sevenissimum, & gloriolislimum D.D.Rhenarum Hierusalem, & Siciliz Regemi Decem Andegauie, Barri, &ca nasum q Screntilimi, & gioriofillimi D. D. Regis Ludovici Secundi, tognationem Dominum, & amicum præfent som; & sui gratia, & benignitatopialens compromissum in suponte suscipéens tem, & acceptantem, tanquam iplotum partium aibitium, de utbietatorem, & amicabilem compositorem communitarelectum, & assumptum. Er specialzer, & expresse de, & pro om inbuoj & fingulie caulis; rixio, hubus, quæstionibus, occupationibus, & susbationibus interverafq: partes, & dictis nominibus quomodolibet prefensis, versis, & vertentibus, et que vertis di fi & esse possent, generaliter, & specialiter: ac de ablationibus Terrarum, siue Castroium capriuis, damnis, & iniurijs hine inde secutis, ac quibuscung: controuers je tam cinilibus, quâm criminalibus, & cuiuscunq: generis, qualitatis, importantiæ, & cãdirionis existant, quomodocunq: & qualirercunq; , et ex quacunq: causa inter iplas partes vigentibus, et vertemibus, quæ dici, aut excegitati políte; et de, et pro omni, et to co, quod vna pars abalia, et è consta, petere, et requitere volucrit, et possit, ita, et taliter, quod quiecunq; petenda, ac requirenda per quamlibet iplatum partium, cum dependentibus, emergentibus, et connexisabeis, et corum quemlibet, et omnia, et singula dicenda, pronuncianda, et declaranda, mandanda, et ordinanda per præfatum Sereniss. D. Arbitrum, et Arbitratorem tâm in procedendo, quâm in diffiniendo sint, et esse intelligantur, deducta, es comprehensa in præsenti compromisso perindè, ac specisse, et expresse, et mod minatim de cis in præsenti compromisso facta foret specialis mentio. Erquod pixlens compromissum intelligatur esse latissimum, et plenissimum; et quod omnia in præfenti compromisso narrata, dicta, et expressa produte, et rottobia,

ac in cerra, habeantur, et intelligantur. Acto ctiam inter iplas partes pacto, solemnistipulacione vallato, quod quæliber ipsarum partium pro observatione sententiæ, seù sententiarum peripsam Sereniss. D. Arbitrum, et Arbitratorem ferendarum, dabit ad eius mandatum, et voluntatem securitates idoneas eius arbitrio declarandas totics, quoties per eum requirantur. Dantes, et concedentes, etc. Promittentes, etc. sub pena centum millia ducatorum auri, quæ pena soluatur per partem contrafacientem, parti observanti, et totics committatur, soluatur, et exigatur, quotics contrasactum sucrit, qua pæna, etc. sub resse-Cione, etc. renisentes, etc. sub obligatione, etc. Es pro præmissis attendendis, et inviolabiliter observandis submiterunt se, et supposuerunt viribus, cohertiopibus, et statutis omnium Curiatum Spiritualium, et Temporalium, in quibus præsens instrumentum præsentabitut specialitet, et expresse, viribus, et cohertionibus Curiarum Castelleti, Pariensis Parui sigilii Montispesulani, Cabeoli, Camera Romana Aquen.etc. et Curia Auditoris Apostolica, etc. Iurantes, etc. Volentes, quod præsens compromissum durate debeat hinc ad, et per totum mensem Decembris prox. futurum, cum protestatione ipsum prorogandi semel, et pluries, et prout prædicto Serenis. D. Regividebitur, et placuerit; de quibus omnibus, et lingulis parces ipseperierunt, et rogauerunt. Et prælibatus Serenifs. D. Rex iustit per nos Notarios infrascriptos, et quemliber, insolidum ficri instrumentu ad dictamen sapientis, se fuerit opportunu. Præsentibus Illust. D. Ferro de Lorena genero Sereniss. D. Regis Sicilia, et Reuer, in Christo Parre D. Nicolao de Branchacijs, Episcopo Marsilien. et Regio Consiliario, Emar de Claramonte Scutifero Illustris. D. Delphini, Ioane Costa Dño Grimaldi, D. Guidone de Laualle milite, ac D. Lues Cambellanis Regijs, D. Raynaldo de Dresnay Baiulino Senonensi, et Regio Gubernatore Astensi, Ludouico Domino de Claramont, D. Vitali de Gabanis Doctore. et Iudice maiori Civitatis Provincie testibus, etc. et ego Stephanus Caluinus, etc.

L'anno predetto millesimo quadragesimo quinquagesimo terzo, il Marchese Giouanni sposò Sarra sua naturale figliuola à Nicolò Picinino Visconte, figliuolo del Conte Giacomo Picinino.

L'anno millesimo quadragesimo quinquagesimo quarto, alli otto del mese d'Aprile, nella (ittà di Lodi, su conclusa, e sumata la pace trà Francesco Sforza Duca di
Milano, V enetiani; le conditioni della quale surono, che le Terre occupate nel Bresciano, e Bergamasco sossero restituite à Venetiani, e quelle, che il Duca haueua preso
oltre il siume d'Adda le douesse rivenere, & Crema restasse à Venetiani: & che Giovanni Marchese di Monferrato, Gulielmo, & altri suoi fratelli s'intendessero essere
confederati loro, e compressine ssa pace. Hauendo adunque il Sig. Gulielmo hauuto
notitia della celebrata pace, impronisamente, e senza, che alcuno lo sapese, ando à Milano, doue su benignamente dal Duca riccuuso: e gli diede in seudo due Castelli, cioè
Casse, e Felizano. Poi lo condusse allo stipendio suo, con otto mila ducati di provisione ogn'anno, secondo li capitoli satti, trà Nicolò Vescouo di Marsiglia Procuratore, e
Mandatario del Serenissimo Re Rhenato; al quale Rè (come habbiamo veduto) erastata

343E

flat A to monoffa land coffano di tutte de discordies e controversie, che per auche irano illa colodafa Signorià ista Tioma forda Rheana Procuratore; a Mandacario del Durk Frans cofoa: quati capitalina consentionisolete modes aliveres sono di consinenza, che residera abofe Giananti, a francili douessero percussoil mese di Liglio del predetto annovimeta abros relasciore of prederes Duca Francesco, ou croa glagenti soci i Castelli, Torra e lung le del Bofabas Frequendia, Salortos Conquentos Rifrancore Rocca Sparaueros Panade Alareofa, and matior descante long fortence, ragioni, espectinenze, nel modo, e forma abe forpossede woods pekil quondam Eilippe Mario Dosa de Milano; Or sombinente tune l'altre Teknas à langui, quali crana foudatary, conadhorenti suois e particolarmenteli Castellà lunghi, co buominidi Barquenafroz Cinditino ; e Bresonia co fimila mente il (astello di Cassinascho, quale si teneua per li Nobili de Guttuarijs, adherenti; Consaccomandati del predetto Duca Frisppo, eccesso li Castelli, e Terre di Felicano, e Custine, con li territore lora, quals lunghi fossero del predetto Sig. Gulielmos riconoscens dell pero in foudo nebile, dal predesto Duca. Con paste aneura, e conventione, che dando il predetto Duca Francesco adesso Gulielmo alcan'altra Terra in cambio, & scontro delle Terre predette di Filizano, e Cassine, & che fosse equiualense reddito, fra il termise di due anni, sosse abligato eso Gulielmo à rimettere liberamente al predetto Duca, à suoi succissori est luogor, e Castelli, & mediante la predetta remissione, e liberatione di alcuni V affalli, Canche dell'obligatione di due mila ducasi annuali à lui dounti, per il Conte Enque sua perricampensa dell'entrate di Alessandria, per virtù dellicapitoli fatti à Lodi, l'appre mille quattrocento cinquanta, allinoue del mese di Maggio, razificati per publico instramento in essa Città, alli Dintisci delli medesimi mesi, & anno, s'intendesse essere buona, e sincera pace trà loro. Es per maggior corroboratione delle soprascriste cose, il predetto Nicolo Vescono di Marsiglia, fece amplissima renunciatione di cutte le ragioni, e privilegi, li quali essi fratelli hanessero nella Città, distretto, e Diovest di Alessandria e Bergobio. Et funovo fæste le soprascritto cose nella Città di Milano, nell'hosteria dell'insegna del pozzo, esistente in Porta Ticinese, nella Parochia di SiSebas stiano, l'anno predetto, il Mercordì, alli tredeci del mese di Luglio, alla presenza delli Spettab. Boph llo Blanchato d'Avinione, Gionanni Stampa Caualliero, M. Gordone di Calio Precentere de S. Giouanni, M. Gierolamo Raffaello di Buseto di Ferdona Dottores Odolio di Scacabarotys, Christofaro del Pozzo, e Nicolino Deffinono, cittadini di Milano, & ne fu rogato instromento da Giacomo di Pergo, e Giacopino Cypello Nodarij publici Milanesi, & 5.

L'anno predette moccoclisio per specio di undeci giorni ananti, che à Milano si facessero le prenarrate cose: cioè, alli due del prescritto mese di Luglio, Giouanni Marches se di Miniferrate de se se se se precedence la dispensatione Apostolica ottenuta da Nicolò Quinto, Sommo Pontosce, prese penmoglie Margarita, sigliuola di Ludouico Duca di Sauoia, Co di Anna di Cypro sua conforte à lui congiunta in terzo grado diconsanguinità. La constitutione della dote su di scudi cento milla d'oro, nuovi di Sauoia, à ragione di scudi settanta sei per marcho. Il dotalicio e duario, overo antifatto, su di quattro mila simili scudi d'oro. Per securità del qual duario. Co antifatto il predetto Marchese obligo alla predetta.

Ddd

Mar-

Margarico sua consorte li Gastelli, suoghi, e territorii di Trino, Morano Borgo S. Mantima, e Mombaruccio, del qual-contratto nessii rogato instromento publico, e solemne da.
Giovanni di Clauso di Bona, Diocesi Gebenense Notaro, e Secretaro del predesto Duca,
de du Ensebio Guiscardo di Bianza Nodaro, & Secretaro del predesto Mararche se, alla
presenza dell'Illust. Amedeo di Sanoia, primogenito del predesto Duca, e Prontipe di
Piemonte, Lodonico di Sanoia, secondogenito, e Conte Gebenense, Pietro di Barbonio,
Lodonico di Cabillore, M. Bernardo del Carretto, delli Murchosa di Sanona, Abbate di
S. Quintino, Diocesi Sanonense, Giacomo di Balmu, Pietro di Balma, Giovanni di
Montelupo, Gulielmo di Viriaro Presidente, Lodovico di Segres Canalliero, Siovanni
di S. Giorgio, Guidetto di S. Georgio, Considi Blandrate Giorgio, & Lodovico di Valperga.

L'anno millesimo quadragentesimo sessamo secondo, l'Indittione decima, alli dies cenoue del mefe di Decembre, il Marchese Gionanni certificate da Gabriele della Sala, il quale gli presentò un protocallo autenticato, e tàbellione del q. Egregio Bogeni della Sab la , doue si contenena, Or era annotato Incontratto celebrato dell'anno inccelxij. enà il Marchese Giouanni Secondo suo Abauo, Osi Sindici della Communicà di sasale, sopra la concessione de' daciti, ouero gabelle, & alcuni rasi Criminali, ch'erano stati concessi per il memorato Marchese ad essi Sindici à nome della prodetta Communità delli quali contratto, e concessione esso Marchese Gionanni per auauti non haueua haunto notitia. alcuna, anzi era stata intolerabile ignoranza. Non volendo più tolerare tanta eccessiua lesione, & Dsurpatione fomentata da mala fede, fece una protestacione contro ad essi Casalensi, & à cautela reuoco ogni beneplacies della sua volontà, per quanto si contiene in detto contratto. Dichiarando non esere di sua volontà, ne beneplacito, che detti sasalensi donessero per l'auenire fruire, e godare le cose, che se contengono nella concessione predettas delchene furogato publico instrumento, da Eusebio Guiscardo, Secretario di esso Marchese, alla presenza di M. Giovanni di Montebarucio, Gabriel della Sala, 🖝 Giouanni Vulpo.

#### Morte di Giouanni Quarto.

L'anno millesimo quadragentesimo sessagesimo quarto, alli diècenous del mese di Genaro, ad bore noue della seguente notte, Giouanni Quarto Marchese di Monserrato passo di questa vita, nel Castello di Casale, senza sigliuoli segitimi. Et il corpo suo con solenne pompa, come si conviene, su tumulato nella Chiesa di S. Francese de' Frati Minori. Et dopo sui, l'amministrazione dello Stato rimase à Gulielmo Ottauo suo statello secondogenito.

L'anno predetto meccelxiij. alli xj. del mese di Ottobre, il Marchese Gulielmo maritò Lucretia sua figliuola naturale à M. Gio. Bartolomeo del Carretto, & gli diede il luogo di S. Giorgio in Monferrato per dote sua; il qual luogo, essendo mancato di vitail predetto Gió. Bartolomeo senza alcuni figliuoli con essa Lucretia, secondo la dispositione del contratto, risornò al predetto Marchese.

L'anno millesimo quadragentesimo sessagesimo quinto, Indistione decima terza, alli diccinoue del mese di Genaro, per trattato del Sereniss. Rè di Francia, su contratto matrimostimonio, per verba de prasenti, trà l'Illustris. Sig. Gulielmo Marchese di Monferrato, & I sustris. Madonna Maria, primogenita di Gastone, Prencipe di Nauarra, Conte di Fuso, e di Vigorra, con constitutione della dote di quaranta mila scudi noui del Rè, i quali s'hauesse à pagare secondo le conventioni sopra di ciò celebrate; il qual matrimonio fu consumato, il mese di Ottobre del medesimo anno, nella Città d'Alba, & c.

L'anno millesimo quadragentesimo sessagesimo sesto, Paolo Secondo Veneto, Sommo Pontesice, nel numero di dieci Cardinali, qual anno in un medesimo tempo adunati per lui al Collegio, meritamente assunse Theodoro Protonotario di Monferrato, denominan-

delo Diacono Cardinale di S. Theodoro.

L'anno millesimo quadragentesimo sessagesimo settimo, nell Indittione decimaquin-11, alli otto del mese di Genaro, Margarita di Sauoia, qual su moglit del quondamo Ginuanni Marchefe di Monferrato, certificata del tenore dell'instromento suo dotalicio, fece libera donatione al Marchese Gulielmo presente, & accettante per se, c suoi heredi Communità, huomini, sudditi, Città, Castelli, Ville, e Borghi del detto duario, e dell'obligatione di cinque per cento; irritando ogni obligatione, e promissione fatte, trà il Duca di Sauoia suo padre, & il Marchese Giouanni suo marito. Et Versa vice il predesto Marchese Gulielmo promise, e conuenne voler dare, e pagare alla predestas Margarita ogn'anno, per il tempo , ch'egli, suoi heredi, e successori sariano pertardare di sodisfarli, tanto della sua dote predetta, quanto Deramente, erealmente si trouaria. hauere riccuuto il predetto Marchese Giouanni dal quondam Duca di Sauoia suo padre à ragione di otto per centinaro. Et accadendo, che la detta risposta non potesse ascendere alla somma di quattro mila siorini di Milano per anno, in tal caso esso esso Gulielmo se obligo con giuramento, supplire dell'entrate sue, per fin alla somma predetta; delle quali gli facena libera donatione, talmente, che non haueßero ad essere dedotti della. somma principale, ne computation sorte. Et per sicurezza di essa Margarita, gli assegnò le taglie, collette, e compositioni annuali delli luoghi di S. Saluatore, Morano, Tricero, Pailazollo, Fontaneto, Blanzaie, Liuorno, Verolengo, e Calufio. Et quando le predette taglie, collette, e compositioninon bastassero, promise supplire dell'entrate sue; riseruato, che se per il predetto Marchese, o per li suoi, fosse stata pagata parte di estadore, si hauesse à diminuire per rata della somma detli quattro mila fiormi. Dono ancora esso Gulielmo alla predetta Margarita ogni suoi giocali, veste, et altri beni, quali appareria escrite stati donati dat Marchesc Giouanni suo marito; delle quali cose ne fu rogato instromento da Eusebio Guiscardi di Blanzate, Nodaro del predetto Marchese, registrato nel sesto suo protocollo fol. 134.

L'anno medesimo meccelxvij. alli cinque di Febraro, il predetto Marchese Gulielimo fece obligare parte delle Communità predette, descritte nel precedente instromento, verso la predetta Margarita presente, vaccettante, per il pagamento delli detti siori ni quattro mila, le quali Communità per suoi Sindici speciali, e tome debitori del predetto Marchese si obligorono verso detta Margarita. E mediante tal promissione està Margarita liberò, quittò, va asolse il predetto Marchese da ogni promissione, vo obligazione, per la quale esso era astretto à far pagare la detta somma alla predetta Maragarita; provincuendo esso era astretto à far pagare la detta somma alla predetta maragarita; provincuendo esso esta di constringere dette Communità all'esse un la surio.

Ddd

Digitized by Google

fatione

Il medesimo anno, alli vinticinque del mese di Febraro, Galeazzo Duca di Milano, Gulielmo Marchese di Monferrato, hauendo inteso, che Filippo di Sauoia, insieme con le genti di Amedeo Duca di Sauoia suo fratello, faceuano molti apparati, e trattati di guerra, conti a gli Stati, e sudditi loro: volendo ouiare alli pericoli, che hauriano potuto seguire, ritrouandosi nella Città di Pauia, si colligarono insieme nella seguenta

forma.

In Christi nomine amen. Essendo stata, come è notorio à tutta l'Italia, antica, & continuata beneuolenza, amicitia, carità, confederatione, O vnione trà l'Illustris. Casa de' Signori V isconti, e l'Illust. & Eccels. Casa de' Sig. Marchesidi Monferrato, e successinamente frà l'Illustriss. e Potentiss. Sig di felice memoria Francesco Sforza, Duca di Milano, &c. & l'Illust. Sig. Giouanni già Marchese di Monferrato, e l'Illust. Sig. Gulielmo suo fratello, e dignissimo successore del Marchesato, e Dominio, meritamente. L'Illustris & Eccellentis. Prencipe, e Signore, Galeaz Maria Sforza, Duca di Milano, dignissimo figliuolo primogenito, herede, e successore del prelibato Illustris. Signor Duca Francesco, &c. inclinatissimo, e disposițissimo di perseuerare, e continuare verso il prelibato Illust. Sig. Gulielmo Marchese di Monferrato, in questa medesima affettione, e) amore: & ancora se possibile sarà, di crescere, e moltiplicare, massime, che dopo la morte del prelibato Illustris. S. Duca Francesco, & nell'assuntione del Ducato, e Stato di Milano del prelibato Illustriß. Sig. Duca Galeazzo, esenda le cose nuone, esso Sig. Marchese, econ la persona, e con lo Stato hà fatto euidentissima dimostratione, con effetto, in fauore, e beneficio di esso Illustris Sig. Duca Galeazzo. Adunque i prelibati Illustris. Duca Galeaz zo, & Illust. Sig. Gulielmo Marchese sono conuenuti, e conuengono insieme à vera, libera, sincera, & indissolubile liga, inicligenza, Inione, e confederatione, con gl'infrascritti capitoli, patti, e conuentioni, Ce.

Che il predetto Illustriß. Sig. Duca Galeazzo sia tenuto, e così suoi heredi, e successori, dal presente diauanti. Così hà promesso, e promette di disendere, ajutare, e mantenere il predetto Illust. Sig. Gulielmo Marchese di Monferrato, suoi heredi, e successori, e tutto il suo Stato, Terre, luoghi, e giurisdittione: con lo Stato, gente, & ogni sua facoltà, e possanza, da qualunque persona, Eniuersità, di che grado, stato, e conditione si. sia, che lo turbasse, o molestasse i e non altrimenti fare per l'aiuto, disse mantenimento dello Stato, Terre, luoghi, e giurisdittione del predetto Illust. Sig. Gulielmo Marchese, e suoi heredi, e successori, che faria per lo Stato, Terre, luoghi, e giurisdittione sue proprie.

Et similmente promette, & si obligail predetto Illust. Sig. Marchese per se, e suoi heredi, & successori di aiutare, deffendere, e mantenere il predetto Illustris. Sig. Ducadi Milano, e suoi heredi, & successori, & lo Stato suo, Terre, luoghi, e giurisdittione,

son lo Stato, genti, O ogni sua facoltà, e possanza, da qualunque persona, O V nium sità, che lo offendesse, tunbasse, molestare, o mulestare, o inquietare, e non altrimenti, che faria per lo Stato, Terre, luoghi, e giurisdittioni sue proprie.

Laqual liga, & intelligenza s'intenda durare, e duri perpetuameme frà desti Sig.

Duca, e Marchese per sa Co suoi figlinoli, heredi, e successori.

Le qualitute, e singula cose soprascritte, s'intendono à bueno, e sincero senno, to intendono à bueno, e sincero senno, to illustre.

Sig. Marchese promettono l'uno à l'altro, e réciprocamente per se, CF suoi heredi, è sucressori, di attendere, CF osservare, e contro ese non venire rettamente, ouero indinercamente, tacitamente, ouero espressamente, nec aliquo quastio colore, sotto fedé de legali Prencipi, e Signori, CF obligatione di tutti li loro beni. Intendendosi ancora la paedette coso con
riserva, e senza preginditio della liga rinovata frà il Serenis. Sig. Re Perrando, l'Eccelsa.

Communità di Fiorenza, esso Sig. Duca Galeazzo, e quanto si contiene in quella.

Et à maggior fede, e corrobatione di tutte, e singule sopradette cossi, i predetti Signoribanno fatto fare due consimili scritture: cioè, la presente, qual è sottoscritta di mano propria di esso Illustrissimo Sig. Duca Galeazzo, e sigillara del suò consucto Ducale sigillo, qualey bà sa rimanere appresso di esso Sig. Marchese; & l'altra consimile sottoscritta di mano propria di esso Sig. Marchese, e sigillata del suo consueto sigillo, quale hà da rimanere ap-

presso esso Sig. Duca Galeazzo.

Dopò la conclusione della memorata confederatione, e liga, aunenne, che ricusando il Marchese Gulielmo voler offernare le conventioni fatte gl'anni presedenti, trà Amedeo Duca di Sanoia, & il Marchese Gio. Giacomo suo padrese prestar loro komaggio d'alcune Terre per molteragioneuolicause, e rispetti ; 👉 massime, ch'essendo auenuta la morse de Filippo Maria, Duca di Milano, esso Duca di Sauoia, non haueua osseruato le conuentioni altra volta fatte, circa l'acquisto della Città d'Alesandria, e delli buoghi di Falenza, e Bassignana, anzi l'haueua impedita. Et che più è, essendo pernenute alle manis di esso Duca di Sauvia le predette Terre di Valenza, e Bassegnana; non le volse rilassare. al sig. Gulielmo, benche fosse in sua possanza, di rilassarle, & haueua contrauenuso às molti altri capitoli, come in pigliare cause de' suoi raccomandati contro esso Marchese, nel che doueua almeno essere neutrale, & ancora in non bauere volute restituire il luogo di Spigno, che era peruenuto in mani sue; & anco in non volere restituire, e rimettere la fedelià di Cremolino. Et olere di questo non lo haueua difeso nelle Terre dell'adberenza, ch'egli pretendeua gli douessero essere fatta. Ne dall'escursioni di Curlo Gonzaga fatte à Frassineto, Valmacha, & il Cerro. Et che se pur per stempidel Marche-a se Gio Giacomo, e Giouanni suo primogenito, le cose erano procedute con qualche per-, seueranza, questo era auuenuto per essere il Duca di Sauoia di maggior potenza, che esse: Marchesi, & anche per timore del giuramento, si delli predetti Signori suoi Predecessa. sori, come ancora delle Communità, e V assalli, compresi in essa adbesevea, e per moltes altre occorrenze loro. Nientedimeno Amedeo Duça di Sauoia, mando Filippo suo fra-:. tello con buon numero di genti sue, alli danni, & espugnatione delle Terre, e luoghi del' Marchese Gulielmo, oltre il fiume Po : delche hauendo notitia Galeazzo Duca di Mi-',

Lano colligato col predetto Marchese Gulielmo, remocati subito quattro mila caualli, con cinque mila fanti, quali haucua mandati in Toscana, in fauore de' Fiorentini, contro Bartholomeo Collione da Bergomo, Capitano de' Venetiani, li sece procedere contro di Filippo, quale con grande ignominia lascio l'impresa, facendo pace con Galeazzo, e Gulielmo, secondo la continenza de gl'infrascritti capitoli.

In nomine Domini amen. Anno à Nativitate eiusdem Mcccelzve 1. Indi-Cione prima, die Sabbati 14. mensie Nouembris. Essendo in questi di passati, nate alcune differenze, discordie, econtrouersie frà l'Illustris. Sig. Amedeo Duca di Sauoia per una parte, & l'Illustriß. Sig. Galsazzo Maria Sforza Visconte, Duca di Milano, &c. insterne con l'Illust. Sig. Marchese di Monferrato suo collegato per l'altra. Per le quali dette parti erano venute à guerra trà loro; finalmente il prelibato Illustris. Sig. Ducas di Milano in suo nome, e de' suoi fratelli, figliuoli, heredi, e successori : & anco in nome. del predetto Illust. Sig. Marchese di Monferrato, e de gli altri suoi collegati, confederati, adherenti, complici, e raccomandati, e per loro, & di caduno di loro Stati, e sudditi per vna parte, & l'Illust. Sig. Filippo di Saucia, Signore in Bressa, e Lucgotenente generale del predetto Sig. Duca di Sauvia stipulante, e recipiente in nome, & vice di esso Sig Duca di Sauoia, e de' suoi fratelli, figliuoli, heredi, e successori, & in nome suo proprio; & ancora in nome de' suoi, e del predetto Sig. Duca colligati, confederati, adherenti, complici, & raccomandati; e perloro, e caduno di loro Stati, e sudditi per l'altra parte, per mezzo di eßo Illust. Sig. Filippo, quale alle infrascritte cose hà possanza, & autorità, secondo, che constu per tettere patenti del predetto Sig. Duca suo fratello. Et ancora. perche esso Sig. Duca, per la buona volontà, the hà di viuere in pace, e per l'affettione, che porta alla casadi Sanoia, & al detto Sig. Filippo, sono diuenuti, e dinengono à buona pase, riconciliatione, amicitia, unione, o intelligenza con li patti, e condicioni infrascrine, videlicet.

Primo, adunque le dotte parti à nome, come sopra (pro bono pacis, & concordia) rimettono dall'una, e l'altra parte ogni danno, ingiuria, & offesa, dati, e fatti dicissim per
dette parti, e sudditi suoi, e collegati, come sopra, per causa della presente guerra, per
qual si sia modo; e postpositamente tutte le offese, danni, & ingiurie; insieme, e reciprocamente conuengono; e cosicontraggono, e fanno per vigore del presente contratto buona
concordia, pace, dintelligenza, con li patti, capitoli, e conuentioni infrascritte,
videlicet.

Che le Forre, luoghi, e fortezze, quali al presente sono in mano del predetto Sig. Duca di Milano, che siano tolte per la presente guerra, frà il termine di otto, ò dieci giorni al più tardì, dopò che saranno conclusi, e sigillati li presenti capitoli, esso Sig. Duca di Milano farà con effetto restituire al prolibato Sig. Duca di Sauoia, ò suo messi. Et similmente detto Sig. Duca di Sauoia tutte quelle Ferre, luoghi, e fortezze, quali al presente siano in mano, e possanza sua, e delle suoi, acquistate per la presente guerra in qualsaoglia modo, farà con effetto restituire, e consignare al prelibato Sig. Duca di Milano, o suoi messi; e così frà il detto termine di otto, o dieci di, sia obligato il predetto Illust. Sig. Marchese di Monferrato restituire liberamente, e senza alcuna eccettione al predetto sig. Duca di Sanoja, o suoi messe tutte le Ferre, e luogha per luitolti nella presente guerra.

Item

parte, el altra quelli permini, econfini, the rimafina, con findapposti, e simuli nelli cul piroli dell'edima paca, fatte in Misamo, dell'anno increcching in Venerdo, all'eronia del mase d'Agosto, l'Indictione secondas suà gl'illustri simul quondam Dona Atmise, e Dical Erancesca Sforza. Et così in caseris, stà l'unaparte, e l'altra nestino in essentanza gl'indifrascritti contratti, e capitali della predetta vivima pace, ulli quali s'habbia congrua reviatione, salva le cose soprascritte, en infrascritte.

Item, accio che questa pace; amicitia, vnione, & intelligenza frà le dette parti habi
bia à durare, e conservarsi indusporamore, e benevolenza, prometeono le parti predites
l'una all'altra, a l'altra all'una, all'unami come sopra, d'hora innanzi non offendere se
ne loro Stati, sudditi, e collégati, come supra; ma tenersi, estrattarst da buon; lomici, es
fratelli, & haume, riputare, e tenene gl'amici dell'una parte per buoni amici dell'altra,
& inimici perinimiei, & è converso.

Item, che alcuna delle parti non darà passo, ricetto, ne vittuaglie, aiuto, ò sauore ad alcuno, di anal conditione si voglia, quale andasse ad offendere l'altra parte; anzi in tutto probibire detto transito, e parto. Et non essendo quella parte sufficiente à rest state, e prohibire detto transito, l'altra parte possa mandargli à sue spese proprie le sue genti, e fauori, or aiuti à vietare, e prohibire tal transito. Alle quali genti in quel caso sa proneduto di alloggiamenti come è vsanza, e di vittounglie pretio. Riseruando però l'una parte, e l'altra alli nomi come sopra, e così riseruano le lighe, quali esse parti, e l'una, e l'altra di quelle banno di quà, e di là dalli monti.

Item, che tutti i beni mobili, quali erano stati tolti in qual si sia modo, dopò che d stata principiata la presente guerra sin à questo giorno alli sudditi di esse parti, ò ad alcuno di quelle, si debbano liberamente restituire da una parte, e l'altra, & rilassare à quelli di chi erano, auanti la detta guerra.

di chi erano, ananti la detta guerra. Concennoso ancora, che vive la ragio

Convennero ancera, che tutte le ragioni, conventioni, privilegij, immunità, falui condotti, fidanze, e buone confueradini, che fono state osservate al tempo del quondam Amedeo, e consirmata dal quondam Duca Alusse, e Duca Amedeo presente, alli cittadinis mercanti, e sudditi del dominio del quondam Duca Filippo, e Duca Francesco, Co successivamente dak Duca Galeazzo Maria Sforza presente, siano de cetero, confirmate, Co osservate, con impunto a bisogni, di nuovo concesse per l'auvenire realmente, e dirita tamente per li Duca, e Duchessa di Savoia, e suoi fratelli, figlivoli, heredi, e successoris come sopra, per tutto il loro dominio, così di quà da' monti, come di là. Et che ogni novità fatta contra di essi, dall'hora in quà, debbano essere renocate, con reintegrate le cose in prissino stato, e grado; O possano in specialità dall'una, e l'altra parte andare; pratia care, e stare, Or bavere libero, o securo addito, e transito per il dominio del predetto sig. Duca, e Duchessa, e suoi fratelli, e portare ogni quantità d'oro, O argento in danam sontraditione, or impedimento. Et ogni novità fatta contra le predette cose sia liberamento al Savoia. E tosì versa vice s'intenda, e si facci per l'Illustris. Sig: Duca, e Duchessa di Savoia.

Item, che ad ogni mercante, cittadini, e fudditi, di che conditione si sia, del Duca di Milano, che habbia da fare nel dominio di essi Duca, e Duchessa di Saucia, e de suoi fratelli

400 frately for amministrated by and, consepodita ginflitant dominio love, como alle for ddivi suoi si famel daminio del prelibuto Sig. Truta di Matidano, e così peril contrario.

1 Icems convenuence dette puris, alli nomi come sopra, obersonell'anvenire na scesse dif ferenza alcuna, à monitoi fracesse parti, per questo non s'envenda essercontrafatto, ne Diose lata la presante pare vinione, Contrelligenza. Ma intal caso si debba eleggere uno , d due confidenci per parte : i qualibabbiano ad intedere, e decidere ogni cali difference, de A cordie, e nouitadi. Et in caso, che fossero discordanti, debbano eleggere un serzo, confidente all was e l'altra parte del quale si obedisca all'autorità sans Co i quali confidenti fe debagno connenire in lorg commune all'amparre, el'altras

Isem sione tenute dette parti, e l' ma, e l'altra diquelle, allinomicome sopra, frà il cormine di giorni quattro, dal giorno della presense conclusione prossimi d'auuenire, la presente pace. Inione., & intelligenza far publicare welle Terre folennemente, e suoi dominy, ad honore dell'onnipotente Dio, con le Processioni, e solennità nelle simili cose topluse.

. Item, si dichiana per li presenti capitoli, che le differenze, e cometou esse delle Torre, omaggio, &c. quali vertono trà detti Sig. Duca di Sanoia, or Sig Marchele di Monferrato, caduna delle parti rimanga nelle sue ragioni, & suo grado, come erano auanti

la moßa della presente guerra.

Per le qualicose le predette parti, & l'ana, o l'alera di quelle, videlicer il predette Illustriß. Sig. Galeaz Maria Duca di Milano, per se, saoi figlinoli, heredi, e successori, come sopra per una parte, & il predetto Illust. Sig Filippo di S'ausia, fratello, Luogotenente generale, e mandatario del predetto Sig. Duca di Sauoia, per se, e suoi fratelli, beredi, e successori, e come sopra per l'altra parte: ouero più parti: hanno promesso, e promettono vicissim, & adiunicem; & in oltre à maggior corroboratione, e fermezza hanno giurato, e giurano, ad Sancta Dei Euangelia, manibus corporaliter tactis scriptus ris, obligando allinomi, come sepra se, & agni suoi beni, mobili, & immobil, presenti, e d'auuenire, videlicet l'una parte all'altra, e l'altra all'altra Ripulante, & accettante tutte, & singule cose predette, di qui auanti attendere, & osseruare buona fede, e senza fraude, & in niun tempo contrafare, ouero venire direttamente, ne per indiretto, ouero in altro qual si siacolore, sotto pena di cento mila ducati d'oro; 🌣 in oro irremissibilmente da essere tolti alla parte, che contrafarà, e da essere applicati alla parte, che attenderà, & osseruarà; la qual pena si possatante volte esigere. L'applicare, come sopra, &c. quante Volte sarà contrafatio. Et la qual pena commessa, ò essatta, ò non: nondimeno il presente contratto, e tutte le predette cose, in quello contenute, in suo robore permaneantur, & plenum effectum sortiantur.

Et de prædictisomnibus, & singulis dictæ partes, & quælibet earum, suis, & nominibus, quibus supra insserunt, & rogaverunt per nos infrascriptos Notarios, & Secretarios, & quemlibet nostrum infolidum confici debere instrumentum vnum publicu, & plura einidem tenoris, prout opus fuerit; & hoc præsens instrumentum, ad maius robur, consuctis sigillis veriusqui partis sigillari. Actum in Castris Ducalibus, in domo solitæ residenriæ prælibati Illustriss. D. Ducis Mediolani, in Villa Aganui Nouariensis Diœcesis, præsentibus Mag. Milite

D. Ter-

D. Turcho Ciemello de Neapoli Regio Oratore, D. Claudio de Saxello Mareschleo Sabaudiz, A ymolie Comine Ca metra & Viceromine Maurina, Antonia Domino Miolani, Guiliello de Balma, Diriem Gubernatore Brixia, Syberto de Oriblis Cancellario Cypri, Bernatuo Domino Montonis, Bonifacto de Castigholis, Guidone de Balma, Domino Rippis, Gulielmo de S. Trixerio Domino de Brangis, Pero Pranciseo Vicecomite, filio q. D. Leonardi, D. Laurengio de Pilauro Ducali Consiliario, filio q. D. Simonis, D. Giliono de Oldoninis Despre, filio D. Ivannis ex Magnitis Dacalium intratarum extraordinariaru, D. Baldessare de Curre, filio q. D. Federici Ducali Vicario generali, D. Antonio de Tricio milite, D. Ida Antonio Cotta milite, filio q. D. Petri Ducali Gameratio, ac D. Ioannie de Mollo de Bellinzona, filio q. Maphioli Ducali Cancellario restibus notis, idoneis, ad præmissa habitis, vocatis, & sogatis, & c.

In Bella guerra, e pace di Filippo di Sauoia, commemorando Matteo Palmerio Pisa-

no, feriue in que fo modo.

Philippus Sabandien sis ingenti suorum manu comparata in Gulielmu Moneisferrati mouit, sed aduentu Mediolanen. qui post Ricardinam pugnam eò se-

Tinavorat propulfus in equas pactiones descendit.

Dopo la conclusione della memorata pace, le genti di Filippo di Sauoia, posero à sacremano, è diedero il guasto, e fuoco à molte Terre del Marchese, estrà l'altre, tolsero on luogo delli nobili di S. Giorgio in Canapicio, nominato Gucelio, doue fecero gl'huomimi privione, ammazzorono-femine, e putti, & diedero molti altri danni, contro la controuentione delli capitoli di essa pace. Et ritrouandosi il Marchese Gulielmo nel Ca-Stello suo del Perrione, & hauendo deputato Ant nio Trouamalla Dottore, e Luchina Panizone suoi Commissary, e commandato lino, che donossero fare la restitutione delle Terre totte perte genti sue at Duca di Sauoia: cioè, Gasseno, le Rippe, Constanzana, e -Babzola, secondo, che per i capitoli della pace sera ordinato: sopranenne Lorenzo de Ferentijs di Pesaro Oratore, e Mandatario del Duca Galeazzo, il quale dise al Marchese Gulielmo, che l'intentione del predetto Duca di Milano era stata, & era, che il Lastello, e tuogo di Balzola, quate era in mano, e possanza di esse Marchese, si douesse per alcuni buoni rispetti, rimettere nelle mani di Abundio Palauicino familiare del predesco Duca, e così gli comandò, che'l douesse fare; alche rispose il Marchese Gulielmo, che èra paratissimo obedire à quanto gli haueua mandato à dire il Duca, purche per lui non si offendissero li capitoli della pace. Onde hauendo li Commissarij Marchionali re-Stituito à Glaudo de Scifello Marescalco, e Mandatario del Duca di Sauoia, tutti i luoghi presi per le genti del Marchese, eccetto Balzola, esendo loro certificati, che la mente del Duca Galeazzo era, che esso luogo di Balzola si donesse mettere nelle mani di Abundio Palauicino; e sosì gli disse il detto Lorenzo da Pesaro, alla presenza del dette Marchese, rimessero effettualmente eso luogo, e Castello in mano; e possanza del predetto Abundio. Dando però prima notitia di questo al Marescalco di Sauoia, e gli assegnarono le chiani della guardia per publico instrometo, celebrato l'anno medesimo meccelx) ij alli vintiotto del mefe di Nouembre, nell'intrata del Castello di Balzola. E perche di questo si doleua il Duca di Sauoia, accusando il Duca Galeazzo, che non haueua osser-E e e

mato li capitoli della pace. Et scusandosi Galeazzo, che la ritentione del Castello, e luogo di Balzola si faceua con somma giustitia, perche le genti sue, a di Filippo suo fratello, dopò la conclusione della pace haupumo escessivamente dannisicato alcune Terre, e
Luoghi del Marchese, il quale sommamente di questo si doleua, e ne domandava ristoro,
In questa occorrente altercatione, e controversia, vedendo il Duca Galeazzo, la pertinacia di Filippo, il quale ricusava di voler restinire la robbatolta alli sudditi del Marchese, dopò la pace gli parve conveniente di rimettere il luogo, e castello di Balzola, con le,
pertinenze sue, quale era nelle mani, e poter suo, al Marchese Gululmo, nel modo, e
forma, che si contiene nelle sussepuenti lettere.

Illust. & Excels. Domine tanquam frater noster charissime. Per certe differentie, discordie, e controuersie l'anno prossimo passato nate, come voi sapete, frà l'IL

ferentie, discordie, e controuersie l'anno prossimo passato nate, come voi sapete, frà l'IL lustris. Sig. Amedeo Duca di Sauoia per una parte, e noi insieme con voi, nostro colligato per l'altra, crauamo venuti alla guerra. Poi essendo di natura nostra inclinati al quieto viuere, anco di vostro consentimento facessimo quell'anno medesimo pace con l'IL Instre Sig. Filippo di Sauoia, in nome suo, e dell'Illustris. Sig. Duca di Sauoia, dal quale haueua ampia, e piena possanza in questo, e de gl'altri suoi fratelli, in quella espressamente, e pacificamente includendo ancoravoi. Et fatta detta pace, le genti, e parte dell'essercito di essi Sig. Duca di Sauoia, e di Filippo, senza contradittione, ne timore di contravenirli, & incorrere nella pena contenuta in quella, andarono ad alcuni luoghi, e Terre vostre, & le assaccomanarono, affogarono, guastarono ; fecero gl'huomini prigione, i quali hauendone notitia, e querela da voi, e da altri assai, e quanto dir si poteße, ne fù molesto, & parsene honesto per questo ritenere il luogo di Balzola nelle mani, e pos-Sanza nostra, per più sicurezza vostra: massime risguardando voi esere nostro intimo collegato. A noi stana, & apparteneua, Rà, & appartiene consernarui illeso, e senza. danno alcuno. Et per più chiarezza nostra delli predetti eccessi, mandassimo alcuni delle nostri ad informarsene, quali trouarono, e ne refferirono essere Dera la querella vestra; Et volendo noi, come è nostro costume sempre vsare l'honestà del canto nostro; mandassimo per sodisfattione, e restauratione delli predetti danni, & eccessi : insieme con il vostro dal Duca di Sauoia, dal quale in effetto niente potessimo conseguire. Onde confiderando noi tanta inbonestade, e con quanta divotione, e distendio, spesa, pericolo, e sollecitudine, non solamente dello Stato Vostro, ma anco della persona vostra; siamo Stati continuamente souvenutinelli nostri bisogni. Diciamo, & voliamo, che se bene hauese fatto la restitutione di Balzola; & sia al presente nelle mani, e posanza nostra, Doi habbiate il detto lungo di Balzola, e lo teniate con le pertinenze sue, per fin à tanto sarese intieramente sodisfatto delli predetti danni. Promettendoni, in verbo Principis, mai non richiederui la restitutione di detto luogo , per lettere , ne per Ambasciatori , ò meste; & quando la facessimo, scamo contenti, e così protestiamo contradiciate, e non. consentiate alle richieste nostre, di qualunque maniere siano. E per maggior fortezza, restimonio, e fede delle cose predette ci siamo sottoscritti di nostra mano propria, nella. presente lettera, &c. Dat. in Castro postro Papiæ die nono Iunij McccclxvIII.

Galeaz Maria Sfortia Vicecomes, Dux Mediolani, &c. Papiæ, Angle-

riæg; Comes & lanuæ Dominus &c.

Fr. Galcaz Maria Sforsia Vicecomes manu propria,&c.

A tergo. Illust. & Excels. Dño tanquam fratri Gulielmo Marchioni Montisferrati, &c.

Et nella medesima sentenza, concorse Lodouico Christianissimo Re di Francia, per che essendo certificata dell'escursione, violentie, robarie, e danni dati per l'essercito del Duca di Sauoia, ad alcune Terre suddite del Marchese, dopò la pace fatta, & che possibile non era, hauere da esso Duca alcun ristoro, semse le seguenti lettere al predesto Duca Galeazzo.

Ludouicus Dei gratia Fracorum Rex, Illust. Cognate, & frater noster amantissime, salutem. Siamo certi, che la Signoria vostra, babbia talmente conosciuto da ogni tempo effere stata, Co: effere di tale natura, l'affettione, che sinceramente ne porta il Marchese di Monferrato, che meritamente ne obliga, oltre l'affinità, che babbiamo seco, à douver effere desiderosi d'agni suabene, & honore. Habbiamo inteso, come anco à voi è constato per relatione de vostri Messi, chiaramente de danni, che gli diedero l'anno passato le genti del Duca di Sauoia, dopo l'appuntamento, e pace, fra vostra Signoria, 🥵 il deno Marchese per una parte, & il detto Duca, e fratelli di Sauoia per l'altra: furono grandi, & in eccessiuo pregiuditio di più huomini suoi. Il che essendo cosa inbonesta, e contro ogni giustitia, parse à voi ritenere à mani vostre, per più sicurezza di tal caso il luogo di Balzola, luogo de' Sauoyni, già consignato in vostra potere, per il detto Marchese, che l'haueua acquistato, affinche si hauese à restituire con gl'altri luoghi presi, coc. Ande considerando nos, che per ogniragione, e giustitia si conviene al detto Marchese, per qualche parte di emenda la restitutione dei detti danni, vi confortiamo, O preghiamo, che liberamente vi piaccia di fare consignare al detto Marchese per qualche parte di emenda illuogo di Balzola predetto. Il che quantunque giudichiamo essen cosa conueniente ad ogni honestade, e giustitia: lo riputaremo da voi per l'amore, che portiamo al detto Marchese, per cosa gratissma, O accettatissima. Dat. Turonis penultima Decembris Mcccclxv111.

Loys.

Albertus.

A tergo. Illustris, Principi Cognato, & fratri nostro carissimo Duci Me-diolani, &c.

Essendo l'anno prossimo precedente, passata all'altro secolo Maria di Fuxo, prima, moglie di Gulielmo Marchese di Monferrato, con la quale haueua generato Ina sigliuola nominata Giouanna, che poi (come si vederà) su maritata in Aluysio Marchese, di Saluzzo, l'anno millesimo quadringentesimo sessagesimo nono, l'Indutione seconda, alli dieciotto giorni, che su in Domenica, del mese di Luglio, il predetto Marchese Gulielmo con consentimento del Duca Galeazzo, sposò Elisaaetta Maria, sigliuola di Francesco Sforza, e di Bianca Maria, Duchi di Milano, sorella di esso Galeazzo, che all'hora non eccedeua l'età d'anni tredici, o esso Marchese ne haueua sessanta cinque, nel Castello d'Abbiate Grasso, nella sala verso Milano posta frà le due Torri, doue habitaua il predetto Duca Galeazzo, alla presenza di Filippo Maria Sforza Visconte, Conte di Corsica, Sforza Maria Sforza Visconte, Duca di Barri; Ludouico Maria Sforza Visconte, te, Conte di Mortara, fratelli del predetto Duca, Turcho Cincinello Oratore del Re Fente, Conte di Mortara, fratelli del predetto Duca, Turcho Cincinello Oratore del Re Fente, conte di Mortara, fratelli del predetto Duca, Turcho Cincinello Oratore del Re Fente.

rando, Aluysio Guizardino Canalliero, Orasore di Fiorenza; Camillo de Barcijs, Oratore del Conte d'Vrbino: Raphaele di Bustoto, Consigliero Ducale; Carlo di Monteglio Senestalcho, di Lodouico Marchese di Saluzzo, Gio. Francesco Porta Canalliero, Nivola Gaytano, Canalliero; Nicodemo Tranchadino di Pontremulo; Giacomo Rachetto Secretarij; Donato de Burris; Orseo di Richao; Maestro Guido Parato di Crema; Maestro Christosoro Sencino Fisici; Guido Antonio Arcemboldo Canalliero, & Gio. Antonio Cotta (analliero, e su dotata nella somma di cento mila siorimi di Milano; del che ne su rogato instromento à Gio. Maria Trotto, Nodaro publico, e Secretario del predetto Duca; & a sicho Simonetta Canalliero, primo Secretario Ducale. Et il sequente giorno dopò, che su sposata, su tradotta, e consumato il matrimonio; & in progresso di tempo nacque da lei una siglinola nominata Biancha, che poi su moglie di Carto Duca di Sanoia, & al luogo suo sene farà commemoratione.

Poi l'anno millesimo quadragentesimo septuagesimo, alli otto del mese di Agosto, il memorato Marchese Guliolmo sece donatione, propter nuptias, alla predetta Elisabetta sua moglie, per lei, e suoi sigliuoli di ducati dieci mila, quali gli assignò sopra i redditi ordinarij della sittà d'Alba, e de lli luoghi di San Damiano, Nicia della Paglia, e Monetebarucio, del che ne su rogato instromento, da Eusebio Guiscardi, Secretario del Marchese, alla presenza di Lodouico primogenito di Saluzzo, Gio. Bartolomeo del Carretto delli Marchese di Sauona, e Giouanni di S. Giorgio delli Conti di Biandrà, Cauallieri,

e Configlieri di esso Marchese.

L'anno millesimo quadragentesimo settuagesimo secondo, alli due del mese di Giugno, il Marchese Gulielmo rimaritò Lucretia sua sigliuola naturale à Raynaldo, sigliuolo naturale del Sig. Nicolò d'Hesti, la quale prima era stata maritata à Gio. Bartolomeo del Carretto, dalla quale non hebbe sigliuoli alcuni; constituendo ad esso Rinaldo
per dote i Castelli, e luoghi di Bestagno, Monastero, Cassinascho, e S. Giorgio, con alcune risernationi. E da esse Rinaldo, e Lucretia nacque un figliuolo nominato Nicolao

d'Hesti.

L'anno mèdesimo, al primo del mese d'Ortobre, Gulielmo Marchese di Monferrato si conduse al stipendio di Galeazzo Maria Sforza. Duca di Milano, con provisione di ducati dodici mila d'oro di Camera ogn' anno, per la persona sua, per tempo di pace, En ducati cinquanta mila per guerra, per trecento huomini d'arme, e cinquecento fanti, con i quali si obligo di servire al prefato Duca; con dichiaratione, che cominciando la provisione delli cinquanta mila ducati della guerra, havesse à cessar quella delli dodeci mila, che haveva per pace, e che finita la guerra, havesse la provisione della persona à ritornare al luogo suo; En che il tempo della guerra, s'intendesse esser a d'Italia; ouero vua di loro facesse guerra à qualcheduna delle principali potenze d'Italia; ouero vua di loro facesse guerra ad esso Duca, e similmente quando alcuna potenza facesse, guerra ad esso Marchese, ouero il Marchese à lei.

Item, che caualcando con la persona, non fosse obligato à dividere la compagnia sua, ne aucora essendo in campo ad obedire persona, che fosse inferiore à lui; & che essendo necessitato, durante la guerra far ritornare le genti sue alle stanze; Il Duca hauesse à dare stanze per la metà delli soldati, che si trouaria hauere in compagnia sua per tre mesi

40

mesi seguenti, & il simile seguendo la pace. V olsero ancora, che tutte le Città, Terre, e luoghi, che si acquistassero, & anche tutti i prigioni, che si facesero, douessero essero del Duca; eccetto i prigioni, che si pigliariano per la compagnia del Marchese. Delli quali la metà della taglia, che fariano, douesse essere di esso Marchese, & che altra persona, che lui non hauesse à conoscère, ne impacciarsi delli delitti, ò disserenze delli soldati della sua compagnia. Perche così su conuenuto trà loro, nella Rocca della Terra di Gagliate, in Nouarese; alla presenza di Zacharia di Pisa, Oratore del Marchese di Mantoua, Tomaso di Bologna, Augustino Rosso, Alesandro Spinola, Gio. Filippo di Trecate, e Girolamo Maletta Consiglieri; & Orseo di Richao, Commissario delle genti d'armi Ducale; del che ne su rogato instromento, da Massiolo di Molo di Bellinzona, cittadino di Milano, da Alessandro Colletta, cittadino di Cremona, Cicho Simoneta Secretario del predetto Duca.

L'anno millesimo quadragentesimo settuagesimo quarto, alli sei del mese di Genaziro: Giouanni di Brossa, Conte di Panteuria, Viceconte di Brindies, Signore di Santa. Scuera, Bossato, Paludello, & de exartis, Madonna Nicola di Britania sua mozglie, Posarono Bernarda sua figliuola primogenita à Gulielmo Marchese di Monfer-

rato, constituendogli la dore di vinti mila scudi del Re.

L'anno medesimo, alli Indici del mese di Maggio, il Marchese Gulielmo da Sisto Quarto, Sommo Pontefice, ottenne, che la Chiesa Collegiata di S. Euasio, anticamente edificata da Luythprando, Rè de' Longebardi, nell'insigne luogo di Casale, su decorata della Pontificale dignità; & ad esso luogo concesse ogni prerogativa, & honore di civil-

tà, così come nel seguențe eleggante latino si contiene.

Sixtus Quartus Pontifex Maximus Ecclesiæ Dei, dignitatiq; Marchionum Montisferrati consulens; Casale olim vicum ab Gulielmo Montisferrati Marchione in Oppidi formam redactum; Iure donauit Ciuitatis, & sacris; ex vicinis Episcopatibus sumpta Diœcess, vi inde ager finitimus leges, Nundinas, munera, forum, cerimonias petat, habearq;. Quod Pontificis benignitas, immortalisq; prouidentia Theodori Sacræ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis S. Theodori, & Gulielmi Principis fratrum virtute posterorum honori dedit; & Prouinciæ scelicitati. Anno meccelenti quinto idus Maij, Pontisicatus sui anno tertio.

Alli dieciotto del mese di Settembre, del predetto anno, Bernarda moglie terza del me norato Marchese Gulielmo, giunse nella Città di Casale, & il seguente giorno dopo la celebratione di una Messa solonne Episcopale, nella Chiesa Catthedrale di essa Città, fu dotata della beneditiione, ordinata per la Santa Chiesa alle nuoue Maritate.

Nell'ottauo protocollo di Eusebio Guiscardo di Blanzate sono annotati, e descritti i capitoli fatti l'anno meccelxxv. Indittione ottaua, alli vintiquattro di Febraro, trà l'Illustris. Sig. Marchese Gulielmo, e Primelio, per i luoghi della Plebate, e Castel vecchio; o similmente i capitoli, e conuentioni fatte trà il prelibato Signore, e predetti Gentil-huomini, con la Communità; o huomini di esso luogo, col prelibato Sig. Marchese, in fol. 64. sino à 71.

L'anno millesimo quadragentesimo settuagesimo quinto, Galeazzo Maria Sforza,
Duca

Daca di Milano, ripetendo à memoria molti benefici, che si erano fatti per il Marchese Gulielmo al quondam Duca Francesco suo padre, & à lui, per fauorirglinello Stato,
nella celebrità della Sacratissima Circoncisione del Saluatore, nella Chiesa maggiore di
Milano, con solenne pompa, e debite cerimonie, deputo, e constituì eso Marchese Gulielmo suo General Capitano, con provisione, & honoranza di cinq milla Ducati ogni
anno per la tauola sua, così per pace, come per guerra, dandogli il vessillo, e bacchetta del
Capitaneato, con le amplissime facoltà, e prerogative ennarrate nelle pattenti lettere di
esso Duca, date in essa Città nel Castello di Portazobia, debitamente sigillate, e sottoscritte di sua propria mano.

L'anno mcccclxx vij. Sisto quarto Sommo Pontesice per lettere sue date à Roma appressos. Pietro alli dieci del mese di Genaro, l'anno vij del suo Pontisicato, mosso da alcuni giusti, & honoreuoli rispetti, e cause, à perpetua memoria restitui, ripose, e reintegrò il Marchese Gulielmo, e successori suoi nel Marchesato alla posessione del Patronato, e ragioni di nominare, ouero presentare à Sua Santita, verso li successori nel Pontisicato persona idonea in Abbate del Monasterio di S. Maria di Locedio dell'ordine sisterciense, altra volta della Diocesi di Vercelli, & adesso del Vescouato di l'asale, ogni volta che detta Abbatia hauesse à vacare; E di più concesse di nuouo ad esso Marchese, e suoi successori la facoltà di poter nominare, e presentare persona idonea al regimento, comministratione di detta Abbatia ogni volta che sose vacante. Volendo pero, ch'il presato Marchese, e successori suoi hauessero à fare detta presentatione da persona idonea frà quattro mesi, quali si hauessero à computare dal giorno della vacatione d'essa Abbatia,

Accioche Concistorialmente se li potesse prouedere.

L'anno mcccelxxix. Indittione xij li sei del mese di Decembre, Lodouico Marchese di Saluzzo, precedente la dispensa ottenuta da Sisto quarto Sommo Pontesice; l'anno medesimo l'ultimo del mese di Settembre, che su l'anno nono del suo Pontisicato, sopra l'impedimento del secondo grado di consanguinità, nel quale eso Lodouico, e Giouanna sigliuola del Marchese Gulielmo, e di Maria di Foys sua prima moglie erano congiunti, approuò, e ratissicò il matrimonio contratto, per verba de presenti, per Carlo di soccastello de' Gentilhuomini di Monteglio spetialmandatario, e Procurator suo, con la predetta Damisella Giouanna, con la constitutione della dote, patti, e conuentioni di sutura successione del Dominio, e Marchesato di Monserrato, accadendo ch'il Sig. Bonisatio suo fratello mancase senza sigliuoli maschi, legitimi, e naturali, che si contengono in un Instromento riceuuto per Franceschino de Modicis Notaro, e Segretario del predetto Marchese di Saluzzo, l'anno predetto mcccelxxix. Indittione xij. alli due del mese di Decembre.

L'anno mcccclxxiij l'Iltimo di Febraro, Il memorato Gulielmo fece sine al viuere suo, il cui corpo con hono atissima funebre pompa fu sepolto nella Chiesa de Frati Minori dell'ordine di S. Francesco nella Città di Casale; E perche non lasciò dopò lui alcuna masculina, e legitima prole al Marchesato, successe il fratello suo Bonisatio, Prencipe tanto Cattolico, giusto, affabile, humano, o vniuersalmente à tutti li nobili, e popoli grato, quanto essendo privati dell'aurea memoria del Marchese Gulielmo hauessero potuto desiderare.

Il medesimo

407

chese Gulielmo, essendo peruenuto à notitia del Murchese Bonifatio, ch'il q. Marchese Fulielmo suo fratello era obligato in certa quantità di danari, si verso Madama Margarita di Saucia, Contessa di Brienna, che su moglie del q. Marchese Giouanni pure suo fratello, come verso molti altri creditori, protesto solennemente, che ritrouandosi li beni bereditari, or allodiali del predetto q. Marchese Gulielmo obligati per le predette, ò alacce caus su mani intendeua, ne voleua attingere l'heredità sua, anzi la repudiana. Però che non intendeua per vigore dessa heredità esser altrimenti obligato verso li creditori suoisdel obe su rogato instrumento da Gioanni Volpe Notaro, e Segretario d'esso Marchese Bomistatio nel Castello di Casale nella Camera sua cubiculare, alla presenza del M. Frate Percinallo di S. Giorgio delli (onti di Blandrate Gerosolominano, on Henrighimo Rotario Cauaglieri, M. Gioanni Grosso, e M. Girolamo Cazza di Novara Dottor di Legge.

Il giorno seguente nel Castello predetto nella Camera della Torre, Il Marchese Bonisacio accessò la sutela di Mad. Bianca pupilla sua nipote, sigliuola del q. Gulielmo, à lui solennemente decreta, alla presenza di Lodouico Marchese di Saluzzo, Henrighino, & Theodoro Rotarij Cauaglieri, Guido di S. Giorgio, e di Gioanni Grasso Dostore.

Ali sei del predetto mese alla presenza di Teodoro Diacono Cardinale del titolo di S. Teodoro, fratello del detto Marcheso Bonisatio, e di Federico di Saluzzo Vescouo Carpentracense, e di Ludonico di Saluzzo, e di Gio: Giacomo di Saluzzo nepoti d'esso Marcheso Bonisatio, constitui suo procuratore, e mandatario Henrigbino Rotario à trattare, praticare, contraber, e concludero matrimonio trà lui, & una delle sigliuole del Conte di Monpensier, ò del Conte d'Angolenia, ouero del Conte di Penteura, & à capitulare so pra le doti, e ragioni dotali, e donationi, proptor nuptias, come meglio li parerà, e delle predette cose ne sù similmente rogato Instromento dal predetto Giouanni Volpe.

Il medesimo anno, l'Iltimo d'Agosto, il detto Procuratore, e mandatario nella Città di Lione affidò, e sposò à nome del predetto Marchese Bonisatio Helena sorella di Giouauni figliuolo di Giouanni di Brossa Conte di Ponteyura dal canto del Padre, e di Bermarda, che su moglie del q. Marchese Gulielmo, & alli 13. di Settembre eso Marchese
ratissicò il predetto matrimonio, del che ne su regato instromento da Giouanni Volpe, alla
presenza di Ludouico Marchese di Saluzzo, Scipione di Monserrato, Guido di S. Giorgio de' Conti di Blandrate, e Trodoro Rotario suoi Consiglieri; Et essa Helena trà puochi mesi doppò la traddittione sua, per difficoltà del Parto, passò all'altro secolo, e su giunditio de' Medici talmancamento esser proceduto dalla pochezza, e breuità del corpo suo,
quale laborando nel parto non potè sostener il carico del seme, conceputo da un huomo di
così procera statura, quanto su il Marchese Bonisatio.

L'anno medesimo alli Indeci d'Ottobre, il Marchese Bonifacio, e Gio: Galeaz Maria. Ssorza Visconte Duca di Milano, con auttorità, e consenso di Ludouico Maria Ssorza. Duca di Barrisuo zio, tutore, & amministratore dopò la consermatione, e renouatione della liga propetua contratta, l'anno 1467. tra'l Marchese Gulielmo, & il Duca Galeaz à musua disesa d'ambigli Stati si condusse alli stipendis del detto Duca Gio: Galeaz, con prouisone di quindeci mila ducati ogni anno per tempo di pace, & accadendo farsi guerra, ser la qual esso Duca volesse operare il detto Marchese, li promise darli ogn'anno.

inicati trent afet mila, & il detto Marchefe siobligo feruirlo con ducemo imomini d'arme, cinquanta balestrieri, e ducecto fanci ben in ordine, come più distintamente si contieue in uno instromento rogato nel Castello di Portazobbia da Gio: Antonio de Serardis
Notario Pauese, alla presenza di Iachet Cichano Segretario & Oratore del Re di Francia, l'Abbate Rugio Oratore di Ferdinando Re di Sicilia; Giucomo Trotto Oratore del
Duca di Ferrara, Zaccaria Sagio di Pisa Oratore del Munchose di Mantoux vil Conte
Giouanni Borromeo, Pietro di Pusterla, Gio: Francesco Pallauicino, Antonio Marliano Consiglieri, e Bartolomeo Calco Segretorio del presanti Dura.

L'anno meccelxxxiij. Il Marchese Bonifatio certificuto delle conventionis epatti ces lebrati, e fatti tra't q. Marchese Gulielmo suo fratello, Ord Nunsio de Procuratore di Ludoutco Marchest di Saluzzo per rispetto del matrimonto contratto tratest Dadouich e Giouanna figliuola del q Marchefe Gulielmo, come si è desse di fopra al luopo suo, nelli quali trà l'altre cose, si contenena particolarmente, ch'accadendo à muncage d'Adarche-Fe Gutielmo, e Bonifatio suo fratello senza figliuoli legis mile naturali muschi, intal caso li figliuali maschi procedenti dalli prefati Ludonico, e Oiouanna, douesto sossocoadere nel Dominio, Marchesato di M'inferrato, così come fossiro stati procreati dulli propriy capi ·d'effe Marchese Gulielmo, e Bonifatio, ouero d'abeuno di toro; E di più un alero in Stromento fatto il seguente giorno, per il quale si diceva apparere, come hauendo banuto H "Sig. Bonifacio notitia del contratto del matrimonio predetto, e sim lmente degl'altri patti, promissioni, & obligationi fattotrà bredetto Marchese Gulielmo, & l Mandatario di Ludonico Marchefe di Saluzzo, hanona prestitto il consenso suo, approbando, e ratificando qualung promeße, & obligationi fatte per H Manches Gulielmo suo fratello nel tempo che peruenne al Marchesato, e Dominio del Monferrato doppo la morte del detto March. Gulielmo senza figlinoli ma chi legitimi, e naturalt, defunto l'anno predetto la noue di Decembre, essendo nel Castello di Casale, nel suo stadiolo per molti buoni, e degni rispetti d'chiard, e protesto, che non intendeua per alcun modo perseuerare nella predetta wolontà, e proposito, anzi reuocaua quelung promissione, e consenso prestato per luicirca la successione della Baronia, e Marchesato di Monferrato, ractogliendosi periducendosi in sua pristina libertà dispositione. O arbitrio proprio di poter disponer in ogni tempo à modo suo: E questo fece per leuare al Marchese di Saluzzo ogni speranza di successione nel -detto Marchefato, della qualprotesta, comundo à Giouanni Volpe suo Segretario ne douesse fare un publico instromento alla presenza di Giouanni Grosso, e Giorgio Natta Dottori, suos Vicarij, e Consiglieri.

L'anno meccelxxx v. alli fedici di Febraro, Bernarda moglie del q. March Gulielmo constituta in graue infirmità di corpo, non però suori della mente, sana, sece il suo testamento, nel quale trà l'altre sue deuoti, e pie dispositioni, come si apparteneua alla Christiana sua prosessione, instituì herede nelle doti sue, quali erano di venti mila scudi di Francia, il March. Bonisatio suo Cognato, del che ne rogo instromento ad Antonio Guiscardi di Blanzate Notaro, e Secretario del detto March. Bonisatio, il seguente giorno passo à miglior vita, e su tumulata nella (hiesa de Frati minori di S. Francesco di Casale, nella Capella magiore, nel sepolero doue su recondito il corpo del q. Marchese Gulielmo suo marito.

A Ludo-

A Lodonico Marchefe di Satuzzo, il quale per la promeffa à lui fatta per il Marchese Gulielmo, che mancamite egli e Bonifacio suo fratello senza figliuoli legitimi, e maschi, douese succedere, e succedesse nello Stato di Monferrato, e dopò lui li Posteri, e descendenti suoi, come si e scrivo; poiche vidde esser venuto à morte il Marchese Gulielmo, e mancata di parto Helena moglie del Marchese Bonifacio, & esto Marchese con-Stituto in senile età, nella quale non sisperaua, che douesse pensare di più maritarsi, non rimase altriogesto, che quello di Scipione di Monferrato, Commendatario dell' Abbatia di L'ocedio, e Tilieto figliuoto naturale del q. Marchese Giouanni; Conoscendolo huomo di singular is perienza, e doporina, e di ellegante Statura, & uninersalmente da tutti bene. amato, defiderato, e ben voluto, e proueduto de redditi beneficiali ascendenti alla somma di fei mila ducați, molto accetto, e grato al detto Marchese Bonifacio. Però dubitando, ch'accadendo la morte del Marchese non disturbasse li discegni suoi, prese contro di lui un vanto tiuore, e saegno, che stando esso Lodouico nel Castello di Frassineto, doue per habisatione sua li su conce so dal Marchese Bonifacio poter stare, osseruò il tempo, che ad ogni vno era permesso l'ingresso libero della Città di Casale per rispetto della Fiera, ouero mercato, ch'in tal stagione sogliono farsi, & introdusse certo numero di Spagnoli, & altri Sicarij, quali il Sabbato auanti la Dominica delle Palme, ch'e li 26. di Marzo del detto anno, proditoriamente l'vecifero; Per il qual atroce, e sacrilego homicidio, il Marchese Bonifacio fece diuersi pensieri.

L'anno medemo l'Ottimo di Marzo, dopò lungo trattato fatto trà lui, e Carlo Duca di Sauoia, per il maritaggio di Bianca figlinola del q. March. Gulielmo, e di Elifabetta figliuola di Francesco Sforza Duca di Milano, eso Duca Carlo esistente nel suo Consiglio nel quale interuennero, & erano presenti l'Ill. & Reueren. Francesco Arciuescouo Ansitano, Giacomo di Sauoia Marchese di Gais, Bartolomeo (hueto Niciense, & Antonio Campione di Monteregale Vescouo, e Cancellario, Anselmo Barone di Miolano, Marescallo di Sauoia, Francesco di Sauoia Signore di Raconisio, Gabrielle di Scisella Barone d'Aquis, Lodouico Alamandi Signore d'Arbentio, Francesco Rottario Signore di Podiouarino, & Vberto di Lucingio Signore des Alomes, nella Città di Torino sotto fede della sottoscrittione di sua mano propria, e sigillo suo, accetto gl'infrascritti capitoli

segnati per mano di Ricardo suo Segretario.

Primo, farà contento l'Illustr. & Eccell. Sig. Marchese, caso che sua Sig. mancadalla presente vita con figliuoli maschi, legitimi, e naturali, constituir dote all'Illust. De Bianca sua Neza Ducati ottanta mila, da esser pagati ogn'anno cinque mila Ducati, fin al totale, e compito pagamento. Incominciando il primo pagamento dopò la morte d'esso Illust. Sig. Marchese, obligando per sicurezza di detta dote di ducati ottanta mila, le Terre, e luoghi dilà dal Pò.

Secondo, sarà contento il detto Ill. Sig. Marchese in caso che sua Sig. mora senza sigliuoli maschi, legitimi, e naturali, constituir per hora in dote, & à nome di dote, alladetta Ill. Sig. Bianca, tutte le Terre, luoghi, giurisdittioni, homagij, superiorità, e ragioni c'hà di là dal Pò, facendo in tal casò, che li Vassalli, e li Castellani presenti, e che per
l'auuenire si mutassero, & huomini d'esse Terre prometteranno, giunaranno di osseruare
senza strepito, e contradittione alcuna, la soprascritta promessa, e faranno la restitu-

zione d'esse fastelle liber amonte, senza eccettione, e contradutione in detto caso.

Reliquum verò Dominij, & Marchionatus, il detto Il. Sig. Marchese si riserua

in sua libera volontà la dispositione.

E'converso, l'Illust, Sig Ducaper hora constituisce alla detta Ill. Sig. Bianca, e suoi heredi per augumento di dote ducati venti mila, & in caso di dote da restituirsi, restituire detta dote con detto augumento, e con il Duario di cinque mila siorini di Sauoia, e per sicurezza della detta dote, augumento, e duario, restituen. & constituen, vi supra, esso Ill. Sig. Duca obliga l'infrascritte Terre sue, cioè Ciriay, Caselle, Moncaler, Vigon, Villafranca, Carignano, Lanz, e tutte l'altre Terre, che siano corrispondenti alla somma della dote, angumento, e duario; Estarà per li Castellani presenti, e d'auuenire, con huomini d'esse Terre, promettere, e giurare, che detta promissione sarà osseruata con le debite sorme di cautione.

Item, sub cisdem conventionibus, stipulationibus, pactis, & promissionibus, promette il detto Ill. Sig. Duca, che morendo (quod Deus auertat) la detta Ill. Sig. D. Bianca in matrimonio senza figliuoli, ex se procteatis, il detto Duca, e suoi heredi, e successori restituiranno intieramente la detta dote, tanto, quanto si trouerà pagato al

sempo della morte della predetta D. Bianca al detto Duca.

Item, casu quo, l'Illust. Stato di Milano cercasse di pagar la provisione di quindecè mila ducati, promesse al detto Sig. Marchese, esso Sig. Duca di Sauoia per tutto il tempo, che viurà detto Sig. Marchese ogn'anno li pagarà ducati quattro mila, in tre termini, cioè di quattro mess, in quattro, si che in sine dell'anno sarà intieramente pagato, e son disfatto. Et in caso, ch'il detto Sig. Duca tutte le predette cose in tutto, o in parte non pagasse, o sodisfacesse, posa esso Sig. Marchese, e suoi heredi liberamente, e non ostante qual si voglia contradittione, diminuire dalla dote di D. Bianca, e disfalcare dal pagamento, di quella, tutto quello ne sosse pagato per il detto Sig. Duca, & iplo ure, tutto quello restasse à pagare, s'intenda esser dedotto dal detto pagamento, restando nondimeno e so Sig. Duca obligato alla restitutione d'essa dote intieramente secondo l'obligatione soprascritt.

Ilseguente giorno circa le hore 23. la prefata Madama Bianca sece quittatione, e remissione con giuramento al Marchese Bonifacio, di tutte le ragioni, & attioni, che le s
spettauano, o poteuano spettare, e partenere nelli beni mobili, immobili, caualli, arme,
& Iocali, vesti, ornamenti, & hereditadi del q. Marchese Gulielmo. suo Padre, &
anco di Helisabetta Maria Ssorza sua Madre, e questo perche su certificata del accettatione fatta per Carlo Duca di Sauoia, delli antescritti capitoli, come più amplamente
si contiene in vin instromento rogato sopra diciò da Giouanni Volpe Nodaro, e Segretaro
del detto Marchese Bonifacio, nel Castello di Vasale, sopra il Corritore d'esso Castello,
verso mezzo giorno, alla presenza di Henrighino Rottario (aualliero, Gioanni Grosso,
e Giorgio Natta Dottori, Consiglieri d'esso Marchese.

Poi circa le due bore di notte del medesimo giorno, come piacque alla Divina gratia, dalla quale ogni bene procede, e precedenti le solenni interrogationi consuete à farsi ne contratti dei matrimonij, che si fanno per Verba de presenti, su contratto, e Publicato il matrimonio trà la detta D. Bianca, & Antonio di Foresta Consigliero, Procuratore, emandatario del detto Duca Carlo di Sauoja, con li capitoli fatti, e conventioni già dette,

Al che me fin ancora rògare in fromenso abpredere Giovanni Volpe; nella Camera delle andienze, del deves aftello alla profequadi Hennighino Conte di Valperga, Configliero, e Massiro di Casa del Discadi Sanoia, Frate Percinallo di S. Giorgio, Conte di Blandiate Canaglior Giospioano, e Profidense del Consiglio Manchionale, Hennighino, e Teodoro de Rosarijo Canaglico i, Giovanno Guesso, e Giorgio Marche Dottori, e Consiglio si del Marche se Bonsacio.

Pedraparono, dopo il compatto, e publicatione del dette matrimonio, molei giorni, elle ripenfando, e ripolyendo u memoria il Manthofe Bonificajo, l'infiduofa morte del memorano Stipione di Monfernato fino nipote ; illegionno primpune del q. Marchefe Giornini, volondo far moto, e munifesto ad oglo morti di spiacare, c'hautua suto nell'animo, animo, animo Lodonico Marchese di Suluzzo, per l'homicidio commesso per li Sattelliti suoi, come si è dette, nella puosona del detto q. Seipione, sace la susceptente protesta, della quale, ne commando publico instrumento al dasse Giornini Volpe sua Segretario.

i In nomine Sancte, Individue Triousies, Pacris, & Filij, & Spiritus Sanctil Amer Anno Nacidicatis Domini nostsi Islu Christi, milesimo quadringentefano octubgellmo quinco, Indictione terria die quatto decimo mensis Aprilis, Actum'in Castro Civitatis Casalis S. Hoasis, videlicet, in Camera Audientiaru. Presentible Mag. & Spectabilib. Viris D. France Percinallo de S. Georgio, ex Comitibus Blandrate Milite Hierosolomicano. Theodoro Rotatio Dño Guarena; & los sine Grosso; suris verius q: Doctore, Vicario, & omnibus Consiliari js infráscupti illust. D. Marchionis Bonifatij tostibus nosis, & idoncis, ad infraseripta vocatio, de raganto, In quor. quidem reftium, de mei infrascripti Notarij presentia, Illuttriss. Princeps, & Excell. D.D. Bonifacius Marchio Mogusferrati, esc. Ibidem profem data fom ilufinaminterpellatum fuiffe magna cum. instantiapure Ill. Oches donici Marchionis Saluciar, nepotis sui, ve pacem facure velie, 86 cemissionem affensionis, 86 iniuriz ipse III. D. Marchioni illare, ob derestantum homicidium perperratum in personam quon. R. D. Scipionis de Monreserrato ipsius De Marchionia Saluciar. iusu, & mandero per quoldam foeleltes vicos, quod quidem homicidium, arquiniuriam, & offentionem prædictuel link in. Marchio Montisferratico megis molestissimum habuit, & haber, quo l'inlike Civresce, voi residentiani soam continuem facit, & quali in eles conspectu perperment dici saris posetts. Verum quoniam secundum occurontia compora iple illusta. Marchio se ipsum hac in readominium qui suum prudentes, nautégigerere necesse haber, taliser quidem, quod maiora scandala, ard; dispendia, damna, & perioula, que facilisea occurrere possent, cuitari valeant, attentis præcipnė varije multimodie praticie, ligis, & alije intelligentije, quasidem Marchio Saluciar, (vt cuidenselt) impræsentiatum baber, & in dies habare procuest, sum nobavilis Principibus, posentibus qui viris, qui proculdubio offensioni didi linft. D. Marchionis Montisferrati presto essent & Statui, dominioq, luo, ad allen dandum prompsilimi, pracipue quod iam verba, plerad: minasoria, pramissance lione, publice admodum varije in locis prolata tuerunt... Ideirco dictua Illustato, Marchio Montiescreti premissa omnia lub ea dilliar Nothers

ca dissimulatione qua fieri poller, impresservianum panteras caciturate polifibili, convenientibus quodemmodo oculie portrentire pro meliori Audens die Cham pacem, & remissionem peritam le fastumm dixia, st doclarauit; Vrgensibus, causantibusque periculis, & ocalionibus supraseripsia, & non edalium &. nem, neci; effectum, nisi ve sibi, dominioq; lo pronunc consuis consulerne. Protestans tamen ex nunc, quod per quameunq: pacem, coniusis, offentionisqu de quibus supre remissionem, quam quoinis modo per ipsum dicto De Metch. Saluciarum fieri contingent, non intendit, neg, vult wri luc, quodeung fis libiq competer, & len competere vales cherogare, ned presudicium quonis modo afferre, & quominus quoties, & quando Excell. Sumplacuerit, & adid habia lies te magis obculerie, valeat pradictam inipriam, & offentionem ptopullane. & ylcisci, ac ipsum D. March. Saluciarum, & impios cius mandetarios, consultores, & complices tanti crimipis, ince debiso, & infinia inchiance, pupire, debirisq; pænisaffligere, Sirq; menrem fuam declarant, & elle vel edigis, om ni meliori modo, via, intercapia, & fortra; qui bus melius; habiliusquificti polito. & in sururum sieri poterius. Et hane proudfacionem, de agimi sui declaracion nem, seut supra, & indicti p. Marchi Salugiaium absenție, idem D. Merchia Montisfertati fecit depredictis omnibus, & fingula peticulis, & cathis prodict ne sulta causa, or ratione mernens. Pranipien. &c.

L'anno predetto il Marchese Banifario essendo solecitato pen lettere di Federica Vergo. Imperatore, a doner concluder, Co vilcimare ilmatrimonio trattata pet Sua de acfià con: il Despeto Giorgio di Sernia, Ru di Rossia, Manchese di Sichniga, Duca di Sauca, Signore d'Albania, e con Angelma sua madre trà esso Marchese Bond acto a Maria fieli-Nota del Despoto Stefano, e della detta Angelina sorella del detto Despoto Giorgio, Coancora à concludere, e concordare sopra il docalitio, O nugumento de Samee, eparimence sopra il Duario d'essa Maria, destinò suoi Nunti, e Procue attricia Germania con sufficiente mandato di procura dal detso Imperatore, quali giunti in Ispruches posero la Ambasciata loro all'Imperatore, dal quale lucamente surono ammeste, Cr. bonorazi, de in nome del detto Marchofe Bonifacio alla prefenza di Sua Maestà sposarone esa Maria : E dopo l'Imperatore la fece poner in viaggio, accomp guata dall'ill. Angelina fua madre, Dispotifia di Servia, da Ma Andrea Schemk Dottore X2 Ormore da S. Adaefia. & Gio: Gasparo di Lombemberg Canagliero & Oratore dell'Assiduca d'Austria, & aleune Damiselle, & altri Gentilbuomini Todeschi, e gianti alla Città di Cafule surone, honoratissimamente raccolti. E dinuono il detto Signore in persona propria, propiciante il Sommo Dio, e precedenti le debite solennità della S. Chiesa, confirmo il Sacro a felice Matrimonio con essa Maria contratto per li già detti fuoi Oratori, con la constitutione della dote di dieci mila ducati, quali la detta Angelina fua madre fi obligo di pagare, e wice versail desso Marchese su contento, e promise di fuelo l'augunumo d'apressimili diecimila ducui, dopo la receptione dell'integro pagamento d'essa dote promesa; E volfe, the morendo fenza figlinoli maschi, ofemme, hausse ornivationated ducaride dotes. Per la qual somma la fecesitura sopra qualini fuoi beni allodiali, mobili, co immobili, e. Specialmente sopra il Dominio suo strutto olere il fiumo Tanaro. Volse ancora, che premorendo

morendo lui, e lasciando dopò se figliuoli legitimi, e naturali, con li quali la detta Maria sua Consorte non potesse, ò non volesse habitare, stando però in viduità, hauesse il duario suo di siorini dieci mila, & babitatioue nelle (ittà d'Alba, Acqui, ouero nella Terra di S. Damiano, nella Terra di Niccia, ouero Pomaro, con possanzà, & autorità di potere mettere gl'officiali, e Castellani, in qualunq; d'essi luoghi si eleggesse per habitatione, e disponere delli redditi sino alla somma del detto duario; E ch'in tal caso sosse Donna sufurtutuaria, amministratrice, e Gouernatrice de' suoi sigliuoli, e ditetto il Marchesato di Monferrato, del che commandò à Giouanni V olpe ne douesse fare publico instromento alla presenza delli predetti Andrea Schemk, e Gio: Gasparo Lombembergh, Oratori, Frate Perciuallo di S. Giorgio, dei Conti di Blandrate, Cauaglier Gerosolamitano, Teodoro, e Baldessa Rotaris, e Giorgio Natta Dottore, suoi Consiglieri, l'anno meccelxxx mella terza Indittione, alli 17. di Ottobre, nel Castello di Casale, nella Camera di sopra, verso la Porta d'esso Castello, ouero verso Oriente.

L'anno meccelixx vi. alli dieci d'Agosto, circa le tre hore della notte seguente l'Illustr. Madama Maria Marchesa di Monferrato parsori il moderno Illust. Sig. Marchese.

Gulielmo Giouanni nel Castello di Pontestura.

L'anno medesimo la detta Madama Maria sece venire in Monserrato, alla Corte del March. Benisacio il Sig. Constantino Aranito sigliuolo del q. Aranito de gl' Araniti, onero di Comneno, quale all'hora staua in Corte à Roma, doue sierano ridotti alcuni altri espulsi dal Turco; Et acciò che s'intenda, & habbi notitia delle Case di quelli che signo-reggiauano in Albania, auanti che Macometto Otthomano Imperator de'Turchi sacesse progresso contro il Re di Bossina, & il Despoto di Seruia, & il Paese d'Albania, & il Despoto di Lartha nominato Leonardo di Tocho, dico, ch'il Sig Carlo Theopia signo-reggiaua vna parte del Paese d'Albania, & era riputata la Casa sua, detta la Casa delli Caroli di Theopia, la più nobile, perche si tiene eser discesa da Carlo Magno Re di Francia; Vn'altra parte ne signoreggiaua il Sig. Schenderbeccho Castriotto, pur potente, qual signoreggiaua le Croci, e certi altri luoghi d'Albania, del quale il Pontano singendo ch'il Tumulo suo parla al Viatore, dice,

Funde vrnamad Tumulos, funde, & vinalia Testa

Ebrius hic nunquam : Sobrius hic neutig

Ebrius hie semper, semper quoque sobrius idem :

Die mihi quisnam hie fit? Schanderebecus erat.

Et il Sig. Ducagin vn'altra parte. Et il Sig. (onstantino Aranito ancor egli signores giana un luogo, al presente chiamato da Turchi, il Basan, e certe altre Ville di Epiro.
Il Sig. Lespano, e li S. Asusachi, e molti altri Signorotti vi erano, quali insieme consi predetti erano V asati del Despoto di Servia, ouero Re di Missa, l'vliimo delli quali e stato il Despoto Stefano. Costui essendo cieco, e cacciato da Maccometto Imperatore de Turchi dal paese, e Signoria sua, si ridusse in Albania in Casa di Aranito suo V asallo, dal quale su persuaso, con indosto à pigliar per moglie una sua figliuola conceputa convuna Donna della Casa de Masachi, qual matrimonio, per l'inseriorità d'esso Aranito, su molto biasmato dalli attimenti del detto Despoto Stefano; E con lei generò Angelina, che su madre di Madanna Maria madre del presente Sig. Gululmo March. di Monfertato.

ferrato. In successo poi di tempo essendo venuta à morte la prima moglie d'esse Aranito della casa de' Musachi, si rimaritò in una figliuola d'un nominato Olivero Francione da Leze, luogo del Reame, che fu un valent'huomo d'armi, & à cui il Re Ferrando fece tagliar la testa per rebelle, e detta sua seconda moglie, prima su maritata ad un Cittadino di Corfu, che si chiamana Sarmaza, e già con esso Sarmaza bauena procreate due figliuole, vna, che fu maritata in V enetia in Casa Loredana, e l'altra pure in Venetia in Casa Raimondi, Poi morto Sarmaza primo marito suo, si rimaritò, e tolse Aranito, e con lui creo Costantmo, il Protonotario Pazo, & vn'altro, che si fece Turco; figliuole femine, Catterina, che su maritata in un Signorotto d'Albania chiamato Lespano, di Lespano, e Catterina nacque una figliuola, la quale fu maritata in Vingaria. Dopòla. morte d'esso Lespano, essa Catterina tolse per marito un Nicolò Bocali Greco in Venetia, e con lui hebbe alcune figliuole, delle quali partene furono maritate in V ngaria a sai poueramente, 🗘 una nominata Maria,qual fu maritata in un Giacomo delli Pagnani di Brescia, quest'anno 1 5 1 9. si è rimaritata in un s'apitano Albanese chiamato Mercurio; Et oltre le figliuole crearono due maschi, cioe Marrolio, e Constantino fratelli; Dà Aransto, e la seconda sua moglie, oltre Catterina predetta, nacquero trè altre figliuole, delle quali, ana fu maritata à Schanderbecco Castrioto, l'atra nominata Maria à Barcolomeo Giuppo, di Saoua, huomo d'infima genicura, quale per l'affinità, c'haueua con. Sisto Quarto Sommo Pontefice, prese il cognome della famiglia del Pontefice, qual si dicena della Rouere. Bartolomeo Giuppo con la detta Maria procreò due figlinoli, cioè Francescotto, al presente Vescouo di Volaterra, O Antoniotto, La terza nominata, Teodor a fu moglie d'un'Albanese habtante in Venetia, col quale procreò una figliuola, che dopo la morte del marito, con cui già haueua prodotto tre figlinoli, cioè Bellaccio, e Giorgio, che poi diuenne pazzo, & In'altro : si rimaritò con In fante da piedi schiauona babitante in Venetia, quale la condusse à Padoua, e con lei creo Girolamo, e Giacomo.

L'anno meccelxxx vij. Innocentio Ottano Sommo Pontefice alli none ei Luglio, l'anno terzo del suo Pontificato, confirmo, e di nuono toncesse al Marchese Bonifacio, e suoi

successori il Patronato dell' Abbatia di Locedio.

L'anno meccela a viij alli venti di Genaro, nel qual giorno si cellebra la sesta di S. Sebassiano, puoco auanti le dieci otto hore, nacque il Sig. Gio: Giorgio Sebassiano, secondo genito del detto Marchese Bonisacio, così denominato nel battesimo per Volere delli Signori Padre, e Madre, e per conservatione della memoria del nome del q. March Giovanni fratello del Sig. Bonisacio suo Padre, e del Despoto Giorgio fratello di Madama. Maria madre, e per devotione del nome di S. Sebastiano, qual fu il didella natività sua. E se bene Gulielmo primogenito susse signo. Giorgio secondo genito sosse del levato dal Sacro Fonte, Gulielmo Giovanni, & al Sig. Gio: Giorgio secondo genito sosse il solo nome di Sacro mi per le considerationi, e cause predette, nientedimeno l'intentione delli detti Illust. Padre, e Madre loro su, che à Gulielmo Giovanni primogenito restasse il solo nome di Gulielmo, e che il nome di Giovanni, quale li su imposto solo per dar buon augurio, e vaticinio alla procreatione del Giovanni secondo genito, rimanese suppresso, e così gl'altri due nomi accompagnati col nome di Giovanni secondo genito, cioè Giorgio, e Sebassiano, e che solamente havesse a denominarsi Giovanni, benche la consuetudine ottenza, che si denominate

minato Gio: Giorgio per la facilità, e consenso d'essi due nomi.

E'anno mecculixxix. l'Illust. Sig. Marchese Bonifacio infeudo, e dono al memorato Sig. Constantino li Castelli di Cigliero, e della Rocca di Cigliero per se, e figliuoli suoi ma-schi, legitimi, & in disetto de'maschi alle semine; Quali Castelli, e luoghi sono nella. Diocesi Astense, consinanti con ti luoghi delle Malle. Castellino, Marsaglia. Corauesa.

va, e Monte regale, o Monteuico.

Dopò la morte di Carlo V. figliuolo di Amedeo ii j. Duca di Sauoia, enel tempo del Principato di Carlo Viii, figliuolo di Filippo, un Segretario di detto Carlo figliuolo d'esso q. Amedeo, il quale si chiamava Giovanni de Furno, partendosi da Piemonte, andò con la moglie, e figliuoli ad habitare à Phirimborgo d'Alemagna superiore, e havendo preso di se le lettere del seguente tenore, ne sece dar notitia al Sig. Marchese Guliemo viii. si-gliuolo d'esso March. Bonisacio, osserendosi di volergliele dare sottoscritte di mano del detto Duca Carlo, e sigillate, mediante la somma di due mita fiorini di Rheno, o usando in questo dell'opera d'un Lodovico Erlach del luogo di Vri suo domestichi ssimo, per pratica del quale il detto Sig. sece sare deposito di cinquecento siorini di Rheno per arra, en diede sigortà del resto per sino alla somma delli due mila. Nientedimeno detto Lodovico contro la sede data, dopò la morte del detto Furno, vendè ese lettere al Duca Carlo sigli-uolo di Filippo per scudi otto mila, dei quali si paga l'interese à Bernesi, per li legati à loro satti per il detto Duca Carlo; Li registri però sono ancora nelle mani de i sigliuoli del detto Segretario Furno, habitanti à Berna.

Carolus Dux Sabaudiæ, Chamblasij & Augustæ, Sacri Ramani Imperij Princeps, Vicarius q: perpetuus, Marchio in Italia Seculie, & Saluciarum, Princeps Pedemontium, Comes Rotondimontis, & de Villatus Baro Vaud. & Gay, Niciæq; Vercellar, & Phriburgi &c. Dnus. Voiuerlis serie præsentium facimus manifestum, cum hodie de Ducaribus parrijs, Terris, & Dominijs nostris prædictis, vei verus illarum Dominus, & possessor disposuerimus; Nolentes Illust. Auunculum nostrum carissimum D. Bonifacium March. Montisferrati derelictum iri, vt ipfe, & sui noscant amorem, quem erga eum, & suos gerimus, & maxime vt iple Auunculus noster, & sui, nobis defuncto, Terras per nos in alijs litteris nostris hodiè confectis donatas Illust. Principisse D. Blance de Móreferraço Consort, nostre amantissime, ipsa post nos viuente, manuteneat, eius vita durante du mta xat; Igitur ex nostra certa scientia, motufi proprio, & potestaris plenitudine, & etiam quià sic nobis sieri placer, pro nobis, & nostris hæredibus, & imposterum successoribus quibuscunq, eidem Auunculo nostro, & suis, licet absent. Notario, & Secretario nostro subliguato ad opusiplorum stipulan. & recipien. Casu quo contingeret nos decedere ab humanis sine liberis. masculis, naturalibns, & legitimis, & liberos nostros, masculos sincliberis masculis naturalibus, & legitimis, de nostris proprijs, corporibus, procteandis, ex nunc, pro ex runc damus, donamus, & largimur centum mille ducatos auri, & hoc, donatione pura, mera, perfecta, simplici, & irreuocabili, que dicitur inter viuos, nullo vnquam tempore reuocanda, soluendos pro tunc in Ducatu nostro in partibus Pedemontanis, & Italiæ successores, infra vnum mensem, postquam dictus

dictus casus euenerit; & huiusmodi littera nostra donationis, & largitionis ad ipsius D. Bonifacij, aut suor. deuenerint notitiam? Et si infra dietu terminum nostri, tunc in dictis patrijs nostris successores, ipsi D. Bonifacio, velsuis, non satisfecerint, camdem assignamus, assextamus, obligamus, & hypotecamus, super patrijs, Terris, & Dominijs nostris, videlicet, super Castro, Villa, & toto mandamento, & restrictù Clauaxij, & super omnibus alijs Terris, Castris, locis, & mandamentis, que sunt a dictoloco Clauaxij circumcirca, vsq: ad Ciuitarem mostram Ipporegia, qua alias fuerunt de Patrimonio, & Dominio olim Marchionu Montisferrati, ac etiam super medierate dicte Civitatis Ipporegie, qua olim fuit de ipso Marchionatu Montisterrati, & ipfius Auunculi nostri prædecessoribus inclusiue, cum carum pertinentijs, & appendentijs vniuersis; Ad habendum, tenendum, fruendum, viendum, gaudendum, & quicquid de ipsis placuerit faciendum, doncc, & quousq: de dictis centum millibus ducatis auxi រិក្សា D. Marchioni, & luis, cum expensis indè lequuris, fuerit integrè satisfact ម្ prorsus ipsorum locorum, Castrorum, & Terrarum in sorrem nune compurandis; Tali modo quòd dicto casu cuento, dibitum fidelitatis præstare tencantur Iuramentum Imperatori, proùt nos ante huiusmodi donationem facere tenebamur: Et quod ipsarum patriarum, Terrar. ac Dominiorum subditi cuiuscunqistatus, gradus, & conditionis existant, remaneant in suis Iurisdictionibus, libertatibus, & franchisijs, prout sunt, sine difficultate quauis; Constituentes nos Dux præfatus Donator ex nunc, proùt ex tunc pro nobis, & nostris prædi-Etis, dictas parrias, Terras, & Dominia sic ve supra, in dessectù solutionis dicta summæ obligatas,& hypotecatas tenere, & possidere, vice, nomine, & ad opus ipfius D, Marchionis Montisferrati, & fuorum, donec, & quoùfq; ipfe per fe, vel per suos possessionem accepent corporalem, quam accipere, & ad le retinere possint corum propria auctornate, toties, quories volucrint, licentia cuiusuis akerius personæ super hoc minim è expectara. De quibus quidem Villis, Terzis, & Dominijs prædictis, nos Dux præfatus, pro nobis, & nostris, dicto casu adueniente, deuestimus, & dictum D. Marchionem, & suos prædictos Inuestimus per traditionem Daguæ nostræ in manibus dichi Notarij, & Secretarij nostri, ad opusiplius, & suorum, ve supra stipulantis, & recipientis, nihil Iuris, actionis, & rationis in eisdem retinentes, sed in eumdem, & suos prædictos penitus transferentes: Mandantes hoc ex nune, prout ex tune, vniuerlis, & fin. gulis dictarum Terrarum, Locorum, & Dominorum subditis, mediatis, & immediaris, sub pœnis perditionis feudorum, & retrofeudorum, franchistarum, & libertatum suarú, quod incontinenti lapso dicto termino, & parte dicti Auuncult nostri, & suorum prædictor. fuerint requisiti, homagium recognoscant, obediant, respondeant, & assistant, prout nob. ante præsentem donationem facere tenebantur, & debebant. Promittentes bona fide nostra in verbo Principis, pro nobis, & nostris hæredibus, & imposterum successoribus quibuscung; per Iuramentum nostrum, Sacrosanctis Dei Euangelijs manualiter in manibus Notarij, & Secretarij nostri stipulantis, & recipientis, tactis ve suprà. Et sub obligaabligatione, & hypoteca omniam, & fingulorum bonorum meltrotum; mobis ina, & immobilium prescentum, & futuror, quotumenno, hurasmodi doné sionem, obligacionem, & Ipporecationem, & omnia alia, vinuería, & singula in buiulmodi litteris nolttis comprehenta, habere rata, & non contrauente dire recte, vel indirrecte quouis queliro colore. Renunciantes nos Dux præfacus pro Bobis, & apfine prædiche, & fub vi dicti intament i nostre, quod irerato in manibus dichi Mosarij, & Secremeij nostri sublignati præstizimus, omnibus catcaprionibus, capillationibus, beneficio rescindendi contractum, Iusidicenti donaționem excedentem quingentos auteos ablq; ludicis infimustionemon valareseriam beneficia minoris gracis, si opus fuerir, acalijs omnibus Inribus Camanicis, & Cinihbus, nouis, & veteribus, scriptis, & non scriptis, quibus medisocibus domes premissa renire possemus, aut in aliquo nos tueri. Erfinalice Inridicenti generalem erbanciacionem non valere, nifi speciali precedente. A Mas in premission m Testinim concedences Datas in Castro notice Chamberiaci, die decima seprime mentis Martij, anno Dni millesimo quadringentestimo octos gelimo nono Per Dominum: Presentibus D. Reu. Benedicto de Montes ferrando Episcopo Lansanen Antonio Campione Episcopo Montisregalia, Cancellario Sabaudie: Antellino Barone Miolani Marescallo: Ioanne Malleti ; Joapanno Loccejj ez Mag. compusorum; Ruffino de Musis, Firmacier. Sabaudie Generali & Filippo Algreni Thesanracio. Sig. de Fuinte.

L'annomiceccue indicume quaire in Venerali alli due di Luglio II Marcheje Bouis facio fece qui tenne à Ladonico Sforza Duca di Milano delli ottanta quattro mila due catt, quali il detto Duca gli restanta debitore per lo stipendio suo, e que sto modiante unità poi la ducati, quali sur nono riceauti, e pagati da M. Dessendo Suardo, patte in danante parte in tanci pampi dati; a ponsegnati ad esso M. Dessendente.

L'anno predetta l'eulejmo di Settembre, Francesco Cauatia di Garmagno in Dorcord, Nunțio, e Procuratore di Lodouico Marchese di Saluzzo, e di Giouanna di Adonsemnato sup Conserva sotto sede del mandato procuratorio, che gli hauena ricenuto per Etancesca Stancha Notario di Calsenaria, e delle lettere Credentiali delli devi Lodouico se Giouanna secci l'infrascrime posmioni, e dimande al detto Marchese Bonisacio.

In Primis, Li dominado La dose d'Isabella sua serolla, che su manitara de Lodonied

Marchese di Saluzzo Padre d'esso Lodouico.

Secundò, La successione della quantità de danari, ch'erano stati sborsati al March. Gulielmo suo frațello per parte della dote di Maria sigliuola di Gastone Conte di Fuxo, ò uero di Foys, che su moglie del delto Marchese Qulielmo, e madre d'esa Giouanna. E similmențe la successione della metà delli beni mobili, immobili, & allodiali del March. Gulielmo suo Padre, nella qual quantità, e dimidia doueua succeder al Padre, & alla Madre desonti senza far testamento, come leguima herede.

Tettio, Certa quantità di danari, quali diceua esserli stati promessi dal March. Gulielmo per la dote d'essa Giouanna, & oltre di questo il detto Francesco Cauatia, insieme con Pietro Plozasco, come Nunti del detto Lodonico March di Saluzzo, e di Antonio Maria di S. Seuerino d'Aragona, richiesero la remissione, e relassatione dei luoghi di Ca-

meyrana.

meyrana, e Sontano; Affer mando ch'il detto Manchefe il odonico erà l'altre vose haucua dato in dote al detto Antonio Maria li luoghi di Dogliano, Marfiglia, e il dombar chero, con gl'altri luoghi, che sono retrosendali del Marchese di Monferrato, e particolarmente il Castello, e huogo di Cameyrana, Somano, e ch'il detto Marchese di Saluzzo hancua Innestito esso Antonio Maria de essi luoghi retrosendali.

Alla Prima parte della dote d'Isabella madre del dette Lodonico desse Bil arch. Bonifacio fece risposta, che detta dote su pagata al q. Marchese Lodonico suo padre 4 quale al compo che lui contrasse matrimonio con la detta Isabella, consasso haverta haverta, e rices unta, come apparena per publico Instromento.

Quanto alla dote di Maria di Fuxo madre della dessa Giomanna, li rispose sche non apparena d'alcuna numeratione, e recestione d'essa dote fastu scomo si prosuposena, per il Conte di Fuxo, ne anco di alcuna consessone della dote resonnta pravil q. Guliolmo suo Padre. In oltre, ch'essendo stata dotata essa Giomanna dal padre, come apparena per publici Instromenti, non potena giustamenta domandar alcuna cosa, no melli beni pacerni, montaterni, allodiali, mobili, co immobili, quando pur apparese, ne sostena comi coma suntanas però il March. Bonifacio, consentendo att honesta, e debito, di papare e sationalla detta Gionanna sua Nepote, tutta quello potria fun constare essorii denuto.

Circa l'altra dimanda del dotto Francesco, e Pietro Riexasco delli luophi di Cameyo rana, e Samano; rispose, che non poco si meranigliana, oconchisticolià potena credere, che il March. Lodonico di Saluzzo sosse proceduto alla dotatione, infendatione, co alliena-tione d'essi luoghi, senza licanza sua, e darghene natitia, como si consistene ad un V asfallo per esti il distretto Signore, e Superi ne d'essi luoghi, e sastelli, e per que so non intendena cansenirli, anzi se ne rendena molto di mala doplia. Es oltre di ciò essendo stato dapositato detto Castello di Cameyrana nelle mani del March. Gulielmo suo fratello, nella guerra, che sune sempi passati trà il Marchose di Saluzzo suo padre, e li Gentificamini del Carreto, non potena con bonor suo pendente la lise, nunessere detta Castello, me all'una parte, ne all'altra.

Guanto al luogo di Somano, li disse, ch'era antichi simo, dirretto, & immediato se un de suo, del quale anticamente da suoi predecessori, e da sui, li nobili di Lingulia erano stati Innestità; delle quali risposte il detto Sig. Bonifacione commando un Instrumento à Gionampi Volpe suo Segretario alla presenza di bonerenoli Testimoni.

£ 1 W I S.



#### REGISTRO.

Tutti sono duerni, ecceto F f f. che e terno.



## IN CASALE:

Per Francesco Piazzano Stampator Ducale.

M. DC. XXXIX.

Con licenza de' Superiori.

# TAVOLA DEI NOMI

## E DELLE COSE PIV NOTABILI

| is primo_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | numero    | chiama       | <u>la</u>           | Pagina     | , is   | secondo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|--------|---------|
| general constraints of the const | ્રહ્યાં Q | spici, ò sia | Capi <sub>, 1</sub> | ne quali e | distin | to      |

| A bate di Grazzano giuva fedeltà al March?                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Srouanni II                                                                                                                                                                                                       |
| A Cazia di Frazzano dosata, ex arrichira dal                                                                                                                                                                      |
| Conte Gullielmo, e Contessa Aichesa genitori del                                                                                                                                                                  |
| Marchese Alevamo g: 1-                                                                                                                                                                                            |
| Dal Marchese Alevamo, e Marchesa Gilberga<br>sua moglie                                                                                                                                                           |
| sua moglie11: 1                                                                                                                                                                                                   |
| Da Gullielmo il mechio e Giulitta d'Austria                                                                                                                                                                       |
| sua moglie 28: 3:                                                                                                                                                                                                 |
| Mbbazia di Lucedio dell'Ordine Cisterciense e                                                                                                                                                                     |
| sua rendita                                                                                                                                                                                                       |
| Dotata dal Marchese Guglielmo primo, e                                                                                                                                                                            |
| Tratelli 12. 5.                                                                                                                                                                                                   |
| Inuestita del Sondo della propria fabrica, e di altre proprietà dal Marchese Gugliehno il uechio                                                                                                                  |
| altre proprietà dal Marchese Gugliehno il                                                                                                                                                                         |
| uechio26: 3                                                                                                                                                                                                       |
| Day 1 1 Cara - 11 1                                                                                                                                                                                               |
| I mega da Disto. V. alla diocesi di Casale. 206: a.                                                                                                                                                               |
| Rimepa da Sisto V. alla diocesi di Casale 206: 1. A Choccamento del Marchese Teodoro e di Filippo                                                                                                                 |
| di Sauria 200: 1.                                                                                                                                                                                                 |
| di Sauria 200: 1.                                                                                                                                                                                                 |
| di Sauora 200: 1.  De Capitani del March? Sio: 2. edi quei Si                                                                                                                                                     |
| De Capitani del March? Sio: 1. ediquei & Saleazzo Visconse, per la Pace 219: 1.                                                                                                                                   |
| De Capitani del Marche Fio: 2. edi gene L'  Saleazzo Visconte, per la Pace 219: 1.  Del March : Sio: 2. edi Sanoio.                                                                                               |
| De Capitani del Marche Fio: 2. edi gene L'  Saleazzo Visconte, per la Pace 219: 1.  Del March : Sio: 2. edi Sanoio.                                                                                               |
| De Capitani del March. Sio: 1. ediquei Saleazzo Vinconte, per la Pace 219: 1.  Del March. Piu: 2. edi Amedeo Conte di Sauoro a Riuoli 236: 1.  Del Vencipe di Acaia edel March. Teddoro 1. d.  S. Rafaelle 31: 2. |
| De Capitani del March. Sio: 1. ediquei Saleazzo Vinconte, per la Pace 219: 1.  Del March. Piu: 2. edi Amedeo Conte di Sauoro a Riuoli 236: 1.  Del Vencipe di Acaia edel March. Teddoro 1. d.  S. Rafaelle 31: 2. |
| De Capitani del March. Sio: 1. ediquei Saleazzo Vinconte, per la Pace 219: 1.  Del March. Piu: 2. edi Amedeo Conte di Sauoro a Riuoli 236: 1.  Del Vencipe di Acaia edel March. Teddoro 1. d.  S. Rafaelle 31: 2. |
| De Capitani del Marche Fio: 2. edi gene L'  Saleazzo Visconte, per la Pace 219: 1.  Del March : Sio: 2. edi Sanoio.                                                                                               |

| Donna fortissima imprigionata da Bevengavio                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Donna fortissima impriorionata da Bevençavio, liberata e Sposata da Ottone p. Imper 15: 3 |
| Adelaida figha di Ottone 15" edella sodetta                                               |
| Addarda 13: 1.                                                                            |
| Adalberto, à sia alberto figlio di Bevengavio Rè                                          |
| Traglia insième con il Padre si fa chiamare                                               |
| Imperatore ?: ?: Vinto, e confinato in Austria da Ottone po 16: 1.                        |
| Vinto e confinato in Austria da Ottone po - 16: 1.                                        |
| Adevenza, et Omaggio fatto forzatamente dal March?                                        |
| Sio. Graccomo ad Amideo Ducadi Sauria 363                                                 |
| Agapito 2. Papa chiama in Italia Ottone contro                                            |
| Bevengavio 25: 3.                                                                         |
| Agnesa figlia di Envico 4. Imper. Madre di Fedenco,                                       |
| e Grado pure Imprevatori, si rimareta in (espoldo                                         |
| Marchese d'austria 24: 5                                                                  |
| Agnesa figlia del Marchese Sullielmo iluechio 124: 5.                                     |
| Archesa Conressa di Monfervato nadre del Mar.                                             |
| chese Alevanno g: 1.                                                                      |
| Aimone Conte di Sauvia g. 1.                                                              |
| A levania March? primo Di Monfervato, come                                                |
| nodvito, e di chi figlio 9: 1.<br>Sua Stirpe et Insegne 19: 3.                            |
| Sua strope et Insegne 19: 3.                                                              |
| Sposa Alasia figlia di Ottone Imp 120: 12                                                 |
| Movee et sepoleura d'esso alevamo, et sepodeo in                                          |
| Grazzano 120: 13.                                                                         |
| Alevanno Camaco de March Foccimiano. 69: 12.                                              |
| Alasia moglie del Marchese                                                                |
| Alevamo                                                                                   |
| Alasia fra del March Bonifacio 3º moghie or Man                                           |
| fredo Marchese di Saluzzo, Opinioni uane del d'                                           |
| 6: 10000 its win name to to = = = - 38: 13.                                               |

| Alasia figha del Marchese Gullielmo 6. moglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fr Poncello Ovsino > 4: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alasina figlia del Marchese Bonifacio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. e di Margarita di Saussa > 1: 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alba danneggiara Gal March. d'Monfer. > 6: 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fà pace con esso 56: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Se gli da in poteve 83: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ribella del Sacro Impero 208: 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| In soreve del March? di Saluzzo 109: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Presa da Promenzali 155: 12 Presa dal March : Pro: 12 103: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Presadal March : Pio: no 203: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Restituita a Saleazzo Visconte 118: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Occupata dal dispensievo Inglese ans: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Impegnata dagl'Inglesi al Marchese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sivuanni 200 nas: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Albania da chi signoveggiata, prima che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| forse occupata dal Durco 413: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Albavetto Sterzo Inglese con sua genze al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| soldo del March! d'Monferrato 18: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A' Walenza per la lace, indi à Romagnano neg: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alburo Malaspina 49: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alberto Scotto Capitano de Pracentini 85: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Arbitro eletto nelle discordie De Visconti, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jovviani 89: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Alberro d'Incisa, e fratelli condannati per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| afrafrini di Strada 209: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Albertino de Puastonibus Vicavio Del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| March? Di Monfer in Asi 213: 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alessandina da chi quando, e perche edifica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ra, evorde covi chiamata sa: n: chiamato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| prima Ceravea prevoual cagione. Concessa in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| feudo Imperiale a Marchesi di Monferrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| quando comincio chiamavi Alessandria 46:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ribella Dell'Impero 108: 1: danneggiata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Da Inglesi 119:1:, occupata da Facino ane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 341:1:, promeja dal Onte Franco Sforza a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sullielmo Di Monfer: suo Verrouato e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| distretto 3)8: 1:, In poreve d' Trancesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Sforza 388: 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| and the state of t |

Alepandrini a Janni Del Monfenato, Pubelli Dell'Imperio, Restituiscons al March! & Monfervato le Terre tolte 71:1; fanno prig: gione il March? Sullielmo à vadimento in sua ara 85:1: li danno al S. Sullielmo Di Monferrato 381: 1. -Alepandrino danneggiato dalle gente d'Salleaz: 20 Vikonte nig: n. -Alepandoro nº Papa nn: 4. Alepandro 3. Rapa 31:1. Alepio pupillo sig. d'emanuele Imperat. ruddito da Andronico suo Tutore e sem: merso nel Mare 33: a. -Alebro Imper. d' Constantinopoli genero del March. Pullielmo eluechio 14:5: Caciato Dal Tio Alepio n'ecorre à l'ellegnini da quali nimeto. Dona l'hola d'andia al March. Bonifacio suo Cognato muore Di veleno 49:3. Alepio Murzifalo occupa l'Inyrevo, cuien cacciato per la lua Trinannide 49: 3. Alessio Comneno Tivamo, ponera dell' Impero e de gl'occhi Maac suo Fratello 58:3. Alfonso decimo decto L'Astrologo Re'd' Cariglia Suocevo del Marche Gullielmo 6°, suoi titoli 54:5; si fa chiamar Re de Romani 55:3: vinuncia le vaggioni dell'Ingres 36: 5. Alfonso Re d' Kapoli sollicitato Da Troventini contro il Duca Flippo Maria, Procura A curini co Venetiani non l'ottiene a per: che 35): 4: pretende : 1 Duraro d'Milano come evede Pestamentario del Decea Tilippo Mana sen: n. Almenio & Lusignano Sig d' Tivo quarro marito della Regina Tabella di Serusalemme inutile al gouerno del Regno 45: 5.,

Succède in epo il 6: di Campagna 4): 2.

Ambasciara della Communità d'Ouada al Sig. Sio: Siauomo in Augui 349: 2. —

Amedeo Gnte di Sausia à danni del Monf. 84:5.

Amedeo di Sausia detto il la Verde in lega col
March! di Monfervato 204:3: Rompe la
Querra al March! Pia: 2. suo Tio Violatur
della Pace intimata dal Rapa 220:1:, pau:
2000 della potenza de Virconti, Suoi furtici
modi doprati col Papa, per comouerlo contro
esti chiama à se il March! Pio: per collegani
Seco 235: 5.—

Amedeo 5. Conte di Sauvio, contrauiene alle conditioni della Pace col March. A Mon: fervato 194:1.

Amedeo di Sauvia Prencipe d'Acaia scende in Piemonte. Risponde ambiguamente. al March! Pedovo e gli occupa alcuni luoghi Suoi trattati fraudolenti contra d' March! à danni del Monfer. 29: 1: Trega di nimet: ter il liffero colpeuole del trattato del ualeno nette mani del March! 198:1: Conferma la lega del March! col Duca d'Orleans 1003: occupa con ingamni il Mondoui.

Amideo 6. Deua p. A Saucra in lega co Frovent:

ni, co Venetiani, ecd March. Siv. Siaucomo,

contro il Visconte, Suoi dissegni sop. il Mon:

fervato, Muoue Suerva al March. Siv. Siace.

361: 3: conclude la pace tra l'March. el

Ducadi Milano 362: 1. niega la restitutione

Delle terre vaucommandateli dal Marche: Se 1366:13:

Amicitia aeva inche consista 10:1: Di Intippo Mana Visconte e del March? Veddovo 1: 353 Dello Stefe Intippo Maria e del Marchese Sio: Siaccomo 35): 4. –

Andrea Delfino d' Vienna, Sposa Beatuce.
Oi Monfervato 60:1:

Andria (avoinale Chemiacense legate per la pace à Salearro Visconte et al Marchese Siouanni 2º 121.

Andrinopoli Gitta afrediata dal Marchese & Monfervato, soccousa da Valacchi so: 1.-

Andronieo Emneno, machina la movre al Repúblo Alefrio. Fatto Imperatore 33:1: Cacciato fa guerra cón Isaac Emneno, Vinto e preso do Convado di Monferrato, consegnato ad Isaac Fatto Squarane 40:1.

Andronico Paleologo Imperatore di Constantina
poli Sposa Violante di Monferrato 24: 5. Angelina Madre di Siorgio dispoto della Servuia
Succera del March. Bonifacio 6. 41: 1. Angelo de Vbatais famosissimo Dottor di Leggi
Perugino, suo Consiglio Sopria la vestitutione
del Mondoui 311: 3. -

Antevada Città in Soria oggidi Torrega 44: 12.

Antonio Marchese Mafassorina Rodesta in Torrena
per il Marchese di Monfervato 135: 4.

Antonio S. Tiergio Rodesta in Paula, per il sudi
Marchese 104: 1.—

Antonio Dorniello per lo seesso l'odestà in

Antonio liffevo detto duvino tvasta di auelenare il Marchese Teodovo, corve tutta la sua corre, Scopento sinitiva in Saucia 198: 1.

Antonio della Torre scauiato da Milano 341: 12.

Antonio siuscardo Nodaro, e Segretaro de l'Marchese Bonifacio 408: 3.—

Anzonio di Fovesta Consigliero e Procuratore Del Ducadi Sausia, spora à nome di lui Madama Branca di Monfewato 410: ). Antonio Maria S. Severino Di Avagona inves: tito di Camairand, et altu ferdi dal Mar: chese di Saluzzo 41):16: Antonio Prolognerio Segretaro del sua dibu. 36). Appavechio del March. Di Monfervato, per rimet: ter Torriani in Milano 89:2. Acqui Città dominata dai predecesson d'Alevamo v 6: 1: Presa da Carlo d'Angio > 6:1. Avanito Albanese Valsallo, e puoi Suocevo del dis: porto di Sevura 413:4: prende moglie in (ecce Suoi figlij e discendenta 414:1. Avdiccio di Avamengo navi della Cove del Vescous
di Vevcelli 18:1. —
Avdiccio di Monfervato figlio di Avdizzone
13:1. Andizzone de Marchesi di Monfer. nn: 4. Avgentina Spinola moglie del March. Teodoro Paleologo 97:4-Armata Se Celegrini all'Impresa di Terra Santa Si congionge con la Veneta 49:1: à java 49:3. Avme del Regno di Maiovica, perche unite à quelle di Monfervato no: n. Avmeniaci stripendiati del Conte di Saucia dans neggiano il Montemato 309: 2. -Arnolfo Sectimo Ri di Sermania altimo Impe: vatore della Stirpe di allo magno >: 1. Avnolfo Ducadi Bauceva condotto in Itaqlia Ca Fuovasciti Istagliani, wetu da Voodáví. Avnot fo Sovietore Degl'annali degl'averices comis Milano 20: 3: Suo Testimonio circa le Imprese, e morre del p. Bonifacio 1: 1. Arrigheur Mescour d'aequi 333:1. Arighino Rotavio Procuvatore Vel March Bunifacio 6: à contruder il matrimonio di ellena d'Brostia con alla Marchese 40): 4.

Ascalona Cinà Baneggia con Saladino la liber: ta de Prencipi Christiani progionien 41:1. Ascanio Eforza Cardinale 322: 1. -Asafrini Maroniti che equali siano lor criwelle professione, love opinione del futuro Secolo #4: n. -Assedio d'Asti sciolto da Ottone di Bransuie 1360 : 12. Asti Città dominata da predece fron d'Alevamo 16: 1: Ji fa nibella de l March ? di Monferrato, presada Federico Barbarofor) e restituita al Marchese, indi smantellata in gran savte da T. March! n 6: 4: fà Pace col Marchese > 6: n: Ribella Tel Sacro Imprero 108: 1: danneggiatu d'an Solevi in noter de Visconti 120: 1: confermata nel dominio de Visconti 190: 1: Sdegnata co. Visconti victiama il Marchese d'Monfer? 2013: 1: presa dal Marchese Sio: 1. Seg. 2. vesta al March. di Monterre per le doti di Maria Visconte, assediata da Saleazzo Visconte Siberata da Ottone d'Bransuic 1360:12: occupata da Sio: Saleazio Vijeonte 128: 13: , data in dote da lui al Co: di Valois per Valentina sua figha 129:1. Astigiani collegati col Marchese di Monferrato Janneggiano i paesi del Ai avlo d'Angro 26: 1: in lega con Matter Visconte contro il March: Fullielmo, solleuano o l'Alessan: Onni contrad. Marchese 85:1: à danni Tal Monfervato 86:3; Sicollegano col Mar: chese leodovo 100: 1; in aiuto del March. Sio: Villanamente Is porrano alla Barraglia della Saminava 156:1. Astrograno danneggrato dal Marchese & Monfervato 84: 4. Astutia di Satadino prev disunivi Prancipii di Convado di Monfervato 43: 3. Attione segnalata di Convado d' Mun: Jevrato 44: 1 -- -

Attone Signov di anopa, nichiama Ottone in Istaglia contro Bevenganio 15:3.—

Autori de Scucessi di Alevamo 1:1: lovo eronez opinioni riprovate 8:1: et 9:1: dell'oni gine de Tuelsi e Tibellini riprovata 148:3.

Autorità data da ad Ottone di Branscuici nel gouerno del Monfervato 166:1.—

Azzino aimo apitano di Saleazzo Visconte.

rotto e fatto priggione dagl' Inglesi nos.

Azodi Orregio Procuratore del March. Sio: 1.06.

Azo Visconte figlio di Sio: Saleazzo 18:1.—

## . B.

Ballouino 4. Detto Leproso sesso Re d' Serusa: lemme 32: 8. muove 36:1.

Batouino di Monfervato figlio di Longa spada)
e dell' Infanta Sibilla evide del Regno
di Seusalemme 32:9: Marchese di Mon:
fervato 34:3: muore 36:0:—

Baldouino Conte di Fiandra esorrato dal Papa alla Suerva Santa 48:13: elletto Imper!.

(di Constantinopoli, conferma il Regno d' Tefraglia al March! Bonifacio di Mon: ferrato 50:1: muore 50:1.

Balzota in poreve di Abburdio Collamierno 401: 4 restituita al March. d'Monfer. 400: 1.

Bando Ingrenale contro alcune (ittà et huo: mini di combardia 108: 1.

Bondo Dottor di leggi e sua scrocca opinione civia l'ongine de Sulti e sibelini 148:3.

Bandoneo S. Siorgio Vicano di Novaya per il Marchese di Monfervato 202: 1.

Bandames Rupps de Sausna Ravente de Sisto 4º dette poi della Roueve Sus mater: monio, e suoi figlij 414:1. Bastite o sia Ininceve di Galeazzo Virconte 10000
Asti conquistate dal March! A Monfer. 160: 1. —
Bastagtia Sanquinora alla Saminava tva il March!
Gio: p. e suelli di Combavoia gilidati dal Senescal:
co della Regina Siouanna di Sicilia 156: tra
gli Inglesi ei Capitani di Saleazzo l'isconte 115:
4: Iva facino ane e Pandolfo Malatesta
ne monti di Brianzo 341: 1. —

Beatrice moglie di Pedevico D. Imperatore fa: urrice il March. Sullielmo di Monfervato appresso il Manto per l'Imestiture di nulti Ferdi 31: 2:—

Bearvice figlia del March? Pulliebus 5. Juna: ta al Delfino di Vienna 5): 3. —

Bearnie ighis di Alfonso Rè di astriglia mo: glie del Marcht. Sullielmo 6.34:5; sua dote siegue 6. muove 81:1.

Belevando di Vengnola Crocuro del Manchesc Grouauni A. 11:3.

Benever 5. antipapa 16:1.

Benedetto 1. Papa 137: 3.

Bevengano 3. Suocevo del March! Alevamo
1: 1: 1: la attribuice il nome d'Imperat!

e rivanneggio L'Istaglia 1:1: In istaglia
contro Enrico Banavo, e con Adalberto Suo
figlio vegna ine fra anni underi, Auonio
di grand'animo, e di molta stima nelle
Guerre, si uniglia al Rapa 15:3: Vinto
da Ottone Imper: e confinato in Constan:
tinopoli Muore 16:1.—

Bevomo (ittà dominata day l'Antecessoni & Alevamo 16:1: occupata da Praccomo

Suavdo 34:2. 
Bernalo Visconte fig. di Steffano e sua parte dello

Stato di Milano 195:3: con Saleazzo Suo frello

al Socorso del astello d'Astino3:4: prende Bor:

go force e stringe Mantoua 206:4: Col fratello

all' Apugnatione di Paura 212: à danni del

March. Sio: 2. 129: manda quete in Premonte

contro il Co: di Sauvia 235:5. -

Bernarda primogenita del Conte di Contyura 3. muglie del March ? Sullielmo 3. 405: 1. Sposara, e benedecta in Casale Seque s: muon c lascia evide delle sue dori il Marchese Bonifació s. Suo Cognato 4013: 3. Bernardino de Tranellis Vicario del Sig. Gio: riaccomo di Monfervato 350: 3. Bevnavdo di Monfevvato fig. di Envico 23: 2.-Bevia Jighadel Marchese di Clauesana intit: rolata per antichi documenti Contessa di Monfervato dota Sopped di Pontestina 44: 1. Sporatadal March? Sullino 5: 57: 3. Répone pri Ri d'Avli e Viena > n: n -Branca di Lauria mog d'Idearro Visconte 161: Bianca di Monfervato fiz Del Marchese Sullielmo > edi Maria Sforza mog . D. Carlo decadí Lacora 404:1: nimette ogni Jua vaggione d'évidità al Marchese Bo: nifacio suo 710 410: 6. Ponifacio Sig. Del March! Aleramo Ed Alasia Di Saponia 10:, Succède al Padre nel Mar: chesato seque s: econ l'Imperator Arvado contro i Borgognoni 13: 4: su qualità Vecijo a tvadimento con fancia auellenata Bonifacion. fig. del March! Gullielmo p; e S. ellena d'Ilocestra juccède al ladre an:3. Bonifacio B. frg. del March : Gullielmo iluechio n4:5: Suutoca Lainevo Suo fvello nel Reamedi Tessaglia 134:3: Sum figly 138:3. namiga in svecia passa in Sona hunice con suido da Lusignano, fatto prigione da Satadino 40:1: nilasciato 41:1: creato gnato Conductive della quan lega de Christiani, che

papiano in levra Santa segue a: Ritorna in Monfervato 41:1: infeuda Vatoi struva con sue di péndenze at March! de Saluzzo 48:1: nicupeva la Ivacia uende l'Isola de Cañora el Regno di Jessaglia a Veneriani

Bonifacio Marcht. d' Clauvand Succeso del March. Sullielmo 5. 57:13. Bornifacio 4. fig " del March ? Sullielmo 5. pende il l'adre e l'esercito in Tesaglia nitorna in Monfervato 66:1; conferma Te Jonationi Sella Marchera Berra Jua Madre all'Oppedal d'Entestura leque n: Spora Margariza di Sauvia, lua Statura altificia, seposto in Luedio 20:3. -Bonifacio s. fretto e Sucessore del Marchese Gullielmo V. Sue vave qualità 406: 4: Spora ellena Brosia Segue 4. -Borghi di Mouara circondati di muraglia Dal March! Siv: 18 1003:1: Bremi, con sue dipendence si da al March? L' Monfervato 127:1: Buriado Maresciale d' Trancia, abbandona

L' Monfervato 127:2: Buricaldo Mavesciale d' Trancia) abbandona Genoud ou' eva Pouernatore 341:3; rour Dal March! Teodoro Eda Facino (ane alla Frascherd rirornà in Francia 342.

Calliano unduto agl'atiquani j 100: live 86: Canedella Scala col Visconti adanni del Monfervato 120:1. Canaciese esuoi Confini 139:13. Capitroli del March. Bonifacio cò Veneta. ni sevil sapaggio di Sona 48:13: Se Pelegnini con ol'irrepi 49: 1: del matri: monio di Siouanni Infante di astiglia con Tabella di Monfervato > 5: 1: Dell' remione de Beccario co Visconti 111: 17: Richiesti dal Commune di Carale a Galeazzo Visconte con le niporte de Monferrato e Sauvio 157:1: della rega tra Communità d'Ouada col S. Pro: Prace! Di Montervato 1349: 1: Accordati Fra il Dera di Sanoia el Marchere de qualinon se n'hànotitie son: n: della lega trà Eudocuico di Lauria Premigre Di Diend, a Siv: di Monfervato Signor Di Ponino 368:4 Capitolo del Privileggio di Onone p. Imperat. al March. Alexamo 8:1: della Pace Toannois at March. L' Monferrato 18:13; Carlo 4. Imper, à Risa fà desapitare ran. Sambacort à divide il suo desovo à modo: etia per la Ovona di ferro 198:1: Coro: nato Inysev. Sal Papa, conferma Ci privilegi antichi à Marchesi di Monfer con accrescimento di multe littà e Der: ve 100: 1: Da i Viccantiti de Rama. Ti Lumel at March. Giv: Secondo 100:15: Somomette la famiglia oi Coconate ai

Marchesi di Monfervato

(avlo Sonzaga succiato da Castel S. Sio: da Gulluo

di Monfervato, à danni del Monfervato, l'ac:
cordo per danani evestituice le Terre tolte 131: 1.

Carlo Duca di Saucia, Sposa bianca di Monfer. 410.3. Carretti, fewdatary delli Marcheri d'Monf. 381: 5. -Casadi Sauvia, lua onqine, e discendenza do Brubero p. 6: sino a arlo Dua g. >n: n. \_ asalaxhi nceuono genei d'Lasrytiano nel loro Commune >0:1: 51 danno in sensetuo al March di Monfemato 109: B. Casale clege suc Capit. il March! Gullielmo'>>: ? Si da a marchesi di Monfervato 89: 4: Ritel. Lo Dell' Ingreno 108: 1: Riconosce it March. Siv: 1. 191:1: L'vende a Saleazzo Visconte 130: 1: afrignate dal March. Terdovo 12. a Troughner de Sauvia Sua Nuova 339:1. fatto (ittà da Sisto 4. 405:13. Castelazzo nell'Alessandvino presodal March. Di Monfervato 84: 1. Castelli posseptioni e Ville dall'Imper. Federico p. al March Fullus 31:1: Castello d'asti sitiene per la Visconti, espugna: to dal March. Sio: 1. 109:4: Catalogo d'étetti li beoghi Communi e Vapalli Tel Monfewar 10th il March! Teodors primo 98:1:-Cattanina Duche for d' Milano vestituirce Quale à Marchen d' Monferrato 1313:11 -Cesavea in Combandia chiamata 1201 Ales: Sandria 4 6: 1. Cessioni fatte forsatamente dal Marchese Ti Monferrato al Deux di Sanoia 1363. -Cena (ittà esua divisione 164: 13. Cicalso vefficenza de Marchesi di Monf. 63:3: Collegiata di S. Cuario di Quale fondata dal Re' (uit prande 405: 3.-Confermatione de privilegi del March. Alevamo fara da allo 4. Improvatore al Mar: chese Groummi n' nov: n: d' saluggia nel March. di Monferrato. - 1854:1.-

omswere so del March. Bonifacio, e degli astigiani nelle Communità d'Milano, e Pracenza 4): 5. Del Marchese & Mon: ferraro, edi Zudouico di Sauvia in aluni Pentiluomini 83:3: Del March. Pro: 6; e di Tudourco (o: di Sausia in Galeazzo Viscon: te 8): 4: Tel March? di Monferr. ede due Evenuysi di Sauora, nell'Averuescous d'Milano ms:n: del March? Secondotto edi Palearro Visconte in Rapa Svegorio g. non: n: Del G: di Sausia, e del March! d' Monfervato in Pro: Saleazzo Visconte ng 4: n: Del Mav: chèse di Monferrato, e del G: di Sanoia nel Dura di Milano sin: n; Del Marchese Teo: Tovo, Edel Prencisse d'acara in Filippo d'Bovepond san: 5: Degl'illefri nel Onte 3. Saucia 306: 1. Tel March . Dr. Monfer ? edel Duca di Sauvia nel Duca di Milano 36): inditioni della vera di Semualemme à Saladino 41: 1: di quella di Volomarda 41:1: Liopote e stabilite nel Enseglio del Mondour per la fedelta Javendersi al March. L'Monferva: to 13:1: Proporte dal Dura di Sausia al Marchese di Monfervato per la vestitutione Telle Terve 166:13: Inseglio generale del Mondoui per la fédelia. Sa grievarsial March! L'Monfer! 1>1: 6. mado di Albonio e Monandondedipende In. nte di Sauvia nongheura i Capitali BBI.A. vvado di Monfervato 14:5: Vince Andronico Tivanno, e lo' da nelle mani dell'Imper. Diaac, Spoid la Sovella dell'Imper. 40:1: Vince Satadino, e difende Vivo 41:1: Spora Dabella di Gennalemme, e succède inquel Regno 41: rvadino figlio dell'Imperal. Corrado deca: pitate in Kapoli 45:3: ne abignata ad Amedea d' Monfewato Re. genadi Cipro Bro: n.-

Premonese dominato dagl'antecepou del March. Alevamo 16:1:—

(veta sola oggi d'audia donata dell' Imprevat: A le sio al March: Bonifacio 49:3: Venduta dal March? all Venetioni so:1:

Tudelta de Monferrini in vendicar la morte del March. Sig: 10. 91:12:

Denavi promessi da Alessio Imperat. à Peleguni

d'Eurosa 49: 3: prestati dall'Imperator

Federico a. al March. Gullino s. per l'Im.

presa di resagtia o i: 1: Lagati à asalascul

al March. di Monservato per le gratie

concese coro 195: 1:

Danni facti dag l'Inglesi in Combardia 1219.

Danni faiti dag l'Inglesi in Combaudia 119: Docti dalle Senti de Visconti al Monter. 19:1:

Lat Prencise d'Araid al Monter. 297:11: Da Farino ane alle Perre d'Ausid 1310:11.

Debiti Lascrati dal March. Gullielmo ). 40): 1. .
Del fini di Vienna onde priviledano >n:n.—

Zemetno di Monfervato fig. del Marchese Bo:
nifacio 3. 38:3. Succese al Cadre nel
Regno di Tesaghia sn:3: Coronato Rè di
Tesaghia dall'Imperatore Envico s): n. scac:
ciato da Teodoro sasciato ritorna in Monfer:
voto sg:1: di nuouo in Tesaghia e dinouo
scacciato muore in Caucia e safias evide
del Regno l'Imperat. Tederico s: 66:1:

Discendenza del Deuca Odoando d'Berri 1354: 13:

Della famigha del arvetto ags: 12.

Dissegni ingrusti del Denadi Lauvia nel Mon: fervato 361: 3.

Dimensievo Inglese occupa Alba Chevasco et altre Terre di saleazio Visconte, Fa tregua Im: pegna il Mondocci Alba et altre Terre al Marchese di Monfervato 225: 4.-

Dissoritione ingresser del March. di Saluzzo 1018:1:

Divisione del Monfervato 16:1: del Regno d'Arli

e Vienna >1:1: del Marchesato d' Finale

trà li Carretti 195:1.

Domande illecire del Marcht. di Salurro à quel di Monfervato 41): 3.

Duca di Mons Penevo del Duca di Bervi 1354:

Dundi Lovena occupa il Denatodi Bern 356.

Ducad de Sauvia tenta di occupan Frontana Paura, et Alepandrad 38n: n: mando Filippo Suo fuello a danni del Montervato contro li Capittoli di pare 39:5: Ducagino Signovotto Albanense 41): 3.

Editta prima Moglie di Otone primo Imperatore - 13: 1.-Chisaberra di Banieva moglie dell'Inyser. Corrado 4: 45:3.-Milaberra Infanta di Marione de Moglie Bel March : Sio: n. a1:3: Donzella an: cova, rinuncia le vagioni del Regno al Ré C'Avagona peu libevar il Re Fraccomo les fratello, veintegrata, e sostituita evede da eso nno.n: Clisabetta Maria Sovra figlia del Dua Francesco, moglie del Marchese Sullielmo Sectiono 403: 5 .-I manuele Imperator di Constantino, soli impedice con sottiliastucie il passaggio De latini in Terra Santa 16:1. Ervove di Trà Graccomo d'alqui circa i renysi Del March! Alevamo D: 1: di Trà Giace? Filippo civia i figli di Sullino jo. 13. Esercito de lactini astruamente disfatto dai Treci a 6: 2: Del Ré Suido da Cusignano à fronte di Satadino ingran penuna 40: 1 Disfacto dalla lete, Edal flato 41:3: Di Valacchi al Socovio d'Andrinopoli sa: 1: Del March. Gullielmo sin Svecia, difacto con arque anellenate 66:1: Elpeditione di Covado Imper. contro i Borgo: gnoni 11:4: Sewidomitana de Prencipi & Ponenze del 114). Eusebio Suricativo Segvetavo del Marchese

Sullielmo ). 404: 2. \_

Digitized by Google

Facciotto Biglione autor della nibellione del Mondoui, punito come Traditore in Mon: calua 310:1.

Facino Caniberto, e Facino Falzone traditori d' Cagliano 86:3-

Facino di Ottiglio di ffende il Monfervato 95: 3

Facino ane di asale rompe la suerva ai conti di Samoia, occupa e danneggia i lon Stati 310: 1: Inmestito del Borgo S. Martino dal March. Teodovo n. 301: 4: Cappitan gnato del Duca di Milano, Signor d'Alefrandina 334: Occupa Alefrandia e Verrelli Co: de Biandrat Combatte con l'andolfo Malatesta. Fa l'ace entra in Milano 341: 1.—

Famiglia del March? Alevans, e sua ongine progres.
19:3: De Vinont; e sua Origine progres.
10 edisanoenta 138:1:

Famiglia de 8 Provero investita d'alune Terre

Famiglia Valperga e d. S. Marrino nel Canaver. fanno Surva va loro 139:8:

Famiglie nobili che seguono il Marchese d' Monfervato contra i Virconti 12:13:

Foutioni de Rusconi, e Vitali in (000 83: 1; De Cani, e Evafii in Asale 110:4: —

Fedelia griuvata dal Marcht. L. Saluzzo aquel di Monfenato 120:1: da Gio: Galeazzo Virconte al Marcht. L' Monfenato per il queuno d'Asti 165:1: dal Mondoni al Marcht. di Monfenato 195:1:

Terrico p. Imprevat. Detto Barbano neupevato chien; ex Asti al March. L. Monfervato a 6: 4: conferma al med. la donatione Di Trino 30: 4: conferma i privileggi antichi ai Marchesi di Monfer. 30: 7:

Federico di Suecia Radredi Federico e Corrado.

Tederico nº Infecida l'asigliano et altri astelli in Ricia di lo al March! di Monferrato sq: ni Concede la giciniditione d'Alepandria, et d'inolti altri luoghi di Combardia a Marchesi di Monferrato 65:1: Rinoncia le vag<sup>ni</sup> del Regno di Tesaglia, et ogni pretensione di Corrado suo figlio ne beni de Marchesi di Monferrato 65:3.

Federico Manchere di Saluzzo ingriustamente Dona al Ri Carlo d' Sicilia alcune Terre del Monfervato 99:1.

Jedenico 3. Imper! Frand e conchiede il Sposalitio di Maria di Levuia ed March! Bonifacio 5° 411:2.

Feliziano in poteve del March! Gullino 385: 4.

Ferilità merouigliosa del Monfervato 16: 12
Filippo Ivalso vedendario di asala 89: 4.

Filippo di Sauora Evencipe d'Acard processa in cano distriban la sega degl'Astignami col March. d' Monfer. 100: 1: con cudocico suo cugino, fa lega col Rè Carlo d'Angrò vompe la Suerva al March! Pedovo 101: 1.
Filippo di Sauora mandato dal duca suo frello a danni del Monfer. 397: 5: si ritiva ceropo prosamente e fa pace 398:1: soto d. riace da nociami il quasto al Monfer. 401: 4.

Flusso nell' Seveito del March! Sullielmo quinto in reccia 66:1:

Tranchigia concessa dal Conte Trancesco Sforza a Sullielmu March! I Monfer. 180:8. -

motelle del duea Bransuic Souernator d'Astri

Franchi onde cosi chiamati distrugono q'Aiami robelli dell' Impero 129:1:-

Tregori Senouesi Siragradioniscono del Binale

Valeazzo Marchese di Saluzzo manca di fede al March : Siv: n. 135: 3. -Saminava Jovezra del Monfervato sivende a Provenzali 155: 1: Sociora e ricy sevata dal March! Pro: nº 156:1: semsalemme si vende à Saladino 41:1: Praccomo di Sausia occupa Inuvea al Mar: chese d'Monfer: 194: 1. Giacomo (ane Sindreo di asale 190:4. Praccomino Bianco Podestà d'asale 191 Traccomo Mia Sindico di Casale 195:1: Viordana di Monferrato Donna di Santa cità e celebre per miracdi 14:5. Provoano Ré di Gensalemme, e d. Sicilia) e Ervado Imper. Liglij dell' Imperatore Federico n. ed Sabella di Brenna 45:3: Trouanna Ligha de Roberto Ducade Berri mos glie del March! Veodore a. ag): 13. Giouanna di Sausia moglie d' Fiv: Fraccomo Di Monfervato 1338:1 L'ouanna primogenita del March ? Gullielmo 6. 1 posata a Ludouico Morchered blurro Sia di Brenna Ré di Semontenine Senen & Convado d'Monferrats 45:3. Dio. b. fig. del March. Sulluro 6. 34: 5. succe De al Padre 86:4: crea sus juogo Tent. Reat: teo Visconte 87:1: sue prodezza da F. M. 8): al g1: muove g1: 1: 1 Sio: Infante di Castiolia Spora Ssubella & Monfervato >s:n:-40: Roggio Lodesta in Milanoji Manch! Jullius 6. Sacriato da Milanesi 84:1. —

Pro: a. Laleologo unico figlio del March. Veodovo jo 138:1: Mandato dal ladre in ainto d'Azo Visconte 138:1: Sunde al Badre, encupera a forsa d'arme muti li leoghi del Monfewato occups: ti da (onti di Sauvia) 139: sio: 3. Becondo genito del March. Sio: 1. 136: 1: Succede al March ! Secondocto Suo futto n 66: n: al Soccorso Della Regina Grouanna d' trapoli hea zia rocco de Culo de Dewazzo, restidiopant. ucis a>8. 1. Sio: Giace. d' Monfewato primugenito Il March. Peddovo n. João Grocema S. Lauria 388: 1: 6: d. aequovana Simpadonisce d'Ocada 350:11: cunde Le Signone di Rusoya e S. Feril in Transid 1855: 1. Sucede al Radre 1853: 13. become de denan L'Anyser. Sigrimon de Bbin: accetta le conditioni proposelle dal duadi danoia segue B: messe il Suo Stato in mani al Decead Lauria perche la diferida contro il Dua de Milano 36n:1: Con bluo condoces in Sausia per attimar la lace col Duca di Milano begne 1: Riterruto dal Dua de Sauvia in brino 365: muore Tio: Laleologo Imper. di Constantingpoli 1894: 13: Sio: A. minogenito del March. Sio: Prace. vienuto in Tonino dal duea de Saccora 367: Suiver al ladre sue lodenolique. lita e suo nobil detto 1371:1: hene servete inteligence in asti sen: n: Spea Mar: gheritudi dactoid 1918:11: nitoglie à asa: loschi i primilege del March. Site 12: 1394.

sio: Forno Segretano del Duadi Sausia, da no: Ficia al March! Gullino 8, d'aleune lectere ingrovanti renute I'm à quell hora sculte 415. Suevra Cicile tva Scirdo Ré di Termalemme, e Raimondo Conte di Tujoli prima origine Della vouina di quel Regno 136:10: Infelia Di Dodone aua di Bovosona con Saladino 4):4 Tullielmo Avdizzone, et Envico di Monferrato Lighi del March. Bonifacio n'ed Maria di Francia 21: 4 Sullino n. fig. del March. Bonifacion magnani: mo, e Cattolica Luencija na: 1: nuvore na: ). Sulling B. Lig del March Painero Succede al Padre 14:12: Deceo il Vechro e peuche, in magtio con I Imperat. Federico s. contro i Milanesi Genero prima dell'imperat e poi di Les polos March. Pruestito d'molti feudi dall'Imprevat. nitewate lotto l'imperial protet : 1:1: 1: muore 34 Gullino 4. Detto Longaspado, fig. Fel March. Sullino B. 14:5: Nauigo in Terro Santa B1:8: Spar Sibilto fig al Re Baloauno b. etunica entros del Regno d' Semolemme sa: g. muore glorico per molte vittorie 34:3. Sullow 5. Lig . Del March ! Bonifacio 13. 18:13; Succe. de al Padre sa: 1: , Impegna Valenza alla Com: munità de Racua, stabilite nel Regno de Testaglia il Re Demetrio Suo frello, e sitorna in Sconfer. vato s):a: Suo matumonio e figli, huestito Di noui Feedi dall'Imper. Federio 1:65:1 et seguent. Sullino 6 cognominato i magno fig del March. Bonifacio 4. >1:1: Secrede al Padre Simpado: nice d'varcelli, interna it Marchere d'Sa: Curro della Valle de Serva min: passain pagna edal (o: di Lauvia maliticommente

n'tenuto per camino, s'imparonice di Seona: va, Vencelli, Houava) ex Juna 81:1: Fatto -Signov di Grema e Como 813:11; Tacto prodito: namente suignione in Alebandria Tal Royds muove dopo untidue mesi d'origionia 85: 1 Sullielmo 4 genito del March! Gio. n. 186: 1. Muove in Moncalus san: 6. Trà Sullino di acale mandato dal Marchere Sit: Graciomo al decedo: Lucia per la restitu: tione delle Terre Di J. March. 1366: 13. -Sullino . n. genito del Marchd. Pro Prace 355 3: Investito de feede de Felinano e Copine syn: Secrede at March 920: 4 hus fills 1394: 13 Spora Maria Di Foijs 195:1: vorupe le concentioni altrecolte fatte tras dechi di Sauora, e i Marche si di Monfervato, penche 39): 5. In età d. 65: anni 13000 Titabetta Mana Hovra Tanni quinden 403 e Sequent. Sulliebus Sio: Devo soi Sullina 8. 0. genito al March. Bonifacio 6. 414:0: Jundetto S. Giongro Rodestà in Vencelli penil Mar: chlie Peodoro a. 1341:5. Guido di La signano, Spood Sibilla di Sensolemme Vedoua del March. Gullino Engaspada, Lupenbamente sipono nell'amministra: none del Regno (cronato Re d'Semsalerune per la morte de Batoarino d'Monferrate lus figliation 36:1: rous a faste priggione do Saladino 40:1: n' lassiato 41: 1: turta d'impa: Broninsi di Vivo e totalmente difatto a Tolomaida 41: 3: cambia il Aegno di Semma: lamme, con quel d' (3:00 4): 1: headinen: Jenza in quel Regno nuove 4): 3.

Hellena fro a del Duea Slovestro moglie del Mar: chase Gulliebres o na: s. Hellena di Broscia moglie del March Bonifa: ció 6: , « lua morre 40): 4. Henrico S. Ducadi Safronia, non fu commato ne si numera mà gli Ingrevas. 15:3. Hennio di Monfervato Bgenite del Marchese Bonifacio sumo no: 4. -Henrico (o: di ampagna Re'di Pennalemme, B. marito Della Regina Sabella 45: B: n: noncra al Regno consentariosi della signo: no di Tivo 4):1: Auove 4): 4. Henrico 6. Imper, infuida la Cità d'Alessandria in Lombardia al March. di Monfer. 46: 1. Hennie di Trandva frello dell'Imper Baldouino 50:1: Succède al frello nell'Impero Greco, allandona ! Impresa d'Andrino soli, per pauva de Valacki con ferma il Regno d' Tesa: glia alla aia d' Monfervato sa: a: Incorona diquel Reame dernetiro d'Monfevato s): 1; muove sg:1: \_ Henrico Torra Predendanio di asale 89:4. Hevedira d'Manfredo di Daluzzo, e sua Diruis. 1128. Historia Genodimitana da soti fredo Buguoni Sin all'altimo Re'almeneo 53:1: Humberto Salle branche mani p. Onte D.

Sauvia >n:n: --

Varques Corda Amentiero Brancese, compra aleuni State in Trancia dal March. Giv: Giaciomo Bss: n. Infindatione inguisa del Monfernato faces Da Federico nº Imperatore ai Marchesi D'Occimiano 6g:1. Instrumente della conceptione della corre del Foro nel Contado D'aequi fattado Vigu, Lozavio Regid Totaglia al Marchese Alevamo 10:1: Della contemnatione et asevercimento della laterna evedità fatto Da Ottone fo. huper ald March 13:3. Insegne del Regno di Perusalemme 46:1:, Sel Regnodi Sicilia e del Simirale Rivorza Dago 155: 1: degl'astigram 156:1: Inewea (irtà sidà al March ! Gulline 6: >4:7; ninefiada Venelle i adefio Manch? >6: 4; Dinous accupata dall'ine fo 80:1: in poren Sel March. Sio. 12. 155:1: Sieun equalm? To it March; e Prency of Sauria 1313: 1. Isabella, by . del Be Sio: A. Brenna edi Ida &. Mon Jewato, snowata a Federico s. Imper. 45: 13: Sue vagioni e pretese nel Monfevato rinunciate sall Import at Nearchese Banifacio 4. 65:3. Sabella, Lig. Del G: Slovestro moglie del Manh! Gulling 6. 37:12: muove 34: 5. -Sa Sella di Mondenato, Sporata all'Infante & Castique s:n. Na sella di Montervato Marchera di La luzzo e Sua dose 1368: 13. \_\_

Layera Bombelle, e Trancesco suo figlio tradition Di Walenza 11:1: Jecolati in asti 119:1: Lega di alo d'angio Conse di Procenza col Marchen Sullielus 6. >4: 1: 7 Astegiani Ninonti, l'acentini, Senouesi, Gemonesi e Bresciani contra il Monferrato 85:1: di Gio: Nescous Di Vencelli ed Marchere gris: 12 to contre gl'istefi 104:1: perpetua del Mar. chese sio: 12., con amedeo s. G. d. Sauvoia 204:3: De Venetiani Frontnini, Marchere Di Monferrato, e Dueadi Lauora contro Ci Visconti 135): 4: Jella Jamigha d'Incira col Durad Milano, e sue conditioni 1360: 1: de Eudocuico de Sauvia L'vencine del Prem le con Sio: Di Monfemato minogenito del Man: chese Sio: Fraccomo 368: 4:\_ Lega serserua del March 500: 4º de Re, e de del fi no de Francia, ecol Duca d'Orleans 13>: 13. "ega Tel Duea Di Milano col March. d' Monfer. contro il Duca di Lauria 1396: 1. ege Salica da chi primievamente publicata ng: n; perche con detta 30:1. copolo March d'Austria Success del Mar: chese Sullielmo B. 124:5. Leuxeve del March Deodorop alla Communita e Vapalle del Monfervato 9 >: 5: altre simi: li 101: 1: d'amedes Conte di Lauria al March. Teodoron. 3nn: 8: altre simili Bas: B. Dell'iste fo March. alla Commen d' Vencelli pen l'inferdatione de Besand 1340: 3; del Sig. Gio: Siace d'Monfer. a Suoi Commissaij per la Fedelia L Oudda 150: B: Tel Ducadi Nrilano al March Gulling ): per la vestitutione de Balada 402:1: Di Endource Rè di Trancia l'isteps affare 403:3.

(ibevatione equittanta d'Marganita di Lauria)

| kerro el March. Sullino ). \_ 1396:1. \_ Lovi e sue distretto danneggiate dal Manchese Gullieluw 6: \_ 80:1: -Ludouico Cardinale Dua d' Ben 1355: 1: 20: chiède al March. Peddoro à curo de suo i figlij ser la saueprone diquel Stato, adotta Rainero o Sia Renato d'Angro, Fa il March! evède della signoria de Papoya et altre Deure 355: 1: muore in Verdun \_\_ 356: 1. \_ La douce Prencipe del Premonte avesta Grouamn L'Monfervato primogeni to Tel March. Sio: Frace, mandato Dal ladya ser cuisitarlo 363. LeDoccies March. d' Saluzzo Genero del March. Gio: Giace. 368: 3. Tudouico di Sauora Bastardo d'Acard 1368: 4. Ladocuico March. S. Saluzzo Severo del March! Gullino ). 406: 3: , as privando alla luce! sione del sumfervato, si proditoriam. uccideve in Casale Sciptione Bastando de Monfervato \_\_\_ 409:1. -Ludourco Evbac, ingannando il March. L'Monfewato, cente alune antiche et ingromant lettere at Truad' Lauria per out milla Seedi --- 415: 3.-Lughi inferidati dall'Inper. Federico p. al. New: che se sullino B. Bin altri del Monfer. confermatiti seque s: inferdati dal Maril. Gru: 1. al March. Dr Saluzzo 16:1:

Maometto n° Imper. de Turchi, occupa Albania \_\_\_\_ 413:3. -Manfredo March de Salurro greeva fedelta al March. d'Monfervato 65: 1: occupa Cicapo et altri lunghi del Monferrato 95: 3:, Investite del Monfervato da Carlo n'Aid Sapoli, sue vagioni souva quel Stato 9): 3: Sweetito Della (trà VAlla 109 Marchesate d'Occimiano indebitamente insti tuito da Federico nº Super. in pregiudicio De Marchesi d'Monfervato by:n:, del Monfewato vinello in sien dal March! Gro: 12 121:13: del Tinale e sua divi: Sione - 295:1. Marche Di Salurro nicena l'Innestitura D'aleuni feud: Sal Marchese D'Monfer! 110:1: Rende omaggio à Bernalo Wiscoute \_\_\_ 235: 5. \_\_ Manganta di Sauvia e non Constanza come udlen alain, miglie del Marchese Bonifacio 4. \_\_\_\_\_ >0:n.\_ Marganita di Monferrato moglie d' Gio: Infante di Castrolia - >4:1.-Mangarità di Lauria moglie del March. Sio: p. 89:1: , doppo la morre del Ma: nito eveduta falsand. granda — 96:1. Marganita di Lucia 2. Mag. del March. Teodovo a. BBA: B: nimasta Vidoua di fa monaca in Alba, wind in fama I. Santità, e fà mivaedi in morre - 356: 4. Margarita de Sacria mog . Del Marchese Bio: 4. 348: 1. Vedoud si vimaniand

Conte d' S. Rado -- 1396: 1. -

Maria di Trancia moglie del March. Bonifació n' \_\_ nn: 4.\_ Mano d' Foys moglie del Marchese Gullielmo ) . \_\_\_ 195:1. \_ Maria Sovella del Disporto della Savino moglie del Marchese Bonifacio 6: condoura à Carale - 41n: n. Marone Everiavia autore della lessa Maroniza \_\_\_ 44: n. \_ Matrimonio del March. Pro: 2. com Olisabetta infanta di haionia . he conditioni. 11: 3. Moncalus afrediato dal March Rodoro po · 100: 1: nidotto in poren di J. Man: chese da Operino Spinda — 101:1. Mondoui grieva Fedelta à Marcher &. Monfervato 67:1: conferma il grewamento nelle mani del March. Bonifacio 4.º 69:3: Monete d'Ovo, e d'aug! del March! Teodo: no fo. lov bontà , e pero \_\_\_\_ 183:1. Monfewato onde cosi chiamate kuono aluni n:n: Suoi veri et antichi confini 16: 1: lua descritione, edicissione 16: 4: Monfevini vassionamente uéndicano sa movre del March. Gio, jo: chiamano aria Succeptione del Marchesato i figli Di Andronico Imper. d' Constantino. , poli g:: 1: perche now paghino belleva or Davij in Bologna -13)1:12. Morrava occupata dal Marchese

Sullielino 6 - 8n:n. -

Marvatione latina di Dia Fraccomo d'Acqui de Seucessi del March! Alevamo 1:13: et 13:4:
Di Tra Fraccomo Dilippo da Bengamo dello Stefic Alevamo >:4: di tuera / Itoria Sero:
Minitana da Sorifredo Buglione, sino ad Almenco —— 53:1:

Micolino Bastardo di Monfervato Retture di Pasale — 89:4.—

Nicolo di atania Vicano di Noucava peril March! Gro: 1: vinesso per li suori de: meriti — 10): 1.

Micole Lenderco Ambarciator del March. Peodoro
n. à Prencipi di Saucia — 331: 12.—
Micole March. d'Este evata ed March. Gio:
Giaccomo la restitutione del Monferrato
con le conditioni proporte dal deua di
Jaucia — 366: 3.—

Niva d'Monfewato dannezgiata da Callo d'Angio

56: 1: Jonara da Manfvedo Mauch. d'Laure

à Callo 12: Rè d' Siapoli — 9): 3: —

Nove vestituite da Galeazzo Vincente al Manchese

Bio: 1: 107: 1: Migato ed castello 8a J: March!

à Genouesi per denant da loro aunté in pres:

tito 111: 4: occupato da Genouesi — 381: 1.

Numero de morri nella banaghia della Samina:

Noue confederationi de dechi de Sauvia, e d'Mi: lano al Marcht. Sio: Praccomo - 352: 4. Obligationi di Alefrio Imper. di Constantinopoli uerso i Prencipi lellegrini 49:3: del dula Islippo Mand Visconti uerso il March! Teddoro r.º uerso il Duad 154:1: del Ri di Francia cierso il March! Gro: Staccomo per le doti di Grio: uanna di Beni had hipote 1555:1: del Co: Trancesco Iforra cierso il I Gulluo di Monferrato 15:8:1: del Co. Trancesco Iforra cierso il I Gulluo facto Duia, e de Troventini cierso il Ri Renato d'Angio chiamate da essi in trancesco Islando a 11: in

Mancht. Teodorn p. in Cinqua sveta a la Cui stefso tradotta in atino — 128:3:

Origine della sendita del Regnodi Seusalem: me 186:1: della total rouina de Chui: tiani in Levante 41:1:

Ottone due d' Bransuie ed March. Gro: a . alla Cattaglia di Gaminava 156:1: conduce 1000: Vomini Videschi al Mo del Marchese 206: 1: à Valenza per la lace 119: 1: Hévedita la Città d'Asti e Mondoui, Tuture de figlig del March. Gro: 1: 15: 1:

L'ace tra i Marchesi di Monfervato, e Salurio, e le Città d'Asti e Alta > 6:0: , tvà Milanesi; · Toriani 81: 1: tva il March Gio: 30 mo e Matter Visconte 8):1: , tra il March. Gio: 1., e Galearro Vikonte 200:1; Padiglione del March. Sullielmo Se sveso à Vignale, e con dieu sais Buoui cordocco in ash 85:1: naupewate dal March. Giv: 10. 8): 3. Parlamento genuto in Caucia Contra Matter Visconte 89:1: Imperiale in Bila 208:1. del Monfervato in Cicapo 110:4: un al: tro simile 120:1: \_\_ Carmigiano Tominato Tagl'antecepon del Snavel. Alevano \_\_\_ 16:1. l'aute intrinserd et estrinsera, Suzemove, et infe: nove di alale I luario 109:3, et 110:4. Lastroni e Seuhi di Vignale per denan aunti Da astignami uccidono il astellano del March. Sullielmo s'edanno il lor astello \_ 85:1. Parti della veja di Gaminava \_\_ 155: 2. -L'auesi collegati col March! Bonifacio 4 9->1:1. à contesa con i loro proprij Moati >4: 4. inclusi nella lega degl' Astigiani e de Geno: ue/i M March. Gullmo 6. >6: 2: Sidanno al March! 81:1: Fédeli al Marche/a Gro: 1. nel facto d'avrui di Saminano 156:1. Grunano Jedelta al March. 204:1: L'élegnini di Conente rompono i Graci nimet: tono gl' imperatori Saac et Alessio espu: gnano Constantinopshi 49:3.\_\_ L'evdita totale del Mondoui per la Casa

Sichontewato \_\_ 310:1.\_

Liquated Terra del Monferrato face immu: ne de dacij zon anni cinque dal dravel. Sio: a. \_\_\_ 14>: a. \_ Podruermo venduto al G: di butora 160: 13. Contefici Oventali non porrano Mitra ne anello non hamo Tempij ne cesano Campane, come chiamano i Ropoli agt Officij Saeri \_\_ 44: r. \_ Contestuva li doctomente al March! Tecdorop! 99:1: ciendesta a Tomaso Scavaryo 195:1. Proemio d'un opera reca del Marchese Desdors jo. nel quale da minuto conto Dite de lusi Geniton edel hus maggio e Succept nel Monfer: \_ 129:1. Proquesi del March. Gullielmo 6. in factor De Milaneri 80:1. Promesse nane del denadi Lauria BBI: 1: maligne del med alle Gittà d' Rouaira, Laura et Alefrandria zen impadre: ninene - 382: 1: Protesta d'alo 4. Ingrev. infaccor Int march. Sio: 1. 201: 4: Jal 6. Siv. Di Monfervato contro i Ducad Lauria 368: 1; Del Navel Banifacio 6. contro Ladouico March! di Lalurzo per La morre de Sciptione di Monfer. - 411: 3. mil Qua Tran fored\_ 388: 2. -Primenza e magnaminità del Marchese Sullielmo (onga Spaced 31:8; cl. Covado d'Montervato Re d' Semsa: firme 43:4:

Raffaele Volatevano Istovico, e sua descritione édicissione del Biend, e Monter. — 17: 1. Raimondo C: di Tripoli Tutove del pupillo Bè Batdouino Sueweggia con Scildo Cerigna: no. \_\_\_\_ 36:n.\_\_ Rainero p. d. Monfervato fig. del March. Gullmo n. 13:): , Sacrede al Padre segue ): Suo nalove e Todenchi qualità - 24:1. Rainero n. Lig. Del March. Gullero B. 14: 5. Papa in Sound 31: 4; Spordund Lighia Di Emanuele super, ed Regnod Tepaglia indote 33:1: Tutove del Re Batdouino Sus nipote niuove Senza Lighij - 34:13. Rainer à Tra Renato d'Angrè Re I Seusalem: me edi Sicilia 1355: 1: Latireatione dell'accordato tral Quadi Sulano el March. Sio: Graciono con avestitutione Felle Terre, « Sur conventioni 13 65: 6:

Regnodi Tepaçtia inche modo sia passato in lasa Di Monfervato 33:1; di Securalemme a chi spetti di vagione 47:1; di Tepaglia uenduto dal March. Bonifacio 3:a Venetiani 50:1; di Maioria come giustamente spetti alla lasa di Monfervato-220:2.

Meliquie Sante donate da Emanuele Imperat?

Oi Constantinopoli à Siulittà d'Austria, Man:
chesa di Monfervato, Mocate prima da Cei
mell' A Cacia di Lucedio, et ultimamente
vasparate nella Rocia della Cirà di Cale
31:1:

Restitutione Telle Perve + Até dal Deuadi Milano la March! Sio: Siaccomo \_\_ 365: 5.\_

Risporta acerta da Bernati Visconte al Dua di Jacota 195: 5: Iniqua del Duca di Jacota al March! Sio: Siace? \_ 366: 3:

Misporte di Paleazzo Vinonte alle Bridinomi do:
mandate da Palanchi quando si verevo à lui
232:3' e siegue sino a 235:1: del Marchese
Bonifacio 6. alle dimande del Marchese
di Saluzzo — 418:1.
Risvecto de Papitodi autordati va il Qua Pranco
forza e s. Gullus d'Monfer. — 393:1.—
Rufino Sulfo Vedendacio di Pale — 89:4.—

Saglione di Ozano. apritano del Rosallo di Carale — 191:1. S. Giorgio in Mondewato, dato in doie dal March. Gullielmo 3. à Lucretia Lua Ligha naturale \_\_\_ 394: 4.-Janona Cira dominata dag l'antecepioni Tol March. Alevamo \_\_\_ 26:1.\_ Sauj centiquation del Commune di Casale >>:1. Scissione Bassardo di Monfervato, e lue ama: Pili maniere cicio schleratant. Dag L' afsafsini del March! di Salurro in Casale 409. Secondocto svimogenito del March. Pio: n. a 36: n Succede al Radre 156:1: Serroualle asciato da Oscino, Spinoto al March. Teodoro jo. Suo genero \_\_\_\_ 110: 1. Sivilla Sovella d'Baldouino Re'd Genvalem: me, moglie del Narcht Gullielmo 4. Potter longa Spada 32:9: muove di lufo con quater sun siglij \_\_\_\_ 41:3.\_ Sisto 4. Kand da il titulo d' Gra al Bongo A. Casale 405:3; Soha d' Monferrato highia del Marcht. Perdovo n. 308:15; Sperata à Sio: Caledogo drup. di constantinopoli, impatiente de Costumi Greci ritorina in Montemato mucre 884: 3 Totdano d' Sconio espagna, e condebrut. Sacheggia la Città di Sattaleia in asia \_ sa: n. \_ Somma del Credito nolassato dal Marchese Bonifacio 6: al ducadi Rilano - 417: 1. Sogno del March! Sullielmo 6: presago dell' ultima sun disquatra \_ 85: n. \_ Aranch: di Saluzzo, nev accider Scipione
A. Nontervato — 409:1.

Propalitio d' Convado d' Monfervato, con la:

Pella levella del Ri Batdonino 4º d'

puoca Todisfatione a' Prencipi Christiani
di Sovia \_ 47:1:

Protuva e dispositione del March! Gulliehm

18. 14:4: Altifrima del March! Bonni:

facció 6.º \_ 40>:4:

Sucepi: e mutatione dell' Impero Greco
da Emanuele 2.º timo a Pretra d'An:

1:1:00000 \_ 38:0:

Sucepione dell' Impero d' Sermania do

Arnol fo ultimo Imper. della Casa

3: Trancia Sino ad Ottone 1.º Jella

Casa d' Saponia \_ ): 1.—

Taglia imposta dall'impenator Enrico? alle

Bitta valelli di embardia - 108:10: Val

Manch! Teodone pi nel Monfewato 109:10:

Tazia preciosa mandata astutamente da la:

Baino al Re Conrado di Monfewato 43:4.

Teodoro figlio di Andronico Paledogo e di Rio:

lante di Monfewato Imperatori Della

Precio chiamato alla Suefrione del

Monferrato 96:1: Prencipe pudentis:

Simo instituire la Militia del Monfer:

vato 110:1:

Jesson Bigenito del March. Sio: 1. 15. 1:

Sucede al March! Sio: 3. hus fratello

Terre, e giuniditioni infendate dall'Imper.

Carlo 4. a Marchesi di Lalezzo 178: 1:

concesse dal istesso Imper. al March.

Gio: 1. in perpetuo 100:1:

Tepalonica oggi balonich occupatada bullina Ri di bicilia 40:11:

Testamento Tel March. Bonifacio 4. >1:1:1:

Testamento Tel March. Bonifacio 4. >1:1:

Gio: 1. — 136: 3. —

Tivo Pira di fesa da Corrado d'Monfervato le l'Dà in potere 41:1: Fedele à Grado riberta il Ri Suido da Lusignano 41:3.

Titolo de Ri d' Semiolemme inche manina usur paro dai Ri d'Inghibena 45: 1:-

Jonaso di danord maliticamente sitiene il March. Sullielmo 6: « la induce à molte suantaggiose conditioni 81:1:

Tomas Marchese di Saluria prende l'Innesti: sura d' Metti Ferdi dal Marchese.

Tonino littà dominata dagl'antecepon del March. Alevamo 16:1: Relasciato con altre Tene dal March! Sullielino 6° ai Contrid Saussid et in qual guisd 80:1. huo Vescouato Edistrecto - 3)8: n. -Inno, e du Cassello infectato dal Venous Dr. Vercelli al March! Gullieluro 3. 18:2 nilasciateli por con Movano da Vencellesi 33:4: Venderto insieme con Borgonouv Dal March! Bonifacio B.a Vercellesi yen lette milla live 48: 4:, con sue vagioni, è dissèndeme nimesso da coro al Marchese Gulliebus 6. >6:4: ai: Saltato dagl'istefii \_ 86:3 -Tuggini che fossero, e perche cosi chiamati prigramien del Karch. Paddoro n'-Tall'isrepo rilaproti al co: di buora 179:1 V

Valenza vebelle dell'Impus 108:1: As: Saltata da Galearro Visconte, difeso da Statidil March Sio: n. all: 12 verde a d'. Palearro 130:1. Valle di Seuva inferidata da Paleazzo Visconte, a Marchen di Salurro. \_\_\_ 135: 3.\_ Jendita del Regno di Tefraglio à Venetiami prev qual causa non ausse effects 50:1: iencelles rimerono Trino, et muvea al havel. Sullirlino 6. facendo loro a, sitano ser anni dien' 16:4: aintat Da Milaneri, apaltano Trino 86:3:, in lega co Tomami 89:1: Tomandano Prino, et altre Toure del Canaviere al havel. Gro: 1. \_\_ 121:13. \_\_ Tevcelli (1'ttà dominata dagl'Antecefson del March. Alevano 16:1: aggiorità minievant. al dominio del Monfevrato Dal March. Gulling 6. 11:4: V gone Sanglio Evedendano d'asale 89:4. 19 one d'asignano adinatoi sioso, conchiede il matimonio di Gro. Ridicion suo nipore con Amedea d'honfer. 370:1. villanoua Imembrata dal dominio de Vercellesi, et agregata à quello d'a ale Sal Duradi Milano \_ 353: 1.inceras he de Romani figlis dell'Imper. Carlo 4. conferma al March. Secondot: to et al duca di Bransuic i Vicanat. Tarin d'Alba e Mondoui abien. uerde il tivlo di dua d'Anilano a Gio: Saleazzo Viscoure - 303:4.

Violante di Monfervato Lig del March! Sullielmo 6. Imperatrice della Precia detta dai Sveci Evina, è più tora here; ) 5: 5: muove - 109: 4. -Violante Visconte Védoua d' (conocto Dun: cipe d'inghilrerva, posata dal Manil. Secondour d' Monfer. \_\_ non: 3. Umberro Bastardo D. Saucia \_ 268: 4-Vikonti jamo aga con molte Bua & Combavara contro il March. 6.-85:1: Vittovia d'agone d'Arhi contro Arnolfo & Bauceva \_\_ 15:3.\_ Di Ottone go: Inyert. contro Bevenga: no \_ 16:1.et adalberro sua figlio Regid Potaglia 16:1. Di Convado L'Mondervato contre Saladino à Pivo \_\_\_\_ 41:n:-Dei Prencisi Pellegnini anno Freci 49:3. Del March! Bro: Secondo alla Samiravo contro (fintorra Dago -- 156:1: Dei Vinoner in Montewate Durce ono: veude -- mg: g. -(Vuden Pewa nelle vang he ditata de Socions d' Lancia l'Areometre al March. 50: Siaccomo - 150: 3.

Tana Petrà di Dalmaria Petro prima Italera /i
ribella a Venetiani, e /2 Dà al Re &
Vingaria — 49:2.

Tanatone luogo Vend. Del Mavescial Bunicallo
pia Genoua tagliato dai Genoue si Givelli:
mi — 841:3:

Zena del Manchese Teodoro p. 2n Guafo 185:7.

Of Fine -

Pagina linea érrori 1... 3. Postumi . - le seguenti ... - = - In hoc aunivamenta Antonius voucus Eques Ale: 17 ... 14. Civia .... 1): -- 18. Ina - - - - - . 1). -- 41. Joso la pavola sessites, mone 18: --- 1. Prima ----18:-- n. Soli - - - - - -Sile 18: -- Br. Guberes - - - - - -19:-- 1. Noto - - - - -Malo 19... ). gno. - - . - - - - . . . Ahano 19: ... 8. Placent - - - - Placeant . -19: -- 13: 20/10 la sarola caventeur

Correzione .\_ randrinus legit unde torquem factum cotentat. Flucius .\_ Latria Noeves

maniano tutte le sequenti - - Mivor in hac parte Blowder hand inditigenteur Mustvatovem Istaliz affirmave in Delta Padi decema Ferrana milliber passuum positor Bondicomugnum quod Posteriores Bondinum dixere atgre es magis eum es in lou desinat altiteids lad: qui bifaviam lupra Bond: num dividitur. Totus enim asque de facit amnis atque na hiemantibus agnis agnos inundet appribus magnis atque perpetus coercetur: quippe inmensus atque profun Du multuwo Terracian interbabitus augu mentem accipiens post Dunines: quod /1 dum a peuros errores coarquinus, 100 curia Jatur. Dreat que so aliquis quibers Archichetis et machinis quoumue hominem curibus me mia alque domos ab Alpibus verdire durenta, et ampliers millio transportament nis forsan are ne lecendo et alties iroturnescente adicitus chirographers feit? Conse si pust a Dove nel p. trovo de Provigio Merula A safornomo

interdan : Georgij Meruk Mexandini antiquitatis Wiceconniter Tralig Mustantis. Montisfewat Dering. to fol. non: temp timed 17: es lequen . -

Digitized by Google

| Ragina Sinea C  | vvov2:                         | Correzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 38 8         | unquitesimo                    | - Guinguagerimo -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nn: - 16 )      | excentarimo                    | Centerino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| n6: 111 {       |                                | 1 ? _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | utignole                       | assiglione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ~               | lini                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | lebae                          | 1 1 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | Milmo Sections                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | anno Meccelxiiij               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| >>:- al- 0      | ligendo                        | Nigerido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | ertone/i'                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | uvviani                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 84 36 N         | ranche                         | Marches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 89 13 16        | pare                           | la pare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | 40 sague                       | huo fratello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | 1.1                            | ceniendum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10) 11 N        | •                              | nebile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | talnengo                       | <b>Y</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 | cula parola                    | Suelazzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _               | Kritti'                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ass s B         | evgeni                         | Books'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 137 28 - M      | (((/xxv)                       | MeccelxxII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | uce/i'                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | iamsi'                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 157 14 ac       | Donuino                        | à Domino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 269 juna - 2000 | la sarota Brincipeni, Tidena   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | pionyeve                       | Magnifum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | to Comerij                     | Pora Comery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | rpoodens                       | Sawrdengo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 185 12- 509     | uuntuv                         | Sequentur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 185 31- N       | ezadio                         | Mazadro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 186 1n le       | Mera                           | Rellation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nys ng no       | minati                         | roumati:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | uitatem                        | Prinitatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bus: - Br       | incipel                        | Romagos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 318: 26 Sor     | _                              | dictam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 319. 17 Con     | tvas                           | Castva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| onn - 34 B.     | unavo                          | Barnala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ban 34 - Pau    | mo mederne del Mére de Preseg! |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9               | eur dive                       | ardreur dal Mete di Tringno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •               | o lanno mile simo quatricente. | y and a supplied to the suppli |
| hin             | no laggiongera                 | Vigerimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                | <i>O</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Regina Since Orvors  100. S. Vigenino  186- 11. Sei-  187. 41. Assoli  187. 41. Assoli  187. 41. Assoli  187. 41. Assoli  187. 40. Assoli  187. 40. Assoli  187. 40. Assoli  187. Assoli  1 |              |                                    |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 185 41 Asasoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ragine Linea | Crvovi                             | Corrections                                       |
| Assisting and Server Server Sundand Server S |              | Vige/inio                          | - Ingesimo. —                                     |
| Antonio Lifevo doue die corre due dini  Cryovi nella danda de Siomi d  Antonio Lifevo doue die corre due dini  Bernava Annogenita d'inuce di sag.  Bianca d'i Monfervato f doue die Mana  Bianca d'i Monfervato f doue die Mana  Annotazioni  Annotazioni  Marag 191: S. Inquesa iempi f. l'irono l'enucione conufa delli Belogne, alli Monfervini cina il ragamento delle bellette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | ·                                  |                                                   |
| Antonio Pissero Joue dire corre deue diri:  Antonio Proposition d'incure di pag.  Antonio Promogenito d'incure di pag.  Assima d'i honfervato o Docedire hand  Bianta d'i honfervato o Docedire hand  Boria, securo sive Chiabera Mand come alla pag. 401: 5. escentibilità d'anno  Annotazioni  Alla pag. 171: S. Inquesti tempi d'. Si crocco l'escentione come far dalli Bolognesi alli Monfermini circa il pagamento delle Collecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -            | ٠, ١                               |                                                   |
| Crvovi nella Vauda de Nomi d  Antonio Riffevo Doue dise corre deue dini  Con  Bernava Armogenita dine corre deue dini  posi deue dise Dagina 408  Bianta di Monfervato of Douedise Mana  Annotazioni  Annotazioni  Ma pag 191: S. Inquesti tempi d. Si troue Serutione conetal dalli Bolognesi alli Monfermi cina il pagamento delle Collecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                    |                                                   |
| Antonio Pifevo Four dice covve de dini  Bernava Primogenita d'ince di raq.  pos: Jene dive ragina 408  Bianca Pi Monfermato & Doue dice Mania  Vforra, Secus dive Chiabetta Mania come alla rag. 405: 5! essend  l'anno l'anno l'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2/70         |                                    | 3                                                 |
| Antonio Pifevo Four dice covve de dini  Bernava Primogenita d'ince di raq.  pos: Jene dive ragina 408  Bianca Pi Monfermato & Doue dice Mania  Vforra, Secus dive Chiabetta Mania come alla rag. 405: 5! essend  l'anno l'anno l'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                    |                                                   |
| Antonio Pifevo Four dice covve de dini  Bernava Primogenita d'ince di raq.  pos: Jene dive ragina 408  Bianca Pi Monfermato & Doue dice Mania  Vforra, Secus dive Chiabetta Mania come alla rag. 405: 5! essend  l'anno l'anno l'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                    |                                                   |
| Antonio Pifevo Four dice covve de dini  Bernava Primogenita d'ince di raq.  pos: Jene dive ragina 408  Bianca Pi Monfermato & Doue dice Mania  Vforra, Secus dive Chiabetta Mania come alla rag. 405: 5! essend  l'anno l'anno l'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                    |                                                   |
| Antonio Pifevo Four dice covve de dini  Bernava Primogenita d'ince di raq.  pos: Jene dive ragina 408  Bianca Pi Monfermato & Doue dice Mania  Vforra, Secus dive Chiabetta Mania come alla rag. 405: 5! essend  l'anno l'anno l'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 1                                  |                                                   |
| Antonio Pifevo Four dice covve de dini  Bernava Primogenita d'ince di raq.  pos: Jene dive ragina 408  Bianca Pi Monfermato & Doue dice Mania  Vforra, Secus dive Chiabetta Mania come alla rag. 405: 5! essend  l'anno l'anno l'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Charmer and the Town               | 1 Sa Kanni 8                                      |
| Bernarda Primogenita finace di sag.  303: Semedire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ;            | . C 1778 12 Heads 7am              | 6                                                 |
| Bernarda Primogenita finace di sag.  303: Semedire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Anna         | Q.N. 9 5.                          |                                                   |
| Annotazioni  Alla pag 1771: S. Inquesti tempi S, Si trous l'esentione constpo dalli Bolognesi alli Mon.  ferrini cina il pagamento delle Collecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A            | De fero done dice corre due dins   | con                                               |
| Bianco Pi Monfervato & Doue Dice Mana  Source Mana Chilabetra Mana come alla sag. 4015: 5. Esteva  Annotazioni  Alla sag. 171: S. Inquesti tempi f. Si trono l'esentione concepto dalli Bolognesi alli Mon  ferrini cina il sagamento delle Collette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * Jernar     | de l'imagentes of incice it rag.   | manna vak                                         |
| Annotazioni  Alla pag. 371: S. Inquesti temps f. Si troua l'escutione concepto dalli Bolognes i alli Mon.  ferrini cina il pagamento delle Collecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                    | 1 0                                               |
| Annotazioni  Alla pag. 1871: 5. Inquesti tempi f. Si troma S'esentione concepta dalli Bolognesi alli Mon. ferrini cina il pagamento delle Collecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (Jianu       |                                    |                                                   |
| Annotazioni  Alla pag. 1871: 5. Inquesti tempi f. Si troma S'esentione concepta dalli Bolognesi alli Mon. ferrini cina il pagamento delle Collecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | youra, dem dive                    | Chabena Mano come alla pag. 4013: 3'. ellend      |
| Alla pag. 1371: S. Inquesti tempi f, Si troud l'esentione concepte dalli Bolognes i alli Mon. ferrini cina il pagamento delle Collecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                    | 7 anu 6. —                                        |
| Alla pag. 1371: S. Inquesti tempi f, Si troud l'esentione concepte dalli Bolognes i alli Mon. ferrini cina il pagamento delle Collecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                    |                                                   |
| Alla pag. 1371: S. Inquesti tempi f, Si troud l'esentione concepte dalli Bolognes i alli Mon. ferrini cina il pagamento delle Collecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                    |                                                   |
| Alla pag. 1371: S. Inquesti tempi f, Si troud l'esentione concepte dalli Bolognes i alli Mon. ferrini cina il pagamento delle Collecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Inn                                | dia zaina.                                        |
| Je voint com it sasaments selfe bollette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                    | 1422011                                           |
| Je voint com it sasaments selfe bollette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | All          | 221. S. A                          |                                                   |
| Je voint com it sasaments selfe bollette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O LINA JSA   | 9:7811.5. moueta tungi F, si trou  | L'esentione concesso dalli Belognesi alli Sion    |
| Alla pag: 414: linea 14: done dice quest'anno 1819: licancellava Perchela Comica termi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •            | ge voint come it /sasaments de     | de vollette                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aila p       | 000 : 414: linea 14: donce dice qu | est anno 1819: Sicancellana Perchela Comica termi |

XXX 3/36

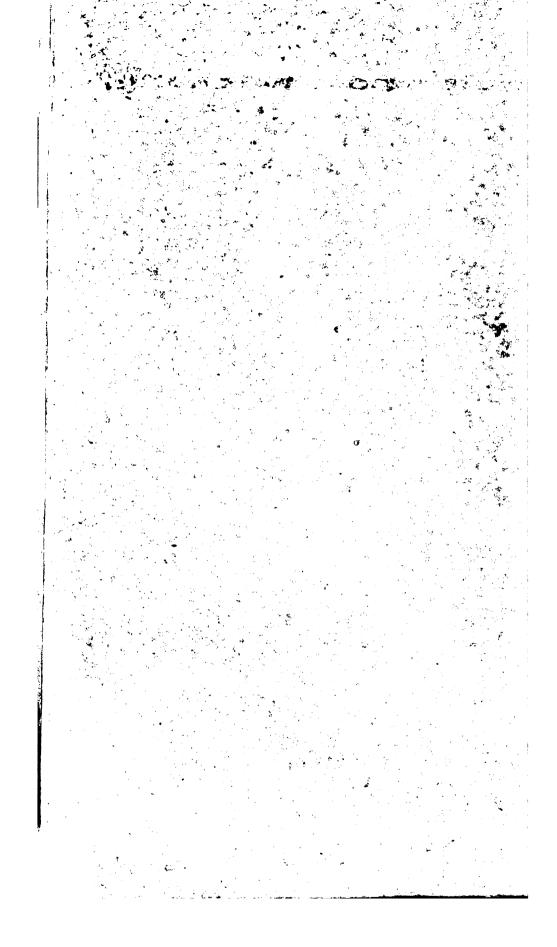

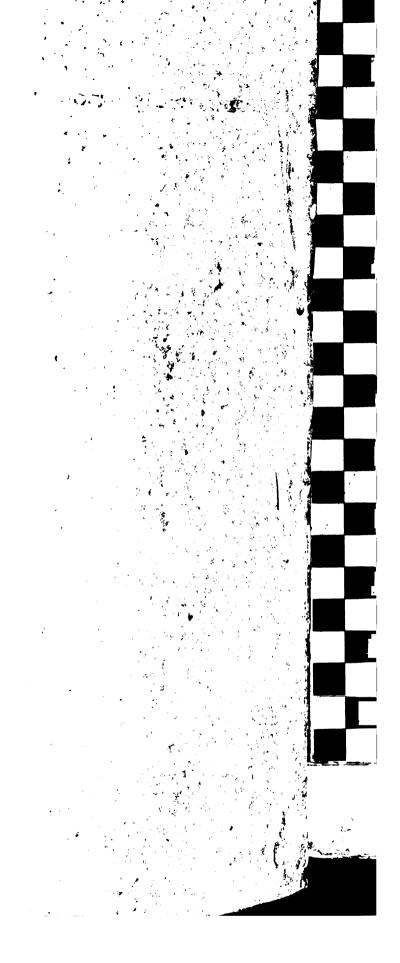

